This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.



http://books.google.com





#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



# MISCELLANEA

DI

# STORIA ITALIANA

EDITA PER CURA

# DELLA REGIA DEPUTAZIONE

DL STORIA PATRIA

TOMO XXIII.

OTTAVO DELLA SECONDA SERIE

BODLILIBR FOREIGN PROGRESS

flace

TORINO

FRATELLI BOCCA LIBRAI DI S. M.



# MISCELLANEA

DI

# STORIA ITALIANA

TOMO XXIII

OTTAVO DELLA SECONDA SERIE

# **MISCELLANEA**

DI

# STORIA ITALIANA

EDITA PER CURA

# DELLA REGIA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

TOMO XXIII.

OTTAVO DELLA SECONDA SERIE

**TORINO** 

FRATELLI BOCCA LIBRAI DI S. M.
MDGCGLXXXIV

23661. d 25

Digitized by Google

# PROPRIETA LETTERARIA

STAMPERIA REALE DI G. B. PARAVIA E C.

Digitized by Google

#### ELENCO

DE

# MEMBRI DELLA REGIA DEPUTAZIONE

SOVRA

#### GLI STUDI DI STORIA PATRIA

per le Antiche Provincie e la Lombardia

#### Presidente

CARUTTI DI CANTOGNO Barone Domenico, Consigliere di Stato, Socio della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Socio e Segretario della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche della R. Accademia dei Lincei, Membro del Consiglio degli Archivii, e del Consiglio e del Comitato del Contenzioso diplomatico; Gr. Uff. . Comm. . Cav. e Cons. . G. Cordone Leone neerl., Is. Catt. di Sp. e S. Marino, G. Uff. Leop. del Belgio, Sole e Leone di P. e Mejidiè 2º cl. di Turchia, Comm. Salv. di Gr. ecc., Roma, via dei Barbieri, 1 (15 aprile 1884).

#### Vice-Presidenti

- Porro-Lambertenghi Conte Giulio, Senatore del Regno, Presidente della Società Storica Lombarda ecc., Uff. , G. Uff. , Cav. di giustizia del S. M. O. di S. Gio. di Ger., Milano, via Borgonuovo, 12 (19 aprile 1872).
- DE-SIMONI Cornelio, Dottore di leggi, Dott. Coll. nella facoltà di Filosofia e Lettere a Genova, Direttore del R. Archivio di Stato a Genova, Vice Presidente della Società Ligure di Storia Patria, Corrisp. R. Deputazione di Storia Patria per la Toscana, Umbria e Marche dell'Accad. Pontif. dei nuovi Lincei ecc. , Genova, piazza S. Stefano, 6 (10 aprile 1873).
- Comino S. E. Carlo Felice, Procuratore Generale Onorario di Corte di Cassazione, Uff. , Gr. Uff. , Cav. O. di Carlo III di Sp., Torino, piazza Vittorio Emanuele I, 19 (23 maggio 1881).

# Segretarii

- CLARETTA Barone Gaudenzio, Dottore di Leggi, Socio della Reale Accademia delle Scienze, della Società di Archeologia e Belle Arti per la Provincia di Torino, e della Giunta Conservatrice dei Monumenti d'Antichità e Belle Arti, Comm. \* e , Torino, via della Rocca, 13 (21 aprile 1874).
- Manno Barone D. Antonio, Socio e Tesoriere della R. Accademia delle Scienze di Torino, Commissario del Re presso la Consulta Araldica, Uff. e Comm. •, Torino, via Ospedale, 19 (2 giugno 1875).

#### Membri residenti in Torino

- VALLAURI Tommaso, Senatore del Regno, Dottore aggregato al Collegio di Belle Lettere e Filosofia e Professore ordinario nella R. Università di Torino, Membro del Cons. super. della pubbl. istruzione e della R. Accademia delle Scienze di Torino, Accademico corrispondente della Crusca, Comm. \* e , Torino, via Provvidenza, 43 (24 marzo 1841).
- MANUEL DI SAN GIOVANNI Barone Giuseppe, Dottore di Leggi, , Torino, via Botero, 25 (22 gennaio 1854).
- COMINO Carlo Felice, predetto (11 aprile 1858).
- BIANCHI Nicomede, Dottore in Medicina, Senatore del Regno, Sovr'Intendente degli Archivii piemontesi, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Gr. Uff. , Comm. e e di S. Marino, Torino, R. Archivio di Stato (22 gennaio 1863).
- BOLLATI DI SAINT-PIERRE Barone Federico Emmanuele, Dottore di Leggi, Direttore dell'Archivio già Camerale, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino ecc. Uff. , Torino, via Finanze, 11 (22 gennaio 1863).
  - CLARETTA Barone Gaudenzio, predetto (22 gennaio 1863).
  - Dionisotti Carlo, Consigliere nella Corte d'Appello di Torino, Comm. 
    Uff. , Torino, via Orfane, 25 (10 marzo 1868).
- Promis Vincenzo, Dottore di Leggi, Bibliotecario e Conservatore del Medagliere di S. M., Membro della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Ispettore degli Scavi e Monumenti d'Antichità in Torino, , Comm. , Comm. con stella di Fr. Gius. d'A., Comm. S. Mich. di Baviera e dell'O. della Cor. di Rumenia, Torino, piazza Vittorio Emanuele I, 19 (21 aprile 1874).
- MANNO Barone D. Antonio, predetto (21 aprile 1874).

- ANGELUCCI Angelo, Architetto, Maggiore d'Artiglieria a riposo, Conservatore del Museo Nazionale d'Artiglieria, , , , Comm. Is. di Sp., Torino, via Gioberti. 39 (21 aprile 1874).
- Dufour Carlo Augusto, Maggiore Generale d'Artiglieria a riposo, Pressidente onorario della Società Savoiarda di Storia ed Archeologia Comm. , Uff. , Torino, via Garibaldi, 39 (18 maggio 1876).
- FONTANA Leone, Dottore di Leggi, , Torino, piazza Vitt. Em. I, 12 (10 maggio 1880).
- Perrero Domenico, Dottore di Leggi, Torino, via Garibaldi, 39 (10 maggio 1880).
- FERRERO Ermanno, Dottore di Leggi, Dottore Collegiato di Lettere e Filosofia della R. Università di Torino, Professore di Storia Militare nella R. Accademia Militare, Membro della R. Accademia delle Scienze di Torino, Corrispondente della R. Deputazione di Storia Patria delle Romagne e dell'I. Istituto Archeologico Germanico, , Torino, via S. Quintino, 19 (23 maggio 1881).
- NANI Cesare, Professore e Dottore aggregato di Leggi nella R. Università di Torino, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, E, Torino, via Mazzini, 2 (23 maggio 1881).

#### Membri non residenti in Torino

- ADRIANI P. D. Giovanni Battista, de' Chierici Regolari Somaschi, già Professore e Direttore degli Studi nel R. Collegio militare di Racconigi, Membro effettivo della Società Ligure di Storia Patria e della Accademia Imperiale di Dijon, Socio Corrispondente della R. Accademia delle Scienze di Torino, Ispettore degli Scavi e Monumenti di antichità, Comm. \* e , Cherasco (25 aprile 1851).
- CARUTTI DI CANTOGNO Barone Domenico, predetto (8 maggio 1857).
- CANTÙ Cesare, Sovrintendente degli Archivi Lombardi, Membro non residente della R. Accademia delle Scienze di Torino, Membro effettivo del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Socio della Regia Acc. dei Lincei e delle principali Accademie; Gr. Uff. \* e , Cons. \* Cav. Leg. d'O. di Fr. ecc. Milano (15 aprile 1860).
- BELGRANO Luigi Tommaso, Dottore aggregato alla Facoltà di Filosofia e Lettere e Professore ordinario di Storia antica e moderna nella R. Università di Genova; Segretario Generale della Società Ligure di Storia Patria, Uff. e , Genova, via Palestro, 14; int. 8 (15 aprile 1860).

- CANALE Michele Giuseppe, Dottore di Leggi e Collegiato della Classe di Filosofia e Lettere nella Regia Università di Genova, Bibliotecario Capo Civico, Professore di Storia e Geografia nel R. Istituto Tecnico Provinciale, Membro della Reale Accademia di Scienze e Lettere di Berlino ecc., Comm. \*, Uff. , Genova (15 aprile 1860).
- DE-Simoni Cornelio, predetto (15 aprile 1860).
- MARCHESE P. M. Vincenzo Fortunato, dell'Ordine dei Predicatori, m. in s. facoltà, Professore onorario della R. Università di Siena, Dottore di Collegio per la facoltà di Filosofia e Belle Lettere nella R. Università e nel Collegio Teologico di Genova, della Società Ligure di Storia Patria e di quella Storica di Palermo , Genova, convento di S. M. di Castello (15 aprile 1860).
- ROBOLOTTI Francesco, Dottore in Medicina, Vice-Presidente del Consiglio Sanitario e Regio Ispettore degli Scavi e Monumenti di Cremona, Socio del R. Istituto Lombardo ecc. . Cremona, via Confetteria, 6 rosso (15 aprile 1860).
- SALA Sac. Aristide, Professore di Storia nel Regio Liceo di Faenza, Professore e Cappellano emerito delle Regie Scuole Militare e Normale di Cavalleria, Canonico onorario della Cattedrale di Cingoli, Membro di varie Accad. e Società scientif. e letter. , Faenza (15 aprile 1860).
- Rossi Girolamo, Professore e Direttore del R. Ginnasio, e Delegato Scolastico nel Mandamento di Ventimiglia, Ispettore degli Scavi e Monumenti d'antichità nella Provincia di Porto Maurizio, Uff. \* e =, Ventimiglia (1° luglio 1860).
- VIGNATI Cesare, Preside del R. Liceo Parini di Milano, Vice-Presidente della Società Storica Lombarda ecc., Uff. e Comm. •, Milano (1º luglio 1860).
- Rosa Gabriele, Socio degli Atenei di Brescia, Bassano, Venezia e Treviso, della Società Ligure di Storia Patria, del R. Istituto Lombardo ecc. , Brescia (1º luglio 1860).
- Cossa Nobile D. Giuseppe, Dottore in Matematica, Vice-Bibliotecario emerito della Biblioteca Nazionale di Brera in Milano, già Professore di Paleografia e Diplomatica, Corrispondente del R. Istituto Lombardo, Socio dell'Accademia dei Quiriti di Roma, ecc., Milano, via Brera, 20-21 (1º luglio 1860).
- PORRO-LAMBERTENGHI, predetto (22 gennaio 1863).
- CRLESIA Emanuele, Dottore di Leggi e Collegiato della Facoltà di Filosofia e Belle Lettere, Bibliot. e Prof. di Letteratura ital. della R. Università di Genova, Comm. . Uff. . Genova (22 gennaio 1863).

- BERNARDI Ab. Iacopo, Dottore di Teologia, già Professore di Storia Ecclesiastica e Sacra Eloquenza nel Seminario di Pinerolo e Vicario Generale onorario di quella Diocesi, Membro della Società Ligure di Storia Patria, del R. Istituto Veneto, della R. D. Veneta di St. P., ecc., Comm , Cav. Leg. d'O. di Fr. Venezia (28 gennaio 1864).
- VIGNA P. Raimondo Amedeo, dell'Ordine dei Predicatori, Prof. di Lettere, Storia e Geografia, Membro effettivo della Società Ligure di Storia Patria, , Genova, S. Maria di Castello (22 febbraio 1864).
- CERUTI Sac. Antonio, Dottore della Biblioteca Ambrosiana, Membro effettivo del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, della R. Deputazione di Storia Patria di Venezia, della R. Commissione per i testi di lingua ecc. \* Milano (10 marzo 1868).
- SANGUINETI Mons. Angelo, Abate mitrato della Basilica di Santa Maria di Carignano a Genova e Dottor Collegiato nella R. Università di Genova per la Facoltà di Belle Lettere, Regio Ispettore degli Scavi e Monumenti, Socio della Società Ligure di Storia Patria, corrispondente della Reale Accademia delle Scienze di Torino, e dell'Istituto Germanico di Corrispondenza Archeologica di Roma, , Genova, S. M. di Carignano (30 maggio 1871).
- BÉRARD Sac. Pietro Antonio Edoardo, Dottore in Teologia, Canonico Teologo della Cattedrale di Aosta, Ispettore dei Monumenti antichi, \*, Aosta (21 aprile 1874).
- BERTOLOTTI Antonino, Direttore dell'Archivio di Stato a Mantova, Corrisp. delle RR. DD. di Storia patria Modenese e Veneta e della Società per la Storia Siciliana; Socio della R. Acc. Araldica di Pisa, di quella di S. Anselmo di Aosta e della R. Acc. di BB. AA. di Carrara ecc., , Mantova (21 aprile 1874).
- DELL'ACQUA Carlo, Dottore di Leggi, Bibliotecario della R. Università di Pavia, \*, Pavia (10 maggio 1880).
- BRAMBILLA Nob. D. Camillo, Presid. della Società per la conservazione dei Monumenti dell'Arte Cristiana e della Commissione per gli Istituti Civici di Belle Arti in Pavia, Uff. \*, Pavia (10 maggio 1880).
- BERTI Domenico, Deputato al Parlamento Nazionale, Socio delle RR. Accademie delle Scienze di Torino, della Crusca e dei Lincei ecc., G. Uff. , G. Cr. e ecc., Roma (10 maggio 1880).
- BETTONI-CAZZAGO Nobile Conte Francesco, Signore di Scoënna, Socio dell'Ateneo di Brescia ecc., Cav. e di S. Gio. di Gerus., Leop. del Belgio, Carlo III di Sp. e di 1ª classe del Mer. Civ. di Romania, Brescia, via Larga, 1146 (23 maggio 1881).

- BOCCARDO Gerolamo, Senatore del Regno, Professore nella R. Università e nella R. Scuola superiore navale di Genova, Membro dei Consigli Superiori dell'Istruzione Pubblica e della Giunta Centrale di Statistica, Socio effettivo della R. Accademia dei Lincei, Corrisp. delle RR. Acc. delle Scienze di Napoli, Palermo, Madrid, degli Istituti di Milano, Venezia, ecc. dalla Statistical Society di Londra, del Cobden Club ecc.; Comm., , Gr. Uff. , Gr., Genova (23 maggio 1881).
- CASATI Nobile Carlo, Dottore di Leggi, R. Notaio, Milano, S. Simone, 24 (23 maggio 1881).
- NEGRONI Carlo, Dottore di Leggi, Socio della R. Commissione per i testi di lingua, Uff. , Comm. , Novara (23 maggio 1881).
- BRAGHIROLLI Sac. Willelmo, Canonico, professore, ecc. Mantova (9 maggio 1882).
- Intra Giovanni Battista, Professore, Preside liceale emerito; Prefetto della R. Accademia Virgiliana di Mantova, Membro della R. Commissione conserv. dei Mon. storici e degli oggetti d'arte; della Commissione di vigilanza dell'Archivio storico Gonzaga e Musei ecc. Mantova (9 maggio 1882).
- Duc Monsignor Augusto, Vescovo di Aosta, Aosta (15 aprile 1884).
- Fè d'Ostiani Monsignor Luigi, Prelato, Brescia (15 aprile 1884).
- CALVI Nobile Felice, Corrisp. del R. Istituto Lombardo, Vice-Presidente della Società storica di Milano, Milano (15 aprile 1884).
- STAGLIENO Marchese Marcello, Socio della Società Ligure di Storia patria, dell'Acc. Ligustica di Belle Arti, della R. Acc. Albertina di Torino, della R. Acc. Arald. di Pisa ecc., Genova (15 aprile 1884).
- NERI Professore Achille, Socio della Società Ligure di Storia patria, Assistente della R. Biblioteca Universitaria di Genova, , Genova (15 aprile 1884).

# Corrispondenti

#### (Italiani)

- Remedi Angelo; Marchese del S. R. I.; R. Ispettore degli Scavi e Monumenti; Socio dell'Istituto Germanico Archeologico a Roma, ecc., Comm. \*; ©, Sarzana (22 marzo 1842).
- RONCHINI Amadio, Professore onor. della R. Univ. di Parma, Direttore del R. Archivio di Stato a Parma e Sovrintendente agli Archivi

- dell'Emilia; Commissario per la conservazione dei monum. della prov. di Parma; Socio eff. di quella R. D. di Storia patria; Corrispondente della Consulta Araldica e della R. D. di Storia patria della Toscana, Umbria e Marche ecc. Parma (10 marzo 1848).
- VITRIOLI Diego, Cameriere d'onore di S. S. Conte palatino; \*, di S. Marino; Franc. I; S. Sepolero, Reggio Calabria (11 maggio 1848).
- GREPPI S. E. Conte Giuseppe, Ambasciatore di S. M. a Pietroburgo, Accademico onorario della R. Accademia di Storia di Spagna, ecc. Gr. Uff. e ; Comm. del. S. O. M. di S. Gio. di Gerusalemme; Gr. Croce di Carlo III di Spagna; di S. Mich. di Bav. e di Fed. del Wurtemberg ecc., *Pietroburgo* (11 aprile 1858).
- LEONII Conte Lorenzo, Roma, Biblioteca Vittorio Emanuele (11 maggio 1858).
- CAFFI Michele, Consigliere d'Appello in ritiro, Socio d'onore delle Accademie di BB. AA. di Milano e Torino ecc. , Milano (1° luglio 1860).
- DE VIT Sac. Vincenzo, Dottore in Teologia; Professore, ecc.; \*, Roma (1º luglio 1860).
- COCCHETTI Carlo, Professore, Socio dell'Ateneo di Brescia e di quello italiano di Firenze; . Brescia (1º luglio 1860).
- BENVENUTI Conte Francesco Sforza; Ombriano (Crema) (1º luglio 1860).
- MANFREDI D. Giuseppe, Canonico; Voghera (30 maggio 1861).
- GOZZADINI Conte Giovanni, Senatore del Regno, R. Commissario degli Scavi e Musei delle Marche ed Emilia, Dott. Coll. della Facoltà filosofico filologica dell'Univ. di Bologna; Professore Onor. delle R. Acc. di BB. AA. di Bologna; Pres. perpetuo della R. Deputazione di Storia Patria delle Romagne; Membro effettivo delle Reali Accad. dei Lincei, di Scienze di Baviera, di Antichità e Belle Lettere di Svezia, ecc.; Corrisp. della R. Acc. delle scienze di Torino e dell'Istituto di Francia, ecc. G. Uff. \* e \* ; Comm. di 1° classe Danebr. Dan., Fr. Gius. d'A. Fed. di Wurtemberg, Wasa di Sv. Comm. O. S. Marino, Cor. di Pr.; Cav. S. Mich. di Bav.; di Saxe-Coburgo-Gotha, ecc., Bologna (23 marzo 1862).
- Muoni Damiano, Dottore in leggi; Archivista di Stato emerito; Presidente onor. perpetuo dell'Accademia Fisio-Medico-Statistica di Milano; corrispondente delle RR. Deputazioni delle Romagne e di Toscana, ecc.; Uff. , , Is. la Catt. di Sp. e Nichan di Tunisi, ecc., Milano, Via Senato, 20 (23 marzo 1862).
- BUPPA Giuseppe, R. Notaio e Segretario Municipale di Crescentino, Crescentino (28 gennaio 1864).

- Frati Luigi, Socio effettivo della R. Deputazione di Storia Patria delle Romagne; , Bologna (22 febbraio 1865).
- BARRERA-Pezzi Carlo \* e , Valsolda (22 febbraio 1865).
- BAROZZI Nicolò, Conservatore del Civico Museo Correr di Venezia; Socio della Deputazione veneta di Storia Patria, ecc. Uff. Comm. •, Venezia (28 dicembre 1865).
- BAZZONI Augusto, Dottore in leggi; Console d'Italia a Vienna; Uff. , , Comm. Fr. Gius. d'A.; Uff. Stella di Rumenia; Cav. Carlo III di Sp., Vienna (3 marzo 1869).
- BANCHI Luciano, Direttore del R. Archivio di Stato e Sindaco di Siena;

  •, Comm. •, Siena (3 marzo 1869).
- DA PONTE Pietro, , Brescia (3 marzo 1869).
- TANFANI Nobile Leopoldo, Dottore in leggi, Direttore del R. Archivio di Stato di Pisa; Corrispondente della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Toscana, dell'Umbria e delle Marche; e N. D. di Villaviçiosa di Port. Pisa (3 marzo 1869).
- VAYRA Pietro, Archivista di 2ª classe nel R. Archivio di Stato di Torino; Uff. , Torino, Via Cernaia 20 (7 giugno 1870).
- MOROZZO DELLA ROCCA Cav. Emmanuele, Dottore di leggi, Tenente colonnello dei Bersaglieri, Ajutante di Campo di S. M.; Uff. e e, Comm. O. Concez. di Port., Roma (7 giugno 1870).
- CAVAGNA SANGIULIANI Conte Antonio, Milano, via Cusani (21 aprile 1874).

  RUSCONI Antonio, Dottore e Professore di leggi; , Uff. , Novara (18 aprile 1877).
- VISCONTI March. Carlo, Ermes, Milano, via Borgonuovo 5 (18 aprile 1877). MINOGLIO Giovanni, Dottore di leggi, Moncalvo (18 aprile 1877).
- MAGENTA Carlo, Prof. di Storia nella R. Univ. di Pavia, , Comm. , Comm. , Pavia (18 aprile 1877).
- DBL CORNO Vittorio, Dottore di leggi, Ispettore degli Scavi e Monumenti in Monteu da Po; Corrispondente Soc. Arch. BB. AA. di Torino, Crescentino (18 aprile 1877).
- NOVATI Francesco, Dottore di lettere, Milano (10 maggio 1881).
- SOMMI PICENARDI (dei Marchesi) (Ball f. Guido), Gran Priore del S. O. M. Gerosolimitano, Venezia, Priorato di S. Gio. di Malta (10 maggio 1881).
- MAROCCHINO Francesco, Dottore di leggi; Archivista e Bibliotecario civico di Vercelli, Vercelli, Via S. Cristoforo, 9 (10 maggio 1881).
- TURLETTI Sac. Casimiro, Canonico di S. Andrea e Bibliotecario civico in Savigliano; \*, Savigliano, Via del Teatro, 5 (23 maggio 1881)

- BIANCHETTI Enrico, Dottore di leggi, Membro della Commissione per i Monumenti, della Deputazione Provinciale e del Consiglio scolastico di Novara; , Ornavasso (23 maggio 1881).
- Srorza Giovanni, Segretario per le lettere ed arti della R. Acc. delle Scienze, Lettere ed Arti di Lucca; Vice-Presidente della R. D. di Storia Patria di Modena per la Sotto-sezione di Massa e Carrara e Socio effettivo di quella della Toscana, Umbria e Marche, ecc. Sotto-archivista di 1º classe nel R. Archivio di Stato di Lucca; e, Lucca, Via Cenami, 5 (23 maggio 1881).
- CORDERO DI MONTEZEMOLO (dei marchesi) abate Emilio, Dottore di teologia e leggi; Canonico della Cattedrale di Mondovi; Comm. di S. Sepolero, Mondovi-Piazza (9 maggio 1882).
- CALDERINI Sac. Pietro, Dott. di filosofia e Prof. di metodo; Direttore della R. Scuola Tecnica di Varallo, , Varallo-Sesia (9 maggio 1882).
- GREPPI (dei conti) Nobile Emanuele, Dottore di leggi, Milano, Via S. Antonio, 12 (9 maggio 1882).
- VIVANET Filippo, Dott. Coll. di filosofia e lettere e Professore di geometria projettiva e descrittiva nella R. Università di Cagliari; R. Commissario dei Musei e Scavi di Sardegna, ecc., , , , Cagliari (9 maggio 1882).
- Rondolino Ferdinando, Dottore di leggi, Torino, Via Passalacqua, 1, e Cavaglià (9 maggio 1882).
- FULIN Sac. Rinaldo, Prof. nel R. Liceo Marco Polo e nella R. Scuola superiore di Commercio di Venezia; Membro del R. Istituto veneto e della R. Deputazione di Storia Patria di Venezia, ecc.; •, Venezia, S. Fantino, fondamento della Verona, 3670 (9 maggio 1882).
- CANAVESIO Sebastiano, Professore emerito di lettere, e e, Mondovi-Piazza (9 maggio 1882).
- GUASTI Comm. Cesare, Soprintendente degli Archivi Toscani e Direttore del R. Archivio di Stato di Firenze; Accademico residente e Segretario della Crusca, Vice-Presidente della R. Deputaz. di Storia patria della Toscana, Umbria e Marche, Comm. e , Uff. O. I. Rosa del Brasile, Firenze (9 maggio 1882).
- SILVESTRI Giuseppe, Sovrintendente agli Archivi Siciliani e Direttore del R. Archivio di Stato di Palermo, Comm. , Palermo (9 maggio 1882).
- SELETTI Avv. Emilio, Segretario della Società storica di Milano, e, Milano, via Santa Marta, 19 (15 aprile 1884).
- CORIO Dott. Ludovico, Professore, Milano, via Durini, 25 (15 aprile 1884).
- GERBAIX (DE) SONNAZ cav. Alberto, Agente diplomatico e Console generale d'Italia in Bulgaria, \*, Comm. \*, Sofia (15 aprile 1884).

- PAIS Dottore Ettore, Direttore del R. Museo d'Antichità di Cagliari, Cagliari (15 aprile 1884).
- Vassallo D. Carlo, Teologo Collegiato, Canonico Arciprete della Cattedrale e Preside del Liceo Alfieri di Asti, Uff. , Asti (15 aprile 1884).

# Corrispondenti

(Stranieri)

- BAUX Giulio, Bourg (Ain), via Bourgmarser (13 maggio 1848).
- GALIFFE G. B. G. e Danebrog di Dan.; Dottore in Leggi, Socio dell'Istituto nazionale di Ginevra, della Società storica della Svizzera Romanza e di varie Acc. di Svizzera, Francia e Germania; Console generale di Danimarca presso la Confeder. Svizzera, Peicy presso Ginevra, (2 gennaio 1863)
- Foras (DI) Conte Amedeo, Membro dell'Accademia di Savoja, delle Società storiche di Ginevra e della Svizzera Romanza, ecc. Comm. e di Cristo del Port., ballo O. S. Sepolcro, Castello di Thuyset (Thonen, Haute-Savoie) (28 dicembre 1865).
- Ducis Sac. Claudio Antonio, Canonico onorario di S. Pietro d'Annecy; già Professore di Storia e di Lettere, Archivista dell'Alta Savoja; Corrispondente del Ministero della Pubblica Istruzione di Francia per i lavori storici; Uffiziale della pubblica istruzione, Ispett. degli Archivi comunali e dei monumenti di Annecy; Membro dell'Accademia di Savoja, della Soc. Florimontana di Annecy, ecc. Annecy (Haute-Savoie), Palazzo degli Archivi (21 aprile 1874).
- Vuy Giulio, Dottore in filosofia, Avvocato, già Presidente del Gran Consiglio e della Corte di Cassazione di Ginevra; Vice-Presidente dell'Istituto nazionale di Ginevra; Membro della Società di Storia della Svizzera Romanza, della Florimontana d'Annecy, ecc., Carouge (Suisse) Sì. Victor 146 (21 aprile 1874).
- RABUT Francesco, Prof. di Storia nel Liceo di Digione, Dijon (18 maggio 1876).
- DE MONTET Alberto, Membro della Soc. stor. della Svizzera Romanza, ecc.; Cav. , Vevey, Cantone di Vaud (Svizzera) (10 maggio 1881).
- Du-Bois Melly Carlo, Socio dell'Istituto nazionale di Ginevra e dell'Accademia di Savoja, ecc. Ginevra, Plainpalais, avenue du Mail, 21 (23 maggio 1881).
- Von Siebel Enrico, Direttore dell'Archivio di Stato; Socio dell'Accademia delle Scienze di Berlino, ecc. Berlino, Hohenzollernstrasse, 6 (23 maggio 1881).

- Von Arneth S. E. Cavaliere Alfredo, Cons. intimo attuale di S. M. I. e R. A.; Membro della Camera dei Signori, Presidente della I. R. Acc. delle Scienze di Vienna, ecc. G. Uff. , ecc. Vienna, d'Austria (23 maggio 1881).
- GACHARD Luigi Prospero, Archivista generale del Belgio, Presidente di quel Consiglio Araldico; Socio dell'Accademia delle Scienze e della Commissione R. di Storia di Bruxelles; Corrispondente dell'Istituto di Francia, e delle Accademie di Madrid, Vienna, Monaco, Amsterdam, Buda-Pesth, ecc. G. Uff. Leop. del Belgio; G. Cr. Is. Catt. di Sp. G. Uff. Corona di Quercia dei P. B. ecc. Bruxelles, Archivi del Regno (23 maggio 1881).
- DE MAS LATRIE Conte Luigi, Parigi (23 maggio 1881).
- DELISLE Leopoldo, Membro dell'Istituto di Francia, Amministratore generale e Direttore della Biblioteca Nazionale di Parigi, ecc. Parigi, rue des Petits Champs, 8 (23 maggio 1881).
- RIANT Conte Paolo, Edoardo, Desiderio; Dottore in Sorbona; Membro dell'Istituto di Francia e corrispondente delle RR. Accademie delle Scienze di Torino e di Lucca, Parigi, Boulevard de Courcelles, 51-Rapallo, Villa Riant (9 maggio 1882).
- Von Pflugk-Harttung Nobile Giulio, Dottore, Professore di Storia nell'Università Reale di Tubinga, Corrisp. della R. Acc. delle Scienze di Lucca, della Soc. ligure di Storia patria, della Soc. R. Stor. di Londra e di quella scientif. dei Vosgi d'Épinal; , Tübingen Würtemberg) (9 maggio 1882).
- CHEVALIER Sac. Ulisse, Canonico onorario e Professore nel Seminario di Valenza, Dottore in Filosofia, Membro n. r. del Comitato dei lavori storici e scientifici di Parigi, Cav. Leg. d'On. di Francia, Ufficiale della Pubblica Istruzione, Romans (Drôme) Francia (16 maggio 1883):
- GREMAUD Abate Giovanni, Bibliotecario cantonale a Friborgo, Friborgo (16 maggio 1883).
- Von Reumont Barone Alfredo, Ministro plenipotenziario in ritiro, Corrispdella R. Acc. della Crusca, del R. Istituto veneto ecc. Bourcette presso Aix-la-Chapelle (15 aprile 1884).
- CARRARD Enrico, Prof. di Leggi, Membro della Società Storica della Svizzera Romanza, Losanna (15 aprile 1884).
- DEMOLE Eugenio, Direttore del Gabinetto numismatico di Ginevra, Ginevra, rue des Granges, 16 (15 aprile 1884).

#### UFFICIO DI PRESIDENZA

#### IL PRESIDENTE.

1 VICE-PRESIDENTI. I SEGRETARI DIONISOTTI Carlo, predetto. Nani Cesare, predetto.

## COMMISSIONE PER LA MISCELLANEA DI STORIA ITALIANA

a Torino

#### a Genova

a Milano

Presidente. Il Pres. della Presidente. Il Vice-Pres. Presidente. Il Vice-Pres.
R. Deputazione. locale. locale.

Segretario. Uno dei Se- Segretario. BELGRANO L. Segretario. VIGNATI Cegretari della R. D. Tomaso, predetto. sare, predetto.

# Rappresentante della R. D. presso l'Istituto storico Italiano.

CANTÙ Cesare, predetto.

#### Archivista.

#### Armando Vincenzo.

Residenza della R. D. a Torino — piazza Castello 12, piano 4°.

- della Commissione per la Miscellanea a Genova presso la Società Ligure di Storia Patria.
  - della Commissione per la Miscellanea a Milano presso il R. Archivio di Stato.

Tipografo — Stamperia Reale di Torino della Ditta G. B. Paravia e C. (del Cav. I. Vigliardi).

Editore — Fratelli Bocca, librai di S. M. a Torino.



# **MUTAZIONI**

#### ACCADUTE

# NEL CORPO DELLA R. DEPUTAZIONE

#### DOPO L'ULTIMO ELENCO

## MORTI

Socio effettivo.

Il 12 settembre 1884 — Odorici Federico.

Soci corrispondenti.

Il . . . . 1883 — Pilot Giovanni Giuseppe.

Il 4 novembre » — GIACCARDI Giovanni Battista.

# ATTI DELLA REGIA DEPUTAZIONE

## LETTERE-CIRCOLARI

RELATIVE

#### AL TERZO CONGRESSO STORICO ITALIANO

# N. 1.

Torino, addi 27 novembre 1882.

Chiarissimo Signore,

Per iniziativa della illustre Società Storica di Milano, e per consenso amplissimo di molte altre Società Storiche fu accettato che il Terzo Congresso Storico Italiano da tenersi in Torino, non si radunasse più nel p. v. mese di settembre 1883, ma nell'anno 1884; quando cioè in questa città sarà aperta la nuova Esposizione Generale Italiana.

Nel dare alla S. V. Chma questo preventivo annuncio, e nel riservarmi di farle conoscere l'epoca precisa nella quale Torino sarà lieta ed onoratissima di accogliere il Congresso, faccio caldi voti acciò il ritardo frapposto a questa desideratissima riunione venga largamente usufruttato in vantaggio delle ricerche nelle Scienze storiche e ridondi a maggiore decoro ed a migliore utilità del Terzo Congresso Storico Italiano.

Aggradisca i sensi di alta stima ed osservanza del

Suo dev<sup>mo</sup>. Collega ERCOLE RICOTTI Presidente della B. Deputazione.

#### N. 2.

Torino, ottobre 1883.

Chiarissimo Signore,

Il Terzo Congresso Storico Italiano che per voto unanime dell'ultima radunanza di Milano, e per successive deliberazioni delle varie Società storiche si deve tencre in Torino, verrà aperto nel Settembre 1884.

Digitized by Google

Nel darne sollecito avviso alla S. V. Chiarissima, mi pregio mandarle copia del Regolamento stato approvato nel primo Congresso di Napoli, e la prego di ben voler procedere alle operazioni preliminari per questa scientifica radunanza; facendomi poi pervenire, quanto più sollecitamente Ella potrà, i lavori preparati, i nuovi temi da discutere, il numero ed i nomi dei Delegati di codestà Società, come anche indicarmi i nomi di quei cultori degli studi storici della sua regione che si potranno invitare al Congresso.

Per parte mia mi farò premura, appena lo potrò, di darle notizia dei temi che verranno proposti da questa R. Deputazione e di indicarle il Programma del Congresso ed i precisi giorni nei quali Torino sarà lieta ed orgogliosa di accogliere in bella concordia di studi e di animi i Rappresentanti delle varie Deputazioni e Società e gli esimi Cultori delle discipline storiche che converranno al Terzo Congresso Storico Italiano.

Accolga, egregio Collega, i sensi della devota mia stima ed osservanza

Il Vice-Presidente Anziano Giulio Porro.

#### REGOLAMENTO

#### PER I

#### CONGRESSI DELLE DEPUTAZIONI E SOCIETÀ ITALIANE DI STORIA PATRIA

#### Approvato dal Congresso di Napoli.

- 1. Il Congresso si compone de' delegati eletti dalle varie Deputazioni e Società di storia patria Italiane che aderiscono ad esso.
- 2. È in facoltà della Direzione delle Società e Deputazioni presso cui ha luogo il Congresso d'invitarvi altri eminenti cultori degli studi storici.
- 3. Le Deputazioni e Società faranno conoscere alla Direzione della Deputazione o Società dove ha luogo il Congresso, il numero ed il nome de' delegati da esse eletti, almeno un mese prima che venga aperto il Congresso.
- 4. I componenti il Congresso riceveranno, a mezzo delle rispettive Deputazioni e Società, un documento che valga a farli riconoscere come tali.
- 5. Nella prima riunione del Congresso si procederà alla costituzione del seggio, che sarà composto di un Presidente, di un Vice-Presidente e di due Segretari.
- 6. La Presidenza provvisoria sarà tenuta dal Presidente della Deputazione o Società locale.

7. Il Presidente del Congresso apre le adunanze e le scioglie, dirige la discussione, fa procedere alle votazioni.

8. In caso d'impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente; ed è parimente sostituito da quest'ultimo, quando egli abbia da

svolgere qualche sua proposta all'adunanza.

- 9. Ai temi, proposti ed annunziati nella circolare d'invito al Congresso, possono aggiungersene altri da componenti il Congresso. La Presidenza fissera l'ordine col quale debbano essere presentati e discussi nel Congresso.
- 10. Qualunque Socio che voglia far pervenire una proposta al Congresso, dovrà trasmetterla al detto Congresso, col mezzo della Direzione di una Società o Deputazione di storia patria.
- 11. Ciascuna Società o Deputazione di storia patria, per mezzo de' suoi delegati, farà pervenire al Presidente del Congresso una relazione dei lavori compiuti dalla propria istituzione nel periodo corso dall'ultimo Congresso, ed i lavori che ha in mente di intraprendere.
- 12. Nelle adunanze del Congresso hanno diritto alla parola ed a voto i soli componenti il Congresso. Possono poi assistere alle adunanze i soci delle Deputazioni e Società storiche, rappresentate o non rappresentate al Congresso, ed i membri delle Commissioni archeologiche provinciali e municipali.
- 13. La Presidenza potrà nominare speciali Commissioni, che riferiscano sui temi proposti o studino argomenti da trattarsi in altra sessione del Congresso.
- 14. Quando si propongono concorsi con premi, per temi di rilevante e generale importanza, o lavori ai quali debbano concorrere tutte le Deputazioni e Società di storia patria od alcune di esse, se ne farà speciale proposta ne' futuri Congressi, i quali delibereranno sull'accettazione del programma e su' modi di eseguirlo.
- 15. Per tutto ciò che si riferisce a spese, non dovranno le proposte recarsi in seno del Congresso, senza avere almeno un mese prima dato conoscenza di quelle proposte a tutte le Società e Deputazioni sorelle.
- 16. Le votazioni relative a persone si fanno sempre a scrutinio segreto, le altre per alzata e seduta, tutte e due a maggioranza di voti. Nel dubbio si fa la controprova.
- 17. I Segretari attendono alla compilazione de' verbali delle adunanze, diramano gl'inviti per le sedute speciali, tengono la corrispondenza e danno esecuzione a quanto viene disposto dal Presidente.
- 18. Nella seduta finale del Congresso i Segretari leggono la relazione di quanto fu operato, dividendo, ove occorra, fra loro il lavoro, a seconda che verra stabilito dal Presidente.

- 19. Gli Atti del Congresso cominceranno dal contenere le lettere d'invito, le circolari e tutto ciò che precedette il Congresso; i nomi degli intervenuti colle loro rappresentanze; i verbali delle sedute, le relazioni che l'Assemblea decidesse vi fossero inscrite per intero, e le relazioni finali de' Segretari, con l'elenco dei doni pervenuti al Congresso.
- 20. Questi Atti saranno stampati per cura ed a spese della Deputazione o Società nella cui sede ha luogo il Congresso; e ne saranno rimesse dodici copie a tutte le Deputazioni e Società rappresentate nel Congresso, ed una a ciascuno de' membri che lo compongono.
- 21. Il Consiglio direttivo della Società o Deputazione di Storia patria della città prescelta a sede del Congresso curerà, con ogni mezzo di cui può disporre, per preparare quanto valga ad assicurare la convocazione e la buona riuscita del Congresso.
- 22. Allo scopo che i voti e le deliberazioni de' Congressi annuali possano aver effetto, la Società o Deputazione della città in cui ebbe sede il Congresso resta delegata a fare ogni opera per raggiungere lo scopo, facendo all'apertura del nuovo Congresso una relazione del suo operato e consegnando poi l'archivio degli affari trattati in tale qualità alla Presidenza del Congresso, per essere a suo tempo rimesso a quello che dovrà succedergli.
- 23. Nella ultima seduta di ogni Congresso verrà stabilita la sede ed il tempo del Congresso venturo.
- 24. Nella prima seduta di ogni Congresso si potranno proporre e discutere quelle modificazioni che si credessero opportune al presente regolamento.

Per copia conforme
Il Deputato-Segretario
Antonio Manno.

## N. 3.

Torino, 9 dicembre 1883,

Chiarissimo Signore,

Imprevedute circostanze e nuovi concerti con questo Municipio mi obbligano a modificare alquanto la precedente mia Circolare di ottobre scorso, col dare sollecita notizia alla S. V. Chiar. che, stando ferme tutte le altre parti della Circolare suddetta, rimane inteso che il Terzo Congresso storico Italiano si terra in Torino dal 20 al 27 agosto 1884

Mi valgo con piacere di questa occorrenza per offerirle i sensi della mia stima e buona colleganza.

Il Vice-Presidente anziano Giulio Porro.

#### N. 4.

Torino, giugno 1884.

Chiarissimo Signore,

Mi pregio, in nome di questa R. Deputazione, di invitare la S. V. Chiarissima ad intervenire al Terzo Congresso Storico Italiano che si terrà in Torino dal 20 al 27 prossimo Agosto, secondo il *Programma* che qui le unisco.

Ho fiducia che la S. V. Chiarissima aggradirà quest'invito ed accettandolo contribuirà a procurare ai nostri studi quei vantaggi pratici che i cultori della nostra scienza si ripromettono dall'opera del Congresso che sta per radunarsi coi più promettenti auspici di sollecitudine, di zelo e di concordia. Le sarò poi gratissimo s'Ella si compiacerà informarmi entro Giugno delle sue intenzioni a questo proposito.

Aggradisca i sensi della mia devota stima ed osservanza.

Il Presidente
Domenico Carutti.

#### PROGRAMMA

#### per il Terzo Congresso storico italiano.

Nel giorno 20 Agosto 1884, alle ore 2 pomerid., i signori Delegati sono invitati ad una seduta preliminare, in una delle Sale della R. ACCADENIA DELLE SCIENZE, via e palazzo dell'Accadenia, num. 3, per la presentazione delle lettere di rappresentanza, per la distribuzione dei lavori e per tutti gli opportuni concerti.

Nello stesso giorno, dalle ore 2 alle 4 pomerid., e nel giorno successivo dalle ore 9 alle 11 antimeridiane, le medesime sale saranno aperte ai Signori Delegati ed Invitati e verranno distribuite le tessere di riconoscimento ai Congressisti.

Il Terzo Congresso Storico Italiano verrà aperto il 21 Agosto al tocco e si chiuderà nel giorno 27 dello stesso mese.

Nei giorni successivi si terranno adunanze parziali o generali nelle Sale della R. Accademia delle Scienze, nelle ore che saranno stabilite dalla Presidenza del Congresso.

Il tema unico finora presentato alle deliberazioni del Congresso da questa R. Deputazione di Storia Patria in unione alla Società Storica di Milano ed alla Società Liqure di storia Patria è il seguente:

Studiare i mezzi pratici per la istituzione di una rele storico-bibliografica che si estenda su tutte le regioni d'Italia, stabilisca comunicazioni e corrispondenze fra le diverse Società storiche e in generale fra i cultori di queste discipline, e promuova la compilazione di bibliografie locali e speciali, di indici sistematici delle pubblicazioni documentate e di regesti delle collezioni archivistiche.

Durante il Congresso verrà inaugurato, nel portico della R. Accademia, un ricordo monumentale alla venerata memoria dell'illustre storico ERCOLK RICOTTI.

#### N. 5.

Torino, 4 agosto 1884.

Chiarissimo Signore,

Questa Presidenza, cedendo a numerose istanze, quantunque sieno buone le condizioni igieniche della città e del paese, pure ha deciso di differire ad epoca ancor indeterminata l'apertura, che qui dovea avere luogo il 20 del corrente mese, del Tenzo Congresso Storico Italiano

Motivo principale della deliberazione, furono le attuali quarantene che impedirebbero il desiderato intervento di tanti colleghi stranieri e dell'Italia insulare. Augurandoci quindi che presto debhano cessare queste precauzioni sanitarie e che il differimento apporti una migliore preparazione alle nostre discussioni; colla riserva di informare sollecitamente la S. V. Chiarissima dell'epoca del nnovo Convegno, mi onoro offerirle i sensi della mia buona colleganza e stima.

Il Presidente
Domenico Carutti.

N. 6.

Torino, 18 agosto 1884.

Chiarissimo Signore,

Con la lettera circolare che mi sono fatto debito di scriverle il 4 del volgente mese, ho informato la S. V. dei motivi che hanno consigliato a questa Presidenza di differire l'apertura del Terzo Congresso Storico Italiano.

Conviene ora pensare in qual tempo propizio debbasi convocare la differita adunanza. Pare a noi che, se le condizioni igieniche esterne volgeranno in meglio, come giova sperare, il Congresso potrebbe aprirsi verso la metà del prossimo ottobre. Laddove poi le attuali quarantene, cagione del ritardo, continuassero, diverrà necessario il rimandarlo all'anno venturo.

In tal condizione di cose, se l'apertura potrà farsi nell'ottobre, io avrò premurosa cura di darne avviso per tempo agli onorandi Colleghi e al Pubblico; nel caso contrario, prego fin d'ora la S. V. e la benemerita Società che Ella presiede, di dare facoltà a questa Presidenza di convocare il Terzo Congresso Storico Italiano nel mese di settembre del 1885.

E pregandola di un cenno di risposta, mi onoro di offerirle i sensi della mia fratellevole colleganza.

Il Presidente
Domenico Carutti.

#### N. 7.

Torino, 11 settembre 1884.

#### Chiarissimo Signore,

Il Consiglio di Presidenza di questa R. Deputazione, tenendo gran conto delle risposte date da parcechie Società consorelle alle mie lettere circolari del 4 e del 18 scorso agosto, ha creduto opportuno e generalmente aggradito di protrarre il Terzo Congresso storico Italiano e di fissarne definitivamente l'apertura in questa Città nel settembre 1885.

Nel dare questa notizia alla S. V. Chiarissima, la prego di comunicarla ai Rappresentanti della sua Società ed a quegli studiosi che avevano desiderio di partecipare ai lavori del Congresso.

Era intenzione di questa Presidenza di presentare al Congresso le ultime pubblicazioni nostre che furono o che fra breve saranno distribuite; cioè:

il volume XV della raccolta Historiae patriae Monumenta che compie la serie degli Atti e documenti delle antiche Assemblee rappresentative nella Monarchia di Savoia, editi a cura del socio nostro F. E. BOLLATI DI SAINT-PIERRE;

il volume VII della Serie II; XXII della Miscellanea di storia italiana;

ed i primi tre volumi della nuova serie intitolata Biblioteca storica italiana. Il primo di questi comprenderà notizie di fatto radunate dal Segretario Antonio Manno sull'Opera cinquantenaria della nostra R. Deputazione e sul lavoro scientifico dei suoi centoventotto Soci effettivi durante il primo mezzo secolo di sua esistenza. Il secondo offre il Catalogo dei Codici manoscritti della Trivulziana compilato dal Vice-presidente Giulio Porro; il terzo apre la serie di quelli che daranno la Bibliografia storica degli Stati della Monarchia di Savoja compilata dal Segretario Antonio Manno e dal socio Vincenzo Promis.

#### XXVIII LETTERE-CIRCOLARI RELATIVE AL TERZO CONGRESSO ECC

Del volume sull' Opera cinquantenaria nostra, la R. Deputazione intende fare omaggio speciale al Congresso ed ai Congressisti, come anche di un lavoro di Indici sistematici di due Cronache Muratoriane che per rispondere ai voti del Congresso di Milano vennero compilati da alcuni alunni della Scuola di Magistero di questa R. Università sotto la direzione del loro Professore Carlo Cipolla della R. D. Veneta e del Segretario Antonio Manno.

Anche questi due volumi verranno distribuiti fra breve, per non ritardarne di troppo la pubblicazione, e vi si uniranno alcuni esemplari della prefazione premessa dal Segretario Antonio Manno alla Bibliografia storica degli Stati della Monarchia di Savoja acciò si conosca lo scopo, la natura ed il sistema di questo lavoro bibliografico.

Augurando al Paese che presto possa uscire dalle attuali apprensioni ed ai nostri studi che traggano profitto dalla maggiore preparazione del Congresso, mi onoro offrendole i sensi della mia stima e buona colleganza.

Il Presidente
Domenico Carutti.

### DONI OFFERTI

A.I.IA

## R. DEPUTAZIONE SOVRA GLI STUDI DI STORIA PATRIA

dal 15 aprile al 15 ottobre 1884

| <ol> <li>Intorno a Gio. Batt. Giuliani e a' commentatori della Divina<br/>Commedia, discorso di monsig. Jacopo Bernardi. Venezia,<br/>1884, tip. Antonelli, in-8.</li> </ol>                                       | L'A.                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2. Commemorazione del comm. D. Pietro prof. Canal, letta nell'Ateneo di Venezia da monsig. Jacopo Bernardi. Venezia, stab. tiplitogr. M. Fontana, 1884, in-8.                                                      | Ľ'A.                                    |
| 3. Zur Kritik Karolingischer Annalen, inaugural-dissertation von Isaac Bernays. Strassburg, 1883.                                                                                                                  | L'Univ.<br>di Strasburgo                |
| 4. L'avo e il padre del generale G. Garibaldi, notizie e rettifiche del prof. G. B. BRIGNARDELLO. Firenze, tip. G. Barbèra, 1884, in-16.                                                                           | L'A.                                    |
| 5. Die charidschiten unter den ersten Omayyaden, inaugural-<br>dissertation von Rudolf Ernst Brünnow. Leiden, 1884.                                                                                                | L'Univ.<br>di Stasburgo.                |
| 6. Vicende del Monte di Pietà in Milano, di Felice CALVI. Milano, 1871, in-8.                                                                                                                                      | L'A.                                    |
| 7. Storia della letteratura italiana, compilata ad uso delle scuole dal prof. Licurgo CAPPELLETTI. Torino, 1884, in-8.                                                                                             | Ľ'A.                                    |
| 8. Ercole Ricotti. Parole pronunciate da Carlo CIPOLLA, nel-<br>l'occasione in cui nell'Università di Torino si dedicò una<br>lapide in suo onore, il giorno 8 giugno 1884. Torino,<br>Stamp. Reale-Paravia, in-8. | L'A                                     |
| 9. Commemorazione di Quintino Sella, fatta nella Camera dei Deputati il 15 marzo 1884.                                                                                                                             | Il Ministero<br>della<br>Pubbl. Istruz. |
| 10. Società geografica italiana. Terzo congresso geografico internazionale tenuto a Venezia dal 15 al 22 settembre 1881.                                                                                           | La Società<br>Geografica.               |

Vol 2º. Roma, alla sede della Società, 1881, in-8.

- L'A. 11. Opere varie edite ed inedite del dott. Vincenzo De-Vit.
  Prato e Milano, 1875-1883, 7 vol. in-8.
- 12. Quali Britanni diedero il nome all'Armorica. Risposta del prof. V. De-Vit a tre articoli di diversi periodici. Firenze, Rassegna naz. 1884, in-8.
- L'Univ. di Strasburgo
- 13. De Graecorum sacrificulis qui Γεροποιοί dicuntur, dissertatio Guilelmi Doermer. Argentorati, 1883.
- Il Rettore della R. Università
- 14. Appendice ai « Cenni storici sulla R. Università di Torino » pubblicati nel 1872, per il Rettore E. D'Ovidio. Torino, 1884, in-4.
- 15. Albertville à l'époque romaine et la vallée de Beaufort au moyen age. Communications faites au congrès d'Albertville en 1883 par le chanoine Ducis. Albertville, impr. Hodoyer, 1883, in-8.
- 16. Le Saint-Suaire à Annecy et la naissance de Saint François de Sales. Deuxième partie. Par le chanoine Ducis. Annecy, impr. F. Abry, 1884, in-8.
- 17. Eràsmo Gattamelata da Narni, suoi monumenti e sua famiglia, per Giovanni march. EROLI. Roma, 1879, in-8.
- L'A. 18. La coronazione di M. V. del Ghirlandaio, e la Madonna del Libro di Raffaello, classici dipinti illustrati dal marchese G. Eroll. Narni, 1880, in-8.
- 19. La spedizione di Carlo VIII in Italia raccontata da Marino Sanuto, pubblicata per cura di Rinaldo FULIN. Venezia, 1883, in-8.
- 20. Les vallées vaudoises du Piémont. Tableau historique et topographique de J. B. G. GALIFFE. Genève, impr. centrale, 1881, in-8.
- 14. 21. Studi storici sul contado di Savoia e Marchesato in Italia, per Alberto De Gerbaix-Sonnaz. Torino, 1881, in-8.
- Municipio di Biella
- 22. In memoria di Quintino Sella, XXIII aprile 1884. Biella, tip. lib. G. Amosso, 1884, in-8.
- L'A. 23. Chronologies pour les études historiques en Savoie par F. MUGNIER. Chambéry, impr. Ménard, 1884, in-8.
- L'A. 24. Preziosità artistiche nella chiesa dell'Incoronata presso Martinengo. Impressioni e note di Damiano Muoni. Milano, tip. Bortolotti di Dal Bono e C. 1884, in-8.

| <b>2</b> 5.     | Prenomi, nomi e cognomi, appunti genealogici sulla fami-<br>glia Cotta, per Damiano Muoni. Milano, tip. Bernardoni.<br>1880, in 8.                                           | L·A                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <del>2</del> 6. | Cenno genealogico sulla famiglia Torriani da Mendrisio, compilato sopra autentici documenti dal cav. uff. Damiano Muoni. Bellinzona, tip. C. Colombi, 1884, in-8.            | 14.                                     |
| <b>27</b> .     | Versi giovanili di un antiquario, di Damiano Muoni. Milano, tip. Bortolotti di Dal Bono e C. 1884, in-16.                                                                    | Id.                                     |
| <b>2</b> 8.     | Della vita e dei fatti di Quintino Sella, discorso commemorativo di Carlo NEGRONI. In Novara, Frat. Miglio, 1884, in-8.                                                      | Id.                                     |
| <b>2</b> 9.     | La Bibbia volgare secondo la rara edizione del 1º di ottobre MCCCCLXXI, ristampata per cura di Carlo NEGRONI, volume 4º. Bologna, Romagnoli, 1883, in-8.                     | LA.                                     |
| <b>3</b> 0.     | Iscrizioni romane del Museo d'Este, catalogo di Giacomo Pietrogrande Roma, 1883, in-4.                                                                                       | Il Sindaco<br>di Este                   |
| 31.             | P. Luigi Bruzza Corrispondente della R. Accademia delle Scienze, brevi cenni di Vincenzo Promis Torino, 1884.                                                                | ĽA.                                     |
| <b>32</b> .     | PROMIS V., Breri cenni sulla vita e sugli scritti del P. Giu-<br>seppe Colombo Barnabita, membro della R. Deputazione<br>di storia patria. Torino, Stamp. Reale, 1884, in-8. | Id                                      |
| 33.             | Repertorio delle pergamene della Università e Comune di<br>Gacta (1187-1704). Napoli, 1884, in 8.                                                                            | La Sovrint<br>agli Archiv<br>Napolitani |
| 34.             | La date exacte de l'arrivée à Gènes des reliques de St-Jean Baptiste, 6 mai 1098, par le C. P. RIANT. Gênes, 1884.                                                           | Ľ'A.                                    |
| <b>35</b> .     | Poésies des XIV et XV siècles, publiées d'après le manu-<br>scrit de la Bibliothèque de Genève, par Eugène RITTER.<br>Genève-Bale-Lyon, H. Georg, 1880, in-16.               | Id.                                     |
| 36.             | Della vera patria e professione di Publio Elvio Pertinace, imperatore dei Romani. Monografia del cav. Pietro Rocca Genova, tip. Arcivescovile, 1879, in-8.                   | ſd.                                     |
| 37.             | Die correspondenz Ciceros in den Jahren 44 und 43, historische Dissertation von Edmund RUETE. Marburg, 1883.                                                                 | L'Univ.<br>di Strasburg                 |
| <b>38</b> .     | Le cronache italiano nel medio evo descritte da Ugo Balzani, di Gaetano Sangiorgio. Genno bibliografico. Milano, tip. Bortolotti, 1884, in-8.                                | L'A.                                    |
| 39.             | La Biblioteca civica di Torino, monografia di Daniele Sassi.<br>Torino, 1884, in-4.                                                                                          | Municipio<br>di Torino                  |

- L'A. 40. Inscrizioni alla memoria di alcuni personaggi dell'illustre casato dei conti Stampa, marchesi di Soncino, raccolte da Emilio SELETTI. Milano, 1877, in-4.
- Commissione 41. Rapport sur l'activité de la Commission impériale archéoloimp. archeol. gique pour 1881 par Serge Stroganoff. St-Pétersbourg, 1883.
- L'Accademia 42. Che cosa si può fare in tempo di colèra? Discorso pronunciato nella Biblioteca della R. Accademia Petrarca di scienze, lettere ed arti in Arezzo dall'accademico onorario C. Tommasi-Crudell. Arezzo, stab. tip. lit. Bellotti, 1884, in-8.
- Comm. G. Doglietti 43. Cassa di risparmio di Torino. Esposizione generale italiana in Torino, 1883, tip. Eredi Botta, Torino, 1884, in-8.
  - 44. Cassa di risparmio di Torino. Resoconto finanziario per l'esercizio 1883. Torino, 1884, tip. Er. Botta, in-fol.
- Il Ministero della Guerra

  45. Della leva sui nati nell'anno 1862 e delle vicende del R. Esercito dal 1º ottobre 1882 al 30 settembre 1883, relazione del Ten. Gen. Federico Torre a S. E. il Ministro della Guerra. Roma, 1884, in-4.
  - L'A. 46. Il mese mariano. Origini, forme, scopi e propagazione della pia pratica, pel can. C. TURLETTI. Savigliano, tip. Bressa, 1884, in-16.
  - L'A. 47. Il pio istituto della maternità e dei ricoveri pei bambini lattanti e slattati in Milano durante l'anno 1883. Milano, tip. Bernardoni, 1884, in-8.
  - L'A. 48. Statuti vecchi di Lodi, ritrovati e pubblicati da Cesare VI-GNATI. Milano, 1884, in-4.
  - L'A. 49. Bibliografia verriana, compilata per cura di Antonio VISMARA.

    Milano, tip. Bortolotti, 1884, in-8.
- L'Univ. 50. Friedrich I und das Wormser Concordat, inaugural-dissertation von Georg WOLFRAM. Marburg, 1883.
- La Società di Minerva 51. Archeografo triestino edito per cura della società del Gabinetto di Minerva Trieste, Hermanstorfer, in-8.
- Dott. G. Pitre 52. Archivio per lo studio delle tradizioni popolari, rivista trimestrale diretta da G. Pitre e S. Salomone-Marino. Palermo, Pedone-Lauriel, in-8.
- La R. Deput. 53. Archivio storico italiano, fondato da G. P. VIEUSSEUX e continuato a cura della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Toscana, dell'Umbria e delle Marché Firenze, presso Vieusseux, in-8.

- 54 Archivio storico lombardo, Giornale della Società storica Societt storica Lombarda. Milano, Brigola, in-8.

  CANETTA (C.), il primo decennio 1874-1883 dell'Archivio storico lombardo. Indici. Milano, 1884, in-8.
- 55. Archivio storico per le Marche e per l'Umbria, diretto da La Direzione M. Santoni, G. Mazzatinti, M. Falogi-Pulignani. Foligno, presso la direzione, in-8.
- 56. Archivio storico per le provincie Napolitane, pubblicato a cura della Società di storia patria. Napoli, Furchheim, di St. patria in-8.
- 57. Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino, diretto La Direzione da S. Morpurgo ed A. Zenatti. Roma, in-8.
- 58. Archivio Trentino, pubblicato per cura della Direzione della Biblioteca e del Musco comunale di Trento. Trento, tip. ed. Marietti, in-8.
- 59. Archivio veneto. Venezia, Visentini, in-8.

  Ab. cav.

  R. Felin
- 60. L'Ateneo veneto. Rivista mensile di scienze, lettere ed arti, La Direzione diretta da A.S. De Kiriaki e G. De Lucchi. Venezia, Fontana, in-8.
- 61. Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. Torino, L'Accademia Stamp. Reale, in-8.
- 62. Atti della R. Accademia dei Lincei, 1883-84, serie III, Accademia transunti. Roma, Salviucci, in-4.
- 63. Atti e memorie della R. Deputaz. di Storia Patria per le La R. Deput. provincie Modenesi e Parmensi. Modena, Vincenzi, in-8.
- 64. Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le La R Deput. provincie di Romagna. Bologna, in-8.
- 65. Boletin de la Sociedad geografica de Madrid, Madrid, in-8. La Direzione
- 66. Bollettino consolare, pubblicato per cura del Ministero per Il Ministero gli affari esteri. Roma, Bocca, in-8.
- Bollettino della Società africana d'Italia. Napoli, De Angelis, La Soc. Afric. in-8.
- 68. Bollettino dell'Osservatorio della R. Università di Torino, L'Accademia anno XVIII. Torino, St. Reale, in-4.
- 69. Bollettino della Società geografica italiana. Roma, in-8.

  1. Società
- 70. Bollettino mensuale (e decadico), pubblicato per cura dell'Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri.
   Torino, Collegio degli Artigianelli, in-4.

- Ing. E. Motta 71. Bollettino storico della Svizzera italiana,
  - L'A. 72. Bullettino di archeologia cristiana del comm. Giov. Battista De Rossi Roma, in-8.
- La Commiss. 73. Bollettino della Commissione archeologica di Roma. Roma, Salviucci, in-8.
- Principe Boncompagni 74. Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche, pubblicato da B. Boncompagni. Roma, in-4.
- La Direzione 75. Il Buonarroti di Benvenuto Gasparoni continuato per cura di Enrico NARDUCCI. Roma, in-4.
  - 1d. 76. La Civiltà Cattolica. Firenze, in-8.
- La Società 77. Effemeridi della Società di letture e conversazioni scientifiche di Genova. Genova, in-8.
- Ta Regia Deputazione

  78. FUMI L., Codice diplomatico della città d'Orvieto, documenti e regesti dal secolo XI al XV (Documenti di storia italiana pubblicati a cura della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Toscana, dell'Umbria e delle Marche, vol. VIII). Firenze, Vieusseux, in-4.
- 79. Giornale araldico, genealogico, diplomatico, pubblicato per cura della R. Accademia araldica italiana, diretto dal commend. G. B. cav. di CROLLALANZA. Pisa, 1884, in-8.
- La Società 80. Giornale della Società di letture e conversazioni scientifiche di Genova, Genova, in-8.
- La Direzione 81. Giornale ligustico di archeologia, storia e letteratura, fondato e diretto da L. T. Belgrano ed A. Neri. Genova, in-8.
- La Società 82. Mémoires de la Société d'émulation du Doubs. Besançon, 1841-1883. 31 vol. in-8.
- La R. Deput. 83. Monumenti di Storia patria delle provincie modenesi. Serie delle cronache, tomo XIII. (Cronaca modenese di Tommasino de Bianchi detto de Lancelotti, vol. XII). Parma, P. Fiaccadori, 1884, in-4.
- d'una Società d'amici della religione e del progresso sotto la direzione di G. E. Levi. Corfù, stab. Nacamulli, in-8.
- La Direzione 85. Polybiblion. Revue bibliographique universelle. Paris, in-8.
- La Direzione 86. Il Propugnatore, studi filologici, storici e bibliografici. Bologna, G. Romagnoli, in-8.

| 87. | La | Rasseyna | nazionale. | Firenze, | in-8. |
|-----|----|----------|------------|----------|-------|
|-----|----|----------|------------|----------|-------|

La Direzione

88. Revue belge de numismatique, publiée sous les auspices de la Société Royale de numismatique. Bruxelles, libr. J. Decq., in-8.

ſd.

89. Revue des questions historiques. Paris, libr. Palmé, in-8.

ld.

- 90. Revue de la Société des études historiques faisant suite à La Sociétà l'Investigateur. Paris, in-8.
- 91. Revue historique. Paris, Germer-Baillière, in-8.

La Direzione

92. Revue Savoisienne, journal publié par la Société florimontaine d'Annecy. Annecy, in-4.

La Società

93. Rivista marittima. Roma, Barbèra, in-8.

La Direzione

Svizzero

- 94. Amtliche Sammlung der ältern Eidgenössischen Abschiede. Sechster Band, zweite Abth. Einsiedeln, W. Eberle and Co. 1882-83. 2 vol. in-4.
- 95. Studi e documenti di storia e diritto. Pubblicazione periodica L'Accademia dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche. Roma, tip. della pace di F. Cuggiani, in 4.
- 96. Storia di Savigliano, corredata di documenti del can. cav. mauriziano Casimiro Turletti. Savigliano, tip. Bressa, in 8.

# I CONTI DI VENTIMIGLIA

IL PRIORATO DI SAN MICHELE

ED

### IL PRINCIPATO DI SEBORGA

MEMORIA DOCUMENTATA

DEL

Conte E. CAIS DI PIERLAS

Misc. S. II, T. VIII.

•

#### CAPOI

L'Abbazia di Lerino o di sant'Onorato, che già esistette nell'isola di questo nome presso alle coste di Provenza e di cui ancora oggi rimangono molti vetusti ruderi di claustri gotici, di campanili merlati, di robusti bastioni, e che ora da nuovi monaci si vanno man mano ristaurando, ebbe prima del secolo xi una gloriosa pagina di storia; fu sede dell'Ordine di S. Benedetto, ebbe potenza e dottrina, ebbe santità e martirio. Illustri baroni di quei lidi mediterranei largirono a quel monastero vistosi possedimenti e ricchezze e fra i suoi più insigni benefattori si distinsero a quell'epoca i Conti di Ventimiglia.

Le largizioni che da certe venerande famiglie si fecero ai monasteri in quei lontani tempi del Medio Evo, per quello spirito religioso ridestatosi più gagliardo all'avvicinarsi del misterioso millennio, divennero sovente il più bel titolo della loro istoria, e ne tramandarono ai posteri la memoria. L'origine dei Conti di Ventimiglia da diplomi al tutto sicuri, che nell'insigne Archivio di Stato in Torino si conservano, risale ai primi anni del secolo xi, ed anzi fino al secolo x a mezzo di una donazione da essi fatta all'Abbazia di Lerino della terra di Seborga; diploma per vero apocrifo, ma di somma importanza per investigarne la origine e la figliazione.

3

Al di là dell'epoca accennata non vi hanno che congetture che fino ad ora la critica storica non ha riuscito a stabilire in modo inconcusso; anzi la stessa illustrazione di questa famiglia fu causa che moltissime ipotesi si fantasticarono su tale questione. Noi infatti vediamo certi storici supporre che dalla Corte Imperiale di Costantinopoli essa avesse ottenuto il titolo comitale. Il Giustiniani negli Annali di Genova crede che Ventimiglia fosse eretta a contado da Carlo Magno in favore di un C. to Ademaro che avrebbe così avuto sotto il suo dominio Genova e Ventimiglia. Il genealogista Filadelfo Mugnos ci dice che lo stesso Carlo Magno nell'anno 806 vi stabilisse un Teodorico suo parente di soprannome Lascar; di costui sarebbe figlio un Guglielmo marito di Berengaria dei Marchesi di Spoleto, da cui sarebbe nato Alberto padre di un Guido Guerra sullo scorcio del xº secolo. Francesco Zazzera (1) e Giulio del Pozzo (2) cercarono le loro tracce nella Real Famiglia dei Normanni. L'abbate Rocco Pirro (3) ce li dimostrò discendenti al pari dei Marchesi di Monferrato dalla Casa di Sassonia, Il Moreri da Corrado figlio di Berengario marchese d'Ivrea e re d'Italia. Gioffredo da uno dei figli d'Aleramo. L'Alberti ed il Durante, autori pure nizzardi, dal C. te Guido Guerra ligure, stabilitovi da Carlo Magno.

Tali sono le idee emesse dai vari storici che di questa illustre prosapia vollero studiare le origini, ma bisogna pur dirlo, le loro ipotesi, che non sarebbe pregio dell'opera il combattere una ad una, peccano tutte allo stesso modo, cioè nell'essere semplici asserzioni, da nessuna seria prova, da nessun documento avvalorate.

<sup>(1)</sup> Fam. illustr. ital.

<sup>(2)</sup> Gen. imp. Fam. Lascaris.

<sup>(3)</sup> Chron. Reg. Sicil.

Ci si permetterà adunque di esporre qui il risultate dei nostri studi sulle remote origini di questa famiglia, origini che noi crediamo poter stabilire su basi affatto nuove, ma corredate e sanzionate da documenti, sebbene finora inosservati, pure esatti e veridici.

Non sarà però inutile il·far prima una breve rassegna del sistema che nel x° secolo reggeva le Marche ed i contadi di questa parte della nostra Italia e delle primarie famiglie che ne erano titolari. Osserva il chiar. To storico De Simoni come dall'anno 890 al 950 l'Italia fosse in preda ai molti competitori che, se non di nascita, pure di razza eran tutti più o meno stranieri.

I Marchesi d'Italia quali Grandi Elettori aveano in mano loro i destini della sgraziata nazione, sia per la distesa dei territorii a loro sottomessi, sia per la possanza militare che era loro retaggio. Uffizio delle Marche era infatti il custodire i confini dell'Impero e perciò eran possenti d'armi e di nome e sotto alla loro signoria stavano sovente soggetti vari contadi retti da altre famiglie o da rami cadetti di loro famiglia, e talvolta essi medesimi erano conti per certe regioni dalla Marca dipendenti.

Noi troviamo la Marca del Friuli stabilitasi contro gli Slavi, quella di Spoleto contro i Longobardi, quella d'Ivrea e Susa contro i Borgognoni, quella di Toscana, che si estendeva fino in Corsica, e quella di Liguria contro i Saraceni. Tale si era il sistema di difesa dell'Italia, che contro gli stranieri altri stranieri signori suoi avevano stabilito allo sfasciarsi dell'Impero di Carlo Magno. Le Marche del Friuli e di Spoleto furono allora occupate da marchesi di razza Franca, che acquistarono in Italia molta importanza e riuscirono a cingere al capo loro la sua corona reale. La Marca di Susa fu illustrata dalla famiglia degli Arduini,

anch'essa di razza Francese, che ebbe i suoi principii con due fratelli Roggero e Ardoino, i quali sul nascere del xº secolo si stabilirono in Val di Susa, già posta a sogquadro dalle invasioni delle orde Saracene. Essi ottennero poi dall'Imperatore le dignità di conti e colle nozze di Roggero e della vedova Contessa d'Auriate divennero i potenti signori di tutto il Piemonte occidentale. Il figlio Ardoino, detto Glabrione, fu padre d'Olderico Manfredo, di cui la figlia Adelaide portò al C. to Ottone di Moriana tutti i suoi dominij. Ardoino, figlio cadetto di Olderico, fu padre dei due marchesi Guido e Bosone citati in un diploma dell'imperatore Corrado nel 1026. Questi marchesi Ardoino e Guido, li vedremo reggere parte dell'antico contado d'Auriate. Un altro Guido, fratello o cugino del M.ºº Olderico Manfredo, fu padre del M. Olderico, nel 1040 signore di Romagnano, Virle, Carignano, Pancalieri, stipite dei nostri Marchesi di Romagnano. I confini di questa Marca si estendevano dalle Valli d'Aosta a Vercelli, a Susa, a Torino, Alba, ecc. fino a Tenda nelle Alpi Marittime. A fianco di questa Marca noi troviamo quella di Ivrea, i di cui signori, perchè di origine più italiana e mercè della loro stretta parentela coi Marchesi di Spoleto, riuscirono ad ottenere la corona Italiana. Noi vediamo sul cadere del 1xº secolo in Ivrea. Anscario parente di Guido di Spoleto. Suo figlio Adalberto, marito di Gisla figlia di re Berengario ed in seconde nozze di Ermengarda di Toscana, resse Ivrea e Torino. Adalberto ebbe due figli: Berengario re d'Italia nel 949 e Anscario conte di Torino, poi marchese di Spoleto e Camerino. Uno dei figli di Berengario, Corrado, detto anche Dadone (1) e Chonone, fu padre di Ardoino re d'Italia

<sup>(1)</sup> Corradone:

nel 1002 (1). Questa Marca ebbe in suo dominio per lungo tratto di tempo il contado di Torino e trovavasi limitata dalla Marca di Susa e Monferrato. La sua grande potenza fu piuttosto personale, e causata dalla particolare abilità di quei marchesi e dalle alleanze da loro strette coi sovrani d'Italia e di Provenza.

La Marca di Monferrato, a tal dignità innalzata nel 951 da re Ugo in favore del C. Aleramo di razza Salica, non ebbe l'importanza delle altre Marche, ma possenti famiglie ne derivarono poi, quali furono quelle dei M. del Bosco e di Ponzone, quelle del Vasto da cui discesero i M. di Savona e d'Albenga, poi i Del Caretto ed i M. di Pareto, Incisa, Saluzzo, Ceva e Busca. Finalmente noi abbiamo la Marca di Toscana e Liguria, la maggiore per distesa di possessi e per posizione militare.

Da questi marchesi derivarono nel xº secolo i Conti di Ventimiglia, come cercheremo di dimostrare e più tardi i M. d'Este, da cui i M. Malaspina, Pallavicini, Mazza, Gavi e Parodi come chiaramente ce lo ha dimostrato nelle Antichità Estensi il Muratori. Vediamo ora chi fossero questi Marchesi di Toscana.

Nell'anno 812 signoreggiava in Lucca, allora capitale di Toscana (Luca super universam Tusciae Marchiam caput ab exordio constituta, Arch. Sarzana 1124) un C. Bonifacio, come dal diploma datoci dal Fiorentini, in cui l'abbate Adelardo missus Imperialis pronunzia un giudizio a Lucca coll'intervento di Bonifacius dux, titolo equivalente a quello di marchese. Nell'anno seguente lo stesso Adelardo

<sup>(1)</sup> Vedi la lettera del Terraneo al Muratori data dal Bac G. CLARETTA nelle *Memorie storiche su Terraneo ecc.*, dalla quale risulta la difficoltà di accertare questo punto di storia. La nostra versione è quella del CARUTTI nel dotto suo acritto su Umberto Biancamano.

s' indirizza a Bonifacio illustri comiti nostro. Altri atti fattisi a Pistoia provano egualmente questo titolo. Poi un diploma posteriore di 10 anni, fatto in Lucca, datoci dal Cosimo della Rena prova l'esistenza di un altro C. le Bonifacio figlio del precedente; esso contiene una donazione fatta da Richilde badessa, figlia del C. te Bonifacio e vi troviamo firmato Bonifacius comes, germanus supradictae abbatissae, per cujus licentiam hoc factum est. Dobbiamo notar qui che si dice di questo primo C. to Bonifacio esser egli di nazione Bavara (Baiuvariorum). È da supporsi che questo personaggio sia quello che ebbe il governo della Corsica di cui ci parla la cronaca di Eginardo: Bonifacius comes, cui tutela Corsicae Insulae tunc erat commissa, assumpto secum fratre Berehario et aliis quibusdam comitibus, de Tuscia Corsicam atque Sardiniam parva classe circumvectus cum nullum in mari piratam invenisset, in Aphricam traiecit (828). Quivi a Cartagine ed Utica fu più volte vittorioso e pare tornasse prima dell'830 in terraferma. In quell'anno dopo aver tolta da Tortona Giuditta moglie di Ludovico Pio imperatore, che dal primogenito Lotario era stato cacciato, la tenne con sè e nell'834, accompagnato da altri potenti signori, la riconduceva all'Imperatore ad Acquisgrana.

Qui si potrebbe già far la supposizione che dall'imperatore Ludovico Pio questo Bonifacio avesse il contado di Ventimiglia in ricompensa dei servigi prestati, ma altri fatti ci attendono su questo proposito e ci conviene andare innanzi.

Al C. to Bonifacio succedeva verso l'840 Alberto ossia Adalberto. Gli Annali di Fulda parlano di lui ed il Fiorentini ha di lui molti diplomi in cui gli si vede il titolo di conte e marchese di Toscana. Una bellissima carta dell'anno 884,

scoperta dal Della Rena, ci palesa molti particolari sulla famiglia e presenta il più grande interesse per l'origine dei Ventimiglia.

Dessa è l'atto di fondazione del Monastero di S. Caprasio in Lunigiana al confluente della Magra e dell'Aulla vicino alla Spezia. Questa donazione vien fatta a Lucca da Adalbertus comes et marchio, filius b. m. Bonifacii olim comitis, alla presenza dei due suoi figli Adalberto, che ha la qualificazione di conte, e di Bonifacio; vi si parla della moglie Rothildis e di una prima moglie Anonsuarae. Egli dona al Monastero dell'Aulla molti beni e diritti e, fra gli altri, le decime dei luoghi di cui ha parlato et quantum in iam dictis locis Lunianense et Garfanianense iure patronatus nomine habeo. Queste ultime parole del documento riavvicinate con altre di un documento, che negli Archivi di Stato in Torino si conserva, furono per noi uno sprazzo di luce e ci misero sulle tracce dell'origine dei Conti di Ventimiglia.

Queste due regioni di Lunigiana e Garfagnana erano infatti egualmente possedute con titolo comitale dal C. Guido di Ventimiglia, come risulta dalla donazione a Lerino del 954 (1). Questo diploma che, sebbene falsificato, è certamente, come si vedrà, la riproduzione d'un diploma anteriore, contiene quei due nomi, scritti: Carfanbanae e Lusanae. Ella è cosa naturalissima il vedere in queste due parole l'errore materiale di un falsario ignorante e disattento, che trascrivendo l'atto originale ha messo nella prima parola il b al posto della lettera h, lettere facili a confondersi e nella parola Lunisanae ha omesso la seconda sillaba ni, tanto più che secondo lo stile di quell'epoca la lettera n non doveva

<sup>(1)</sup> Doc. 1.

trevarsi scritta, ma rappresentata con un trattino e la sillaba ni mancare affatto se l'atto fu malamente trascritto da copia di epoca più moderna. Il nome di Garfagnana si è infatti scritto anche Carfanhana e quello di Lunigiana Lunisana.

Noi troviamo dunque nel documento del 954 che il conte Guido, oltre il titolo di C.<sup>to</sup> di Ventimiglia e di Marchese delle Alpi Marittime, prende quello di Garfagnana e Lunigiana, avendo egli così una giurisdizione comitale sopra due regioni lontanissime l'una dall'altra e questa seconda facendo parte a quell'epoca dei dominii dei M.<sup>si</sup> di Toscana.

Questa ci pare una prima prova dell'identità d'origine fra le due famiglie e della derivazione del C. Guido dal M. Adalberto donatore al Monastero dell'Aulla. Questo supposto è poi maggiormente avvalorato dal fatto che lo stesso M. Adalberto possedeva allora in Provenza dei contadi che evidentemente non potevano essere altro che quelli di Ventimiglia e forse d'Albenga.

Questo fatto di così alta importanza pel nostro asserto risulta da una lettera che papa Giovanni VIII scriveva al C. '• di Provenza in favore del M. \*\* Adalberto.

Questo Pontefice disgraziato aveva avuti a fierissimi nemici Lamberto di Spoleto ed Adalberto di Toscana. In una prima lettera a re Ludovico egli così s'esprime: Lambertus Widonis quondam Spoletani ducis horrendus filius fatemur membrum antichristi, cum mæcha sorore Rotilde, cumque complice suo infido Adalberto Marchione (1). Egli descrive la lotta ad oltranza, le persecuzioni, i saccheggi commessi a Roma e nei dintorni e ne implora l'aiuto. La scomunica fulminata contro i due marchesi non ebbe alcun effetto ed

<sup>(1)</sup> Labbeus Concil.

il povero Pastore fu costretto a lasciar l'Italia. Alcuni anni dopo però Adalberto di Toscana riebbe la sua buona grazia, ne ottenne l'assoluzione, quia conversum et fidelem circa sanctam Romanam Ecclesiam et nos cognovimus.

Si fu allora che ponendo in oblio le sofferte ingiurie papa Giovanni divenuto suo protettore (verso 879), scriveva per raccomandarlo a Bosone, conte di Provenza, in questi termini: de parte quoque Adalberto gloriosi marchionis seu Rotildae comitissae coniugis eius cognoscat nobilitas vestra quod vobis in omnibus fideles et devotos amicos eos esse cognoscimus. Ideo rogamus ut eorum comitata in provincia posita sicut iam tempore longo tenuerunt ita deinceps pro nostro amore securiter habeant. Come dianzi lo dicemmo questi contadi in Provenza posseduti da Adalberto di Toscana sono certo quelli di Ventimiglia ed Albenga (1). E anzi da credersi che a quell'epoca questo marchese distaccasse dal suo marchesato questi contadi in favore del figlio Bonifacio e quelli di Garfagnana e Lunigiana li avesse per diritto di allodio o che alla morte di Adalberto a Bonifacio fossero caduti in retaggio.

La ragione cronologica ci autorizza eziandio a supporre che il detto Bonifacio fosse padre del C. Guido indicato nella mentovata donazione del Monastero di S. Michele nel 954. Un'altra ragione ci si appalesa poi considerando che in quell'atto il C. Guido stabilisce che i Benedettini dovranno accordar loro ospitalità nel Monastero di Ventimiglia e perciò se a quell'epoca i Conti non risiedono ancora in

<sup>(1)</sup> Nell'atto d'accordo passato fra la regina di Sicilia duchessa d'Angiò Yolanda e il duca Amedeo di Savoia alli 5 ott. 1419 per confermare e riconoscere a Casa Savoia il possesso di Nizza, si dice di Ventimiglia: qui quidem comitatus Vintimilii est ab antiquo et esse solet in, et de, seu sub comitatu Provinciae. V. DUPUY, Traité des droits du roy.

modo stabile nel paese, è preva che altre signorie lontane possedevano e questa avessero allora appunto ottenuta.

Aggiungeremo qui di passaggio essere cosa probabilissima che precisamente in quest'epoca dalla Toscana venissero nelle Alpi Marittime al seguito del C. Bonifacio le famiglie degli Alberti, Galleani, Guidi, Degubernatis, Bardi (1) ecc., originarie tradizionalmente di quei lontani paesi e per le quali sarebbe altrimenti difficile lo spiegare come si sarebbero stabilite nelle regioni Nizzarde e, ciò che è degno di considerazione, appunto nelle terre dipendenti dai C. di Ventiniglia, come Ventiniglia, Tenda, Briga, Gorbio, Perinaldo.

Un altro indizio ci è pur dato dalla simiglianza dei nomi nelle due famiglie.

Rotilde, madre dei C. ti Adalberto e Bonifacio, era sorella di Lamberto e Guido M. i di Spoleto; or bene noi troviamo questi nomi di Lamberto e Guido ai suoi due nipoti M. i di Toscana ed appunto parallelamente il nome di Guido all'altro suo nipote C. to di Ventimiglia.

A queste prove della nostra asserzione noi ora desideriamo di aggiungerne un'altra di genere diverso e nascente da un fatto particolare che si osserva in vari documenti riflettenti i contadi di Ventimiglia e d'Albenga. Noi abbiamo infatti trovato che in quelle due regioni i beni dei C. ti Ventimiglia e quelli dei M. si di Susa sono alcune volte in contatto e dire

<sup>(1)</sup> La famiglia Bardi abitava Perinaldo nella metà del secolo xiv ed aveva allora il soprannome di Marardi (v. doc. xxxv), il che ci proverebbe che la famiglia del generale Giacomo Maraldi ora comandante la divisione militare di Roma avesse anticamente il nome di Bardi. Furono di questa famiglia Giacomo Filippo Maraldi astronomo, nipote di Cassini, nato a Perinaldo il 21 aprile 1665, morto a Parigi nel 1729, e Gian Domenico Maraldi, 17 aprile 1709, morto a Parigi nel 1778, antenati del moderno generale, v. Uns semains sur la frontière, opuscolo del cav. Ippolito Cais di Pierlas.

quasi conglobati, senzachè alcun diploma ci dimostri queste regioni del littorale essere state vassalle dei M.º di Susa. Così noi troviamo nel 1028 il M.º di Susa e Berta sua moglie dei M.º di Toscana aver donato al Monastero di Caramagna parte dei castelli di Pradariolo e Caramaniola, e dell'Isola Gallinaria siti nel C.º d'Albenga (1).

E d'altra parte noi troviamo che i C. i di Ventimiglia nel 1177 ricevono dai Benedettini in iscambio nel C. de d'Albenga; totum quod habebant de comptile (2) in tota Marchia Albingaunae Ecclesia Sancti Michaelis Vintimilii ab aqua Armene (3) usque Pream et a collibus iugum usque in mare per helemosinam comitum predecessorum (4). In secondo luogo nel territorio di S. Remo noi abbiamo la donazione fatta nel 1036 dalla C. see Adelaide di Susa al Monastero di Santo Stefano di Genova di Porciana, ubi nuncupatur Villareggia, come pure di Sancta Maria de Pompeiana. E per altra parte noi troviamo per i C.ti di Ventimiglia in un diploma inedito citato dal chiar.º prof. Gerolamo Rossi che nel 1206 il C. to Oberto vendeva al Monastero di Santo Stefano le terre di Cipressa (5), Porciana, Trezoli (6) con tutti i diritti su questi luoghi del territorio di S. Remo, anticamente dipendente dal C. do di Ventimiglia, come dalla petizione fatta nel 962 al Vescovo di Genova, Teodulfo, dagli abitanti della Villa Matuciana (7) in comitatu Vigintimiliense (8), chiaramente si scorge.

<sup>(1)</sup> Mon. hist. palr.

<sup>(2)</sup> Giurisdizione comitale.

<sup>(3)</sup> Arma, rivo di Taggia.

<sup>(4)</sup> V. doc. 21.

<sup>(5)</sup> Presso Pompeiana.

<sup>(6)</sup> Terzorio.

<sup>(7)</sup> S. Remo.

<sup>(8)</sup> Liber iur. Reip. Jan.

Osserviamo qui fra parentesi, che fra i possedimenti della famiglia Toscana dei C. i Guidi nel secolo xu vi era presso a Fiesole quello di *Porciana* e quello di Fons *Taonis* (1), nome pure nizzardo (2).

Quell'avvicinarsi dei beni in Liguria delle due famiglie di Susa e di Ventimiglia noi crediamo derivare dall'essere pervenuti quei beni ai M.º di Susa dal matrimonio del marchese Olderico Manfredo con Berta figlia del M.º Autberto ossia Oberto della famiglia d'Este discendente dai Marchesi di Toscana (3), nello stesso modo che i beni finitimi, appartenenza dei C.¹ di Ventimiglia, eran loro pervenuti direttamente dai loro antenati, gli stessi M.º di Toscana, loro stipite comune.

Senonchè sebbene le prove diverse che da noi qui si sono esposte ci paiano essere abbastanza convincenti, pure dobbiamo soffermarci alquanto innanzi ad una gran difficoltà che ci s'affaccia e che si è quella della differente dichiara o professione di legge e di nazione fatta dai membri delle tre famiglie di Toscana, di Ventimiglia e d'Este.

Per i M. i di Toscana della prima stirpe vi ha, come già lo notammo, un documento in cui dessi si professano di legge, e nazione Bavara, quelli d'Este professano la Longobarda e quelli di Ventimiglia la Romana ex nacione nostra. Ci si conceda qui il dire che questa difficoltà non pare doversi ritenere come invincibile: e questo sentimento non avressimo certo espresso, poichè in contraddizione con diversi eruditis-

<sup>(1)</sup> MURATORI, Antich. Est.

<sup>(2)</sup> Patronimico della famiglia dei Moi Thaon conti di S. André e di Revel, illustri patrizi di Nizza che ebbero due luogotenenti generali del Piemonte, tre collari dell'ordine dell'Annunziata, due vicerè di Sardegna, tre governatori di Torino, ecc.

<sup>(3)</sup> V. Muratori, Leibnitz, ecc.

simi moderni scrittori, se altri autori quali il Leibnitz, il Muratori, il Sechemberg ed altri moderni non ci avessero già preceduti in questa via.

Noi osserviamo che questa dichiara o professione non istabiliva in un modo assoluto la nazionalità; non conviene il soffermarsi troppo su di essa, poiche l'interpretazione della parola natio può modificarsi ed avere il significato non solo di razza, ma quello di nascita e di condizione di famiglia, condizioni che si stabilivano e si modificavano colle particolari circostanze di soggiorno e di dignità. Noi troviamo in autori Romani l'espressione natione Arretio, natione Foro Voconii. Del resto si ha in documenti di quell'epoca esempi di variazioni di questa dichiara fatta dalle istesse persone.

Muratori dice di aver esaminati negli Archivi del Monastero di S. Prospero di Reggio degli atti della famiglia Bianco di Moregnano grandi vassalli delli M. si d'Este, atti che gli parvero sincerissimi. Or bene in atto del 1104 Ottone, figlio d'Alberto, di legge e nazione Romana fa una transazione con quel Monastero. Anche nel 1104 Hoberto di Moregnano, altro figlio d'Alberto, fa l'istessa dichiara. Ma pochi anni dopo, nell'1119 i figli di quell'Ottone fanno professione di fede e legge Longobarda. Forse anche il diritto di borghesia che dovevano prendere i feudatari nelle città ove essi fissavano la loro dimora o che erano sede della loro giurisdizione, loro imponeva alle volte di cambiare di nazionalità. Leibnitz dice a tal proposito che i M.ºi d'Este avevano presa la nazionalità Longobarda perchè più in uso che la Bavara nei paesi ove essi regnavano. Altrettanto dovette succedere ai C. ii di Ventimiglia stabiliti su un territorio formante allora alla Turbia il confine fra Provenza ed Italia, viventi in mezzo a popolazioni di razza Romana o l5

Gallo-Romana e che facevano continuamente negli atti pubblici professione della legge Romana di loro nazione. E così dovettero farla essi pure questa professione, onde meglio assimilarsi a quelle popolazioni, essi venuti dall'estremo della Liguria, ed anzi in quel modo stabilire una linea di contraste coi popoli Provenzali e coi principi loro, delle famiglie d'Italia nemici acerrimi.

Autori seri asseriscono anzi esplicitamente che tale facoltà del cambiare dichiara di nazionalità fosse sempre permessa fuori del caso di successione od eredità.

Noi dunque con quegli autori crediamo di non doverci fermare a quella difficoltà, che c'impedirebbe di stabilire un fatto che così valide ragioni ci fanno credere esatto, e così crediamo di poter stabilire che verso l'890 il M.º Adalberto stabilisse a Ventimiglia il figlio Bonifacio e che a costui sarebbe stato successore il figlio Guido.

L'esistenza del C. Guido, come si è detto, ci è dimostrata dal diploma di donazione del 954, apocrifo disgraziatamente, ma pure senza alcun dubbio formato sulle tracce di un documento esistente. Quest'asserto ci è provato da una sentenza autentica del 1177, in cui vediamo gli arbitri del litigio fra i Monaci di S. Michele ed il Comune di Ventimiglia, aver esaminato il titolo di donazione che si era loro presentato ed aver essi riconosciuto quella esser stata fatta anticamente dal C. Guido di Ventimiglia all'Abbazia di Lerino (1). Ci sono altra prova gli stessi errori commessi nel documento che possediamo, scrivendosi Carfanhana e Lusana, errori che non si sarebbero fatti, se il diploma non fosse stato copiato, ma di sana pianta composto.

Il C. to Guido assume il titolo di M. to delle Alpi Marittime

<sup>(1)</sup> Doc. 23.

e supponendo che questo suo titolo non sia invenzione del falsario, esso in fatti starebbe ad indicare la giurisdizione di cui godevano i C. i di Ventimiglia sull'alto C. do di Nizza, come Tenda, Briga, Saorgio. Il titolo di Garfagnana e Lunigiana gli compete come dominio avito della famiglia, in Toscana, suo paese d'origine.

Il C. to Guido fa quella donazione con forma anche di atto di ultima volontà nel paese di Varigotti, mentre sta in procinto di partire per combattere i Saraceni a soccorso di un re Idelfonso. Intervengono all'atto i suoi figli Corrado, Ottone e Rolando e molti potenti signori, quali un C. to Tommaso di Savoia suo cognato, un M.ºº di Monferrato ed altri. Egli divide i suoi Stati fra i tre figli e fa donazione all'abbate di Lerino di una vastissima regione che dalla Chiesa di S. Michele si stende sino alla Roia e più in là verso S. Remo al Monte Negro e comprende nel suo circuito Seborga, Castrum de Sepulchro cum mero et libero imperio cum eius habitatoribus et territorio. Egli ordina sia eretta la sua tomba innanzi all'altare di S. Antonio (1), che si edifichi un ospedale, che i monaci debbano dare ospitalità ai membri della famiglia nel Monastero di S. Michele finchè essi non avranno abitazione in Ventimiglia, provvedendo inoltre ligna, salem, aquam, et mapas cum utensilibus ad coquinam. Prima di esaminare più a fondo questa pergamena, ci è d'uopo il dichiarare quanto ci arrechi meraviglia l'osservare che la sua falsità per tanti secoli non siasi palesata. I monaci Benedettini di Lerino, pur essi, credevano alla sua autenticità, quando vendettero il principato di Seborga a Casa Savoia e la tradizione non aveva trasmesso loro ombra di dubbio

<sup>(</sup>l) Patrono speciale della famiglia, cosicchè certe antiquate tradizioni narravano fosse della famiglia dei Ventimiglia la madre di S. Antonio.

Misc. S. II, T. VIII.

su tale riguardo, poichè quell'atto non necessario a provare i loro diritti secolari su Seborga, essi presentarono come titolo autentico di possesso, mentre il medesimo conteneva una condizione sfavorevole al loro monastero, cioè la sostituzione in favore dell'Abbazia di Montemajor d'Arles in caso di cessione, diritto di sostituzione che da verun altro documento non appariva e che costò loro gravi imbarazzi.

Desta pur meraviglia che le varie autorità ecclesiastiche e secolari cui moltissime volte si presentò quel documento non avessero mai avuto a sospettarne l'autenticità. Noi vediamo anzi l'avvocato Lea, che d'incarico del Re di Sardegna contrattò e conchiuse la vendita di Seborga ed esaminò quel titolo, non aver dubbi in proposito. Fu solo verso l'anno 1757 che ne fu rilevata la falsità in Torino dagli Archivisti di Corte. Dobbiamo però aggiungere che l'abbate Gioffredo, cui dalla lettura di una copia di quel documento era nata legittima diffidenza, ci narra che si recò apposta a Sant'Onorato onde meglio esaminare l'originale diploma e che questo esame lo convincesse pienamente della sua falsità.

Questo diploma infatti è di una così grossolana fattura che da sè pare tradirsi.

La pergamena ci appare ad arte invecchiata, i caratteri della scrittura non sono per nulla quelli dell'epoca, l'insieme dello stile e delle voci non è conforme al gusto dell'epoca, finalmente gli errori cronologici più manifesti valgono a togliergli tutto quel rispetto e quel prestigio, che ispirano quelle venerande reliquie del passato.

L'imperatore Ludovico, Idelfonso d'Aragona, Tommaso di Savoia, il M.ºº di Monferrato sono anacronismi e confusioni da non parer possibili. Guichenon, è vero, pone nel 1189 un C.ºº Guido di Ventimiglia e di Lusana, M.ºº delle Alpi Marittime, marito di Eleonora di Savoia sorella del Conte

Tommaso e cita un testamento che detto C. Guido avrebbe fatto nel partire per un'impresa di guerra. Egli denomina i suoi figli allo stesso modo e lo dice anche nipote di Alfonso d'Aragona. Ma sebbene col Guichenon altri antichi scrittori, e fra i moderni il Wanderbruck, abbiano ammesso questo documento, non ci pare di doversi ritenere buona tale opinione, dacche il Guichenon non è autore da ammettere ad occhi chiusi, ed inoltre noi troviamo il C. Guido di questa seconda epoca col soprannome di Guerra, marito della C. Ferraria d'Albizzola, senza prole: e nessun indizio, nessun documento ci appalesa alcuno dei particolari enunciati.

Nei R. Archivi di Stato si conserva con questa pergamena un sigillo che anticamente doveva esservi appeso. Esso è di piombo e sebbene nel suo insieme e nei particolari del suo disegno, come l'erudito paleografo Cav. Vayra ebbe la gentilezza di osservarmelo, ci presenti in guisa meravigliosa i caratteri dell'epoca che deve rappresentare, pure vi si vedono le tracce della stentata contraffazione. Sopra uno dei lati è rappresentato il C. Guido a cavallo, la spada in pugno, sulla gualdrappa uno scudo con leone (2), sta in giro in caratteri gotici la leggenda: Guido comes Vintimil. et Lusanae. Su l'altro lato in mezzo un leone araldico di grandi proporzioni e intorno la leggenda Et Marchio Al-

<sup>(1)</sup> Mon. hist. patr. (Lib. iur. Reip. Jan.).

<sup>(2</sup>º Stemma dei Conti di Ventimiglia a quell'epoca e poi della città come un atto del 1177 lo addimostra. Il Gioffredo nel suo più antico ma. della storia delle Alpi Marittime esistente nell'Archivio di Stato, dice che alcuni Conti di Ventimiglia aveano per stemma un leone leopardato ed altri un castello vicino al mare: posteriormente portarono lo stemma dei Lascaris inquartato col loro, che era al 2º e 3º quarto di rosso al capo d'oro. Tale stemma fu forse loro concesso dalla Repubblica di Genova quando essa investiva nel 1157 Guido Guerra dei feudi da esso ceduti e giurava la campagna di Genova insigna rubea ei propierea tradita ab ipsis consulitus.

pine Maritime. Questo leone ha però piuttosto le sembianze di un griffone della Repubblica di Genova a cui si fossero tarpate le ali. Noi troviamo un griffone alato del medesimo disegno in un sigillo illustrato dal Generale Dufour e specialmente in quello del Museo di Cluny illustrato dal cavalier Belgrano, che ha per leggenda Sigillum Consullatus Januae in Francia e pare potersi ascrivere all'anno 1220.

Parrebbe probabile che il falsario si fosse servito di un simile modello per l'esecuzione di una delle facce del suo sigillo e per l'altra faccia di una medaglia già esistente, poichè non si accorse che il suo guerriero avrebbe tennta la spada dalla mano sinistra. In quanto al piombo di cui è formato, il Gioffredo dice a torto che quello fosse privilegio delle cancellerie apostoliche e dell'ordine di Malta, mentre nelle Monete e Sigilli di Casa Savoia del Promis e Cibrario abbiamo trovate citate moltissime medaglie in piombo di vari potentati e repubbliche.

Quel diploma di donazione, vero o falso che fosse, ai Conti di Ventimiglia ed ai monaci Benedettini assai premeva il conservare: ed a questo fine a più riprese ne fecero ritrarre copie autentiche.

Nel 1304 li 12 luglio sull'istanza di Filippo, conte di Ventimiglia, il P. Sicard, priore di S. Michele, presento giudiziariamente questa pergamena al Vescovo Ottone: Nos Otho Dei et Apostolicae sedis gratia Vigint. Episc. supradictum privilegium vidimus et legimus et cognovimus non vitiatum esse, nec abrasum, nec in aliqua sua parte abolitum. Il notaio Sartoris ne fece la trascrizione che concorda pienamente coll'atto originale da noi posseduto ed in quella egli afferma ch'esso è antiquum et multum legibile, non tamen cancellatum, rasum, seu abolitum, seu vitiatum in aliqua sua

parte, scriptum in pergamena, bullatum bulla plumbea appensa ipsi privilegio cum crocco cordono serico, in qua bulla in una parte est effigies militis armati, armis insignitis leonis, tenentis spatam in manu, et in circuitu eius in illa parte extat scriptum Marchio Alpinae et Maritmae, superius sancti Michaelis de Vigintimilio. È pregio dell'opera osservare che la trascrizione di questa leggenda è diversa da quella che esiste ora sul sigillo. Di questa trascrizione se ne tirarono posteriormente diverse altre copie, di cui una fra le altre il 18 settembre 1469 sull'istanza del C. to Antonio di Ventimiglia, grande ammiraglio di Sicilia. È fuori di dubbio che si è un'altra copia che Gioffredo dice aver visto negli Archivi della famiglia Alberti della Briga, poichè essa ha la data delli 11 dicembre 1426 e fu fatta in presenza di Ottobono de Bellonis, vescovo di Ventimiglia, per domanda del priore di S. Michele, Giorgio dei C. ti di Ventimiglia, che l'aveva presentata a Giuliano De Giudici, vicario generale. Gioffredo aveva anzi il pensiero che questo priore potesse essere il falsario dell'atto, ma la copia anteriore che esiste del 1304 ne dimostra erronea la supposizione, e si potrebbe piuttosto congetturare che fosse il P. Sicard nel 1304 od altro monaco di quell'epoca, forse anzi un benedettino di Montemajor, per trovarvisi quella clausula di sostituzione e perchè certi caratteri di questo diploma si assomigliano pienamente a quelli della fine del secolo xui e specialmente la lettera b di Brenguerius e di Bonasius, che è appunto dello stile di quell'epoca.

Questo diploma del C. to Guido era dunque, nella forma precisa in cui ci si è conservato, ritenuto come autentico fin dal principio del xivo secolo, ma la sua esistenza ci è provata, come già si disse, fin dall'anno 1177.

21

In sentenza arbitrale del 24 di febbraio (1), si giudicava a favore dell'abbate Lerinese. Questi per cerziorare i suoi diritti sul territorio e sui confini del medesimo avea prodotto innanzi agli arbitri il diploma stesso di donazione del C. Guido, sicut dicto monasterio donatum et terminatum fuerat per dominum Guidonem quondam comitem et dominum Vintímilii et dicti Castri da Sepulchro, quod per privilegium bullatum bulla dicti comitis comprobabat. Questa sentenza di alta importanza per i diritti del monastero fu presentata li 10 settembre 1305 dallo stesso priore di San Michele, P. Sicard, al giudice di Ventimiglia, Guglielmo de Baraditis(2), che ne fece fare una trascrizione dal notaio Guglielmo di Sarzana: ut solemniter publicatum sit in perpetuum valiturum, non obstante si iam fortunato casu dominium nostrum devastaretur vel aliquo modo perderetur; egli dichiara pure: quoniam lungissimus tempus est quod futt factum dictum instrumentum et dubitatur si amitteretur quod postea non posset reperiri cartularius sive protocolus notary qui ipsum scripsit, ecc. Il notaio aggiunse che quell'atto è munito di due sigilli di cera bianca di cui uno del vescovo sul quale è incisa una figura episcopale tenente dalla mano sinistra il bastone pastorale, intorno sta la leggenda S. Stephani epi. Vint.; l'altro sigillo è dei consoli della città ed ha un leone e l'iscrizione S. Consulum Vint. Sette notai sono firmati in calce alla copia di quest'atto. Sulla pergamena originale si vedono le tracce dell'esistenza dei due sigilli di cui è caso in questa dichiara.

Osserveremo ancora come nell'antica pergamena fu alterata la denominazione di uno dei punti di confine della Se-

<sup>(1)</sup> Doc. 23.

<sup>(2)</sup> Doc. 23.

borga scrivendovi Castrum de Junco dopo aver raschiata la settostante scrittura, mentre nella trascrizione sta scritto Podium Raynaldi. Il Castello di Junco era una frazione di Perinaldo e forse si avea interesse nell'alterare il punto preciso del confine.

Noi ci siamo così un po' attardati a esaminare questi due documenti del 954 e del 1177 essenzialissimi per l'istoria dei C. di Ventimiglia e del Monastero di S. Michele, e crediamo di avere a sufficienza provato che il primo di essi esisteva già nel 1177 e se il tenore poteva esserne alquanto diverso e forse avere confini meno favorevoli ai monaci e mancare chi sa anche della clausola di subingresso pei monaci di Montemajor, pure esso doveva averne le medesime essenziali disposizioni e per lo meno contenere il nome del C. di Guido come donatore del monastero; cosicchè si può ora stabilire, senza timore di essere reputati temerari, l'esistenza formale del C. di Guido e quella probabile dei suoi figli Ottone I, Corrado I e Rolando.

Osserveremo qui come questo Rolando, a cui nel suo testamento il C. Guido assegna i beni di Garfagnana, fu forse lo stipite di una famiglia possente di Garfagnana che il Cianelli (1) ne dice aver avuto per stipite un Rolandus o Rodilandus nel 939, il figlio di costui Giovanni viveva nel 955 e fu padre di due figli Rolando e Alberto Azzo 994. Sarà puro caso, ma ecco ritrovarsi qui anche un nome particolare dei M.ºº di Toscana.

Seguendo l'ordine cronologico dei documenti relativi alla famiglia di Ventimiglia noi dobbiamo esaminare quello che ci arreca il Gioffredo nella Storia delle Alpi Marittime verso il 1002 e che ci fissa l'esistenza di due altri fratelli Ot-

<sup>(1)</sup> Doc. per la Storia di Toscana.

tone II e Corrado II (1). È desso un atto di franchigia concesso agli abitanti di Tenda, Briga e Saorgio dal M.º Ardoino, che non è certo il M.ºº d'Ivrea a quell'epoca re d'Italia, come lo suppone il Gioffredo, ma bensì il M. Ardoino V. della famiglia di Susa, di cui già si fe' cenno; il che si avvalora dal considerare che se i dominii dei C. ti di Ventimiglia sui lidi del Mediterraneo dipendevano dalla Marca di Toscana e di Liguria, quelli all'interno dipendevano dalla Marca di Val Susa e Torino come successione dei C. ti d'Auriato, di cui il seggio pare essere stato verso il centro della regione ove più tardi si innalzarono Saluzzo e Cuneo. Diffatti i C. ti Ottone e Corrado intervengono a quell'atto, ma dal contesto appare chiaramente che per quella regione essi sono sotto la dipendenza del Marchese. Vi si parla dell'investitura accordata agli abitatori di questa regione: quae dedit et investivit ad omnes habitatores de omnibus rebus nostris et comitis que nos tenemus et de hic in antea laboraverimus aut laborare fecerimus. Questa espressione di comitis indica bene che i C. ti Ottone e Corrado presenti a quest'atto non intervengono solo a guisa di testimoni, ma bensì come conti di essi luoghi e forse anche quali delegati del padre loro Corrado I ancora in vita; ce lo provano anche le altre espressioni di dominus huius terrae, comitis senioris nostri, de comite et de homines de sua masnata. Malgrado dunque l'alta signoria del Marchese e le franchigie e privilegi ad essi concessi, questi paesi dipendevano dai C. ti di Ventimiglia e ne erano ancora al possesso intiero nel 1157, quando il C' Guido Guerra loro discendente facea cessione delle sue terre ai Genovesi, fra cui vediamo comprese quelle di Tenda, Briga e Limone (2). Un'ampia

<sup>(1)</sup> Doc. 2.

<sup>(2)</sup> Doc. 18.

conferma eziandio l'abbiamo nelle parole di placitum residente semel in anno per tres dies dell'atto di franchigia, poichè circa tre secoli dopo noi ritroviamo questo diritto del placito in potere dei C. ti di Ventimiglia, nell'epoca in cui la dipendenza di Tenda e Briga da questi Signori è fuori di dubbio. Una sentenza del C. to Pietro Balbo nel 1282. che esisteva negli Archivi di Tenda nel 1786 (1), e da lui data circa i litigi esistenti fra Tenda e Briga per i pascoli di Vellega, Malaberga, Baccialona e Senechi, ci arreca le dichiare fatte dai testimoni, che interrogati quale specie di giurisdizione avessero in quei luoghi i C. i Pietro Balbo e Guglielmo Pietro suo fratello, risposero che essi erano signori in solidum di detti borghi, che secondo la vecchia costumanza erano soliti esigere 12 denari per ogni capo di casa in detti luoghi, e che nell'uno e nell'altro portavansi ogni anno per tre giorni a render giustizia ad ogni persona, che avevano il jus gladii in facinorosos, che il loro padre avea nome Guglielmo e l'avo Ottone. Questa sentenza era la conferma di un'altra data dal C. to Gerbardo di Lussemburgo legato dell'imperatore Federico in Italia sulla stessa vertenza nel 1162 a Triora e nel 1163 a S. Dalmazzo di Tenda, nella quale sentenza si fa menzione di Ottone e Guido C.ti di Ventimiglia senza che abbiano la qualifica di C.ti di Tenda e Briga, come appunto nell'atto del 1002.

Dall'insieme però di questi documenti chiaro risulta aver essi avuto fin da quei tempi remotissimi una certa giurisdizione su questi borghi, poichè i loro abitatori benchè si dichiarino sciolti da altra prestazione di servizi, si riconoscono però astretti a sostenere oste publica i diritti di proprietà e quelli feodali (comitalis), qui sunt comitis senioris nostri

25

<sup>(1)</sup> Ms. Archiv. Pierlas.

tam infra comitatu quaminfra marca, e per contro in loro favore, spetterà la facoltà di prendere la legna, di cacciare, di usar delle acque e dei pascoli fino al mare, (dunque lungo il corso della Roia fino a Ventimiglia) sine contradictione supradicti comitis vel eorum heredibus.

Nè della famiglia dei Marchesi di Susa, questo marchese Ardoino fu il solo ad avere giurisdizione sovra quelle regioni, poiche eziandio del figlio di lui marchese Guido si rintracciarono documenti, che lo dimostrano possessore della stessa Marca.

Non è da confondersi questo Guido ancora vivente nel 1047 con altro marchese Guido già morto nel 1040, fratello o cugino di Olderico Manfredo (1), che ebbe per figlio un Olderico donatore al Monastero di San Silano di Romagnano il 20 ottobre 1040 (2) e stipite presunto, con validissimi criterii, dei Marchesi di Romagnano.

Del marchese Guido dianzi accennato sappiamo che ebbe per padre un marchese Ardoino, come dall'atto di conferma datogli nel 1026 (8) dall'imperatore Corrado per i suoi diritti e beni ereditari o di acquisto, che possedeva in un col fratello Bosone a Susa, a Torino, ecc.; e pochi anni dopo, nel 1036, lo troviamo menzionato con titolo di marchese nelle terre dell'antico contado d'Auriate, in documenti che dal Doglio, dotto raccoglitore di storia patria, furono ritrovati nell'archivio dei Marchesi Morozzo.

Il primo di tali documenti è dell'anno 1036. Anno. Domini MXXXVI, VII Kal. Jun. ind. IV. Chartam donacionis fecit dompnus Wido Marchio ecclesie sancti Dalmacii de Pedona ad luminaria ipsius ecclesie, eorum

<sup>(1)</sup> TERRANEO, Adelaide illustrata.

<sup>(2)</sup> Mon. Hist. palr. Charlarum, T. II, CVII.

<sup>(3)</sup> Mon. Hist. pair. Chart. T. I, COLXVI.

que possidet in hoc suo marchionatu in Rebullando (1), in Alestrando (2) et in valle de Gecio et in Pedona. Actum in Roca... (3).

Il secondo decumento è dell'anno 1047.

Anno Domini MXLVII non. Jun. XV. Dompnus Wido Marchio fecit donacionem ecclesie sancti dalmacii de Pedona suo ..... ad luminaria eorum que possidet in suo marchionatu terras aratorias et .... in Entraquis, Valderio, Bovisio, (4) Lemono, (5) et en .... et Turpia ... (6)

Un terzo documento del 1151 ci dà il nome di un altre marchese Guido, figlio del marchese Guglielmo, nipote o pronipote certamente del primo. È desso un atto di conferma di quanto possedeva il Monastero di Pedona in Rupis (7), Alvernandi, Robilandi, usque ad Limum (8) et superius in pascheriis montanarum usque ad locum qui dicitur tana de renaudo (9) et in ea parte montium que vergit ad occidentem.

L'osservare queste terre di Robilant, Alvernant, Roccavione, Limone, Boves, Entraque, Valdieri, formare parte della Marca di un marchese Unido e congiungersi al versante meridionale colle terre soggette ad un marchese Ardoine mezzo secolo prima; il sapere dai documenti dei Monumenta Historiae patriae l'esistenza all'istessissima epoca

<sup>(1)</sup> Robilant.

<sup>(2)</sup> Alvernant.

<sup>(3)</sup> Forse Roccavione, una delle sedi supposte del contado d'Auriate.

<sup>(4)</sup> Boves.

<sup>: (5)</sup> Limone.

<sup>(6)</sup> Turbia?

<sup>(7)</sup> Roccavione.

<sup>(8)</sup> Limone.

<sup>(9)</sup> Forse Tanarda (come da *Podium Rainaldi*, Perinaldo), colle appunto situato al punto probabile di confine fra i tre contadi di Ventimiglia, Bredulo ed Auriate.

dei marchesi Ardoino e Guide, padre e figlio; il non trovarsi allora marchesi di discendenza Aleramica di tal nome da potersi con questi confondere; ci fanno credere esatto il nostro asserto nel ritrovar qui la discendenza della famiglia Arduinica. Essa però anche in questo ramo si estinse a quest'epoca e parte della Marca caduta in potere della Camera Imperiale, venne concessa ad Enrico ed Ugolino, nipoti del marchese Teotone del Vasto, per diploma di Federico del 1167 (1). Ne pervenne un'altra parte ai nostri Conti di Ventimiglia, poichè in una carta delli 21 agosto 1279: Pacta tractata et confirmata, fra il nobile signore Pietro Balbo conte di Ventimiglia, ed il Comune di Cuneo, si legge l'articolo seguente: Quod fuit et sit fraternitas inter predictum dominum Petrum Balbum per se et per homines comitatus Vintimilii qui per se distinguantur, videlicet per homines Tendae, Brigae, Saurgii, Brelii, Pignae, Rochettae, Castellarii, Busanae, Limonis, Alvernanti, ecc. (2). Esaminato così la dipendenza di una parte dei dominii dei Conti di Tenda dai Marchesi di Susa sul sorgere del secolo xI, passiamo ora a svelgerne la genealogia colla scorta dei documenti che qui abbiamo radunati.

Abbiamo supposto che questi due fratelli Corrado II ed Ottone II fossero figli di Corrado I, perchè nel diploma del 954 il C. <sup>to</sup> Guido qualifica il primogenito dei suoi figli di C. <sup>to</sup> di Ventimiglia; ma se ne ha una seconda prova dall'atto posteriore dell'Archivio di Genova (3) dell'anno 1035 III kal. feb. Desso è una conferma (4) fatta dal C. <sup>to</sup> Corrado figlio di altro C. <sup>to</sup> Corrado al Vescovo di Genova dei diritti

<sup>(1)</sup> Moriondo, Monum. Aqu.

<sup>(2)</sup> ROLFI, M. S.

<sup>(3)</sup> Liber iur. Reip, Jan.

<sup>(4)</sup> Doc. 3.

che alla propria famiglia competevano sulle terre e genti di S. Remo e vi si fissa che d'ora in avanti i confini del contado di Ventimiglia saranno all'Arma (1), al Monte Bugnone (2) ed in diverse altre località che non sarebbe facile cosa rintracciare ai nostri giorni 3). Il C. te Corrado riceve dal Vescovo a titolo di Launehild vestimentum unum. Non sarebbe forse questo Launehild una reminiscenza dell'origine Longobarda e della discendenza dai Marchesi di Toscana?

Un altro atto del 1041 (4) dato dal Gioffredo e facente parte del Cartulario di Lerino, ci fa quindi conoscere il nome di due altri fratelli, Ottone III e Corrado III, della contessa Ermellina moglie secondo ogni apparenza di Corrado III e di Adelaide loro madre. Un atto del 1063 di cui parleremo prova esser stata codesta Adelaide moglie di Corrado II.

L'atto del 1041 è una donazione fatta ad Adalberto abbate di Lerino dal Monastero di San Michele, cum omnibus ad se pertinentiis. Quello poi del 1063, 13 kal. jan (5) che si conserva nell'Archivio di Stato in Torino nomina pure questi due fratelli e gli dice figli di Corrado II.

Per quest'atto l'Abbazia di Lerino, ebbe una specie di conferma della donazione del 1041, sebbene non se ne faccia verun cenno; vi si specificano le dipendenze della Chiesa di San Michele: Ecclesia Sancti Michaelis cum caseis, vi-

<sup>(1)</sup> Taggia.

<sup>(2)</sup> Bignone.

<sup>(3)</sup> Di questa donazione parla Jacobo da Varagine nella sua Cronaca. Egli dice: « Isti Episcopo confirmatum fuit castrum Sancti Romuli et Cecilianae cum omnibus pertinentiis suis per nobilem virum Conradum comitem Vintimilii sicut patet per p. p. instrumentum quod in Archiepiscopatus scrinio reservatur ».

<sup>(4)</sup> Doc. 4.

<sup>(5)</sup> Doc. 5.

neis, cum areis suarum, terris coltis et incoltis et jerbis et omnibus rebus ad eadem basilica pertinentibus. Se ne fissano i limiti che sono la Roia, il castello e la città di Ventimiglia, il Monte Apio e Auriana.

Nell'anno seguente 1064 e nel mese di giugno questi stessi fratelli fanno un'altra donazione (1), quasi conferma delle precedenti, all'abbate di Lerino, Dalmatius ed al monaco Amicus; con essa anzi si estendono i dominii del Monastero di S. Michele nelle località dette Vincedelo e Incanedelo, di cui i confini toccano al Monte Negro, a Valle Buona, a Dosepelago, alla Croce del Sepolcro (Seborga). Nell'anno 1077 noi abbiamo un quarto diploma di donazione degli stessi fratelli Ottone e Corrado e della moglie di quest'ultimo Donella, figlia del marchese Alberto di Savona. I nobili signori danno al Monastero un'isola (I Gorretti) sulle rive della Roia, unitamente ai mulini, acquedotti ecc. (2).

Trascorsi alcuni anni nel 1082, 16 marzo, si cita dal Gioffredo una nuova donazione fatta da un C. Corrado IV, figlio di altro Corrado e dalla propria moglie Odila (Odila jugalis filia Laugerii) (3), della Chiesa di S. Martino di Carnolese. Intervengono a quest'atto diversi cugini del donatore Ottone II, Mauro, Guglielmo, Giovanni, Alberto.

Noi crediamo con questi diversi diplomi di aver stabilito in modo inappuntabile la genealogia dei C.<sup>ti</sup> di Ventimiglia in questo primo secolo della loro istoria. Il Gioffredo, Moreri, l'Abbate Robert, Tisserand specialmente, hanno commessi moltissimi errori, di tutta evidenza e che sarebbe troppo lungo il voler qui discutere.

<sup>(1)</sup> Doc. 6.

<sup>(?)</sup> Doc. 8.

<sup>(3)</sup> Lodegario Rostagno dei Conti di Nizza. Cart. di Lerino.

Vi à ora una notevole deficienza negli atti che ci venne fatto di ritrovare e che hanno tratto alla famiglia di Ventimiglia.

Il Priorato di S. Michele non pertanto continuava ad esser beneficato con donazioni.

Nel 1072 15 luglio vi è una donazione (1) di Lauterio figlio di Berulfo di case, vigne ed altri beni nel contado di Ventimiglia, nella valle di Nervia e nel territorio di Valdossca e Camegna.

Verso quest'epoca pure, Giovanni Cavarie (2) dona a S. Michele, a Ponzio Giraldo e ad altri monaci la quarta parte di un mulino nel quale egli abita e l'ottava parte di altro mulino cell'obbligo di nutricare unum porcum per unumquemque annum; egli fa promessa di non costrurre altro mulino sulla Roia, da S. Maria di Voraie sino alla foce e dopo il proprio decesso lega ogni suo avere al Priorato.

Un'altra donazione dei propri beni fa il monaco Amaricus, priore di S. Michele, coll'usufrutto a vita in favore di Alberto Ruvericio (3).

Nell'anno 1079 il C. Spedaldo (4), forse della famiglia di Ventimiglia, dona tutti i beni ch'egli possiede a Sebelcaro (Seborga) ed al Conio, donazione che fu causa di lunghissimi fastidi ai monaci fino allo scorso secolo, per le usurpazioni continue che ivi si praticavano dalla gente di S. Remo, a quei possedimenti confinanti. L'atto originale di questa donazione andò smarrito, per colpa forse del monastero al principio del secolo scorso, come si dirà. Lo stesso anno un

<sup>(1)</sup> Doc. 7.

<sup>(2)</sup> Doc. 11.

<sup>(3)</sup> Doc. 12.

<sup>(4)</sup> Doc. 9.

certo Fondaldo<sup>(1)</sup> donò all'abbate Dalmazzo, priore di S. Michele quanto possedeva al Conio ed altrettanto fecero Romualdo coi suoi fratelli, Mauro e la consorte, Guglielmo Razo e vari altri. Questo documento non ci pervenne che per un estratto da un libro coperto di pergamena esistente a Lerino e quella copia porta la firma dell'abbate Jordanis alli 7 luglio 1729.

Noi citeremo ancora una donazione delli 18 dic. 1092 (2) di un certo Andrea, figlio di Martino, di tutto il proprio avere, un altro delli 10 marzo 1096 (8) di Leda, figlia di Genoardi, che dono una vigna con terra incolta in Val di Bevera.

Queste considerevoli liberalità dei C. di Ventimiglia e dei privati in favore del Priorato di S. Michele eccitarono la gelosia degli abitanti di Ventimiglia e dei canonici della Cattedrale e furono fin da quei tempi occasione a continui dissapori ed a non mai finite vertenze fra di loro. Molte sentenze dei Sommi Pontefici e dei vescovi ci danno a conoscere le cause di quelle discordie.

Esse avevano avuto principio verso il 1138 fra il capitolo della Cattedrale ed i monaci. I canonici senza richiedere facoltà all'Abbate, celebravano le esequie nella chiesa del monastero escludendone i monaci e seppellivano i fedeli nel cimitero prossimo alla loro chiesa; essi aveano anzi innalzata ivi una chiesetta con grave pregiudizio dei monaci. Già da vari anni aveano la pretesa di aver diritto a certe decime sui beni del Priorato e nel giorno della festa di S. Michele, usando intervenire alla processione, esigevano che al ritorno fosse loro imbandita dai monaci una refezione, esigenza a

<sup>(1)</sup> Doc. 10.

<sup>(2)</sup> Doc. 12.

<sup>(3)</sup> Doc. 13.

tal punto, che era accaduto che questa refezione dai monaci negata, per violentiam extorsissent. Tali erano i rimbrotti dei monaci, a cui rispondevano i canonici, che il diritto alle esequie era loro dovuto e dal buon diritto e dalla usanza, il cimitero essere comune e dipendere anzi dalla Cattedrale, perchè per mancanza di spazio entro le mura, altro non potevasi costrurre, le decime esser state fino allora esatte senza reclami, alla festa di S. Michele i canonici d'allora, non meno che i loro antecessori, esser stati sempre ricevuti al Priorato con tutte le onoranze che loro competevano.

Papa Alessandro affidò l'esame della vertenza a tre cardinali che, assentendo le parti, decisero in via di transazione, che il vescovo ed i canonici potrebbero celebrare le esequie ai defunti insieme ai monaci nella chiesa e nel Cimitero di S. Michele, che la chiesetta in quello innalzata verrebbe abbattuta, che quanto in essa era stato dai canonici collocato i medesimi avrebbero potuto esportare, che i canonici avrebbero diritto a macinare il grano nei mulini del monastero prossimiori alla città, ma solo quanto era necessario al loro personale consumo ed a quello dei loro servitori. Papa Eugenio con Bolla data in Sutri nel maggio 1145, nella quale si espone lo stato della questione e la decisione dei delegati apostolici, ratificò la sentenza e la pace fu per qualche tempo ristabilita<sup>(1)</sup>.

Ma non passarono molti anni che nuove cause a dissensi insorsero fra capitolo e priorato. Nel 1177 le parti avverse elessero ad arbitri il vescovo Stefano ed i consoli della Città.

I canonici muovevano lamenti perchè i monaci entravano nella chiesa Cattedrale coll'incenso, coll'acqua benedetta e

8

<sup>(1)</sup> Doc. 15.

<sup>33</sup> 

Vise. S. II, T. VIII.

gli abiti sacerdotali, celebrandovi i funerali ai defunti. Rispondevano i monaci non altrimenti che i loro contraddittori aveano altra volta risposto, tale essere l'usanza quando i fedeli ne esprimevano il desiderio. Ma il vescovo Stefano ed i consoli Arnaldus de la Porta, Altionus, Guil. Trentamoia, Rainaldus Amedeus, Guil. Lecar decisero che al Priore di S. Michele non spettava tale diritto per i religiosi defunti che però sarebbe stato loro concesso purchè in presenza del vescovo o del suo vicario e secondo i riti dei benedettini e dei Santi Padri: per gli altri parocchiani i funebri sarebbero celebrati col concorso dei canonici e dei preti; che qualora il decano del capitolo, un canonico od alcun loro cappellano fossero stati invitati a celebrare la messa, questi l'avrebbero cantata all'altare di S. Giovanni ed il Priore coi suoi monaci . a quello di Santa Maddalena, in guisa tale che nè gli uni nè gli altri la cantassero all'altare di S. Michele o di S. Pietro: se però i soli monaci erano invitati a celebrare questi funerali, era lor diritto di celebrare la messa all'altare di loro scelta.

Avrebbero pure avuto per lecito di fare sepolture nel loro monastero senza l'intervento dei canonici, purchè in presenza del vescovo o del suo vicario.

Così fu sentenziato dagli arbitri, come dall'atto redatto dal notaio Celonio nel giugno 1177 (1). Ma tre anni non erano ancora trascorsi che si venne a nuove contestazioni. L'abbate Raimondo ed i canonici comparvero innanzi al cardinal Manfredo, vescovo di Preneste, Legato in Lombardia e costui, assunto consiglio da Guidone vescovo di Savona, dichiarò che era venuto a sua conoscenza che i monaci cantavano talvolta messe funebri nel medesimo tempo che il

<sup>(1)</sup> Doc. 22.

vescovo ed i canonici, con molto scandalo, rumore e divisione dei fedeli, diceva inoltre ciò succedere a solo fine di puntiglio fin dal tempo in cui i dissensi erano cominciati.

I monaci appoggiavano il loro dire presentando testimonianze che provavano l'antica usanza; i canonici muovevano poi speciale lagnanza del ricevere che facevano i monaci i fedeli nella loro chiesa a Natale, a Pasqua, a Pentecoste, malgrado fossero tutti parrochiani della Cattedrale. Il vescovo a sua volta muoveva rimprovero ai monaci perchè quando egli si recava nella loro chiesa per la benedizione delle Palme, essi non lo ricevevano in processione.

Il Legato del Papa decise che quando il vescovo od il suo vicario cantavano, i monaci non principierebbero la messa che dopo l'oblazione; che quando sarebbe un canonico, essi potrebbero cantare contemporaneamente, colla condizione però che i canonici fossero all'altar maggiore ed i monaci agli altri, ma a bassa voce in modo da non recar disturbo ai canonici; quanto alla domenica delle Palme i monaci dovevano ricevere il vescovo processionalmente, col suono delle campane, offrendogli l'incenso e l'acqua benedetta e preparandogli l'ostia da consacrare e gli abiti pontificali. I fedeli avrebbero avuto facoltà di far le proprie devozioni alla chiesa di S. Michele, ma a condizione che con ciò non si derogasse ai diritti parocchiali. Il 15 gennaio 1181 papa Lucio pubblicò una bella (1) ratificando la deliberazione suddetta.

È questo l'ultimo atto di tal genere che possediamo e con esso pare fossero terminati i dissapori fra i canonici ed il Priorato di S. Michele.

Di assai maggior mole furono le querele insorte col Comune di Ventimiglia.

<sup>(1)</sup> Doc. 24.

I confini stabiliti dalle diverse carte di donazione per la signoria di Seborga e per gli altri possedimenti del monastero nelle vicinanze di Ventimiglia eran così lungi dall'esser chiari, che le difficoltà cominciarono fin da quella remota età e si può dire non ebbero fine se non quando la Repubblica di Genova e la città di Ventimiglia si trovarono riunite agli Stati dei Re di Sardegna.

Noi troviamo fin dall'anno 1152 (1) una sentenza in favore del Priorato, data dai Consoli di Ventimiglia, in cui si fissano i limiti dei beni di esso all'isola dei Gorretti.

Nel 1156 (2) un'altra sentenza dello stesso genere contro certi abitanti di Ventimiglia che possedevano beni in prossimità di quell'isola.

Finalmente nell'anno 1177 i Sindaci e gli abitanti, forse resi più audaci da occulta assistenza della Repubblica Genovese, pretendevano che il paese ed i particolari di Seborga facessero parte integrale del loro territorio e che in tal qualità fossero soggetti alla loro giurisdizione e dovessero contribuere in obsequiis et avariis dictae universitatis.

Gli abbati di Lerino non volevano riconoscere tale pretesa e sostenevano invece che il castello di Seborga, l'annesso territorio ed i suoi abitatori dipendevano unicamente dall'Abbazia di Lerino, sicut dicto monasterio donatum et terminatum fuerat per dominum Guidonem quondam comitem et dominum Vintimiliense et dicti castri de sepulchro; essi dicevano ancora che tutte le terre, case, mulini, giardini che stendevansi dalla porta del lago di Ventimiglia fino al Podio, Apio, Cogalono e la Roya, come pure i canali dalla porta del lago alla Bevera, erano dipendenza dell'Ab-

<sup>(1)</sup> Doc. 16.

<sup>(2)</sup> Doc 17.

bazia di Lerino e dovevano essere unicamente alla sua giurisdizione sottomessi. I Sindaci negavano che l'Abbazia avesse il menomo diritto di giurisdizione ed anche in parte quello di proprietà. Dalle qui formolate pretese delle parti avversarie facilmente s'intenderà l'importanza vitale della questione insorta. Dopo vari litigi fu concordato un arbitrato. Il vescovo ed i consoli riuniti a pubblico parlamento, uditi vari testimoni, ed esaminati gli atti e titoli dai monaci prodotti, emanarono sentenza scritta per mano di Guglielmo di Sarzana assistito da quattro altri notai. Questa fu favorevole all'Abbazia. Si stabiliva che i possessi del castello di Seborga celle sue dipendenze aveano principio al sommo del Monte Negro e nel sito detto Elesebella e che seguivano indi il vallone del monte fino al passo del Gargo, poi per Roccasepra, il passo di Lalona, il vallone di Batalho fino al ferritorio di Junco. Quanto era fra questi limiti compreso, era dominio e giurisdizione dell'Abbazia di Lerino e per nulla aveano da dipendere dal Comune di Ventimiglia; il possesso di Massatorta era pure dell'Abbazia, toltone il diritto al pascolo a favore di quei di Ventimiglia nei siti incolti; in quanto alle terre che l'abbate diceva estendersi fino al Podio, Apio, Cogalono, e la Roia, coi molini, prati, giardini, terre colte od incolte che stavano fra la porta del lago e le rocche di Paramura e lungo la via che esisteva al disopra della chiusa dei molini di S. Michele e sotto S. Stefano e verso Rolino, come pure tutte le case, campi, orti dell'Oliveto di S. Michele alle mura di Ventimiglia erano di appartenenza dell'Abbazia, all'eccezione sola dei fondi di Santa Maria e di S. Stefano. L'Abbazia aveva poi il diritto di prendere l'acqua d'irrigazione a mezzo di acquedotti ove meglio le tornava conveniente, dalla porta del lago alla Bevera. In quanto agli altri possedimenti dell'Abbazia indicati a dicta 37

via et supra versus montem la sentenza diceva essere di coloro che in allora ne erano al possesso, quas habuerunt in cambium pro Massatorta, nisi abbas de illis aliud probaverit (1).

Ci è parso utile cosa il render conto particolareggiato di questa sentenza, perchè essa ci da una idea della grande distesa che aveano i possedimenti del Priorato di S. Michele e perchè essa fu di una grande importanza per accertare i suoi vari diritti.

Noi abbiamo ancora su tali questioni una sentenza del 1248 ed una convenzione del 1460.

Altri contrasti pochi anni prima, nel 1174, erano anche stati fra i monaci e un certo Merlo di S. Remo per beni siti in territorio di Vallebuona ed i Consoli di Ventimiglia avean sentenziato in favore dei primi, rappresentati dal priore Gioffredo di Scrocs (2). Così pure nel 1192 il priore Alberto avea ottenuto un favorevole giudicato contro Corrado Nonclar per una vigna sita in territorio d'Aurignana e per l'usurpazione di una strada alle chiuse dei mulini e dell'acqua della Roya alla chiusa dell'isola dei Gorretti (3).

Si fu in questo tempo che il conte Ottone di Ventimiglia e Laugiero, abbate di Lerino, fecero una permuta di beni <sup>(4)</sup>, che paiono esser stati di un certo rilievo. L'abbate cedeva al conte e l'investiva di quanto dal Priorato di S. Michele possedevasi de comptile <sup>(5)</sup> nel contado d'Albenga, dal Rio Armena <sup>(6)</sup> fino alla Prea e dai gioghi al mare, possedimenti che il priorato teneva dalla liberalità (helemosinam)

<sup>(1)</sup> Doc 23.

<sup>(2)</sup> Doc. 20.

<sup>(3)</sup> Doc. 26.

<sup>(4)</sup> Doc. 21.

<sup>(5)</sup> Giurisdizione feudale.

<sup>(6)</sup> Arma.

degli antenati del conte Ottone. Questi a sua volta rilasciava loro il possedimento compreso fra la Chiusa e il Garavan, e la metà dei prati siti presso alla Roia al di là del ponte. Questo atto è scritto dal notaio Celonio nel marzo dell'anno 1177.

Per un lungo intervallo di anni non si hanno ormai altre largizioni da annoverare. I nostri documenti ci danno però un testamento fatto nell'anno 1264 (1) da certa Guglielmina Vixdomina e sebbene i lasciti in esso enunciati non sembrino cospicui, pure l'atto è abbastanza curioso come studio degli usi del tempo. Gioverà notare fra gli altri legati quello all'opera del ponte di Ventimiglia, di cui del resto già ci era nota l'esistenza fino dal 1177.

Altre atto d'importanza pare non fosse fatto in quell'epoca all'infuori di alcune permute o vendite di poco riguardo e di moltissimi contratti enfiteutici di case e poderi in Ventimiglia e nei dintorni: contratti però che per l'incuria dei monaci riuscivano il più spesso di danno anzichè di benefizio ai medesimi. Cosicchè il pontefice Urbano III cercando a togliere simili sconcerti nell'anno 1187 mandò ai monaci di Lerino una bolla (2) che concedeva potere al priore di prendere ad esame le vendite e le concessioni enfiteutiche di ogni specie che si eran fatte dai predecessori, con facoltà di annullarle se alcuna disposizione fosse trovata contraria ai diritti dell'Abbazia.

Anzi più tardi, nel 1278, l'abbate di Lerino Pietro e il Capitolo (3) proibirono formalmente a tutti i monaci di vendere o di prender parte a vendita o permute di beni del Priorato

<sup>(1)</sup> Doc. 29.

<sup>(2)</sup> Doc. 25.

<sup>(3)</sup> Doc. 31.

di S. Michele, cum permutatio ipsius ecclesiae in gravamine importabile nostro monasterio verteretur. E la gravità dei fatti che doveano succedere a tale proposito ci si addimostra da quella delle penalità minacciate dal Capitolo in caso di disubbidienza dei monaci; questi se riconosciuti colpevoli saranno scomunicati, privi delle cariche e vantaggi monastici ed anzi saranno eiiciendos nulla spe reversionis aliqua reservata.

Infatti sebbene questi atti inconsulti dei monaci non presentino interesse ad esame per noi, pure cagionarono per quelli interminate usurpazioni e confusioni di proprietà. I concessionari poco a poco cessarono di pagare le annualità; i monaci tralasciarono prima di far valere i loro diritti e finirono poi nell'ignorarne la massima parte. E ciò non solo a Ventimiglia, ma eziandio a Seborga, ove gli abitatori di Vallebona andarono man mano impossessandosi di molte terre ai limiti del territorio di Seborga e del Cuneo e i monaci dovettero iniziare allora inutili rivendicazioni, come fra poco si vedrà.

Tali furono le cause che condussero poco alla volta i monaci di S. Michele a perdere la maggior parte dei beni del Priorato.

Ma è tempo che la nostra relazione ritorni di vari anni indietro specialmente per Ventimiglia; poichè mentre i menaci litigavano coi canonici del Duomo per le cerimonie del culto, e contro il Comune e gli abitanti per proteggere diritti e beni dai vecchi Conti loro concessi, questi medesimi e la loro città si vedeano addensare intorno quella procella che in breve rovesciava la potenza quasi sovrana dei Conti di Ventimiglia, imponeva alla loro città il giogo genovese, l'umiliazione della sconfitta, il sorgere delle due fazioni.

Si svegliava in quest'epoca l'ambizione della Repub-

blica Genovese. Essa rivolgeva avido lo sguardo su tutta la Riviera e fino ai lidi di Provenza, dappoichè il prestigio della marittima possanza era divenuta la meta d'ogni sua impresa. Guerre, alleanze, trattati di pace, tutto per lei era tappa alla via che si era tracciata. Ventimiglia per la prima dovea diventare avanposto alle conquiste cui agognava e i pretesti erano facili a trovarsi. Le cronache Genovesi narrano come nel 1130 la Repubblica cominciasse ad innalzare una torre al di là di S. Remo, come in luogo di sua giurisdizione, per la dipendenza di quella regione dalla chiesa di S. Siro di Genova. I Conti di Ventimiglia pretendevano alla lor volta una specie di vassallaggio sulle terre di S. Remo, malgrado le antiche loro donazioni. Abbiamo già citato diplomi del 962 e del 1038 che dimostrano quella antica dipendenza. Aggiungeremo qui che nel 1100 essendo nati contrasti per le decime fra il Priore di S. Lorenzo di S. Remo e gli abitanti i Consoli di Genova presentarono al conte Oberto di Ventimiglia le querele degli abitanti e questi emanò la sua sentenza in proposito, nella città di Ventimiglia, in Curte comitis Hoberti, alla presenza di Umberto di Magro suo giudice, del Priore di S. Lorenzo e dei Consoli di Genova. Egli fu di nuovo arbitro nel 1124 insieme al vescovo di Geneva, Sigelfredo, fra le medesime parti e pronunciò la sua sentenza in S. Remo presso alla Chiesa di S. Siro (1).

Ma ora i conti Raimondo e Filippo, di quel ramo che avea principalmente i suoi dominii verso quei confini, videro nella costruzione di quella torre una minaccia alla loro indipendenza, ed armati i vassalli cercarono di viva forza opporvisi. Nulla bramava più la Repubblica che un simil fatto. I due fratelli sorpresi a tradimento e fatti prigiuni vennero

<sup>(1)</sup> Lib. iur. Reip. Jan.

condotti a Genova. Furono trattati con ogni riguardo, ma si dichiarò loro che non avrebbero ricuperata la libertà, se prima non giuravano fedeltà alla Repubblica. E furono costretti questi fieri e possenti signori a piegar per la prima volta l'orgoglio loro e a sottomettersi alle pretese dei Genovesi. I loro vassalli di Baiardo, Poypino furono ancor essi costretti a recarsi a Genova ed a giurare eguale fedeltà. Solo allora i Conti di Ventimiglia furono liberi di far ritorno ai propri Stati. Ma ridottisi appena al sicuro nei loro castelli, rialzarono il capo e protestando non esser tenuti a mantenere quanto per violenza avean promesso, presero ad afforzarsi, sbarrando i loro castelli, armando i vassalli e cercando a tirar dalla loro gli altri Conti di Ventimiglia loro cugini, ai quali l'atto arbitrario dei Genovesi era al tempo stesso insulto e minaccia. Ma sventuratamente malgrado l'estesa dei loro dominii e la lontananza della città di Genova su cui facevano a fidanza, i Conti di Ventimiglia non erano di forza a sostener lotta colla potente Repubblica. Questa d'altronde ebbe cura di cercarsi alleati sul suo passaggio onde non correre pericolo di vedersi tagliata la ritirata in caso d'insuccesso. Fe' alleanza coi Marchesi di Savona. Hec est concordia inter marchiones filios Bonifacii scilicet Manfredum et Ugonem et Anselmum et Henricum et Ottonem et populum Januensem . quod marchio Mayfredus ad presens debet esse in exercitu cum Januensibus cum centum militibus et cum mille pedestribus. siue Saonensibus. Nabolensibus. (1) et Albinganensibus ad acquirendum Vintimilium et comitatum eius ubicunque pertineat ad comitatum cum proprietate comitis ab armedano in iussum . et auod pertinet de Buzana ad comitatum tali modo ut de

<sup>(1)</sup> Noli.

predictis rebus debet esse medietas consulum januensium et medietas marchionum etc. Alla città di Ventimiglia fu poste assedio dal lato di mare e da terra. I suoi abitatori si difesero con energico valore ed a lungo, ma nel mese d'agosto (1140) si videro astretti a schiudere le porte ai vincitori. Questi, occupata la città, spogliarono i conti d'ogni autorità e cominciarono immantinente a costrurre un forte castello che tenesse in briglia la città e li rendesse padroni al posto degli antichi suoi conti.

La loro sovranità sui lidi del Mediterraneo è da quest'ora al tutto terminata, non rimane loro che a sottomettersi ai Genovesi e prestando ad essi omaggio, provarsi a ritenere un ombra di essa. Sul fine di questo mese Oberto, conte di Ventimiglia (1), sottomette alla Repubblica a titolo di donazione e di transazione quanto egli possedeva nella città e nel contado il giorno in cui Ventimiglia si è arresa all'armi della Repubblica. I Genovesi vogliono anzi umiliare e sottoporre pienamente quei potenti signori e li costringono a iurare habitaculum Januae et compagnam secundum consuetudinem comitum et marchionum. filii eius debent in Janua uxores accipere et filiae eius virum si convenienter secundum illarum honestatem facere poterint.

Nel 1146 i Genovesi profittano della loro posizione e quei di Ventimiglia sono obbligati a partire sulle loro galee per combattere i Saraceni sulle coste di Spagna. I Ventimigliesi si comportarono da prodi e Genova per renderseli più ligi li rimunerò di vari privilegi, fra cui potestatem emendi et vendendi in civitate Januae. hanc vero laudem fecerunt quia honorifice in exercitu Almarie et Tortuose se habuerant. Nel 1157 Guido Guerra, conte di Venti-

<sup>(1)</sup> Doc. 14.

<sup>43</sup> 

miglia (1), donò ai Genovesi i paesi di Roccabruna, Gerbio, la Penna, Castiglione, Sospello, Breglio, Saorgio, Tenda ed altri; al tempo medesimo, con altro atto (2), prestò giuramento di fedeltà e vassallagio e tal giuramento si obbliga pure a far prestare dagli uomini tutti da sè dipendenti, mentre la Repubblica a sua volta gli concede l'investitura di questi fendi fino allora patrimonio di sua casa.

Questo medesimo Guido Guerra (di cui il nome proveniva da sua madre Armellina, figlia del conte Guido Guerra, dell'illustre famiglia dei Guidi di Toscana) era forse stato costretto dalla Repubblica a sposare una genevese, poichè treviamo aver egli avuto in isposa Ferraria, figlia di Guelfo d'Albizzola marchese di Sezzò, discendente dal marchese Anselmo, figlio d'Aleramo. Era questa la seconda alleanza matrimoniale fra le due famiglie, poichè già il conte Ottone, suo antenato, avea sposato Donella, nipote dello stesso marchese Anselmo. Ferraria pure era stata vittima del despotismo genovese.

Rimasta orfana in giovine età avea dovuto sottoporre i suoi averi alla città di Savona onde sottrarli all'ambizione dei Genovesi, come ce lo dice quest'atto del 1136. Ego Tederada, filia q. domini Coste, et Ferraria, filia q. Welfi marchionis, promitto et dono vebis Saonensibus maioribus et minoribus castellum Albisole. Et Ferraria non accipiet maritum sine voluntate consulum qui tunc erunt siue consilio bonorum hominum Saone in bona fide sine malo ingenio. Et habeant duos homines in turri si voluerint et uni victualia tribuam, quos supra legitur iuravi et filia mea Ferraria (3). Ma ciò malgrado dopo tre anni essa dovette

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Doc. 18.

<sup>(2)</sup> Doc. 19.

<sup>(3)</sup> Lib. jur. Reip. Jan.

sottomettere ai Genovesi questo Castello d'Albizzola, obbligandosí a non alienarlo per vendita o dono e di recarsi ad abitare nella città di Genova.

Di questo Guido Guerra rimane ancora un altro documento conservatori dal Gioffredo nella Nicea Civitas. In esso egli rimette al vescovo di Nizza il diritto d'albergo del castello di Drappo che era in suo potere per pegno di 500 scudi dovutigli da Raimondo d'Arles. Egli promette di tenere quel vescovo sotto la sua protezione, non che i suoi vassalli. Vi si fa menzione della moglie Ferraria che dà il suo consenso. Ciò nell'anno 1164.

Venti anni erano trascorsi dacche Guido erasi sottomesso ai Genovesi, e noi vediamo Ottone di lui fratello dover farne altrettanto. Alli 5 sett. dell'anno 1177 egli cede loro Roccabruna, Gorbio, Poipino (1). Egli diede loro l'investitura nomine feudi, per baculum quem manu teneo protestando del suo buon volere verso la Repubblica come verax et fidelis vassallus salva fidelitate Friderici Romani Imperatoris. Dal canto loro i consoli dicevano: Reddimus in feudum tibi et heredibus tuis castra omnia que pro nos ipsis dedisti in feudum e promettevano di essere per lui boni domini (2).

A tali miserande condizioni eran dunque in quella età ridotti i Conti sovrani di Ventimiglia, a tale era cresciuta la possa della Repubblica Genovese! I monaci di Lerino,

<sup>(1)</sup> Sito nella valletta di Carey presso Mentone e menzionato negli statuti di Mentone del 1516, di cui l'originale in codice membranaceo esiste nella Bibl. del Re in Torino. Forse un altro castello collo stesso nome esisteva nel sito detto Capo Pino fra S. Remo e Bordighera presso Baiardo e Ceriana. Su questo monte esistono rovine che paiono essere state di notevole importanza. Questa rocca fu distrutta nel 1316, i suoi abitatori dispersi costrussero un nuovo paese detto la Colla verso il 1400 e nel 1491 vi si innalzarono la parrocchia e torri di difess.

<sup>(?)</sup> Liber iur. Reip. Jan.

essi pure, sia per mettersi nelle loro grazie, sia per avere una salvaguardia contro i Saraceni donavano nel 1181 ai Consoli di Genova, nomine feudi medietatem insulae sanctae Margaritae (prossima a quella di S. Onorato) pro castro edificando et burgo in ea videlicet parte in qua competentius construi possit ad habendam et tuendam quiete pro Com. jan. in perpetuum; tali modo videlicet quod tota insula, excepto territorio in quo castrum et burgum construi debeat, per comunes amicos dividatur (1). I Genovesi prendevano così sotto loro protezione l'Abbazia di Lerino contro tutti, ma specialmente contro i Saraceni.

Anche dall'Abbazia di San Ponzio presso Nizza essi ottennero nel 1197 consimili favori (2). Si è una notevole parte del territorio di Monaco di spettanza di quell'Abbazia: quartam partem pro indiviso in qua parte voluerit totius podii de Monacho: i Genovesi doveano garantire e difendere totum aliud ius quod predictum monasterium ibi habeat e la chiesa, che ivi col tempo si fosse costrutta, sarebbe stata sotto la giurisdizione dell'Abbate di S. Ponzio.

Perfino dal comune di Peglia essi ottengono quel po' che posseggono in monte Monaci, sive in podio faciendum, tabulas quinquaginta.

Così con quella tenacità di propositi propria del loro carattere essi Genovesi allargavano le loro dipendenze e stavano per prendere intiero possesso di quella posizione strategica formata da quello scoglio, su cui dovea poi edificarsi la città di Monaco, punto d'attacco e di difesa per Ventimiglia già loro e per Nizza che miravano a conquistare. Su quella rocca aveano anzi alcuni anni prima, nel 1174, otte-

<sup>(1)</sup> Liber iur. Reip. Jan.

<sup>(2)</sup> Doc. 27.

nuto facoltà di porre un castello stringendo alleanza col Conte di Tolosa che avea patteggiato fra altro: Item do vobis similiter nomine communis Januae Salinas de Bucco Podium quoque et montem Monachi cum suis pertinentiis ad incastellandum et quidquid volueritis precario nomine faciendum etc. Similiter vobis dono et nominatim cum castro Turbie et eius territorio. Item simili modo do vobis medietatem Niciae (1), salvo et excepto posse Guglielmi Richerii et nepotum quod eis in integrum excipiemus per omnia et conservamus (2). Questa alleanza rimase priva di conseguenze, ma l'anno 1191 l'imperatore Enrico II a mezzo di legato imperiale fe' loro concessione intera di Monaco: possessionem corporalem podii et montis Monaci et portus eiusdem et terrae adiacentis territorii ad castrum et burgum Deo propitio aedificandum et perpetuo habendum et in feudum tenendum ad honorem imperii et profitum et utilitatem Com. Januae. Ne fu preso possesso. Per podium illum Monachi deambulaverunt circumquaque superius et infra insieme ai legati imperiali e ne furono investiti a feudo dell'Impero per ramos olivarum. Ma i Conti di Provenza riuscirono per lungo tempo ad impedir loro il costruirvi borgo o castello, specialmente per la dipendenza di Monaco dalla Turbia i di cui signori eran vassalli loro.

Questo punto ci è provato da atto del 26 luglio 1245 che qui abbiamo creduto opportuno il rapportare (8) per essere il medesimo, solo indicato dal Gioffredo nella storia delle Alpi Mar. Per questo atto passato innanzi ai delegati degli abitanti di Monaco, agli ambasciatori di Genova, al

<sup>(</sup>l) Non sarebbe forse Hixia, Isia, Eza, feudo in appunto allora tenuto anche dai Richieri.

<sup>(2)</sup> De Turris. Cirologia.

<sup>(3)</sup> Doc. 33.

Castellano della Turbia e di Salomone, giudice di Nizza per i Conti di Provenza, quei di Monaco riconobbero la loro dipendenza da Rostagno e Feraudo d'Eza, signore della Turbia, per i diritti di pascolo, di banno di far la legna, ed altri. Finalmente nel 1215 i Genovesi cominciarono a fabbricare il loro castello, come ce lo narra il cronista Oggero Pane: in mense junio sexto die Fulco de Castello cum pluribus nobilibus civibus ivit cum galeis tribus et aliis lignis portantibus lignamen et calcinam et ferramenta multa ad podium Monachi et decimo die junii castrum edificare ceperunt et antequam redirent ad proprium aedificarunt turres quatuor ct murum in circuitu altitudine palmorum XXXIII. Essi ottennero poi nel 1220 dall'imperatore Federico la conferma di Monaco e della facoltà di costruirvi una fortezza: concedimus eidem comuni ut liceat eis edificare et edificatum tenere et habere castrum videlicet super portum Monachi ad honorem Imperii et utilitatem Comunis Januae.

Anche colla stessa città di Nizza la Repubblica di Genova avea stretti patti obbligando quella ad hostem et cavalcatam faciendam et collectam moris dandam et januensem compagnam.

Che potevano fare in siffatte condizioni di cose i Conti di Ventimiglia e la loro antica città? Erasi questa rivolta verso i Conti di Provenza quando gli affari dei Genovesi parean meno favorevoli, ma con poco buon frutto.

I Conti essi pure abbandonavano poco alla volta i loro possessi presso la città e l'ombra di giurisdizione che si era loro lasciata.

Così li 8 settembre 1185 il conte Ottone fratello di Guido cedeva e confermava al Comune di Ventimiglia i diritti e privilegi che già gli erano stati concessi dal fratello

Digitized by Google

alla presenza dell'Imperatore e che ora si riconosceva impotente a proteggere.

I suoi figli Gugliemo ed Emanuele furono bersagliati da sventura, ia guerra coi Genovesi, assediati in Ventimiglia; poi in discordia fra loro, e perciò or l'uno or l'altro, ora alleato or nemico dei Genovesi. Guglielmo nel 1217 cede la metà di Pigna e del Maro, tutta Roccabruna e in parte Pieve, Aurigo e Val di Oneglia dal Monte Arasio sino al Rio di Taggia.

Nel 1220 fa alleanza con Albenga, nel 1220 di nuovo coi Genovesi. Insomma una vera dissoluzione. Nel 1257 suo figlio Guglielmo proscritto dai Genovesi cedeva a Carlo d'Angiò i suoi dritti tutti sopra Tenda, Briga, Gorbio, Castiglione, Castellaro, oltre quanto era suo in Val di Lantosca e le sue pretese sul contado di Ventimiglia e specialmente su Roccabruna, Monaco, S. Remo e Ceriana. Questo trattato fu origine di lunghe contestazioni fra Genova e il Conte di Provenza. Si venne a transazione in Aix nel 1262.

Il figlio di Emanuele, Bonifazio, vendette la sua metà di Dolceacqua e si ritirò in Provenza. Emanuele, figlio di lui, sposò Sibilla d'Evenas di Signa e fu lo stipite dei Ventimiglia di Provenza.

Nell'altro ramo di Ventimiglia, Filippo, figlio di Enrico signore del Maro, Prelà, Lezinasco, Carrù ecc. fu anch' esso in preda a molti sfortunii, alle scomuniche papali, all'abbandono dei suoi sudditi, alla necessità dell'esilio. Ei passò in Napoli e Sicilia e ivi la famiglia dei nostri conti rifulse di nuova gloria. Suo figlio Enrico sposò Isabella, figlia di Ardoino signore di Gerace e d'Isola Maggiore, e fondò la famiglia che al nome suo aggiunse questi titoli siciliani e fu tra le primarie del Regno.

Un altro ramo ancora, quello di Pietro Balbo stabilitosi

Misc. S. II, T. VIII.

Digitized by Google

a Tenda, quasi fra quelle montagne e fra fedeli vassalli fosse più al riparo della tracotante insolenza dei Genovesi, fu lo stipite della famiglia che oltre Tenda ebbe Briga, Limone, Alvernante e Castellar; suo figlio Guglielmo Pietro impalmò Eudossia Lascaris della famiglia imperiale d'Oriente e unì al vecchio nome Ligure quello Greco col quale altamente s'illustrò la famiglia di Ventimiglia. Col nuovo nome di Lascaris essa fiorì in varie parti delle Alpi marittime ed in Nizza specialmente, trasmise il feudo sovrano di Tenda alla discendenza di Renato di Savoia: trasmise finalmente l'illustre sangue nella famiglia del grande statista italiano il Conte di Cavour.

<sup>(1)</sup> Figlio del Conte Filippo di Bressa e di Libera Portoneri, detto il Gran Bastardo, sebbene dal Duca Emanuele Filiberto abilitato a succedere al trono.

## CAPO II.

Noi rivolgeremo ora i nostri sguardi a quella piccola terra di Seborga assai più tardi decorata dai monaci del titolo di principato e divenuto il dominio più cospicuo dell'Abbazia di Lerino in queste contrade.

La guerra accanita contro i Conti di Ventimiglia mossa dai Genovesi or sordamente e per intringhi ed or coll'armi a viso aperto, come da noi si è già brevemente esposto, avea finito col ghermire a quella famiglia l'avito potere sulla città e diminuirlo d'assai nel contado: ma al tempo stesso avea pure impedito il progredire prosperoso del Monastero di S. Michele. Ma come l'incuria dei monaci li avea danneggiati a Ventimiglia, così altre cause e di difficile riparo arrecavano danni assai maggiori ai loro poderi a Seborga. Erano usurpazioni dei possessori confinanti che occupavano terreni, che svellevano i boschi, che saccheggiavano i campi e ne derubavano i frutti, mentre l'autorità monastica, perchè lontana e perchè monastica, già fin d'allora provava difficoltà ad ottenere giustizia.

Era però ovvio il ravvisare in quei fatti l'opera dei Genovesi che ogni altro potere in quelle contrade vedeano di mal occhio e mettevano ogni arte e usavano mezzi anche meschini pur di riuscire a scemarlo alquanto. Già varie volte aveano cercato di sottoporre i terrazzani di Seborga a tributo di denaro e di persona, come le altre terre vicine di loro dipendenza già pagavano. Il monastero resisteva e noi troviamo nel 1272 una dichiara dal medesimo promossa (1),

<sup>(1)</sup> Doc. 30.

di sette testi che individualmente affermano con giuramento innanzi Simone Panzani, podestà di Ventimiglia, quod castrum sebulcaris et territorium ipsius sunt ecclesiae sancti Mich. de Vintimilio pertinentis ad monasterium sancti honorati Lirinensis et quod omnis iurisdicio et omne dominium ipsius castri expectant et pertinent ad ecclesiam sancti Mich. iam dicti ed inoltre dichiarano quod Com. Jan. et Com. Vinct. sunt sine eo quod habeant aliquam iurisdictionem in dicto castro subulcaris vel in eius territorio et quod homines dicti castri sunt et fuerunt liberi et immunes ab omni mandato et bannimento Com. Jan. et Vinct. et semper fuerunt inrequisiti ire in exercitu eorum.

Pare che Genova e Ventimiglia dovessero rinunziare a queste loro pretese poiche alcun altro atto su tale proposito più non s'incontra.

Fu verso quest'epoca, nel 1288, che i monaci a meglio tenere le possessioni già loro in Seborga, comprarono ivi per il prezzo di 28 lire genovesi un podere detto La Braia (1), e questo colla casa abbaziale conservò tal nome fino ad oggi e servì di residenza al podestà e ai monaci e fu anzi il palazzo della Zecca quando questa vi fu più tardi stabilita.

Ma la decadenza dei religiosi era allora principiata e la situazione finanziaria di essi non dovea esser troppo florida, da quanto ne risulta dai documenti. Essi avean dovuto contrarre un imprestito e dare anzi a pegno la loro signoria di Seborga ad un certo signor Tedisio Tana, probabilmente di Chieri. Per pagare alla scadenza questo debito di 6 lire genovesi e per svincolare Seborga avean avuto ricorso al sacerdote Vivaldo Grassino, cappellano della Chiesa di S. An-

<sup>(1)</sup> Doc. 32.

tonio in Genova, che avea dato tale somma ad imprestito con obbligo verbale dei monaci; nel 1298 il priore Sycard lo rimborsava (1).

Ma non passarono molti anni senza che di nuovo fossere costretti di indebitarsi. Si rivolsero ai marchesi Doria per mezzo del priore Ugo Raymondo nel 1317 (2). Questo fatto è giunto fino a noi per la cessione di questo credito di 190 Tire genovesi fatta nel 1345 dal marchese Morvello Doria di Doleeaqua al proprio fratello Oliviero, marchese d'Apricale.

Ma i debiti del monastero in quel frattempo non facevano che aumentare e la miseria degli abitanti di Seborga erasi fatta tale che era necessità il provvedervi a qualunque costo. Così nell'anno 1584 i buoni religiosi per venire in aiute ai loro vassalli e poter sopperire alle proprie strettezze risolsero di contrarre nuovamente un oneroso imprestito. Lo contrattarono colla Repubblica stessa di Genova, veri, iusti ac finiti pretii scutorum mille auri in auro Italiae boni auri iuxti ponderis ac stamparum. Il reverendo D. Benedictus de Venetys, abbate della Congregazione di monte Cassino e Antonio da Nizza, decano celerario di quel monastero, per gli uni e Giac. de Franchis e Battista Negroni per gli altri, fecero questo contratto.

Il monastero dichiarava, quod indiget aliquibus pecuniarum summis pro subventione urgentium necessitatum eurundem nec non et pro suffragio subditorum dicti Abbatis conventus et monasterii dicti loci Sebolci. Esso prometteva alla Repubblica un censo annuo di 50 scudi d'oro e, a garanzia, ipotecavano la terra di Seborga con ogni suo

63

<sup>(1)</sup> Doc. 33.

<sup>(2)</sup> Doc. 35.

diritto: Locum subulci seu sepulchri cum eius territorio et districtu, eiusdemque dirictum dominium, tam in spiritualibus quam in temporalibus, nec non et fortalitia, villas, terras, territoria et pertinencias quascumque, cum hominibus, vassallis, omagiis, vassalorumque redditibus, angarijs, perangarijs, fructibus, introitibus, censibus, decimis, albergariis, domibus, edificijs, terris, pratis, hortis, montibus, planis, nemoribus, molendinis tam a grano quam ab oleo, communalibus, gabellis, dacitis, pedagijs, passibus, pascuis. franchicijs, immunitatibus, privilegijs regalibus, acquis acquarumque decursibus, fluminibus, venationibus, pescationibus et cum banco iustitiae civilis et criminalis ac mixto meroque imperio, gladij potestate. Nel caso in cui il monastero non avesse soddisfatto al censo, la Repubblica avea diritto di pagarsi da sè, esigendo direttamente i redditi di qualunque specie da Seborga e infine di far sua l'intiera signoria, beni e giurisdizione. Tali erano le condizioni del contratto, ma si trattava di soccorrere all'indigenza della popolazione; ed infatti i monaci con atti del 29 luglio e 9 sett. di quell'anno imprestavano, paterna pastorali ac patronorum ducti affectione, la maggior parte di quella somma individualmente a quasi ognuno dei terrazzani di Seborga, onde potessero alla lor volta pagare i propri debiti, quorum nexibus valde stringantur. Non fu poi che all'epoca della vendita di Seborga a Casa Savoia che questo debito fu estinto anzi perdonato a quel popolo sempre maggiormente impoveritosi.

Gioverà ora sapere quali erano i diritti che al monastero competevano sui loro vassalli. Si hanno su tale oggetto varie pergamene, ma ci contenteremo di arrecare un solo documento come esempio, poichè sebbene le piccole differenze nell'esercizio delle decime che gli abitanti dovean soddisfare fossero questione di gran momento per loro e pel monastero,

Digitized by Google

l'enunciato di esse nelle sentenze e transazioni non varia abbastanza, perchè noi di quelle differenze ci occupiamo con profitto. Ci siamo dunque contentati di trascrivere l'atto del 3 dicembre 1394 (1).

Il Capitolo di Lerino riunito nella chiesa di S. Onorato ratifica quanto fu fatto dal priore di San Michele, Giovanni di Ventimiglia. Gli abitanti di Seborga si riconoscono homintes dicti monasterii e si dichiarano tenuti a certe prestazioni, cioè alla decima del grano, orzo, fave e segala. Riconoscono il detto priore di S. Michele, finchè sarà investito di tale dignità, come loro signore, promettendo di nulla fare o lasciar fare contro di lui, e di difenderlo anzi con ogni loro potere. Il priore prometteva al tempo stesso di proteggerli, di non muover contro loro querele o giudizi, di non pretendere cosa alcuna oltre il pattuito, che per gli altri cereali, per i fichi, il vino, l'uva et aliis leguminibus, avrebbero la più completa libertà nel disporne. Giuravano sul Vangelo di osservare questo patto. Tali erano le prestazioni ed obbligazioni del contratto, ma frequenti discussioni sorgevano su di esse e il più delle volte a mezzo di transazioni anche temporarie si finivano, il priore facendo sempre riserva dei vari diritti del monastero. Nel 1325 gli abitanti si obbligano a pagare la nona parte di ogni grano e frutta. Nel 1425 il priore e gli abitanti transigono per la decima sebbene il monastero pretendesse la nona. Nel 1439 si fa altra transazione. Gli abitanti saranno tenuti, oltre la decima, a lavorare pel podere La Braia a ragione di due giornate per paio di buoi e per uomo al disopra dei 20 anni. Nel 1475 altra transazione. Oltre questi concordati per le decime citeremo qui un atto del 1427 di prestazione

<sup>(1)</sup> Doc. 36.

d'omaggio e fedeltà da un tal Oberto Semeria di Prelà, che erasi stabilito nel paese di Seborga, per sè e per i beni che ivi possiede; egli promette debitam et puram fidelitatem et homagium (1); poi l'atto di omaggio che gli abitanti prestano nel 1469 al ven. Fr. Nicolao di Ventimiglia d'Aurigo, priore di S. Michele (2. Giurano sul Vangelo di essergli fedeli e leali, promettono che non saranno causa che per loro fatto il detto priore perda la vita o un membro, impediranno ogni atto che possa essergli pregiudizievole, denuncieranno qualunque simil fatto che potrà da essi sapersi, manterranno i segreti che loro si affidassero dal medesimo, gli daranno buoni consigli e lo aiuteranno a conservare tutti i diritti ed onori che gli sono dovuti. Il priore dal canto suo, dietro loro domanda, prometteva, ponendo manus suas super pectum suum per modum solemni iuramenti, di 'non pretender da essi più della decima parte dei cereali, secondo la vecchia usanza.

Oltre a queste rendite il priorato avea anche quelle provenienti dall'affittamento dei beni particolari del priorato in questa terra. Noi abbiamo trascritti due atti di locazione di quest'epoca 1405 e 1441. Il primo si fa dal priore Pellizono<sup>(3)</sup>.

Si espone in esso che non potondo il priore per cause giuste e ragionevoli e specialmente per la lontananza di quei beni sorvegliarli a dovere e di presenza, egli affitta a Giovanni di Ventimiglia, monaco di S. Onorato, priore di S. Maria di Virgys, tutti i beni e redditi del Priorato di S. Michele nella città e nella diocesi di Ventimiglia, per la durata di

<sup>(1)</sup> Doc. 38.

<sup>(2)</sup> Doc. 40.

<sup>(3)</sup> Doc. 37.

nove anni, per il prezzo di 10 fiorini in ragione di 25 soldi per fiorino di Genova.

Col secondo atto Giorgio di Ventimiglia, priore di S. Michele (1), affitta a diversi particolari di Vallebuona e a Giovanni di Ventimiglia le terre, case e proventi specificati e siti in Seborga, fra i quali il podere della Braia, nonchè le decime che gli abitanti devono al monastero ed il diritto alla metà delle bandite e pascoli di detto luogo e le prestazioni in natura con buoi e personalmente pel lavoro dei grani e delle viti; così pure i diritti e proventi del podere di Massatorta e vari diritti di bassa giustizia. Erano eccettuati quelli di alta giustizia e quelli di podestaria. Il prezzo della locazione era fissato a 105 lire.

Noi vedremo in documenti posteriori riprodotti con maggiori particolari la specificazione dei redditi tutti del priorato a Seborga.

I documenti ora presi ad esaminare ci hanno condotto alla metà del secolo xvi.

Cominciò allora l'età dei dabbi, delle usurpazioni, delle rivendicazioni.

È l'anno 1583. L'abbate ed il Capitolo di Lerino dirigono alla Republica di Genova una rimostranza contro le genti di Vallebona che continuamente commettono usurpazioni e guasti sui beni della Seborga, poichè oltre l'atterrare alberi, si sono perfino permessi d'imprigionare sudditi del monastero perchè questi scacciavano dalle proprie terre il bestiame di quei di Vallebona che vi pascolavano e producevano gravi guasti. Il Capitano di Ventimiglia, una specie di Governatore per la Repubblica, non pareva prendersi gran fastidio di questi reclami, e si pregava il Senato di mandar

<sup>(1)</sup> Doc. 39.

ordini al detto capitano perchè di conserva cogli agenti del monastero si facessero cessare i guai lamentati e si dessero le indennità a chi di ragione:

Nel 1585, 7 maggio, abbiamo la stessa querela. L'abbate si dirige al Doge e alla Republica perchè questa nomini commissari che si rechino alla Seborga e sul posto prendano in esame le usurpazioni di cui sono vittima i beni del monastero, specialmente alla regione del Cuneo, dacchè gli abitanti di S. Remo e Vallebona, sudditi genovesi, poco a poco s'impadroniscono di quei beni che con i loro confinano.

Per contrario noi leggiamo che quello stesso anno ai 2 di novembre il Comune di S. Remo muoveva lagnanze al Podestà della Seborga in nome dei canonici di quella città contro vari sudditi del monastero che possedono beni al Cuneo sul territorio genovese e rifiutano di pagare le decime ai canonici. Due anni trascorrono ed ai 19 febbraio 1587 i monaci rinnovano alla Repubblica la loro domanda di mandare commissari per verificare le usurpazioni commesse. Indi non è più solo contro quei di S. Remo ma ben anche contro quei di Ventimiglia che muovono querela e specialmente per l'usurpazione dei Mulini dei Gorretti.

Nel 1614 noi vediamo la stesso podestà di Ventimiglia rivolgersi al Capitano della città, perchè quei di Vallebona distruggono i boschi della Seborga.

Insomma il monastero di Lerino vede in tutto usurpazioni. Persino nel 1624 il Vescovo di Ventimiglia vuol visitare la chiesa di Seborga e di S. Michele. I monaci vi si oppongono e ne appellano al Pontefice. È una lunga contesa e solo nel 1725 si ottiene una transazione. Il vescovo potrà ogni tre anni visitare quelle chiese, ma s'egli giudicherà ne-

cessaria alcuna riparazione, non ne darà l'ordine direttamente, ma per via del parroco del luogo ne sarà dato avviso all'economo del monastero, che vi provvederà.

Frattanto tutti quei molti reclami contro i luoghi confinanti alla Seborga non avevano arrecato alcun effetto e l'abbate di Lerino nel 1625 iniziò un processo formale contro il Comune di S. Remo per la montagna del Cuneo ed il braccio secolare essendo impotente a metter freno ai danni che commettevansi contro gli uomini e terre del monastero, il Capitolo provò finalmente di ricorrere alle armi religiose e al medesimo tempo si rivolse direttamente alla Santa Sede. Urbano VIII, volendo render ragione alle querele dei monaci, delegò i Vescovi di Nizza, Albenga e Grasse perchè giudicassero sui dissensi insorti per i beni del Cuneo.

Per ultimo verso il 1678 il monastero fece perfino un ricorso al Governo di Francia rivolgendosi al Chevalier de Rouille, comte de Meshay, conseiller du Roi de France, maître des Requêtes, intendant de la Justice, Police et Finance en Provence. Tali sono i suoi titoli. Il monastero richiedeva che il Re di Francia facesse rispettare i diritti spirituali e temporali della Signoria di Seborga dipendenti dall'isola di sant'Onorato, specialmente per ciò che spettava alla Montagna di Cuneo, contro gli abitanti di Ventimiglia, S. Remo e Valbona.

Neppur con ciò i poveri monaci riuscivano ad ottenere giustizia in favore dei vassalli del loro principato di Seborga.

Vediamo ora dalle carte dei tempi in che cosa consistesse questo loro feudo.

Il suo territorio dai confini di Rocca Scura a Colla Croce avea in lunghezza una distesa di circa 4 miglia, ma buona parte di esso era stato invaso nel modo che abbiamo veduto. Metà del territorio era occupato da boschi di pino, di 59

castagni e di faggi. Dell'altra metà la maggior parte rimaneva quasi incolta per difetto di braccia per coltivarla a cereali, ed anche per la miseria e lo scoraggiamento dei spoi abitatori che da molti anni eran divenuti così infingardi ed inoperosi, che invece di applicarsi colla necessaria costanza a dissodare e coltivare le loro terre, le abbandonavano incolte e preferivano emigrare un sei mesi dell'anno in altri paesi ove il guadagno fosse più facile e sicuro e quindi ritornavano a casa a consumare in gozzoviglie quanto aveano potuto avanzare lavorando all'estero. Tali sono i lamenti che sulla condotta dei loro vassalli si fanno dai monaci: e diffatti così stando le cose facilmente si capisce che non potessero farsi pagare le decime dovute. Queste in quest'epoca consistevano per gli abitatori oriundi di Seberga nel tredicesimo dei raccolti, per quei di Vallebona che possedevano terre a Seborga nel novesimo. Il diritto del macinato era del sedicesimo, quello del forno del 32, quello del torchio del 4. I diritti di laudemio per vendita o permuta erano del 8%.

La popolazione dividevasi in 40 fuochi e si componeva di 190 individui, oltre le famiglie di Vallebona. Il paese era circondato da mura, ma molte delle case erano pressochè inabitabili. Un rapporto del Podestà dell'anno 1640 dice che la maggior parte di esse eran costrutte con fango al posto della calce. Il solo edifizio che avesse apparenza signorile era il palazzo abbaziale ricostrutto pochi anni prima con una spesa di 3200 lire. Era aggregato al palazzo un piccolo podere detto la Braia che dava il reddito di circa 200 lire. Non lungi era la chiesa parrocchiale dedicata a S. Martino, da poco costrutta e la casa parrocchiale. Li presso stavano il forno, il molino ad elio, il torchio per le uve. Fuori le mura erano il molino a grani di recente costru-

zione e non lungi (à une mousquetade, dice un rapporto di quel tempo) l'antica chiesa del paese e la cappella di S. Bernardo.

Il territorio coltivato rendeva all'incirca 350 cariche di cereali, 600 rubbi di olio, 800 cariche di vino, 50 cariche di fichi e 25 di castagne. Gli abitanti, oltre il legno da ardere e le foglie dei boschi per strame alle mandrie, aveano diritto a cogliere nei boschi per più di 400 lire di foglie e ghiande che si recavano poi a vendere nei vicini paesi. Il monastero nominava il podestà, cui gli abitanti dovean pagare un boccale di grano per famiglia; avea diritto di alta e bassa giustizia pel territorio di Seborga e quello solo di bassa giustizia sui possedimenti di Vallebona detti Massatorta e Geirin; percepiva le multe pei processi criminali; avea poi facoltà, quando faceva fabbricare, riparare i caseggiati, mulini e forni, di fare condurre i materiali senz'altra mercede che il vitto (de quoi vivre honnestement); erano suoi i pascoli che in estate servivano a mantenere sei greggi di pecore o di capre di 300 capi.

Aggiungeremo qui che i possedimenti del priorato a Ventimiglia comprendevano ancora a quest'epoca due poderi alle mura della città; uno all'interno e l'altro fuori. Eransi dati ad enfiteusi sino alla terza generazione per 60 lire di Genova. Oltre a questa vi erano ancora all'incirca 120 enfiteusi in case, mulini, campi, prati ecc. per alcune delle quali si pagavano 6 denari, per altre 8, per tali altre un soldo, e perfino solo poche fave a titolo di riconoscimento.

Al Capo Martino poi esisteva una cappella alla quale tutte le terre del Capo avrebbero dovuto pagare il nono dei raccolti.

Così pure a Massatorta e Geirin altrettanto si sarebbe dovuto pagare, ma la maggior parte vi si rifiutava.

Digitized by Google

Ecco quale si trovava in quell'epoca (1630), diminuito ed assai miserando, il reddito del Priorato di S. Michele, a Seborga e a Ventimiglia. Eppure questo stato non fece che peggiorare, talchè circa un secolo dopo (1729) gli abitanti di Seborga eran ridotti a 34 capi di casa, tutti miserabili, ed in questo territorio di una lega e mezzo di circonferenza che facilmente avrebbe potuto dare di che vivere a 60 famiglie (Rapporto al Governo Piemontese), la superficie coltivata andava ogni anno scemando. La miglior risorsa degli abitanti era divenuta quella di portar legna e carbone alla città di S. Remo.

Non è da stupire che Seborga fosse divenuta un peso più che altro per l'Abbazia. Questa decaduta dal suo antico splendore, stava ormai per fare d'ogni erba fascio.

Non ci fu dato di scoprire in che anno i monaci di Lerino cominciassero a far battere moneta. Non risulta da verun documento che questa concessione lor venisse da qualche principe sovrano, ma forse considerandosi tali, essi stabilirono a Seborga una zecca e la diedero in affitto ad abili ma poco onesti speculatori. Il primo atto di questo genere che ci sia conservato risale all'anno 1666. Papon ci dice che il signor Duval bibliotecario dell'Imperatore d'Austria comunicò due monete di Seborga all'abbate Barthélemi che interrogò il priore dell'Abbazia per avere qualche ragguaglio in proposito.

Si è dalla risposta fatta nel 1760 da questo priore che sappiamo, che nel 1666 si fece dall'Abbazia concessione della zecca del Principato di Seborga a certo Bernardino Bareste di Mougins per il canone annuo di 700 lire. Le monete dovean essere battute coll'impronta ed arma del monastero. Era in quell'anno abbate di Lerino D. Onorato Clary ed abbate commendatore il Cardinale di Vendome.

Digitized by Google

Quelle monete sono preziosissime. All'epoca della vendita di Seborga l'avvocato Lea, commissario del Re, ne aveva spedito diverse a Torino, come egli stesso lo dice, ma quando il Re per la rivoluzione in Piemonte dovette rifuggiarsi in Sardegna quelle medaglie andarono disperse.

Il C. S. Quintino ha illustrato tre di quelle medaglie. Ei ne possedeva una dell'anno 1669 del valore di una lira e portava da un lato l'effigie di S. Benedetto con intorno la leggenda Decus. et. ornam. Eccl. ae. Al rovescio uno scudo sormontato da corona fiorita ed aperta contenente cioè tra due palme lo stemma dell'Abbazia, una mitra abbaziale, al di sopra della quale sorge il baston pastorale: due rami di alloro si stendono in giro e intorno la leggenda Monast. Lerin. Prin. Sepul. C. Cas. e tra la corona e la leggenda la data. Ne esistono due altre al Museo di Vienna acquistate già dall'imperatore Francesco I. La prima del 1667, del valore di una lira, colla stessa iscrizione meno le parole congregationis Cassinensis, la seconda del 1671, del valore di mezza lira, che intorno del busto ha la leggenda Monast. Lerin. P. Sepul. e intorno dello stemma Sub umbra Sedi.

Quattro monete di Seborga arricchiscono pure il Medagliere del Re a Torino, di cui tre sono simili a quelle di Vienna e la quarta è dell'anno 1668 colla leggenda, diversa dalle precedenti, Monast. Lerinense. P. Sep. da una parte e da quella delle armi abbaziali, Monast. Lerin. Prin. Sepul. Quest'ultima moneta fu illustrata dal cav. Domenico Promis, illustre scienziato, padre del cav. Vincenzo Promis, insigne numismatico e storico, bibliotecario di S. M. a Torino.

Sebbene la concessione di 1666 parli di monete d'oro e d'argento, pare che solo si battessero di quest'ultimo metallo. Il peso delle tre piccole monete di cui si disse è di grani 39,43.

63

Era questa moneta presso a poco quella che chiamavasi Luigino e nell'Alta Italia imitavasi nella zecca dei Ferreri, dei Tizzoni, dei Cibo Malaspina, dei Doria, degli Spinola, ecc. Questo genere di moneta per causa delle sue falsificazioni fu tosto messa al bando ed il Duca di Savoja nel 1667 e 1669 le proibl in Piemonte e specialmente nel contado di Nizza ove eransi sparse in gran numero. Il vescovo di Nizza nel suo rapporto per l'approvazione della vendita di Seborga nel 1672 parla degli abusi e delle frodi che si verificavano con queste monete. Pare che il contratto di affitto precedente durasse fino al 1671, poichè le medaglie. sebbene con qualche leggera variante, pure hanno una grande uniformità d'incisione. Il C. 10 S. Quintino crede che non fesse a Seborga che si coniassero le monete, sibbene all'isola di S. Onorato, mettendovi il nome di quella signoria per isviare le osservazioni della Corte di Francia; ma tale opinione è contradetta dalle parole stesse della proibizione dalla zecca fatta nel 1686 ed anche da un rapporto indirizzato a re Vittorio Amedeo nel 1729, in cui si dice che a Seborga ancora esistevano tutte le macchine ed attrezzi per coniare le medaglie, anzi se ne fissa il valore approssimativo in mille scudi. Si potrebbe però anche supporre che solo nel 1686 si stabilisse a Seborga la zecca. In quell'anno i monaci fecero una nuova concessione per 1500 lire a certo d'Abry, malgrado ch'egli fosse di religione riformata. Pare che costati oltre al falsificare il valore delle monete di Seborga, fabbricasse ancora false monete che imitavano la lira di Savoia.

Quello che si conosce con certezza si è che i monaci di Lerino ricevettero tosto dalla Corte di Francia una proibizione per la loro zecca che qui vogliamo riferire.

Le Conseil d'État sur ce qui a été representé au Roi en son Conseil que le nommé d'Ubry marchand de la

64

ville de Nimes de la religion protestante réformée c'est retiré depuis quelques temps au Sabourg et y fait battre monnoye en conséquence d'un bail qu'il lui a été passé pour 3 ans par l'économe de la dite Abbaye à raison de 1500 livres par an et que par le même bail il est permis au dit d'Ubrié de la part des dits religieux de vivre dans sa religion et d'avoir avec lui un tel nombre d'amis et d'ouvriers que bon lui semblera, à quoi S. M. voulant remédier, le Roy étant en son conseil, a cassé et annullé le dit bail comme aussi touts les autres faits à des fermiers de la R. P. R. par les abbés et religieux de la dite Abbaye de Lérins, auxquels S. M. a fait très expresses inhibitions et défenses de plus affermer les dits domaines à autres que des catholiques, de donner retraite à des religionnaires ni de plus entreprendre de faire battre monnaie au dit lieu de Sabourg sous prétexte que ce puisse être et en cas de contravention ordonne S. M. qu'il en sera incessamment informé par le sieur Morant, intendant de justice, police et finance en Provence auquel elle enjoint de tenir la main à l'exécution du présent, envers non obstant oppositions ou appellations quelconques pour les quelles ne sera différé. Fait au Conseil d'État du Roi, S. M. y étant, tenu à Versailles le 1<sup>er</sup> juillet 1686 — Colbert.

Lo si vede il decadimento anche morale dell'Abbazia era un fatto compiuto. Si era assai lontani dalla santità dei primi secoli della sua esistenza che l'abbate Pierrugues provenzale ha così ben descritta nella sua opera intitolata La fin de Lérins. Sì Lerino questa volta era proprio sul suo finire. Del resto il rev.º Dom. Ballom, abbate di Lerino, in una sua lettera diretta al P. Gamache, abbate di Montmajor d'Arles, dei 2 ottobre 1728, nel sollecitarlo a dare per parte sua il consenso alla vendita di Seborga ed esponen-65

dogli la critica posizione finanziaria di Lerino e l'estrema diminuzione dei redditi, gli dice: ce monastère, que des centaines de religieux faisaient fleurir autrefois, c'est trouvé dans la suite des temps déchu de son ancienne splendeur... il est difficile qu'on puisse y voir perpétuer la même ardeur et le même zèle qu'animaient ces saints et illustres pénitents qui dans des siècles plus heureux venaient en foule se confiner dans cette isle.

Ed infatti nel rapporto fatto li 20 aprile 1697 alla Santa Sede dal vescovo di Nizza, Enrico Provana, egli dice che i monaci non hanno altro modo di assestare i loro affari che vendendo Seborga. Il monastero gode di un annuo reddito di 3351 pezze (di 8 reali); convien dedurne per interessi di un debito 447 pezze, per pensioni, tributi ecc. 1934 p.; rimangono 970 p. insufficienti al mantenimento di 17 Monaci, 3 fratelli laici e 14 servitori necessari alla coltivazione dell'isola stessa e delle terre di Vallauris, non che al servizio della barca che arreca giornalmente all'isola le derrate e provvigioni e a quello di due muli per il loro trasporto. Da Seborga non si ritiravano da vari anni non più di 500 lire di Genova e causa lo stato di deperimento delle terre queste più non poteansi dare a fitto cosicchè se ne ritirava a mala pena quanto potesse bastare al mantenimento d'un monaco col suo servo. Oltre a ciò si aveva un debito di 20 doppie verso diversi particolari di Seborga.

Epperò troviamo che molti anni dopo ai 9 agosto 1724 essi affittarono a Luca Guglielmo di Vallebona il diritto di esigere le decime, il palazzo e tenimento della Braia, i mulini ad olio e quelli a farina, il forno, il torchio, la segheria, la bandita, il censo del Comune di Vasio per 325 lire genovesi coll'obbligo di pagare al podestà tre lire per ciascuna delle tre volte ch'egli teneva i suoi giudizi, dovea ancora

il fittavolo mantenere il podestà, i monaci, i loro ufficiali, servitori e bestie da soma ogni qualvolta avessero dovuto venire al paese di Seborga per affari.

A tali tristi frangenti i monaci di Lerino e il loro Principato di Seborga erano ridotti, quando la vendita ne venne decisa.

Era questo territorio di molta convenienza per il Duca di Savoia, poichè si confinava da più parti coi suoi dominii e le sua posizione rendeva assai facile il contrabbando, cosa gravissima a quei tempi, passandosi dai Genovesi il sale da Seborga per portarlo a Baiardo, d'onde facilmente s'introduceva negli Stati del Duca. Vi era anche l'idea di erigervi un castello che sarebbe stato in posizione più forte di quello di Dolceacqua, poichè la vicina montagna essendo assai scoscesa non vi si poteva condurre il cannone. Era insomma vivissimo desiderato del Duca il potere aggiungere ai propri Stati il microscopico Principato.

Si entrò in trattativa e il P. Marchesan nizzardo, dell'ordine Domenicano, personaggio intrigante, più che furbo, interessatissimo ed in relazione particolare coll'Abbazia ebbe l'incarico di continuare le pratiche per diversi mesi e col più gran segreto.

Finalmente tutte le difficoltà vennero appianate ed alli 31 gennaio 1697 il duca di Savoia Vittorio Amedeo, ed il P. Abbate de Meyronnet firmarono il contratto nel palazzo ducale di Nizza. Erano presenti il Marchese di S. Tommaso cav. dell'Annunziata, ministro e primo segretario di Stato, il conte primo Presidente Bergera, il P. Domenico Marchesan, superiore dell'ordine dei Predicatori. L'atto fu rogato dal Conte di Buttigliera ministro di Stato. L'Abbazia vendeva al Duca il castello, giurisdizione beni e redditi della Seborga per 25 mila scudi di Savoia; questa 67

somma però non verrebbe pagata se non quando il Duca entrerebbe al possesso, poichè frattanto i monaci s'impegnavano di addivenire a tutte le pratiche necessarie per ottenere dalle diverse giurisdizioni ecclesiastiche l'autorizzazione a tale vendita e le ratifiche indispensabili. Ai primi giorni di febbraio il Capitolo di Lerino ratificò la vendita con un verbale di cui l'abbate Meyronnet diè conoscenza al Ministro piemontese con lettera delli S febbraio 1697 ed all'indomani i monaci spedivano un ricorso a Roma ed all'Abbazia di Montmajor d'Arles.

Tutto pareva adunque procedere a seconda del comune desiderio, ma i Genovesi che troppo tardi aveano avuto sentore di tale acquisto per riuscire a troncarne in qualche modo le trattative, ora si fecero vivi e con nascosti intrighi ed artifici cercarono impedire lo si potesse mandare ad effetto. Il P. Marchesan che aveva già condotto a buon porto le trattative e che godeva di ottime relazioni coi-monaci a Lerino vi si recò immantinenti. Vi seppe che il P. Gastaud, agente dell'Abbazia a Seborga, avea di soppiatto tenute conferenze col Vescovo di Ventimiglia onde tentare di far rompere il contratto e sostituirvi la Repubblica di Genova. Gli si erano promesse ove riuscisse nell'intento 300 doppie, oltre a un donativo particolare all'Abbate ed uno al monastero. L'atto di vendita al Duca di Savoia, si diceva, non era ancora munito delle necessarie ratifiche epperciò non ancora valido. l'Abbazia dovea trarre di ciò il miglior partito, poichè la Repubblica avrebbe sborsate 40 mila lire in più e poi si diceva il Duca se ferait tirer l'oreille all'epoca dei pagamenti.

Il padre Gastaud, che nella riuscita di tale macchinazione avea il suo bravo interesse, nutriva fiducia di spuntarla e si era perfino rifiutato a firmare l'atto di ratifica, per non far doppia faccia, scriveva il Marchesan.

In mezzo a tali intrighi i Padri di Montmajor, che in sulle prime si erano addimostrati dispostissimi a cedere i loro diritti per 6 mila lire, come ai 20 febbraio il padre Ballom lo scriveva al Marchesan, ora cominciavano a farsi restii. Era opera dei Genovesi.

Dalla Corte Romana eziandio non si mandava risposta. Una parte dei monaci cominciava a dimostrarsi apertamente contraria, anzi ostile al Duca di Savoia. Fra poco dovea farsi l'elezione del nuovo abbate che poteva riuscirgli meno favorevole. Era necessario guadagnar tempo.

Come ciò non bastasse alli 30 agosto il padre Ballom scriveva al padre Marchesan che M' Lebret, intendente generale in Provenza, per mezzo del luogotenente Mr de Gordon veniva di comunicare un ordine del Re che inibiva loro la vendita delle terre di Seborga senza il Reale permesso. I monaci avean risposto, la vendita già esser stata conchiusa, ma col patto espresso di ottenere il gradimento dal Re di Francia e le altre necessarie facoltà; che nel frattempo il Duca pagava già sulla somma contratta gl'interessi al 5 %. Si giudicava dai monaci questa mossa del Re opera dei Genovesi e si consigliava la Corte di Savoia procurasse per parte sua di effettuar il contratto facendo i pagamenti: si proponeva a tal uopo di scegliere Nizza, ove il padre abbate poteva facilmente recarsi per ritirare i denari e darne ricevuta. Nuovamente ai 20 novembre 1698 il padre Ballom scriveva: les Pères de Lérin n'ont vendu que poussés par le besoin et l'embarras de leurs affaires, il va y avoir deux ans que l'acte de vente a élé passé et sauf les petites sommes reçues au contrat, on n'a plus rien reçu. Nous n'avons pas osé toucher les revenus de Sebourg, de manière que tout là reste dans les mains des terriers et cependant nous n'osons rien faire sans l'autorisation de S. A. . In altra 69

lettera egli aggiungeva che vi andava di mezzo l'interesse del Duca, giacchè pensava essere i Genovesi che facean sorgere tutte quelle difficoltà. Si era perfino cercato di compromettere la buona fede dei monaci. Un signor Terrazzani di Monaco avea offerto un alto prezzo d'affitto per la zecca di Seborga; si trattava di mille lire e si era rifiutato. Finalmente il 5 marzo 1699 il padre Marchesan scriveva al M<sup>\*\*</sup> di S. Tommaso che egli aveva ottenuto, grazie a molta destrezza, il Breve d'Avignone che autorizzava la vendita.

Ma Montmajor non dava ancora il suo pieno consenso e non mandava che vaghe parole; anzi l'Abbate di quel monastero scriveva al 1° settembre ch'egli stava trattando in quel momento altri affari di molto rilievo e che non poteva lasciarli per recarsi a Nizza e trattare la cessione del loro dritto di sostituzione, che d'altronde voleva trattare verbalmente tale quistione.

Queste pratiche destramente prolungate durarono così più d'un anno ancora. Nel febbraio 1702 un monaco di Lerino, il padre Authier, si reca a Montmajor ed ha una lunga conferenza col padre Priore. Questi gli lascia capire una parte del vero, de grands obstacles, des pressions venant de puissantes gens les empêchent de donner leur consentement et de se procurer un bien considérable.... ils ne prêteraient jamais la main à toutes ces intrigues étrangères, mais il y avait une grande puissance qui paralisait leur volonté..... Non licet loqui, avea detto il padre Priore in guisa di perorazione.

Il padre Marchesan era tenuto al corrente di quelle disposizioni dei monaci di Montmajor da un suo amico de Lérins, il padre Félix, che pochi giorni dopo gli scriveva ancora. Nous nous étions flattés jusqu'à présent que les pères de Montmajor ne ménageaient le terrain avec nous

que pour avoir de plus grosses sommes, mais nous découvrons bien des choses. On voit que la République de Gênes est le seul mobile de cette opposition.

Da altra lettera di quest'anno ci si manifesta che una delle principali ragioni che faceva temere ai Genovesi che Seborga passasse in mano al Duca di Savoia, si è che dipendenza del Monastero di S. Michele erano pure molti poderi a Ventimiglia e specialmente l'Oliveto, e temevano che malgrado la negligenza dei monaci e le usurpazioni a loro danno commesse, un governo potente come quello del Duca avrebbe potuto rivendicare quei possedimenti e ottenere nella . stessa loro città di Ventimiglia dei beni in posizioni pericolose per la loro sicurezza.

Grazie a tutti questi ritardi che la scaltrezza genovese avea saputo ottenere, i negoziati non facevano strada e giunse il momento in cui gli sconvolgimenti nella politica europea, le nuove alleanze del Duca di Savoia, la guerra accanita impedirono a tutti di pensar più oltre all'esecuzione di quel contratto e non fu che trent'anni più tardi che dopo mille peripezie esso potè essere terminato.

I trattati di Utrecht a di Rastadt aveano notevolmente aumentati i dominii di Casa Savoia e il trattato di Londra del 1720 che dava la Sardegna in cambio della Sicilia a re Vittorio Amedeo avea finalmente assicurata la pace all'Europa e specialmente al disgraziato Piemonte che ne era diventato il principal campo di battaglia. La guerra avea rotte le trattative per la ratifica del contratto di vendita del Principato di Seborga dell'anno 1697: la pace ricondusse il pensiero di riprendere quelle negoziazioni.

I monaci di Lerino di cui la posizione finanziaria come abbiamo visto era tutt'altro che florida si decisero infatti essi medesimi a muovere i primi passi per assicurare l'ese-

cuzione dell'antico contratto. L'Abbate di Lerino nel 1723 indirizzò al Ministro del Re di Sardegna la lettera che segue: Ecc. j'ai l'honneur de vous représenter que l'année 1697 le 31 janvier les abbés et religieux de St-Honoré de Lérins en Provence passèrent vente de la terre, souverainete et jurisdiction de Sébourg dépendante du monastère pour la somme de 20 mille écus de Savoie; S. M. s'obligea d'obtenir à ses frais la permission du S. Siége et toutes celles qui scraient d'autre part nécessaires. Depuis ce temps là jusqu'à aujourd'hui, aucune des conditions exprimées dans l'acte n'ont été exécutées, ce qui nous oblige, Monsieur, de présenter un placet à S. M. que nous avons l'honneur de vous adresser, afin qu'il soit informé de nos soumissions et de notre juste demande, en ce qu'il lui plaise de vouloir effectuer le contenu du contrat ou de rescinder le dit acte pour nous mettre en liberté de pouvoir la vendre ou la donner en emphyteose pour trois générations à des personnes qui se présentent et qui nous offrent un avantage considérable. Comme etc. Ballom.

Come lo si vede da questa richiesta, i religiesi di Lerino ammettevano la validità del primo contratto e si riconoscevano ancora stretti da vincolo legale. Il Re di Sardegna non era da meno nel desiderarlo. Egli incaricò il signor Francesco Lea (1), avvocato dei poveri nel Senato di Nizza, di

<sup>(1)</sup> Furono di questa famiglia oriunda di Contes presso Nizza i seguenti:

<sup>1484.</sup> Guglielmo, avvocato fiscale della Vicaria di Sospello.

<sup>1670.</sup> Annibale, capitano di milizia. Nel 1661 comprò dalla famiglia Blancardi il contado di Cigala.

<sup>1695.</sup> Furono figli del precedente il conte Giovanni Battista, Pietro Antonio e Gio. Maria. Ebbero contestazioni coi Blancardi per il feudo che fu aggiudicato ai Blancardi nel 1697.

<sup>1697.</sup> Francesco Lea trattò la compera di Seborga. Fu quindi Senatore e R. Archivista in Torino. La figlia Anna Maria sposò Giuseppe

trattare nuovamente quest'affare dandogli le opportune istruzioni (1). Il Ministro gli raccomanda la maggior attività onde condurre prestamente a fine quest'acquisto, a cui il Re poneva il più vivo interesse, ed una gran segretezza, perchè si teneva i Genovesi potessero di bel nuovo intralciare quella pratica.

Si rispose infatti alle aperture fatte dall'Abbate che si era pienamente disposti a rispettare il contratto e a metterlo ad esecuzione; si opinava anzi che si sarebbe potuto fare a meno di ottenere la licenza da Roma, perchè secondo la costumanza di Francia non era dessa necessaria, trattandosi di beni ecclesiastici posti all'infuori della dipendenza immediata della Santa Sede, poichè soggetti ad un abbate avente giurisdizione quasi episcopale. Non si erano difatti in Francia accettate le costituzioni di Paolo II che aveano introdotto per quei contratti la forma del consenso della Santa Sede, che il diritto comune non esigeva. Si aveano particolari ragioni per non richiedere a Roma la ratifica di quel contratto, che per altra via si sperava ottenere, evitando così il pericolo di qualche obbiezione. Si proponeva di rivolgersi al Vescovo di Grasse, superiore diocesano dell'Abbazia di Lerino. Si sperava che dal canto loro i religiosi avrebbero fatto il possibile per giungere al fine desiderato, facendo senza la ratifica della Santa Sede, cosa in sè inutile e d'altronde non consentanea alla libertà della Chiesa gallicana. Il mezzo proposto esser più semplice e poter dare più pronta soluzione al desiderio delle parti di dare pieno effetto al contratto stipulato alcuni anni in addietro.

Francesco Scaliero dei Signori di Castelnuovo. Essendo morta senza prole lasciò eredità e fendo ai Lea che ne furono investiti nel 1735.

<sup>1772.</sup> Gio. Battista Claudio fu investito della sua parte di Castelnuovo e ricevette il titolo comitale.

La famiglia è ora estinta.

<sup>(1) 27</sup> ag. 1727.

Tale era il senso dalle istruzioni date al suo agente dal Re di Sardegna. Quella Corte trattava infatti in quel tempo con papa Benedetto VIII un concordato a mezzo del suo ministro, il Marchese d'Ormea. Un progetto fu firmato a Roma ma il concordato definitivo, per le lentezze della Santa Sede non potè finirsi che 14 anni dopo. Ecco la principale ragione che faceva desiderare al Re di far senza la Corte Romana.

Intanto però le pratiche intavolate eran venute a giorno nuovamente e la Repubblica di Genova nuovamente si mise in campo per creare imbarazzi all'acquisto agognato.

I monaci di Lerino cominciarono poi ad accorgersi che il loro piccolo principato acquistava una certa importanza per i due Stati vicini, ed allora cangiando pensiero e tattica giudicarono opportuno di trarre profitto di questa rivalità a favore del loro monastero, giovandosi degli ostacoli già sviluppatisi ed aumentando ogni giorno con nuovi pretesti le loro antiche pretese, ma colla maggiore abilità. Si diressero dapprima ai monaci di Montmajor chiedendo il loro consenso alli 9 maggio 1727. L'economo del monastero rispose a nome dei religiosi, che non solo essi non si opponevano a codesta vendita, ma che aveano anzi già chiesto ed ottenuta la facoltà dal generale dell'Ordine, sotto condizione però di ottenere primieramente quella della Corte di Francia. Ecco dunque tolta una difficoltà, ma se ne crearono altre a Lerino, cambiando le basi finanziarie del contratto: si chiedeva lo sborso immediato di 20 mila lire. Il Re consentiva. Allora si pretendeva la somma totale onde potere intieramente liberarsi dai debiti e coll'avanzo riacquistare certi beni di Provenza anticamente propri del monastero. L'avvocato Lea ne riferiva al suo governo. Allo stesso modo i monaci di Montmajor che da prima contentavansi di 10 mila lire per la rinuncia dei loro diritti, ora cangiando metro

chiedono 12 mila lire. Essi parlamentano su tale oggetto coi religiosi di Lerino, che alla loro volta parlamentano con Lea, che spedisce corriere su corriere a Torino e non sa più quando si fermeranno le pretese di tutti, poichè ad ogni congresso col plenipotenziario Sardo si aumentano le domande dei religiosi. L'avvocato Lea avea loro enunciato il desiderio del Re di combinare per il maggior utile del monastero il modo di pagamento, dando anzi subito una discreta somma, e pagando il rimanente con un assegno sul credito d'un milione che la città di Parigi dovea al Re per le ragioni dotali di Madama Reale sua madre. Si parlò a lungo di questo assegno, poi li 20 dicembre 1727 ad istigazione del Vescovo di Grasse contrario alla vendita, rifiutarono questo reddito su Parigi. L'avvocato Lea ne riferisce subito al Re che si mostra stupito del rifiuto di una proposta ch'egli credeva sarebbe stata accettabilissima, ma gli si risponde di aggiustare tutto a seconda del desiderio dei monaci e di offrire di pagare in contanti una somma di molto superiore. Ma questi frattanto un bel giorno dichiarano al Lea che esigono anzi tutto l'approvazione della Santa Sede, per essere il possedimento in questione all'infuori della giurisdizione della Chiesa Gallicana.

Ecco dunque questo disgraziato contratto cui son necessarie le approvazioni di mezzo mondo per potersi eseguire, e già il Governo Sardo cominciava a disperare alquanto della riuscita finale. Come le sue relazioni colla Corte di Francia erano ottime, il Re diede incarico al suo ambasciatore, conte Maffey, di sollecitare per quest'affare l'appoggio del Re di Francia. La domanda dell'ambasciatore avea esito prospero ed al 7 maggio il guardasigilli rispondeva che se i monaci continuavano in quel modo a tentennare nel condurre a termine quell'affare, ne sarebbe stato loro spedito un ordine

preciso ed assoluto del Governo Francese. Si mandava copia di tal lettera a Lea onde rassicurarlo, ma costui non vi si affidava pienamente e diveniva di giorno in giorno più inquieto sull'esito dell'incarico ricevuto. Egli è che i Genovesi anch' essi mandavano offerte di riguardo al monastero. Ciò noi sappiamo anche per lettera del marchese G. B<sup>ta</sup> Doria dei 10 luglio, che scrive all'Abbate di Lerino a nome del Governo Genovese, facendo l'offerta di 92 mila lire per Lerino e 12 mila per Montmajor.

Lo stesso Principe di Monaco anche lui intrigava contro l'acquisto del Re di Sardegna e se ne partiva nascostamente per Genova a congiurarvi, mandando emissari a Lerino, a Ventimiglia, al Vescovo di Grasse.

Poi è un Lercari di Taggia che ambizionando il titolo di principe per essere inscritto fra le famiglie nobili genovesi, avea mandato proporre 25 mila pezze.

Indi è lo stesso Vescovo di Grasse (aprile 1728), che manda l'ordine al P. Celeriere di Lerino di venire di notte tempo e di nascosto a parlargli. All'indomani ei parte per Aix e si fa correr voce che ne ripartirà per Parigi per procurare d'impedire la vendita. È lo stesso Celeriere che ne rende informato il Lea.

Perfino il podestà di Seborga, l'abbate Biancheri di Bordighera, creatura dei Genovesi, e due deputati di Seborga si recano a Lerino a fare tutte le istanze possibili perchè si receda dalla vendita. Era insomma un assalto da ogni lato.

La Corte di Sardegna, tenuta quasi giornalmente al corrente con corrieri e staffette, cominciò ad impensierirsene e si scrisse al Lea di cambiar politica. Egli doveva dimostrarsi ormai più alieno dall'acquisto, facendo serie rimostranze per tutti gl'intoppi che intorno a quell'affare si facean nascere.

L'abbate in risposta scrisse allora al ministro di Sar-

degna nel modo seguente: La lettre que je me donnai l'honneur d'écrire au Roi de Sardaigne en 1723 est une preuve que mon chapitre et moi ne refusons pas d'effectuer l'acte qui avait été passé il y a aujourd'hui plus de 30 ans entre ce prince et l'abbe et religieux d'alors. Toute la difficulté consiste dans l'obtention des consentements dont nous avons besoin pour rendre cette aliénation valable. Ecco quanto egli scriveva alla Corte di Sardegna mentre d'altra parte egli informava il guardasigilli francese che i Genovesi aveano sopra Seborga un credito di mille scudi d'oro e che avendo saputo l'offerta della Sardegna, avean fatta un'offerta maggiore. Il monastero non avea accettato e non cercava altro che finire col Re di Sardegna, ma i Genovesi offesi del rifiuto fatto alla loro proposta ne avean scritto lamentandosene al loro procurator generale a Roma, che invece di ottenere il consenso della Corte di Roma aveva loro ingiunto, de ne pas dédaigner l'offre des Génois. In altra lettera egli dice esplicitamente; je puis d'ailleurs attester que sur les difficultés que j'ai fait naître, il m'a été encore proposé de plus grands avantages, desquels de même que des précédents messieurs de Gênes ont instruit notre congrégation qui m'en a fait écrire par le procureur général de l'Ordre.

Chiaro appare da queste citazioni che malgrado il loro protestare, essi cercavano di vendere al miglior offerente o per lo meno coll'offerta genovese intimorire la Sardegna e costringerla ad aumentare di molto il prezzo pattuito. Del resto con assai scaltrezza il P. Celeriere non faceva mistero al Lea delle mene genovesi e gli diceva che se l'affare si fosse rotto col Re, essi avrebbero guadagnato il doppio, forse il triplo. Queste confidenze diplomatiche allarmarono ben a ragione il plenipotenziario Sardo e la sua Corte e si

tentò da essi un riavvicinamento proponendo di pagare l'intiera somma in contratto. I monaci malgrado quest' offerta chiesero alcuni giorni per rispondere, onde intendersi col Vescovo di Grasse ed i monaci di Montmajor; ma tre giorni dopo dichiararono non potersi procedere oltre, se dal cardinale di Fleury non aveano risposta in proposito. Il nostro plenipotenziario, che avea le sue istruzioni, a questa dichiara rispose semplicemente coll'offerta di un aumento sul prezzo convenuto di 5 mila lire per Montmajor e di 40 mila per Lerino. L'abbate non si commosse, non si arrese, parlamentò, parlò di cessione dell'Abbazia di S. Ponzio presso Nizza e finì per chiedere nuovamente alcuni giorni per riflettervi. Si era giunti ad un punto decisivo. Il Re di Sardegna dal suo ambasciatore a Parigi cercò di usar pressione col Governo di Francia. Il 4 agosto (1728) il Re scrive al conte Maffey che egli sa l'offerta dei Genovesi, che gli è però nota la risoluzione dei monaci a non far altro che non sia indicato loro dal cardinal di Fleury. Egli lo incarica di dire a costui, che è deciso di dare 32 mila lire di più di quanto offrono i Genovesi e 12 mila a Montmajor; che se il cardinale lo giudicherà a proposito, egli aumenterà tale somma e l'aumenterà di quanto il medesimo lo creda. Si lamenta che i Genovesi si son presi ad urtarli in tutto e a provocare una specie d'incanto colla loro concorrenza. Dovrà dire al cardinale che d'après l'assurance qu'il lui a faite de tâcher de la finir et d'en faire sa propre affaire, il désire de sa part la finir aussi à l'avantage des religieux... La confiance qu'il a en lui on fait rejeter ce que disaient les moines de Lérins, que le cardinal n'agissait que mollement et par formalité. Il conte Maffey scrive al Re: J'ai beaucoup parlé de l'acquisition de la Seborga avec le cardinal de Fleury qui m'a tait des protestations du desir

qu'il aurait que V. M. l'eût acquise avant que l'enchère y eût été mise par les Génois et me dit de lui mander de nouveau que le Roy ne donnerait son consentement aux religieux que pour le vendre à V. M. (ce qu'il le priait cependant de ne jamais le dire); mais qu'il était à propos qu'elle s'accommoda tout d'un coup avec les dits religieux, d'une manière qu'ils ne pussent avoir ancun reproche de leur supérieur à Rome et qui les liassent à ne pouvoir plus écouter d'autre proposition. L'ambasciatore manda al Re copia delle lettere del marchese Doria, del guardasigilli, dell'abbate di Lerino ecc., moyennant la promesse que j'ai fait aux ministres que V. M. ne laissera jamais connaître que ces copies lui ont été remises.

Le sollecitazioni del Maffey finirono per avere un buon resultato, poichè il guardasigilli scrisse nei termini seguenti all'abbate di Lerino: J'ai donné connaissance à M' le cardinal de Fleury de la lettre que vous avez écrit le 2 de ce mois. Monsieur, il n'avait pas lieu de s'attendre aux difficultés qui arrestent la conclusion de la vente de la Seborga au Roy de Sardaigne; quoique le Roy ne veuille point préjudicier aux intéressements de l'Église, il avait paru que c'était une affaire si non conclue absolument, à quoi il ne manquait du moins que les dernières formalités. S. M. avait donné avec d'autant plus de plaisir son consentement à ce qui paraissait être convenable aux intéressements et aux désirs du Roy de Sardaigne, qu'elle sera toujours très aise des preuves qu'elle pourra lui donner des sentiments qu'elle a pour lui. Je suis, Monsieur, véritablement tout à vous. Chauvelin.

Una simile lettera avrebbe dovuto pienamente assicurare l'effetto ai desiderii del Re, poichè il buon volere della Corte di Francia vi era così chiaramente enunciato da non dar 79

luogo ad incertezza. Essa infatti fece pressochè abbandonare le trattative coi Genovesi, ma non fece sì che ancora in lungo non si menassero i negoziati per ottenere un aumento nelle offerte del Re di Sardegna. Il plenipotenziario Lea nulla tralasciava per spingerle con maggior alacrità; anzi ad ultimo ripiego scrisse alla Corte (17 sett. 1728) che il solo mezzo per progredire con miglior sicurezza, sarebbe quello di guadagnar al loro partito con qualche donativo alcuno dei monaci più influenti e specialmente l'avvocato Albanelly, consigliere dell'Abbazia, persona abilissima ed autorevole.

La Corte rispose che era dispostissima a destinarvi cinque o seicento doppie, che a sua cura verrebbero distribuite fra le persone indicate o ad una sola di esse, se questo miglior partito gli sembrasse, ma a contratto firmato, ben inteso. Oltre a ciò gli si dava facoltà di spingere a 60 o 70 mila lire l'offerta da farsi al monastero.

Il nostro ambasciatore agisce in conseguenza, ed offre 40 mila lire. I monaci paiono abbastanza soddisfatti, ma osano ancora rispondere che non credono di poter conchiudere senza averne prima resa avvertita la Repubblica di Genova, e di più essi pretendono di riceverne ordine formale dalle Corte di Francia. Era questo solo un pretesto per guadagnar tempo e moneta, poichè il 2 ottobre l'abbate scrivendo a M' di Gamache, abbate di Montmajor, gli dice esplicitamente: Je traite avec les deux souverains ed ag giunge: Je suis résolu de livrer la Seborga à celui des deux qui fera meilleure la condition de mon monastère. L'avvocato Lea dinanzi a tanto tergiversare e a tanta doppiezza si sdegna; e n'ha ben donde!

I monaci allora ai 7 di ottobre consentono ad abbandonare il primo punto. Forse i Genovesi si eran ritirati, poichè

vediamo che ai 13 ottobre l'abbate scrive così al Re: Les propositions que vient de me faire M' Lea sont beaucoup plus avantageuses que celles qui m'ont été faites par la Republique de Gênes, dont j'avais eu la précaution d'en informer le ministre de France, de même que des raisons qui me mettaient dans l'indispensable nécessité de ne pas les rebuter. Però essi vogliono ancora che il guardasigilli scriva loro con termini imperativi e precisi di fare il contratto col Re di Sardegna. Allora Lea ha un convegno col P. Celeriere e coll'avvocato Albanelly ed offre loro oltre la parte di 500 scudi di donativo, altri 100 scudi ad ognuno, che loro darà brevi manu. Poi scrive al Vassallo di S. Laurent a Nizza per avere subito tale somma a sua disposizione ed appena spedita la staffetta, va a trovare l'abbate e getta ancora le ultime 20 mila lire nella bilancia, dichiarando che se fra due giorni egli non ha risposta esplicita e definitiva, partirà.

Questa volta la fermezza e gli sforzi diplomatici del nestro avvocato nizzardo sono finalmente coronati dal successo. Il plenipotenziario del Re di Sardegna ha vinto. I monaci di Lerino cedono il loro principato.

Essi spediscono alla Santa Sede un ricorso in cui chiedono formalmente le facoltà per addivenire all'atto di vendita di Seborga. Li 18 novembre il Papa dà il suo consenso delegando l'arcivescovo di Embrun per firmare quell'atto. Ai 12 dello stesso mese i monaci di Montinajor danno la loro procura e così pure quei di Lerino al P. Celeriere edall'Avvocato Albanelly.

Dalla Corte di Torino, al ricevere la fausta notizia, si scriveva al Lea di non perdere tempo, di andar in traccia di monsignore di Embrun e di firmare quanto prima avesse potnto il nuovo contratto.

81

Misc. S II, T. VIII.

Sgraziatamente l'arcivescovo, da quanto avea saputo il Lea, avea lasciata la sua città per Lione.

Lea promise di correre dietro a lui nulla risparmiando per raggiungerlo. Infatti da bel principio, come scrive, gli tocca di traversare il Varo ingrossato, nella sua vettura portata quasi a nuoto da una scorta di 18 nomini. Eccolo quindi sulla via di Embrun in compagnia del rev. padre Bénott de Bénott, economo Celerario del monastero e dell'avvocato Gian Giuseppe Albanelly, avvocato al Parlamento di Provenza e giudice generale delle terre dell'Abbazia, alla ricerca di monsignor Pietro Guérin de Tencin, arcivescovo principe d'Embrun, principe e gran ciamberlano del S. Impero, assistente al Trono Pontificio, consigliere del Re in tutti i suoi consigli.

Essi giungono a Cannes e ne ripartono per Aix con due lettighe, un mulo per i loro bagagli e un mulo da sella per i due servitori. Il tempo era divenuto spaventevole. Temporali succedevansi l'uno all'altro. Giunti alle montagne, la neve di fresco caduta è così alta da impedir loro l'andare innanzi. Sono costretti ed aspettare che si apra loro un passaggio in mezzo alla neve. Le loro lettighe sono a più riprese rovesciate sulla neve e sul ghiaccio; uno dei loro muli ne resta ucciso sul colpo ed essi medesimi ne hanno contusioni e graffiature. Finalmente dopo inanditi sforzi e sofferenze, essi giungono ad Embrun, ove si conferma loro l'Arcivescovo essere già in viaggio per Lione. In questa città sono obbligati a prendersi alcuni giorni di riposo. Lea scriveva al Re: Io in particolare ho avuto una forzatura al pojnetto destro talmente gonfiato che a mala pena posso stroppiare questi caratteri.

Egli ora si trovava incertissimo quale strada gli fosse più conveniente il scegliere, poichè la neve rendeva quasi

impraticabile questo paese. Finalmente dopo un gran consultarsi scrive al Re che si decide di passare per Gap e da ivi invece di prendere la gran rotta d'Avignone per scurtar strada passo per Grenoble per le montagne del Delfinato coperte di neve e ghiaccio. Essi sono costretti due volte a distaccare i muli dalle lettighe e di farle portare a braccio. La lettiga del P. Bénoît si rovescia e si sfascia ed il povero vecchio è trasportato a braccia d'uomini. Giùngono finalmente a Lione e vanno subito alla ricerca dell'arcivescovo, ma con loro grave disappunto vien loro riferito che il medesimo già si è rimesso in viaggio alla volta di Parigi. Eccoli dunque nuovamente in istrada verso quella città e dopo lunghissimo viaggio, come Dio volle, vi giunsero ai 17 di gennaio.

All'indomani l'avvocato Lea si recò dall'ambasciatore di Sardegna, conte Maffey, per combinare seco lui sul da farsi. Si decise che Lea sarebbe andato da solo a riverire l'arcivescovo. Questi lo ricevette colla massima cortesia, dicendogli esser dispostissimo a tutto fare per agevolare la conclusione della vendita, ma trattarsi di ordini dati dalla Santa Sede, e perciò essere necessario il conferirne prima col ministro del Re.

Il conte Maffey a sua volta ne parlò col cardinale di Fleury e con Mr. Chauvelin che il 23 gennaio scriveva all'arcivescovo il biglietto che segue: Jai rendu compte, Monsieur, de la requête présentée au Pape par les religieux de Lérins et de ce que S. S. a mis au dos de cette même requête. Le Roy avait en effet donné son consentement à la vente de la Seborga, le Pape vous a choisi pour y mettre la dernière main. Le Roy ne peut qu'approuver ce choix etc. Chauvelin.

Ecco dunque finalmente tolte tutte le difficoltà per 83

questa vendita che era stata sì a lungo contestata e si era vinta con tanto accanimento.

Gl'incaricati delle due parti si riunirono per tre giorni in casa dell'arcivescovo, si scambiarono le credenziali e le autorizzazioni necessarie e se ne fecero processi verbali. Noi impariamo da questi in modo preciso quale fosse in quell'epoca lo stato finanziario dell'Abbazia di Lerino. Il suo passivo erano: 1º Il debito verso la Repubblica di Genova di mille scudi d'oro eguali a S mila lire all'incirca, oltre a quasi egual somma per arretrati (che la Repubblica avea scaltramente lasciati accumulare per impossessarsi un giorno di Seborga); 2º Il debito a mademoiselle de Fregin di Grasse di circa 730 lire; 3º 11 debito Jean Thean di 18 mila lire; 4º Il debito Tardivi, consigliere del Re di 3 mila lire; 5° 11 debito Bermond, sieur de Tourreviste, di 830 lire; 6º I pesi ordinari dell'Abbazia: decime, imposte, doni gratuiti ecc. ascendenti a 4 mila lire annue. I redditi di essa, dallo stato presentatone all'assemblea generale del Clero. erano di 11585 lire.

Si esponeva pure in quei processi verbali che la Seborga malgrado il suo titolo fastueux di principato avea visto i suoi proventi notevolmente scemati, specialmente dopo la proibizione di battere moneta e che s'eran ridotte da 700 a 300 lire.

Il giorno 20 gennaio 1729 si firmò il secondo contratto di vendita de la Seborga, terre, seigneurie et principauté souveraine, sans aucune chose exceptée, retenue ou réservée par le dit monastère, appartenances et dépendances, droits réels et honorifiques, tels qu'ils appartiennent à la dite terre, seigneurie et principauté de Seborga, sans aucune restriction ni réserve de ce qui a appartenu et appartient à la dite terre, quoique non exprimé; déclarent les susdits

procureurs du monastère que la chapellenie de S. Michel mentionnée au procès verbal et les biens qui en dépendent sont des annexes de la dite principauté, au sujet de la quelle chapellenie les dits procureurs cèdent et transportent aussi en la meilleure forme que faire se peut en tant que de besoin au dit seigneur Roy, à sa famille Royale tous les droits sans exception que le dit monastère a sur la dite chapellenie et dont il a joui ou dû jouir jusqu'à ce jour. Il prezzo di vendita era fissato a 175 mila lire, più 15 mila lire pel monastero di Montmajor d'Arles.

La presa di possesso ebbe luogo poco tempo dopo e fu incaricato dal Re l'avvocato Lea di concertare questa spedizione nel modo più opportuno e colla maggior prudenza, perchè si temeva il malvolere degli abitanti di Seborga eccitati dai Genovesi e specialmente dal podestà Biancheri, anima dannata di essi, come diceva una memoria di quel tempo. L'avvocato Lea inviò ordine al capitano Allavena di Perinaldo, di cui conosceva il carattere risoluto, si recasse a Seborga e vi disponesse quanto poteva occorrere pel ricevimento dei commissari; essendogli ben noto che neppure un sol letto vi si sarebbe potuto trovare da offrire ad un forestiere, tanta era la povertà di quegl'infelici terrazzani.

Da Perinaldo egli spedì un distaccamento di 20 soldati sotto gli ordini di un ufficiale e quindi egli medesimo per evitare di esser visto traversando il territorio di Ventimiglia, s'avvio verso Saorgio cella scorta di due arcieri in compagnia del padre Celerario di Lerino, del procuratore Chiglionda, suo segretario, e del vassallo Scalieri di Castelnuovo suo genero. Quivi toltesi seco l'avvocato Toesca, che dovea poi fungere da giudice provvisorio a Seborga, con molti stenti traverso il colle di Giove ingombro dalle nevi, sebbene dai soldati passati dianzi già si fosse aperto il varco in mezzo

ad essa e fece tappa al paese di Pigna. All'indomani s'avviò per Perinaldo e giunto a Dolceacqua mando innanzi emissari che lo ragguagliassero sullo stato degli animi a Seborga. Intanto aggiunse al suo seguito l'avvocato Novaro per luogotenente del giudice e il capitano Mauro per procuratore fiscale. Verso sera ei ricevette la visita di due delegati di Seborga che venivano a lui per complimentarlo e fargli noto che quei di Seborga stavano aspettando colla massima impazienza il suo arrivo ed erano nella più sincera allegrezza sapendo che stavano per diventare sudditi del re di Sardegna. Questi bravi ambasciatori non badarono punto alla presenza del delegato del monastero per esprimere con eloquenza quei loro sentimenti, talchè il P. Celerario ne restò stupido, come scriveva il Lea. All'indomani di buon mattino il commissario del Governo Regio accompagnato dal padre Celerario e dal suo seguito s'incamminò verso Seborga ed appena ebbe tocchi i confini di quel territorio vi fu accolto da una mano di Seborghesi che, schierati in ordinanza militare, appena lo videro proruppero in festose acclamazioni colle grida ripetute di Viva il nostro Re di Sardegna. Poi, gli resero gli onori con triplice salve di moschetteria e precedendolo continuarono salve ed acclamazioni. Giunti alla cappella di San Bernardo fu accolto nuovamente collo sparo di 15 mortai e con una banda di musici fatti venire da S. Remo; quindi si fecero innanzi il Sindaco ed il Parroco ed al Regio Commissario presentarono i loro ossequii e quelli dell'intera popolazione, che frattanto intorno a lui con aria festosa si serrava. Dopo breve sosta si riprese il cammino e Lea con tutta la comitiva si diresse alla chiesa parrocchiale, ove venne intuonato un solenne Tedeum.

Finita questa funzione il P. Celerario annunzio ufficialmente agli abitanti che l'Abbazia di Lerino avea fatto ces-

sione del principato al Re di Sardegna. Si fu allora che una buona vecchia punto intimidita dalla solennità della circostanza, uscendo dal mezzo del popolo adunato prese ad esclamare: Oh, fosse pur questo successo cento anni fa!

Si procedette quindi alla cerimonia del giuramento. L'avvocato Lea teneva nelle sue mani un messale e tutti i popolani ad uno ad uno e per primo i consoli Bernardino Benzo e Bernardino Gazano vennero inginocchiarsi a testa scoperta, e con ambe le mani sul Vangelo giurarono e promisero a S. M. il Re di Sardegna, da quel giorno fino all'ultimo della loro vita, per essi e per i loro discendenti di rimanere buoni, veri, leali e fedeli sudditi ed uomini ligi ecc.

Finita questa funzione il Municipio offrì dei rinfreschi e il commissario del Re di Sardegna pubblicò il suo manifesto. Fe' quindi annunziare che ogni persona che credesse per la sua indigenza di meritare alcun soccorso passasse da lui e ch'egli avrebbe fatto il possibile per soddisfarli. Appena questa lieta promessa fu risaputa, non vi fu fra quei popolani ombra di esitanza, ma tutti come un sol uomo, all'eccezione dei due consoli, se ne vennero dal Lea. Questi fe' loro ottima accoglienza ed incaricò il suo segretario di distribuire 200 lire di Savoia fra i 34 capi famiglia del principato. Rimborsò quindi ai consoli le spese incontrate per il suo ricevimento e trovò modo di far accettare al parroco stesso un piccol donativo, incaricandolo di dire all'indomani una messa a sua intenzione.

Il paese intiero fu nella gioia e ad alta voce si esprimeva da tutti la contentezza di essere passati sotto il dominio di quei principi, così popolari fra i vicini paesi. E certo quei miseri abitatori di Seborga avean tutto da guadagnare a quel cambiamento, lontani come erano e pressochè obbliati dall'Abbazia; e da quell'epoca infatti essi ripresero coraggio e la prosperità cominciò a rinascere fra loro.

I commissari della cessione lasciarono Seborga. Lea vi avea insediati i vari ufficiali incaricati di ordinarvi la nuova amministrazione e principalmente di attendere a ragguagliarsi di tutti i diritti che ai padri di Lerino per quelle terre e pel Priorato di San Michele potessero spettare. Egli se ne tornò incontanente all'isola di Sant'Onorato per prender nell'archivio dell'Abbazia i titoli e documenti relativi a Seborga che gli eran stati promessi e di cui già avea spedito un inventario al Governo. Ma come ei lo dichiara in una sua lettera, trovò l'archivio dei padri nel massimo disordine; polvere e ragnatele ricoprivano ogni cosa. Le ricerche furono difficilissime, e non si venne a capo di trovare il diploma di donazione del conte Spedaldo del 1070, uno dei documenti più importanti pel territorio del Cuneo, oggetto di sì spesse contese con quei di S. Remo. A Lea ciò rincresceva, tanto più che gli era stato promesso e ne risentì sì vivo il dispiacere che non nascose il suo risentimento ai monaci. Io feci loro, egli scrive, la mia parlata così viva e penetrante, che rese quei monaci inquieti e mezzo stupidi; perchè dessi temevano di esser sospetti di aver usata poca delicatezza e forse trafugato quel titolo, che altra volta avea egli avuto in mano. Non li credeva però capaci di simile cattiva azione e ne dava solo colpa alla loro indolenza e goffaggine, poichè anche di titoli più moderni, dei contratti di locazione, d'enfiteosi ed altri spettanti ai beni di Ventimiglia non si rinveniva più traccia, di molti atti di gran momento i Monaci non conoscevano neppur la esistenza; insomma egli scrivea, più che un archivio è un caps di confusione. L'abbate fu ferito sul vivo dalle osservazioni di Lea al riguardo; egli s'offeriva a prestare qualunque-giuramento, s'adirava, lo minacciava della scomunica, se ne affliggeva a tal punto che ne ammalò gravemente. Il

padre abbate, dice Lea, è ora in letto con febbre e delirio e con tre cavate di sangue e risica di morire di disgusto. In breve però risanò e incontanente ai 5 luglio radunò a capitolo i padri che firmarono una dichiarazione colla quale affermano con giuramento ad pectus che, ayant fait toutes les recherches pour retrouver les titres et actes qui manquent encore sans avoir le bonheur de les retrouver on les croit égarés, car ils existaient autrefois. Ils ont été peut être perdus à l'occasion de leur présentation à l'évêque de Nice délégué du Pape pour le procès qu'ils ont en à soutenir, ou lorsque dernièrement on a eu à implorer la protection du Roi de France et pour ce qui est de l'acte de donation du Conio surtout, il est très probable qu'on l'aie perdu à Gênes par les agents de la République laquelle ne se contenta pas de simples copies, mais demanda vision des actes primordiaux.... lorsque le Roi de Sardaigne passa en Provence avec son armée les reliqueux mirent leurs titres de possession dans un tombeau de l'ancienne Église, mais quand on les retira quelques mois après on les retira moisis et gâtés et plusieurs devenus méconnaissables. Peutêtre aussi sont ils restés chez le C.4 du Luc de la maison de Vintimille à qui le P. Mayronnet les avait prêtés. Le P. Abbé en son particulier déclare avoir découvert il y a quelques années casuellement dans un endroit presque abandonné la pièce originale et primordiale de la donation de Sebarga. Ou bien encore peuvent-ils avoir été égarés ou même soustraits franduleusement lors du contrat de vente 1698 par le rev. d père Gastaud qui avait toujours témoigné de beaucoup de partialité pour les Génois. Ils s'obligent à rechercher ces chartes et à remettre au Roi de Sardaigne toute pièce en question qu'ils aurout pu retrouver. Tale era la dichiara dei P. Benedettini di Lerino,

che se ci dà prova della loro buona fede, non ci dà un'idea molto favorevole dell'ordine di quell'archivio da cui furono allora tolti i documenti che formarono l'oggetto di questo studio.

Tale è la storia di quelle pergamene da noi trascritte, tale è la storia del Priorato di S. Michele e del Principato di Seborga. Che se quelle pergamene non hanno in sè una vera importanza istorica per la regione della Liguria cui si riferiscono, pure la relazione che esse hanno con l'origine dei Conti di Ventimiglia e le notevoli deduzioni che se ne trassero, saranno io credo per quella antichissima famiglia un nuovo e non indegno monumento.

## APPENDICE

Orediamo fare cosa utile il dar qui la seguente descrizione della chiesa del Priorato di san Michele fatta nell'anno 1878 dai signori René de Lespinasse ed Henri de Flamare, membri di una Società di scienze naturali e storiche a Nizza Alpi Marittime.

L'eglise Saint-Michel est située à l'extremité nord de la ville; le porche, sans aucun caractère, ouvre sur une petite place et l'abside est fièrement assise sur un rocher qui domine presqu'à pic le torrent de la Roya. Une tour flanquée carrée sur le côté droit s'elève environ du double de la hauteur de l'abside, ce qui donne au monument vu d'en bas un aspect très-pittoresque.

Saint-Michel était un prieure dépendant de l'abbaye de Lérins. Comme dans beaucoup de chapelles monastiques l'église avait deux bas-côtés s'arrêtant carrément à la ligne de l'abside. Ces bas-côtés, aujourd'hui en ruines, conservent encore l'apparence des piliers, des colonnes et des cintres des baies: on voit aussi quelques vestiges des arceaux indiquant la hauteur de la voûte, mais cette voûte ainsi que sa couverture ont disparu et laissent cette partie de l'église à ciel ouvert.

La construction des bas-côtés a dû être beaucoup plus négligée que celle du reste de l'église; le gros œuvre est en moellon, et, chose assez bizzarre, tandis que les piliers 91 sont à colonne et en appareil régulier en dedans de la nef principale, ils sont informes et en gros moellons en dedans des bas-côtés.

Depuis, on a muré les entrecolonnements, et l'église n'a plus que la nef principale; elle est d'ailleurs presqu'abandonnée et dans un assez triste état de conservation; ce qui est préférable à l'éclat florissant de la cathédrale.

Nous entrons dans l'église: la voûte est en cintre brisé, sans nervures, supportée seulement par des arcs-doubleaux, c'est le commencement du XII siècle. Le chœur est élevé d'un mètre 10 centimètres, au dessus du pavage de la nef; à l'entrée du chœur se trouvent deux escaliers de dix marches par lesquels on y accède et, au milieu, un troisième escalier en sens contraire par lequel on descend dans une crypte. La disposition est semblable à celle de Notre-dame du Port à Clermont.

La longueur de la crypte est de 9 mètres 40 centimètres, sur 5 mètres de largeur. Elle se divise en trois nefs égales, voûtées d'arrêt; d'une hauteur de 2 mètres 88 centimètres sous clef de voûte. Les colonnes sont au nombre de huit, partageant la longueur totale en cinq travées inégales d'un mètre 66 centimètres et un mètre 35 centimètres. Elles sont rondes, monolithes, de modules variés, et de différentes sortes de pierres. L'architecte a utilisé des colonnes ayant évidemment servi a un autre usage et les a égalisées entre elles à l'aide de bases arrondies qui n'ont aucun motif de décoration; l'une d'elles est une borne miliaire sur laquelle on lit encore une inscription.

Une sort de ressaut, à la naissance de la voûte, simule un grossier chapiteau. Les colonnes ont une hauteur de 1 mètre 80 centimètres.

L'église souterraine ne prend jour que par une ouverture pratiquée dans le soubassement de l'abside du sud-est; à l'exté-

rieur elle paraît visiblement percée après coup et ne s'accorde en aucune façon avec l'appareil.

Une autre ouverture, étroite meurtrière percée dans l'axe de l'édifice et masquée à l'intérieur par un mauvais tableau, a dû être pendant longtemps l'unique ouverture éclairant la crypte.

Passons à la nef de l'église supérieure. Les pitiers qui supportent la poussée des arcs doubleaux ont 1 mètre 10 centimètres de large. Leur ornementation consiste en une colonne appliquée dont le fût s'élève sans interruption jusqu'à la naissance de la voûte où se trouve un petit chapi!eau, au point d'intersection de l'entablement.

Les travées au nombre de trois, pour la nef seulement, ont 3 mètres 61 centimètres de large, et sont voûtées en plein cintre. Les piliers ont sur la coupe latérale une doucine formant chapiteau placée à 4 mètres 10 centimètres de haut, coupée net, sans retour sur le côté longitudinal. Cet ensemble, bien que d'une extrême sobriété, brille surtout par les proportions.

La partie des ouvertures a dû être négligée; on se demande même comment on pouvait y voir clair lorsque l'église avait ses trois nefs. Les bas côtés ne paraissent pas avoir reçu de fenêtres régulières. La fenêtre de l'abside et la rosace du porche, toutes deux de médiocre dimension, sont à 23 mètres de distance. D'autre part il n'y avait pas place pour des fenêtres entre les arceaux et la voûte; on s'est borné à percer à côté de chaque arc doubleau une ouverture qui à la forme d'œil de bœuf intérieur, et de fenêtre à plein cintre en dehors: ce détail est à signaler parce qu'il se rencontre rarement.

La voûte de l'abside est en cul de four, plus basse que la nef; elle mesure 3 mètres 25 centimètres de rayon sur 5 mè-93



tres de large. Le raccord avec la voûte de la nef n'a pu être obtenu qu'à l'aide de trois ressauts inégaux qui divisent assez gracieusement la différence de niveau. Ce point est encore à noter; on y voit l'effort de l'architecte pour faire disparaître à cet endroit le plein de mur qui se voit dans la plupart de nos petites églises romanes.

A l'extérieur l'abside présente un caractère qui exige la plus minutieuse attention. Le contour forme une demi-circonférence exacte, comme dans les basiliques. La fondation, posée directement sur le rocher, est en moellon de conglomérat de galets d'environ 0 mètres 50 centimètres de haut; puis viennent les assises de pierre de taille en moyen appareil, toutes égales à peu près, magnifiquement échantillonnées et jointoyées, offrant une surface parfaitement plane. Aucune décoration murale ne vient coupler les belles lignes de l'appareil, comme nous l'avons vu à la cathédrale et à Camporosso. L'abside n'a qu'une fenêtre de l'époque de la construction primitive et au-dessous, également dans l'axe de l'édifice. une étroite meurtrière dont nous avons parlé plus haut; elle est située au milieu. (Nous avons dit ci-dessus qu'il en avait été ouvert une troisième après coup). Cette fenêtre ouvre sans évasement au dehors: l'encadrement se compose d'une simple bande, formant tableau, dessinée sur les pierres de l'appareil; on n'y retrouve pas l'idée décorative qui se manifeste dans le roman. L'entablement, très simple et très gracieux, se compose d'une série de demi-cintres entrelacés, dont les extrémités reposent sur une petite console. Les arceaux ont une saillie de quelques centimètres; ils ne font point corps avec l'appareil; on a dû les poser d'abord, puis continuer le plan de l'appareil dans les interstices.

Une ornementation de ce genre nous paraît sortir des traditions du roman. Elle offre une certaine analogie avec la

frise du monument de la Turbie composée d'un double cordon d'arceaux simples.

Probablement, par mesure de solidité, on a établi un soubassement de 4 centimètres de saillie et, à chaque extrémité de la circonférence, deux montants qui prennent naissance sur le soubassement et sont de même saillie. L'appareil s'y continue sans aucune espèce de décoration.

A la suite de ces observations, qu'il est difficile d'exposer avec la netteté désirable, nous avons été amenés à nous croire en face d'un vestige de temple romain (1) ou plutôt d'une basilique gallo-romaine. L'abside est restée seule intacte; l'édifice dont elle était appelée à faire partie a-t-il été démoli ou même construit? c'est ce que nous ne savons pas. Elle a été utilisée pour l'église romane à la fin de l'onzième siècle, et l'on voit très-distinctement les murs de mortier et de galets englobant les quartiers de pierre de taille qui s'arrêtent brusquement. Si l'idée que nous émettons ici avec une profonde conviction peut être partagée par les archéologues, la pauvre église de Saint-Michel se trouverait être un des rares monuments romains ayant reçu jusqu'à nos jours une attribution religieuse qui lui a assuré sa conservation.

(Bulletin de la Société Niçoise des sciences naturelles et historiques).

<sup>(1)</sup> M. le chevalier Rossi (Description de Vintimille, page 21), prétend que ce sont les restes d'un temple dédié à Castor et Pollux. Cette opinion mérite confirmation; nous ne l'avons connue qu'après notre visite au monument.

## GENEAL

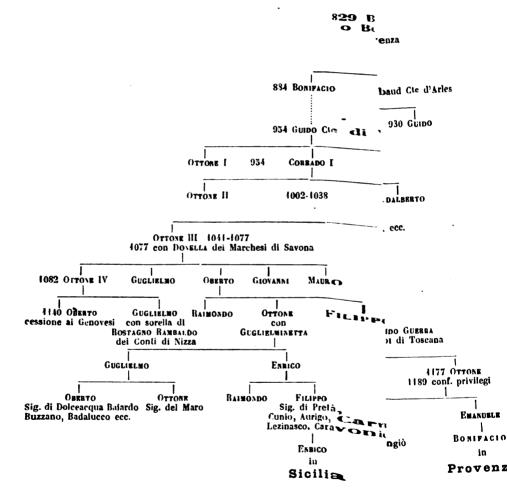

## GENEAL

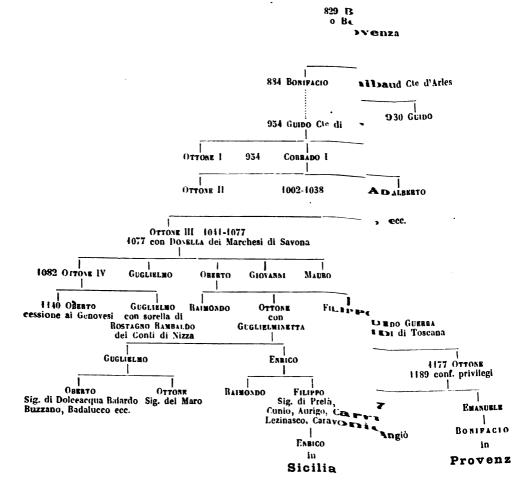

# DOCUMENTI

Mise. S. II, T. VIII.

954. — In xpi nomine Amen. Ego Guido Imperialis comes vigintimilij et Susanae et Marchio Alpinae Maritimae proficiscens contra perfidos Sarracenos in subsidium illustris domini idelphonsi regis hispaniarum avunculi mei cum Antonio fratre meo preside honoris imperialis in pedemontium, et Alpium marchione, et bomasio comite sabaudiae fratre helionoris uxoris meae. et buaymunde marchione montisferrati. et brenquerio comite valentino nepotibus meis. et conrado primogenito meo futuro comite vintimilii et odone secundo nato meo futuro marchione Alpinae Maritimae et Rolando postremo nato meo futuro comite in Lusana et montibus carfanbanae et vivaudo de castello cum bonabella et odone de cravezana et curlo targa nigra domino sepelegi et Evrolae et iudice balbo domino de banco et Saysone commilitibus meis, divinum iudicium timens et mortis incertitudinem expavescens de consilio supradictorum ordino. dispono. et eligo pro me et meis liberis ubicumque me et illos mori contingat sepulturam in capella sancti Michaelis . quam pater meus construi fecit in oliveto suo apud vintimilium quam capellam cum hospitio et oliveto iuxta posito et cunctis terris cultis et incultis. ortis et molendinis et domibus quae sunt a porta burgi lacus subtus vigintimillium usque ad podium sopradictum olivetum et sequendo altiora colla dicti podii usque Apium et descendendo ab apio ad cogalono et vittes merlo et circuit flumen rodojae versus prata roulinij et ad dictam portam lacus aequatur cum omnibus aqueductilibus dicti fluminis rodoie a dicta porta lacus usque beveram . et castrum de sepulchro cum mero et libero imperio cum eius habitatoribus et terri-

torio . sicut incipit a cola crucis . et descendit per vallonum vallis organae et malazini et progreditur infima convallium usque ad passum de lona et de dicto passu ascenditur ad rocham scuram supra sepelegium et ex alia parte sicut a dicta cola crucis progreditur per altiora loca moncium medio existentium usque ad montem nigrum. et decendit per vallonum dicti montis usque ad passum de gargo et iungitur ad dictam rocham scuram . quae supradicta sunt propria iuris mei . dono . lego . pro sepultura mea et anima mea et parentum meorum et ex nunc offero Deo et Beato Honorato et Alberto abbati et fratribus monasterii sancti honorati insulae lirinensis, sub expressa conditione quod dictam capellam . neque dictum castrum de sepulchro possint vendere . cambiare . vel aliquo modo alienare a capella et fratribus Lirinensis habitantibus ibidem . quod si fecerint comittant predicta et ad fratres monasterii sancti petri montis maioris penitus devolvantur. retinens liberis meis et eorum legitimis successoribus. ut possint quamdiu in vigintimilio si fuerint et hospicium non construxerint cum dictis fratribus hospitari ibidem . ligna . salem . aquam et mapas cum utensilibus ad coquinam tantum ab ipsis fratribus accipiendo. iniungens colrado primogenito meo et suis successoribus si hoc nequiverit adimplere ut ante sepulchrum meum in dicta capella construi faciat altare beati antonii et iuxta dictam capellam hospitale pro infirmis sancti Antonii quibus ipsi fratres serviant . et de predictis rogo et iniungo per henricum meum iudicem notarium et cancellarium chartam conscribi et prenominatis testibus signari et bulla mea sigillari ad perpetuam memoriam.

Ego Guido qui supra comes imperialis vigintimilii et Lusanae et marchio Alpinae Maritimae predicta omnia per me supra donata approbo

Ego Antonius Marchio Alpium

Ego conradus. ego odo. ego rolandus. Ego thomasius comes sabaudiae. ego buyamundus marchio montisferrati. ego trenquerius comes valentinis. ego vivandus de castello. ego bonabella. ego odo de cravezana. ego curlo targa nigra. ego iudex balbus. ego sayso.

Actum in municipio varigoti et scriptum per me henricum iudicem et notarium cancellarium praedicti domini Guidonis com. vigintimilii et Lusanae et marchio alpium maritimarum

100

precepto. et meo signo signatum. illustri domino ludovico romanorum imperatore feliciter imperante. anno dominicae incarnationis nongentesimo quinquagesimo quarto tertio kalendas aprilis indicione duodecima datum et attestatum.

(Arch. di Stato. Torino. Cat. II).

II.

>

1002. — In nomine Domini. Breve memoracionis de usu et de consuetudo huius terrae quae dedit et investivit domnus Ardoinus Marchiso ad omnes homines habitatores de loco qui dicitur Tenda et de Saurgio et qui dicitur Brica ad nos vel nostris filiis filiabus vel heredibus..... de omnibus rebus nostris et comitis que nos tenemus et de hic in antea laboraverimus aut laborare fecerimus. Ad quale usum dominus huius terrae dederit, ad tale teneat. Et de ista proprietate, que nos hodie tenemus, vel aquistare potuerimus, vel de adanno huius terrae, in adiutorio siamus ad tenendum, et non consenciamus devestire, nisi per consuetudo huius terrae. Et si homo venerit fora isto comitatu, qui nos contrapellaverit de nostra proprietate, unde investiti sumus, per duodecim annis batalia non faciamus, nisi ad seniores nostros, nisi per quinque homines sacramentales, quos infra isto comitatu hereditatem habeant. Et si avenerit, quod seniores nostros mittent super nos crimen de vita, aut de membra, aut de castro, vel de tradicione, et ipse pida nobis dederit qui ad illum intendere fecit, per legem nos defendamus. Alia ocasio, que super nos miserit, cum tres homines sacramentales defendamus, si recipere vult. Alia batalia non faciamus, et nec a comite, neque ad homines de sua masnata non consenciamus saximento facere sine ratione de persona, nec de mobilia, vel de casis.

Ita tam homines habitatores de istis locis placitum non custodiant, nisi placitum residente semel in anno per tres dies. It de nostro manente non consenciamus nulla virtute, neque potestate facere servitio, nisi oste publica, sicut supra legitur de suprascriptis proprietariis, et comitalis, que est comitis senioris nostri, tam infra comitatu quam infra marca in adiutorio siamus ad tenendum. It de hic in antea suprascriptis hominis licentiam habeamus lignare et caciare et lo

aquare et pasquare usque in mare sine contraditione suprascripti Comitis, vel eorum heredibus et omnes homines, qui de nostro usu sunt, et de hic in antea cum nos affirmaverint. qui infra isto comitatu habituri fuerint, in adiutorio siamus ad tenendum cum Deo adiutorio. Otto et Conradus Comites manu sua firmaverunt.

(GIOFFREDO, Stor. Alp. Mar.).

## Ш.

1038. — In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri iesu cristi Conradus gratia Dei imperator augustus anno imperii eius deo propicio duodecimo tercio kalendas februarias indicione septima . vobis domnus Conradus episcopus sancte ianuensis ecclesie ego Conradus Comes filius quondam bone memorie conradi itemone comes qui professo sum ex nacione mea lege vivere romana presens presentibus dixi. promitto et spondeo me ego qui supra conradus comes una cum meis filiis filiabus vel heredibus vobis qui supra domnus Conradus episcopus vestrisque omnibus successoribus aut cui vos dederitis ut amodo nullo unquam in tempore non habeamus licentiam nec potestatem per nullumvis ingenium nullamque occasionem quod fieri potest agere, nec causare nominative. omnibus casis castris plebis et capellis sediminas seu piscationibus et omnibus rebus iuris sancti Syri ianuensis ecclesie . et sancti romuli que sunt positas in comitatu vigintimiliensi in locis et fundas ipsius Sancti romuli dicitur. fines vero ab ipsis omnibus rebus aqua que dicitur armedana et usque in colla de gumbenio et usque in preda aguda dicitur et usque in monte qui dicitur Bugnoni et usque in mensa domnica descendente per buolario usque in Monte qui dicitur pusegio et usque in litus mari omnia et ex omnibus infra istas coherencias una cum boscomalo in integrum . similique spondeo me ego qui supra conradus comes meisque filiis. filiabus. vel heredibus. vobis qui supra domnus Conradus episcopus vestrisque omnesque successoribus pro ac carta promissionis et pro suscepto launechilt nominative omnibus placitum et omnem foderum . seu pregaria . vel scitaticum . vel alplatticum quod omnis hominibus et feminibus qui in infrascriptis casis castris et rebus modo 102

habitant aut deinceps in antea habitaturi fuerint vel omnibus ripaticum quod hominibus seu feminibus de inc in antea dederunt in ripa de suprascripto loco omnia et ex omnibus quod superius legitur in integrum dicendum . quod michi exinde aliquit pertinere debet set omni tempore de omnia quod supra legitur taciti et contenti permaneamus. quod si amodo aliquando tempore ego quo supra Conradus comes meisque filiis filiabus vel eredes atversus vos qui supra domnus contadus episcopus vestrisque omnibus successoribus aut cui vos dederitis de suprascriptis omnibus, quod suprascriptum est . agere vel causare . vel removere presumpserimus per nos aut nostras sumitantes personas . vel si apparuerit ullum datum aut factum. vel colibet scriptum quod ego exinde in aliam partem fecissem aut emixissem. vel deinceps in antea mittamus, et claruerit, et omni tempore taciti et contenti de hoc quod supra legitur non permanserimus. tunc spondeo me ego qui supra Conradus comes una cum meis filiis filiabus vel heredibus prestare vobis qui supra domnus Conradus Episc. vestrisque omnibus successoribus aut cui vos dederitis . pena auro optimo libras centum quidem . et ad hanc confirmandam promissionis cartam accepi ego Conradus comes at te iam dictus Domnus Conradus Episc. exinde launechil vestimenta una, et nec mihi liceat ullo tempore nolle quod volui . sed quod a me semel factum vel quod scriptum est sub iusiurandum inviolabiliter conservare promitto . cum stipulacione subnixa . manente hanc cartam promissionis omni tempore in sua maneat roborem.

Actum infra Castro civitate janue feliciter.

Signum manus suprascripto Conradus comes qui hanc cartam promissionis fieri rogavi et suprascripto launechil accepi.

Signa manibus rodulpho filio q. fulconi . et adalberto cabriolo . et castellano filio q. gariberno . omnes lege viventes romana .

Signa manibus gandulphi vicecomes . vel iterii . seu goto-fredi rogati testes .

Signa manibus Wuinuvisi filii q. iohannis iudex . et auberto filii q. amelii . et ugo filii q. ioh. testes rogati .

Anselmo rogatus subscripsi. ego amico notarius et iudex scriptor huius cartule post tradita complevi et dedi.

(Liber iur. Reip. Jan. - copia. 1256).

103

## IV.

1041. — Legitur institucionibus patrum veterum ut quicumque aliquid causa augmentandi monasteriis conferre voluerit. per scripturarum seriem commendare studeat memorie posterorum, ne deinceps, quod absit, ullius impediri valeat contradictionibus. Quapropter nos germani fratres et comites Vintimiliensis, videlicet Otto et Conradus. una cum matre nostra Adalais et comitessa Armilina donamus monasterium Sancti Michaelis cum omnibus ad se pertinentiis abbati Aldeberto eiusque successoribus, seu omnibus monachis in monasterio lirinensi servientibus ut habeant et possideant perpetualiter et quicquid facere voluerint in eorum velle sit et arbitrium.

Factum est igitur hoc donum milesimo quadragesimo primo, indicione quarta in civitate Vintimiliensi in presentia multorum hominum ipsius loci.

Sane si quis, nos aut aliqua persona donationis huius cartule contradictor existere voluerit, ab Adam subjaceat omnibus mundi usque ad finem maledictionibus.

(Cart. rio dell'Abb. ria di Lerino — copia di Flamare).

## V.

1063. — Anno ab incarnatione domini nostri ihu xpi millesimo sexagesimo tertio duodecimo kal. ianuarii indictione secunda. Monasterio sancti honorati constructus in insula de lirino. Nos Otho et Chonradus germani comites vintimiliensis filii quondam item Chonradis comitis qui professi sumus ex natione nostra lege vivere romana offertores et donatores ipsius monasterii propterea diximus. Quisquis in sacris ac memorabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus iuxta auctoris vocem in hoc seculo centuplum accipiet insuper quod melius est vitam possidebit eternam. Ideoque nos qui supra Otho et Chonradus germani comites vintimiliensis donamus cedimus tradimus et offerimus in eodem monasterio sancti honorati a presenti die per animarum nostrarum et parentum

nostrorum mercede . hoc est monasterium idest ecclesia Sancti Michaelis que est edificata iuxta castrum vintimiliense quoeret ei ab oriente flumen rodoge a meridie ipsius castrum et burgum vintimiliense ab occidente Monte Apio a septentrione auriane et flumen supradictum redoge cum cassis vineis cum arreis suarum terris coltis et ierbis et omnibus rebus ad eadem basilica pertinentibus. Que autem superius scripta ecclesia sancti Michaelis edifficata in predicto loco cum iam dictis casis et vineis cum areis suarum terris cultis et ierbis et omnibus rebus ad eadem basilica pertinentibus iuris nostri superius dictum una cum accessionibus et ingressibus earum seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter superius legitur in integrum, ab hac die in eodem monasterio sancti honorati nos Otho et Conradus germani donamus cedimus tradimus conferimus et per presentem cartulam offersionis ibidem abendum confirmamus faciendum ex inde a presenti die pars ipsius monasterii ad usum et suptum monachorum et clericorum qui ibi propter Deo servierint quicquid voluerint pro animarum nostrarum seu parentorum nostrorum mercede. Et nec nobis liceat ullo tempore nolle quod volumus sed quod a nobis semel factum vel conscriptum est inviolabiliter conservare promittimus cum stipulacione subnixa. Hanc enim carta offersionis pagine Amici notarii et iudex sacri palacii tradidi et scribere rogavi in qua etiam subtus confirmans testibus qui attulit roborandum. Actum in supra dictum castrum vintimiliense predicti comitis de castro vintimilie feliciter.

Signum man. suprascriptorum germanorum qui hanc cartulam offersionis fieri rogaverunt et ipsi Otho et Conradus.

Signum man. Oberti boni senioris. boni-filii. gandulphi omnium lege viventium romana testium.

Signum man, bonifanti et bovi test.

Ego qui supra Amicus notarius et iudex sacri palacii scriptor huius cartule offersionis post traditam complevi et dedi.

(Arch. di Stato — Catt. Seborga).

## VI.

1064. — Anni ab incarnacione domini nostri jesu christi millesimo sexsagesimo quarto mense iunius indicione prima 105



monasterio sancti micaelis arcangelis quod est constructum sita prope castro vintimiliense super fluvio Rodoia. Nos Oton et Cunradi comitis jermanis filiis bone memoriae Cunradi itemque comiti qui professi sumus ex nacione nostra lege vivere romana donatores et offertores ipsius monasterii propterea diximus quisquis in sanctis ac venerabilibus locis de suis aliquid contulerit rebus juxta auctoris domini vocem in oc seculo centuplum accipietis (sic) et eternam posideatis et ideo nos qui supra Oton et Cunradi comes donatores et offertores ipsius monasterii et vobis domno Dalmatio Abas et Amicus Dei fidelis et per presentem cartam offersionis in susidium vestrum et suntum ipsius monasterio in vos abendum confirmamus. Oc sunt omnibus rebus illis iuris nostris quas habere visi sumus in comitatu vintimiliense qui positi sunt in loco ubi dicitur Vincedelo et Incanedelo ut eorum territoriis coerit ei de una parte fosato quod dicitur Montenecro . ex alia parte fosato quod dicitur de vallebona. de tercia parte fines Dosepelago, de quarta vero parte de superiore capite fines de Sepulcri usque ad crucem si eis ubique sunt ac omni coerentes infra iam dictas coerencias omnia in integrum plenum ac vacuum una cum exitus earum ut sunt ipsis rebus omnibus campis costis et jerbis silvis et pascuis ripis rupinis coltis et incoltis et usibus aquarum aquarumque ductilibus cum omni iure adiacenciis et pertinenciis ad ipsis rebus pertinentibus. qualiter superius legitur fines vel coerencias decernitur ad super totum omnia in integrum in remedium animae nostrae et parentis nostris mercedem quibus autem supra scriptis rebus in . . . . loco supradicto . una cum accessionibus et ingressorias earum . seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius legitur in integrum ab ac die in easdem monasterio vel eorum supra abas et amicus monacus eiusque successoribus qui odie die ordinatis sunt et de ic in antea fuerint a Deo servitio facendum donamus et offerimus. et per presentem cartulam offersionis in eundem monesterio confirmamus et ad vos suprascriptos abas et amicus monacus eiusque successoribus vestris in susidium . usum . et suntum ipsius monesterii, pro remedium animae nostrae et parentis mercedem quidem et spondimus adque promittimus nos qui supra comitis una cum nostris heredibus vobis qui supra Abas et amicus monacus vestrisque successoribus suprascriptis rebus omnibus qualiter supra legitur in integrum . ab omni omine defensare quia si defendere..... aut in eodem monesterio vel abas eiusque successores exinde aliquid per covis ingenium subtraere quesierimus tunc in duplum eandem offersionem ut supra legitur vobis restituamus sicut pro tempore fuerit tunc melioratas aut valuerint. tunc sub extimacione in consimili loco et nec nobis liceat ullo tempore nolle quod ad nobis semel factum vel conscriptum est sub iusiurandum inviolabiliter conservare promittamus que constipulacione subnixa anc enim cartam offersionis paginam Johannes notarius tradidit et scribere rogavit in qua supra confirmans testibusque obtulit roborandam. Actum in vintimilio feliciter.

Signum man. suprascriptis comitum qui anc cartam offersionis fieri rogaverunt et eorumque relecta est.

Signum Arnaldi et Ingilrame et wiljelmo . adque Alberto lege viventes romana rogatis testes.

Ego Joh. notarius suprascriptus scriptor ujus cartae offersionis post tradita complevi et dedi.

(Arch. di Stato).

## VII.

1072. — Anno ab incarnacione Domini nostri jesu xpi. milleximo septuageximo secundo quintodecimo die julii. indictione decima, monasterio sci. michaelli quod est constructum in vale rodoia. in burgo de castro vintimilio. vel in eo territorio. ego lanterius filius quondam Berulfi qui professo sum ex nacione mea lege vivere romana . offertor et donator in ipsius monasterio praesens praesentibus dixi . quisquis in sanctis ac in venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus iusta octori vocem in o seculo centuplum acipiet insuper quod melius est vita poxidebit eterna. ed ideo ego qui supra Lanterius dono et offero in eodem monasterio pro anima mea adque uxoris mea mercede hoc sunt casis et vineis et omnibus rebus illis cum areis suarum iuris mei que mihi ovenerunt ex parte Pipinus presbiter et abere viso sum infra comitatu vitimiliense in vale nerviense in locas et fundas camegna et waldoasca.vel in eorum territoriis.coerit ei ex una parte fluvio predicta nervia de alia parte fosato de Lozano de 107

tercia parte fosato de Vuado de quarta parte sed ad munte si ibique alii sunt coerentes et infra iam dictas coerencias omnia in integrum. que autem suprascriptis caseis et vineis et omnibus rebus in easdem locas et fundas camegna et valdoasca una cum acesionibus et ingressoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius coerencias legitur omnia in integrum ab ac die in eodem monasterio Sancti Michaelli dono et offero et per presentem anc cartulam offersionis ibidem abendum confirmo, faciendum exinde in eadem monasterio Abbas et monachi qui ibidem ordinatis fuerint et cotidie Deo deservierint ad eorum usum et sumptu a presenti die iure proprietario nomine quitquit voluerit sine omni mea vel eredum meorum contradicione. quidem et spondeo adque promitto me ego qui supra Lauterio una cum meos eredes in eadem monasterio Sancti Michaelli suprascriptis caseis et vineis et omnibus rebus qualiter superius decernitur in integrum ab omni omine defensare. quod si defendere non potuerimus aut si in eadem monasterio exinde aliquit pro covix ingenium subtraere quexierimus. tunc in dublum eadem offersionis ut supra legitur restituamus in eadem monasterio sicut pro tempore fuerit melioratis aut valuerunt sub extimacione in consimile locas. et nec mihi licead ullo tempore nolle quod voluit, sed quod a me semel factum vel conscriptum est inviolabiliter conservare promitto constipulacione subnixa. Actum in castro ubi ture dicitur feliciter.

Signum manui suprascripto lanterio qui an carta offersionis fieri rogavi ei qui relecta est ut supra.

Signum manuum Johannis. vuilielmi. marani lege viventes romana testes.

Signum man. item Joh. item Maranus testes.

Ego Albertus not. scriptor ujus carte offersionis post tradita complevi et dedi.

(Arch. di Stato).

## VIII.

1077. — Anno ab incarnacione domini nostri jesu christi . millesimo septuagesimo septimo quarto die mensis augusti indicione prima. Monasterio Sancti Michaelis quod est con-

Digitized by Google

structum iuxta castrum et burgum vintimilii super fluvium Rodogie nos Otto et Conradus iermani comites filii quondam item Conradi comitis et donella iugalis infrascripti Ottonis comitis et filia alberti marchionis nos omnes ex nacione nostra lege viventes romana offertores et offeritrix donatores et donatrix ipsius monasterii propterea diximus. quisquis in sanctis ac venerabilibus locis e suis aliquid contulerit rebus iuxta auctoris vocem in hoc seculo centuplum accipiet et insuper quod melius est vitam possidebit eternam . et ideo nos qui supra germani et iugales donamus et offerimus in eodem monasterio saucti michaelis pro animabus nostris et genitorum nostrorum mercede . hoc est insula in parte molendinos et alveis cum aquaductili ibidem habendum ad ipsos molendinos pertinente iuris nostri. quae posita est iuxta fluvium Rodogiae prope ipsum monasterium, fines vero ad istam insulam de una parte vites merlo et guilielmo . et capellano . 'et bono de subteriore capite roca usque ad mansionem guilielmo presbiter. de tercio vero parte fluvio Rodogia. infra iam dictos fines vel coherentias quantum nobis pertinet totum in integrum plenum et vacuum, sibique aliis ad omnia coherentes quae autem ista insula cum edificio de molendinis et aquaductili ad eos pertinente iuris nostri qui supra iermanos et iugales supradicti . una cum accessione et ingressione sua qualiter supra legitur est comprehensa in infinitum. ab hac die in eodem monasterio sancti michaelis vel ad eos abbates vel monachos qui hodie ordinati sunt . vel deinceps in antea ordinati esse debent ad eorum usum et sumptum quicquid voluerint donamus et offerimus et per presentem carta offersionis ibidem habendum confirmamus, faciat exinde abbas vel monachi aut pars ipsius monasterii a presenti die iure proprietario nomine quicquid voluerint sine omni nostra qui supra germani et iugales et heredum nostrorum contradicione . quidem et spondimus atque promittimus Otto et Corrado iermani et donella iugales predicti Ottoni comitis una cum nostris heredibus ad contra infrascripto monasterio vel ipse abbas vel monachos istam offersionem qualiter supra legitur et est comprehensa in infinitum ab omni homine defensare quod si defensare non potuerimus aut si vobis ex inde aliquid per quod vis ingenium subtrahere quesierimus . tunc in duplum eandem istam insulam ad istud monasterium restituimus, et nec nobis qui supra iermanos et iugales liceat ullo tempore 109

nolle quod volumus. sed quod a nobis semel factum vel conscriptum est sub iusiurando inviolabiliter conservare promittimus stipulacione subnixa. Hanc enim cartulam offersionis meae paginam amico notario tradidi et scribere rogavi quam subtus confirmans testibus obtuli roborandum. Actum in castro vintimilio dicitur feliciter.

Signum manuum infrascriptorum iermani et iugales qui hanc cartulam offersionis fieri rogaverunt Ottone coniuge meo mihi consentiente ut supra eique relicta est.

Signum man. Bonvisinus et ugo et guilelmo et bonseniori atque bonfilio.

Amic notarius fuit scriptor illius cartule offersionis ad cujus exemplum haec scripta est ut relegant certe gandulfus scripsit a parte.

(Arch. di Stalo).

## IX.

1079. - Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo septuagesimo nono sexto die mensis octobris indictione quarta. Ecclesia Sancti Michaelis quae est constructa in loco et fundo vintimilio. Ego Spedaldus filius q. domini comitis qui professione xpiana . qui mea lege vivere romana promisi ut quidquid in sanctis ac venerabilibus locis de suis aliquid contulerit rebus iuxta creatoris vocem in hoc seculo centuplum accipiam, insuper quod melius est vitam possidebit aeternam, ideo ego Spedaldus dono et confero in eadem ecclesia monasterio Sancti Michaelis et pro anima mea et filiis meis qui deffuncti sunt mercedem, hoc est omnia mea per qua divisionis de omnibus rebus iuris mei proprietariis quam habere visus sum in comitatu Ventimiliense in loco et fundo Sobolcaro, vel eius territorio, hoc est ipsa mea, quae ordine divisionis de ipsis rebus iuris meis proprietarijs, quibus sunt positis in predicto loco et fundo Subolcaro, vel in eius territorio loco qui dicitur Cunio, coheret eis de duas partes fossatis et de tertia parte cacumen montis salvis alijs sunt coherens, quae autem istis rebus iuris meis proprietariis jacet in pred. loco Cunio supradictis una cum ascensio-

nibus et ingressis suis, et infra istas coherentias omnia mea per quae divisionis mihi obvenit ex parte quidem genitoris et genitricis et per acquisitum, aut per qualecumque ingenium, omnia sicut supra dictum est ab hac die in eadem Ecclesia Sancti Michaelis dono et conferro, et pro presente carta offersionis ibidem habendum confirmo, faciendum exinde parte ipsius Ecclesiae a presenti die iuris proprietario nomine quidquid volueritis sine omni mea vel haeredum meorum contradictione, quiquidem expondeo atque promitto me ego Spedaldus una cum mea uxore debeo componere ista iuris mei quale supra, quae ibi habere videor pro ipsius ecclesiae omnia sicut supra dictum est ab omni homine deffendere, qui si deffendere non potueritis, aut si vobis ex inde aliquid per quodvis ingenium subtrahere quaesierit, tunc in duplum eadem offersio a parte ipsius Ecclesiae restituemus sicut pro tempore melioratae auvalueritis sub estimatione, quae in consimilibus locis: hanc enim carta offersionis meae paginam me Egesse notarius traddidit et scribere rogavit, in qua supra confirmavit testibus et obtulit roborandum. Actum in castro Sancti Romuli.

Signum manus Jstofredus qui et Spedaldus qui hanc cartam offersionis fieri rogavit ut supra.

Signum man. Comparadus et Bonfilius et Marinus omnes rogati sunt testes.

Signum m. Martinus et Johannes Romana rogati sunt testes, eaque rogata est.

Ego quoque me Egesse Not. scriptor cartam offersionis post tradditam complevit et dedit.

(Arch. di Stato) copia.

## X.

Quoniam creavit Deus cuncta visibilia et invisibilia illius ante oculos omnia munda et aperta sunt ad cuius metum omnia subsistunt eo imperante et ordinante non nulli in domo Dei et cœnobio Sancti Michaelis Arcangeli quod est situm prope castro Vintimilii de iure vel rebus suis ordinate cunctis pro redemptione animarum suarum vel parentum suorum secun-

dum quod dominus ait, qui hoc fecerit centuplum accipiet et insuper possidebit vitam aeternam, ex quorum numero praesens adfuit dominus Fondaldus donator et offertor extitit cum filiis suis omnia quae in Conio quod est situm iuxta villam quae nominatur Sepulcrum quantum ille habet vel possidere videtur omnia in integrum; deinde Romualdus cum fratribus suis: Maurus cum uxore sua pro se suis filiabus et Gulielmo Razo et Gulielmus cum fratribus fecerunt cartam offersionis in manibus domini Dalmatii Abbatis in suprannominato Caenobio pro mercede animarum suarum. Et post hos Fredus nepos Fredonis cum patruo presbitero vel aliis fratribus vel sororibus suis; item Martinus et Joannes Barella et Morotus et Joannes Vuttorax a Vallaure Cabra, Martinus de Callobonus filius Tobaldi, Gandolfus de Gorisa de Keufrant, Ribaldus et Marinus Villanus cum uxore sua donationem fecerunt de omnibus quae habent in Cuneo in monasterio Sancti Michaelis Arcangeli in manu domini Dalmatii Abbatis. Willielmus et Ricot et Raynaldus dederunt id quod habebant in Cuneo.

(Arch. di Stato. — cop.).

## XI.

Breve recordationis quod iohannis Cavarie dedit dono et sancti michaelis. et pontio giraldo et ceteris monachis ibidem manentibus. tam presentibus et futuris. hoc est quartonum integrum molendini in quo habitat et medietatem quartoni alii molendini. qui situm est iuxta eiusdem molendinum in quo habitat. In quibus molendinis debet nutricare unum porcum per unumquemque annum totum integrum sancti michaelis. Dedit etiam quod in flumine redoiae a sancta maria de varaie usque in mare nullum molendinum nec ullum edificium faciat nisi per sanctum michaelem et monachis presentibus et futuris ibidem manentibus dedit etiam quaecumque abet et abiturus est post mortem suam. Willelmus de libro test. Petrus manzo test. Gandulfus guisqua test. peregrinus test. petrus boila testes. Joh. molendarius test. martinus pigas testes.

Breve recordationis de donatione quam fecit amaricus prior sancti michaelis . Albelto ruvericio videlicet de una terra quae

Digitized by Google

insula de Garni dicitur et est insula in valle torrentis bevere . quam donationem tali tenore cum consilio fratrum suorum firmavit·ut in vita sua posideret et haberet post mortem vero ruverici ad ecclesiam sancti michaelis . terra ipsa deberet reverti . Testes Banus . Alegrius de presbitero .

Inguil bort . Guiran . Isona . Petrus serairinus .

(Arch. di Stato).

## XII.

1092. — Anno ab incarnacionis domini nostri ihu xpi millesimo nonagesimo secundo quinto decimo kal. de genoarii. indic. prima monasterio sancti michaeli constructo in loco Vintimilio de subregimine monasterio lirinensium. ego andreas filius q. martini qui professo sum ex nacione mea leg. vivere romana. offertor et donator ipsius monasterii praesens praesentibus dixi. quisquis in sanctis ac venerabilibus locis ex suis aliquid contullerit rebus iusta auctoris vocem in hoc seculo centuplum accipiet insuper quod melius est vitam possidebit eternam. ideoque ego qui supra Andrea dono et offero a presenti die in eodem monasterio pro anima mea mercede. eo ordine ut subtus legitur. id sunt omnibus rebus mobilibus et immobilibus iuris mei terra quod nunc habeo aut in antea adquirere vel laborare potuero. ubicumque inventum fuerit per sortem aut per porcionem vel per adquixicionem aut per subcessionem. seu per colibet modo vel ingenio omnia et ex omnibus plenum et vacuum quicquit mihi pertinet vel pertinere videtur, per hanc carta offersionis in eodem monasterio persistat potestatem quem admodum mihi antea pertinuit vel pertinere videtur in integrum. quem autem suprascriptis omnibus rebus mobilibus et immobilibus iuris mei tam quod nunc habeo aut in antea adquirere vel laborare potuero . supra dictum una cum accessionibus et ingressoras eorum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius legitur in integrum . ab hac die in eodem monasterio dono . cedo . confero et per presente hanc carta offersionis ibidem habendum confirmo . et faciant prior et monachi . qui nunc et pro tempore in eodem monasterio constituti vel ordinati 113

Vise, S. II, T. VIII.

Digitized by Google

fuerint quicquit voluerint eo tamen ordine si comutare volucrint, habeant licentiam et potestatem commutare, tamen secundum rectitudinem, pro anime meae mercede sine omni mea et heredum meorum contradicione. Equidem espondeo atque promitto me ego qui supra Andrea una cum meos heredes parti ipsius monasterii aut cui pars ipsius monasterii dederit ista offersionis qualiter superius legitur in integrum ab omni omines defensare quod si defendere non potuerimus aut pars ipsius monasterii exinde aliquis per covis ingenium subtrahere quexierimus tunc in duplum eadem offersio parti ipsius monasterio aut sui parti ipsius monasterio dederit restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub estimacione, hanc enim carta offersionis paginam danielius notarius tradidi et scribere rogavi in qua eciam subter confirmavi testibusque adtuli roborandam. Actum in eodem monasterio feliciter.

Signum manus suprascripti Andrea qui hanc cartulam offersionis fieri rogavit eique relecta est ut supra.

Signum man. riculfo et riperto seu tomado lege viventes romana testes.

Signum man. Gandulfo et Piligrino testium.

Ego qui supra danielius notarius scriptor uius carte offersionis post tradita complevi et dedi.

(Arch. di Stato).

#### XIII.

1096. — Anno ab incarnacione domini nostri Jes. xpi millesimo nonageximo sexto . decimo die mensis madii indicione tercia decima . monasterio sancti michaelis constructum foris et prope burgo vintimilii ego leda filia q. genoardi quae professa sum ex nacione mea lege vivere romana offertrix et donatrix predictis monasterii presens presentibus dixì . quisquis in sacris ac venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus iuxta auctoris vocem in hoc seculo centuplum accipiat insuper et quod melius est vitam possidebit eternam . ideoque ego qui supra leda dono et offero a presenti die in eodem monasterio pro anime meae mercede . id est pecciam

de vinea cum terra gerba simul tenente mea secundum usum et consuetudinem uius terrae que habere visa sum in valle bevera et in loco ubi dicitur bevera, coeret ei tamen ad predicta pecia de vinea cum area ubi extat quamque ad terra gerba simultenente ad super totum de duabus partibus via publica. de tercia parte vinea et terra de eredes altruda infra iam dictas fines et coerencias omnia in integrum plenum et vacuum. quia ante ista pecia de vinea cum terra gerba simul tenente supradicta una cum accessione et ingressu seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter superius legitur in integrum . ab ac die in eodem monasterio sancti Michaelis dono et offero et per presentem mee cartam offersionis ibidem abendum confirmo, ita ut faciant exinde monachi et clerici qui ibidem cotidie deo deservierint ad eorum usum et sumptum quicquid voluerit sine omni mea et eredum meorum contradicione pro anime mee mercede, et nec mihi liceat ullo tempore nolle quod volui et quod a me semel factum vel quod scriptum est inviolabiliter conservare promitto cum stipulacione subnixa, anc enim cartulam offersionis pagine ioannis notarii sacri palacii qui vocatur ardoinus tradidi et scribere rogavi in qua subter confirmavi testibusque optuli roborandam . actum in burgo vintimiliensi feliciter .

Signum manus Leda qui anc cartam offersionis fieri rogavit ut supra eique relecta est.

Signa man. Guillelmi et Gandolfi et Gairaldi test.

Signa man. martini et ugonis omnium lege vivencium romana test.

Ego qui supra ioannis not. sacri palacii qui vocatur ardoinus scriptor uius cartulae offersionis post traditam complevi et dedi.

(Arch. di Stato).

## XIV.

1140. — Cartulam donationis et finis et transactionis et refutationis facio ego Obertus Vigint. comes . nominative de hoc quod habebam in vigintimilio et in comitatu die illa qua civitas com. januae fuit reddita . ab hac die com. jan. dono . refuto et transaggo et per presentem hanc cartulam donationis et refutationis habendam com. jam. confirmo faciendum 115

a presenti die quidquid voluerit sine omni mea qui supra Obertus et heredes meorum contradicione et promitto me ego qui supra Obertus comes una cum meis heredibus com. jau. istam donationem et transactionem ab omni homine defendere quod si defendere non potuerimus in duplum promittimus emendare. Actum in capitulo sexto mensis Augusti indictione nona. Anno MCXL.

(Liber iurium. - Reip. Jan.

## XV.

1145. — Eugenius episcopus servus servorum Dei . dilectis filiis Hugoni Lirynensi abbati eiusque fratribus salutem et apostolicam benedictionem. Quoniam per nos omnia ecclesiastica negotia exercere non possumus, fratribus nostris de quorum discretione, confidimus, quedam pro loco et tempore terminanda committimus. Qualiter itaque controversia que inter Vigintimiliensem ecclesiam et Lirinense monasterium diutius agitata est. per fratres nostros videlicet Guidonem presbyterum cardinalem Sancti Laurentii et Damasi Guidonem Sanctorum Cosme et Damiani . et Johannem Sanctae Mariae Novae diaconos cardinales ex mandato nostro terminata sit litterarum memorie duximus commendandum. Conquerebaris siquidem . fili abbas et fratres tui quod canonici Vigintimiliensis ecclesie in ecclesia Sancti Michaelis extra muros civitatis . contra voluntatem tuam et fratrum tuorum . defunctis fidelibus in missis et aliis obsequiis divinis vobis exclusis exequias exhiberent . et in eiusdem ecclesie cimiterio eosdem sepelirent. et quod in eodem cimiterio quandam ecclesiam iniuriam vestre ecclesie reedificassent et quod de propriis laboribus vestris quasdam decimas a vobis exigerent . et quod in festivitate Sancti Michaelis eo quod ad eandem ecclesiam processionem faciebant et sollempniter ibi divina celebrabant. refectionem quererent quam aliquando per violentiam extorsissent. E contra episcopus cum canonicis hec omnia sibi competere de jure et consuetudine multis rationibus asserebant. dicebant enim. cimiterium Sancti Michaelis commune esse et ad ecclesiam maiorem pertinere ideo quod infra civitatem propter loci angustias esse non potuisset. et ecclesiam

suam hanc consuetudinem in ecclesia Sancti Michaelis et eius cymiterio semper habuisse decimas usque ad hanc controversiam sine contradictione recepisse et in festivitate Sancti Michaelis et se aliquando, et majores suos sepe numero in officiis et beneficio honorifice receptos esse. Predicti itaque fratres. auditis hinc inde questionibus et responsionibus et diligenter inquisitis, communi utriusque partis assensu, ex mandato nostro ut diximus, per concordiam statuerunt quod de cetero Vigintimiliensis episcopus et canonici in ecclesia sancti michaelis et eius cimiterio fidelibus defunctis exequias simul cum monachis secundum antiquam consuetudinem exhibehant . ecclesia que in ipso cimiterio noviter erecta est destruatur . et quod a canonicis ibi additum fuerat ab eisdem asportetur lapides vero antiqui parietis inter utrosque dividantur. Pro refectione quoque eiusdem sollempnitatis et pro decimis propriorum laborum in molendinis predicti monasterii qui iuxta eandem civitatem sunt perpetuo gratis moliatur omne granum quod ad opus canonicorum et sibi assidue serventium necessarium est, excepto consueto beneficio molendinarii. Quia igitur nostri officii est fratrum nostrorum bene gesta firmare atque paci ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum paterna sollicitudine providere eandem concordiam Sedis Apostolice firmamus et ratam manere censemus. Si quis autem contra huius nostrae confirmationis paginam temere venire temptaverit indignationem Omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius incurrat.

Data Sutrii, tertio idus Maii.

(Arch. di Stato).

## XVI.

1152. — Anno ab incarnacione domini nostri iesu xpi millesimo centesimo quinquagesimo secundo . mense decembris . x die indictione . . . . bonorum hominum presencia quorum nomina subtus leguntur . visa lite et discordia de peticione quam aldebertus prior monasterii sancti michaelis de vintimillio faciebat adversus comune de vintimilio de insula de gorretis . supra vintimilium que est dicte ecclesie sancti michaelis et de coherenciis eius consules vintimilii robertus trigintamogia . 117

et anselmus balbus et ugo nera et fulcus saxo qui possessiones habebant iuxta dictam insulam de voluntate comunis vintimilii suo sacramento diffinierunt dictam insulam . et dixerunt quod dicta insula sicut incipit versus septentrionem ad vites merlo subtus cagalono et guillelmo et capellano. et venit decendendo ad ripam sancti Stephani et de dicta ripa iuxta possessiones dictorum consulum sicut vadit via que est inter dictas possessiones et bedale molendinorum dicte ecclesiae sancti michaelis et vadit ad rupem dicti fulconi saxi que est super portam paramuri et clauditur ad portam lacus . et ex alio latere versus . . . . sicut claudit aqua redoie versus roolinum et iungitur subtus dictam portam lacus esse monasterii sancti michaelis cum omnibus que in ea sunt sive culta . sive inculta preter possessiones Beatae Mariae que sunt subtus sanctum stephanum . et hoc ideo dicti consules ita iudicaverunt . diffinierunt et sententiaverunt quia sciebant per privilegium comitum dominorum de vintimilio et per possessionem quod monasterii sancti Michaelis erat . quam sententiam et diffinitionem dictus aldabertus et comune vintimilii laudaverunt ut dictum est in ipsos consules. Acta in civitate vintimilii feliciter ante ecclesiam in parlamento . propterea huius rei testes sunt W. Saxo . W. Bonabella . W. Barbasoura, Bonus Segnoretus et rebufael, Ugo Curlo, ramundus prior. Otto barista. Fulco Rozi et conradus aroza.

Ego petrus iudex mandato dictorum consulum interfui et scripsi.

(Arch. di Stato).

#### XVII.

1156. — Anno ab incarnacione domini nostri jesu xpi. M. c Lvi die un mensis martii, indic. xun (l'indizione si vede alterata). Bonorum hominum presencia quorum nomina subtus leguntur. visa litte et bene contestata de insula de gorretis quae est sancti michaelis in qua obertus montapone a propetate sobrinorum et parentum ciliane usque flumen rodoie. et iohannes nata. et iohannes valentie. et ardoinius boccafessa. et ramundus viro. et ramundus arnaudus et paganus. et willielmus sax. et conradus aroza. et anfossus

condemal. se habere aliquid ius dicebantur. consules. scilicet Obertus terginta modia. Otto balbus. Wilielmus bursa. Ugo curlus et Ramundus prior de vintimilio dixerunt et indicaverunt quod omne quod est in insula de gorretis, sicut est a porta lacus usque ad cagalono . et a bedali molendiniorum ex parte podii de Api usque ad flumen rodoie versus roolinum preter possessiones beatae mariae et sancti stephani est et esse debet monasterii et ecclesiae sancti michaelis de vintimilio . et ad dimittendum quod petebatur monasterio sancti michaelis ipsos obertus montapone et omnes alios superius nominatos condempnaverunt. et omnia quod predicti petebant et quae sunt infra dictam insulam terminatam ut supra cum acqueductibus monasterio sancti michaelis iudicaverunt. Acta in civitate Vintimilii feliciter in curia dictorum consulum. huius rei testes sunt. Arnaldus de porta. Alcionus. W. trigintamodia. Ranaldus amedeus. W. Lecar . elionus bonabella . Ramundus prior . et bertramus

Ego petrus iudex . mandato dictorum consulum interfui et scripsi .

(Arch. di Stato).

#### XVIII.

1157. — Ego Guido Guerra Comes Vintimilliensis dono comuni Januae Roccambrunam. golbi. poipini. pennam. casteglonum. brochu. cespeel. lameor. brelh. lapennetam. saurcium. labrigam et tendam cum pertinenciis suis et promitto per me meosque heredes supra dictam donationem omni tempore firmam habere nec impedire comuni vel ei aut eis qui pro comuni ea tenuerint vel habuerint possessionem. inde me tradidisse confiteor Oberto Spinule pro comuni hoc tamen salvo quod post meum decessum ferraria habeat in usufructu Penne donationem quam ei feci. Actum in capitulo Sancti Laurentis MCLVII tercio kal. sept. indictione quarta. consilii convocato et inde testibus appellatis etc.

(Liber iur reip. jan.).

119

## XIX.

1157. — Ab hac die in antea ego Guido Guerra comes Vintimilliensis ero fidelis comuni januae sicut legalis vassallus suo domino . nec ero in consilio vel in facto quod comune januae perdat aliquam terram quam nunc habet vel de cetero habuerit et si acciderit quod inde aliquid perdat . bona fide cum meo posse adiuvabo comune recuperare id in laude consulum comunis januae qui tunc fuerint et salvabo universos homines districtus januae et res eorum in toto posse meo et homines omnes meos faciam iurare fidelitatem comuni januae in laude consulum comunitatis et tenebor sacramento huius nove compagne et aliarum compagnarum januae sicut in brevi ipsarum continebitur. Actum est hoc in pleno parlamento ubi nominatus comes predicta die hoc sacramentum iuravit de nominata donatione a predictis consulibus feudi nomine investitur per se et per suos heredes insigna rubra ei propterea tradita. ab ipsis consulibus. postmodum prefatus comes presentia consulum comunis . rogeronis et boiamondi de odone consulum placitorum, ansaldi quoque de Nigrone, iuraverunt fidelitatem comuni in perpetuo omnes inferius scripta. et quod non erunt in facto vel consilio quod comune januae perdat aliquod castrum vel aliquam terram . et si cognoverint quod comunis januae debeat perdere aliquod castrum vel terram. quam cito poterint manifestabunt id consulum com. jan. vel castellano vigint. et quod salvabunt omnes homines districtus jan. et res eorum in toto suo posse. quodque non facient sacramentum nec pactum quod sit contra comune januense.

De poipino iuraverunt etc.

De penna iuraverunt etc.

De cespeel iur. etc.

De Roccabruna iur. etc.

(Liber iur. Reip. Jan.).

## XX.

1174. — Anno dominice incarnacionis MCLXXIIII indic. III, sexto kal. septembris. Visa lite et querimonia quae verteban-

120

tur inter merlum sancti romuli, et priorem sancti michaelis vintimilii Joffredum de scrocs de dricto unius pecie de terra laboratoria quam tenere visus est predictus merlo in vallebona cui coheret ex una parte versus mare terra sancti ampelij . ex alia terra de passerinis . ex alio latere terra heredum Guillelmi ogerii. de qua terra quae est inter hos fines et coherentias predictus merlo temere denegabat drictum iam dictae ecclesiae sancti mich. Unde consules. Oto curlo. Gulielmus speron. Obertus alfarda. Gandulfus caisol. Guillelmus tortella: visis alligacionibus et examinatis ante eos. et per bonos testes et idoneos qui bene sciebant huius rei veritatem quos predictus prior cum fratribus suis ostendit ante eos et per plures raciones cognoverunt esse de iure . et laudaverunt predictum drictum ecclesiae sancti micaelis et ministris eius in perpetuum, et iam dictum merlum ab ipso dricto penitus condempnaverunt, ita ut nec ipse nec heredes eius nec ullus alius masculus nec femina de dricto predictae terrae ammodo contra ecclesiam sancti michaelis nec contraministros eius tam monachos quam laicos fratres ullam possint facere requisitionem . nec contrarietatem . Testes Vguezum . Oto . constantius Obertus nata . Robaldus assalli . Rustigo. Guillelmo sismundi. Gotifredus de penna. Fulco ingilberga. Olricus eius filius.

Ego Celonius notarius et scriptor rogatus a consulibus scribere scripsi.

(Arch. di Stato).

#### XXI.

1177. — Anno dominice incarnacionis millesimo centesimo septuagesimo septimo indictione decima . sexta kal. marcii . Commutatio bone fidei noscitur esse et contractum ut vice emptionis obtineat firmitatem . eodemque nexu obliget contrahentes . Placuit itaque et bonam voluntatem inter dominum Otonem commitem vintimilii . nec non et dominum laugerium abbatem sancti honorati et dederunt unus alteri de suis rebus vicissim causa commutationis ideo in primis dominus abbas voluntate et auctoritate tocius sancte congregationis sui cenobij lirinensi et monacorum secum degencium . vide-

licet Joffredi de scrocs prioris de monasterio sancti micaelis vintimilii et auctoritate Gulielmi bertrami prioris saurgii. Beraldi prioris carnolensii. Raimundi rai sacristi lirini. Salomonis. Ugonis gilii. augerii et ceterorum monachorum et laicorum fratrum dedit et investivit domino Otoni Commiti totum quod habebat de comptile in tota marca albingane ecclesia sancti micaelis vintimilii. ab aqua Armene usque ad Pream . et a collibus jugum usque in mare . per helemosinam commitum predecessorum equidem et ad invicem recepit ipse dominus laugerius lirinensis Abbas causa commutacionis ab eodem domino Otone commite ad partem ipsius monasterii similiter braidam totam de Clusa ad Garravanum cum toto hoc auod poterit abbas et prior invenire per circuitum quod fuisset unquam de ipsa braida . et quod pertineat ei . et medietatem de prato vintimilii ultra pontem scilicet totam porcionem predicti domini Otonis commitis. Has denique res supra nominatas et commutatas una cum accessionibus et ingressoribus earum qualiter superius legitur in integrum sibi unus alteri parti per hanc paginam commutacionis tradiderunt, facientes exinde Abbas et successores eius comes et heredes eius aut cui daret quicquid voluerint. absque omnium contradictionem hominum, et nec eis liceat ullo tempore nolle quod voluerunt sed quod ab eis semel factum vel quod scriptum est inviolabiliter conservare promiserunt. Actum est hoc in Vintimilio . in domo et claustro sancti michaelis feliciter.

Signun manuum commutancium videlicet domini laugerii Abbatis supra nominati cum supradictis prioribus et monachis suis et domini Otonis commitis qui hanc cartam commutacionis fieri rogaverunt, ut supra.

Signa man . testium Otonis curli . filii eius ugonis . prioris uteri . filiorum eius Raimundi et Fulconis . Guilielmi saonensis. Viviani de Oberto nobiles omnes lege romana viventes .

Ego Celonius Not . scriptor huius cartule commutacionis post traditam complevi et dedi .

(Arch. di Stalo).

## XXII.

1177. In christi nomine Amen. Noverint tam presentes quam futuri in perpetuum quia causa quae inter canonicos Sanctae Mariae Vintimilii et monachos Lirini super exequias monacorum sive devotorum infra parrochiam moriencium et non infra claustrum, vertebatur din ventilata ex consensu utriusque partis, in presencia domini stephani vintimilii episcopi et eiusdem civitatis consulum noscitur, et hoc fine per transactionem terminatae. Causa siquidem talis erat. predicti quidem canonici conquerebantur quod predicti monachi qui in ecclesia beati michaelis et iuxta muros civitatis vintimilii sita morantes possessionem parrochiae suae sub ocasione monachorum in eodem parrochia moriencium turbarent et contra ius cum incenso et aqua benedicta et sacris vestibus revestiti ad exequias exercendas intrarent. E contra prefati monachi ex consuetudine et de iure sibi licere asserebant, eo quia consueverant. et quia ex quo parrochiani vintimiliensis ecclesiae monachi sive monache devoti sive devote efficiebantur, a jure parrochialis ecclesiae liberabantur, et juri monasterii predicti sive predicte subiciebantur. et sic horum mortuorum exequias eis competere dicebant. Predictus vero episcopus Stephanus et consules scilicet Arnaldus de la porta. Altionus . Guillelmus trentamoia . Rainaldus Amedeus . Guillelmus lecar . ex consensu utriusque partis stare eorum arbitrio permittentis, pro bono pacis laudaverunt ne monachi prefati infra parrochiam ecclesiae vintimilii ammodo cum incenso et aqua benedicta, et sacris vestibus revestiti sub ocasione monachorum mortuorum intrent, sed ad monachum suum secundum regulam beati benedicti et statuta sanctorum patrum in presencia episcopi vel eius vicarii factum ut ad altum parrochianum laicum soliti sunt venire cum canonicis vel clericis veniant, canonici de domo et parrochia sua exercendo exeguias predictum monachum extrahant. et ad ecclesiam cum monachis eum deferant. et ibi more solito vigiliam cum monachis celebrent. Et si invitatus fuerit prepositus vel canonicus vel eorum capellanus ad missam celebrandam cantent ad altare beati iohannis, prior vel monachus ad altare beatae mariae magdalenae in confessione, ita quod neuter 123

cantet in altare beati michaelis vel beati petri . finita missa prior cum monachis suis ad sepeliendum monachum suum exequias expleat . si vero prepositus vel canonicus vel eorum capellanus invitatus non fuerit prior vel monachus ubi vult cantet . et monachico more monachum suum vel monacham devotum vel devotam sepeliat. Vivum autem monachum et secundum regulam beati benedicti et secundum canonem et statuta sanctorum patruum in presentia episcopi vel eius vicarii factum monachi liberam habeant potestatem extrahendi et portandi ad monasterium suum sine canonicis. Ut autem huiuscemodi transactionis pactum firmum in perpetuum maneat . huiusmodi paginam predictus venerabilis S . et prenominati illustres viri consules suis sigillis comuniri iusserunt. Penam siquidem centum librarum in transgressorem . idest qui scienter prudenterque huius licite transactionis fidem ruperit statuentes. Quae siquidem paena illi parti quae placito non resultaverit omnino prestabit rato nihilominus pacto prescripte transactionis.

Ego Celonius Not. precepto domini episcopi et illustrorum virorum consulum hanc paginam huius pactionis scripsi. Anno dominice incarnacionis MCLXXVII Indic. X in mense Junio.

(Arch. di Stato).

#### XXIII

1305.1177. In nomine domini Amen. Frater Sicardus prior Ecclesiae sancti michaelis constitutus in presencia Domini Guillelmo de Baraditis iudicis Comunis Vintimilii sedentis pro tribunali etc. coram testibus infrascriptis presentavit et exibuit instrumentum infrascriptum dicto domino Judici et petit et requisivit ab eo quod sibi placeret pro me Guillelmo de Sarzano Not. infrascriptum facere exemplar in publicam formam redegi ut solemniter publicatum sit in perpetuum valiturum non obstante si iam fortunato casu dominium nostrum devastaretur vel aliquo modo perderetur. hoc ideo requisivit publicari et in formam publicam reddegi quoniam lungissimus tempus est quod fuit factum dictum instrumentum et dubitatur si amitteretur quod postea non posset reperiri Cartula-

. 124

rius sive protocolus Notarij qui ipsum scripsit et propter vetustatem instrumenti sive ipsius instrumenti obscure facte sunt et cotidie fiunt et videantur corrumpi detrui et deleri. Ita quod infra praesentem tempus comodo et de facili non possent legi . . . . Ego Guillelmo de Sarzana Not. Sacri Imperii et scriba Comunis Vintimilii dictum instrumentum scriptum manu Celonij Not. Anno dom . ab . incarn . millesimo centesimo septuagesimo septimo munitus duobus sigillis cere albe ac corrigis nigris pendentibus unus quorum erat domini Episcopi Vintimilii in quo erat sculpta quaedam imago episcopalis tenens pastoralem in manu sinistra et litere dicti sigilli sunt S. Stephani Epi . Vint . aliud vero sigillum erat consulum vintimilii in quo est sculptus quodam Leo et litterae dicti sigilli sunt S. Consulum Vint . . . . MCCCV . x sept.

## Seguono le firme di 7 notai.

1177. — In Xpi nomine Amen. Noverint tam presentes quam futuri quia cause quae vertebantur inter Dominum Augerium Monasterii Sancti Honorati de Lirino et Obertum Entraversat et Odonem Balbum Sindicos et actores civitatis Vintimilii coram Domino Stephano Episcopo et Arnaudo de Porta. Alcione. Guillelmo Trentamoia. Rainaldo Amedeo. et Guillelmo Lecar Consulibus Vintimilii. ab ipsis partibus advocatis et receptis communibus iudicibus terminate fuerunt ut inferius continetur. Causae siguidem tales erant de territorio et inridicione Vintimilii et debebant sicut ceteri homines de Vintimilio contribuere in obsequiis et avariis dictae universitatis. quod dominus Abbas negabat et dicebat quod dictum castrum et eius homines et territorium erant proprii iuris et dominii Monasterii Lirinensis . et nullus habebat iuridicionem aliquam in dicto castro et eius territorio aut hominibus nisi monasterium Lerinense . et territorium dicti castri erat divisum et terminatum a territorio Vintimilii. sicut dicto monasterio donatum et terminatum fuerat per dominum Guidonem quondam comitem et dominum Vintimilii et dicti Castri de Sepulcro quod per privilegium bullatum bulla dicti comitis comprobabat . item dicebat et petebat dictus Abbas ab ipsis sindicis quod omnes possessiones cultae et incultae quae sunt in terra seu braida quae massatorta dicitur et omnes possessiones et terrae cultae et incultae. domus, molendina et orta quae sunt a porta lacus 125



vintimilii usque ad podium et usque Apium et Cagalono et flumen Rodoie et clauditur ad dictam portam Laccus et omnes aqueductus fluminis Rodoie a dicta porta Laccus usque ad Beveram sunt propriae iurisdictionis et dominii Monasterii Lirinensis et predicta per dictos dominos Episcopum et consules sibi nomine Lirinensis monasterii adiudicari petebat . quod dicti sindici quantum ad inrisdictionem penitus et in presenti quantum ad totam proprietatem negabant, dicti vero Dominus Episcopus et Consules auditis petitionibus et responsionibus utriusque partis et receptis testimoniis Ugonis Curli. Otonis Bonabella - Fulconis Belaverij . R . Bolferii . Wilielmi Saisi . Colradi Castella . Petri Rostagni . R . Prioris . R . Saonesii . Petri Paerii . Oberti Cape . et Petri Envio . quorum testimoniis utraque pars contenta erat et eis stare promiserant . dictas questiones sentenciaverunt et sentenciando dixeruut. quod castrum de Sepulcro et eius territorium sicut incipit in capite montis Nigri ad locum qui dicitur Elesebella et descendit per vallonum dicti montis ad passum del Gargo et inde ad roccam scuram, et de dicta rocca decendit ad passum de lalona et progrediens in sursum per vallonum de Batalho usque ad territorium Castri de Junco est proprie iurisdictionis et dominio Monasterii Lirinensis et homines dicti castri non tenentur ex aliqua iurisdictione prestatione seu avaria parere nec respondere Comuni Vintimilii nisi delinquissent in territorio vintimilii. De terris et possessionibus Massetorte dixerunt et sententiaverunt quod sunt et sint monasterii Lirinensis . sed homines Vintimilii in locis non cultis agregatis de vitibus. vel ficubus. vel blado possint pascere cum suo averi. De terris vero quod dictus Abbas petebat a Vintimilio usque ad Podium et Apium et Cagallono et Flumen Rodoie dixerunt et sententiaverunt quod molendina prata. orti et terrae cultae et incultae quae sunt a Porta Laccus et itur insursum subtus rupem Paramuri et per viam quae est super bedale molendinorum Ecclesiae Sancti Michaelis et subtus Sanctum Stefanum et ex alia parte versus Rolinium sicut sunt arbores popli positae in ripis pratorum iuxta dictum flumen et descenditur ad equalitatem dictae portae . cum domibus . terris et ortis oliveti sancti Mich, sunt et sint monasterii Lirinensis exceptis possessionibus Beatae Mariae et Sancti Stephani quae sunt ante sanctum Stephanum. Aliae autem possessiones petitae a dicta via et supra versus montes per 126

dictum Abbatem . sint illorum qui eas possident . quae habuerunt ab ipso monasterio in cambium pro Massatorta, nisi dictus Abbas aliud probaverit de ipsis. De aqueductu aquae Rodoiae sentenciaverunt quod dictum monasterium possit libere de Flumine Rodoiae a dicta Porta Laccus usque Beveram pro suis molendinis et ortis aquam accipere quantumcumque et ubicumque voluerit et adducere eas per terras medio positas ad sua molendinia et ortos et ex hoc de aqueductu Rodoie sit dictum monasterium contentum. Omnes alias questiones quas ipsae partes habebant ad invicem remissionem inter partes fecerunt. Actum est hoc in civitate Vintimilii in publico parlamento convocato ante fores Ecclesiae Beatae Mariae. Testes adfuerunt Berardus prepositus et Ugo Curlus Canonicus Vintimilii. Obertus Trentamoia. B. Curlus. R. Prior. Johannes Judex . Elionus Bonabella . G. Saisus R. Bolfiat et R. Saones . omnes lege romana viventes.

Ego Celonius Not. precepto Domini Episcopi et illustrum virorum Consulum predictorum hanc cartam eorum sententiae scripsi.

Anno Dominicae Incarn . MCLXXVII . ind . X . tercio idus Julii et eorum sigillo sigillavi et dedi.

(Arch. di Stato).

#### XXIV.

1181. — Lucius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis abbati et monachis Lerinensis salutem et apostolicam benedictionem. Vidimus scriptum auctenticum bone memorie. Manfredi quondam Prenestiny episcopi ex tenore cuius nobis innotuit. quod cum causa que inter vos et episcopum et canonicos vigintimiliensis emerserat ed eius audientiam cum in Lumbardia legationis fungeretur officio pervenisset. tandem vos et pars adversa compromisistis in eum. Ipse vero de consilio venerabilis fratris nostri. Saonensis episcopi et aliorum clericorum qui assistebant illi. litem compositione sopivit et compositionem scripto curavit et sigillo proprio confirmare. unde quoniam ea que per legatos Romanae Ecclesiae concordia vel iudicio ratione previa statuuntur in sua debent fir-

mitate consistere. nos vestris postulationibus inclinati compositionem prescriptam sicut in auctentico scripto legati habetur, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Tenor autem scripti talis est . Manfredus Dei gratia Sanctae Romanae Ecclesiae diaconus Cardinalis apostolicae sedis legatus, suis venerabilibus fratribus. Stephano Vigintimiliense Episcopo et eiusdem ecclesiae canonicis . atque Raimundo Abbati Lirinense ac eiusdem ecclesiae capitulo . Salutem in perpetuum . cum . ex mandato domini pape Alexandri tam in Lombardia quam in Provincia legacione fungeremur, vos fratres canonici apud Vigintimilii in presentia nostra conquesti estis de monachis Lirinensis qui morantur in ecclesia beati michaelis de hoc videlicet quod monachi invitati a laicis presumebant cantare missam pro defunctis dum episcopus vel canonici cantarent missas in exequijs mortuorum et inde fiebat immoderatus clamor vocum, et populi divisio. Perduxistis autem plures testes quibus probavistis quod hoc inceperat a discordia prepositi et canonicorum et occasione illius discordie. E contra abbas et fratres qui cum eo erant . multis testibus probaverunt quod hoc de longa consuetudine habebant. Item conquesti estis apud dominum papa quod eiusdem ecclesiae monachi recipiebant parrochianos vestros in nativitate Domini. parasceve. pasca et pentecostes . sed cum ex confessione utriusque partis . et ex vulgari fama acceperimus . quod omnes cives Vigintimilii essent parrochiani vestri. tamen abbas multis testibus probavit . quod frequenter in illis solemnitatibus aliqui illis parrocchiani vestri missas audiebant et ibi comunicabant sine contradicione episcopi vel vestra. Videntes itaque tantam varietatem testium, et quia pax inter vos melius per concordiam quam per sententiam potest servari utrique parti consulumus ut se arbitrio nostro supponent. Ipsum etiam episcopum rogavimus ut tam pro se quam pro canonicis arbitrio nostro staret, qui se in causa non constituerat auctorem. Conquerebatur tamen nobis extra iudicium quod dum illuc iret ad benedicendum ramos palmarum non recipiebatur a monachis in processione. Vos vero habito consilio advocatorum et aliorum compromisistis frater episcope et canonici stare arbitrio nostro. Nos itaque habito consilio venerabilis fratris nostri Guidonis Saonensis Episcopi et aliorum proborum clericorum qui assistebant nobis . consideratis depositionibus et non pu-

blicatis. pro bono pacis arbitrati sumus. ut quando episcopus ibi cantat missam in exequiis mortuorum, si invitatur mouachus cantare missam non incipiat eam nisi post oblationem populi episcopo factam . hoc idem sit cum prepositus cantat . Cum vero aliquis canonicorum cantaverit, tunc similiter poterit cantare . ita quod canonicus cantet in maiori altari et monachus in alio . ita plane quod vox eius non impediat episcopum vel canonicum. hoc idem et de capellanis canonicorum dicimus, cum vice canonicorum missas cantaverunt, si autem episcopus, prepositus vel canonicus ante missam expleverit expectetur prior vel monachus. ut similiter reliquum officium exequiarum celebrent. Episcopum vero in ramis palmarum monachi honorifice pulsatis campanis in processione recipiant. aquam , vinum , incensum , hostiam in missa et ornamenta preparabunt ut honore se vicissim preveniant. Et quamvis Vigintimilienses parrochiani vestri sint . tamen si ex necessitate aut aliqua devotione aliqui parrochiani vestri aliquando in predictis festivitatibus. illuc ire voluerint. monachi possent eis missas celebrare, et comunionem dare, nisi essent excomunicati vel interdicti. Nec hoc in huiusmodi casibus parrochianis vestris inhibebitis nisi esset talis qui hoc ex usu vellet sibi usurpare . et ita parrochiale ius vobis auferre. Cum autem episcopus, prepositus, et canonici, seu eorum capellani pro defunctis cantaverint comunitas populi eorum missas audiat. Si vero aliquis de populo missas abbatis, vel prioris seu monachorum audire ut ibidem offerant voluerint audiant. Ut autem huius scripti nostri pagina in posterum observetur. eam sigillo nostro duximus muniendam. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit . indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, se noverit incursurum. Dat . Velletri XV kal . Feb .

(Arch. di Stato).

#### XXV.

1187. — Urbanus episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio. preposito Ecclesie vigintimiliense salutem et apostolicam benedictionem. Ad audientiam nostram pervenit quod tam

Misc. S II, T. VIII.

Digitized by Google

dilecti filii Abbas et conventus monasterii sancti honorati Lirinensis grassensis diocesis quia predecessores eorum Castra. grangias, decimas, terras, prata, nemora, vineas et quedam alia bona eiusdem monasterij datis super hoc litteris factis renunciationibus et prestitis iuramentis nec non et penis adiectis in enormem lesionem ipsius monasterii, nonnullis clericis et laicis aliquibus eorum ad vitam . quibusdam vero ad non modicum tempus et aliis perpetuo. ad futuram. vel sub censu annuo concesserunt. quorum aliqui super hiis litteras confirmationis in forma communi a sede apostolica impetrasse dicuntur. Quia vero nostra interest lesis monasterijs subvenire. discretioni tuae per apostolica scripta mandamus quatenus ea que de bonis eiusdem monasterij per concessiones huiusmodi alienata inveneris illicite vel distracta non obstantibus iuramentis.litteris.penis.renuntiationibus.seu confirmationibus supradictis ad ius et proprietatem ipsius monasterii studeas legitime revocare. contradictores per censuram ecclesiasticam appellacione postposita compescendo. Testes autem qui fuerunt nominati. si se gratia. odio. vel timore subtraxerint. censura simili appellacione cessante compellas veritati testimonium perhibere.

Datum, apud urbem veterem viii Id. dec. Pontificatus nostri anno secundo.

(Arch. di Stato).

130

#### XXVI.

1192. — In nomine Xpi. Anno a nativitate eius MCLXXXII ind. x die vero XII dec. In curia consulum Victimilii. Videlicet obertini triginta modia. Mauri. anselmi balbi. et W. Bursa. Visa lite et discordia de peticione quam faciebat Aldebertus prior sancti michaelis de Victimillio adversus Conradum Nonclar de quartono vineae de Auringuana et de occupacione quam fecerat in via iuxta bedale molendinorum sancti michaelis et ultra bedale in insula de Gorretis. et qui accipiebat aquam de dicto bedale sancti michaelis sine voluntate dicti prioris ad ortum quem habebat in sua terra. predicti consules Obertinus. Maurus. Anselmus et Willelmus sentenciaverunt et iudicaverunt omnia predicta esse ecclesie sancti

michaelis et condempnaverunt ad dimittendum predicta dictae ecclesiae sancti michaelis ipsum Conradum Naucler. et dixerunt et sententiaverunt quod nullus potest rumpere nec minuere viam quae est inter bedale molendinorum sancti michaelis et terris quae sunt versus podium de Api. nec ultra bedale predictum in dicta insula de gorretis aliquid possidere. nec ab aliqua parte dicti bedalis aquam de dicto bedale accipere sine licentia prioris sancti michaelis. Actum in curia dictorum consulum apud victimilium feliciter. Aldebertus durbeo. Ugo Curlo. Raimundus prior. petrus Curlo. Otto barista. W. Sax. Fulco Rai. Conradus Aroza et Raimundus paganus sunt testes. Ego Albertus Mazuchus cancellarius et not. precepto supradictorum consulum scripsi.

(Arch. di Stato).

## XXVII.

1197. — In nomine Dom. Amen. Ego Guillelmus Monacus Sancti Poncii Abbas consensu et voluntate Faraudi eiusdem monasterii atque Sanctae Reparatae prioris, confiteor me dedisse tibi Guilelmo Ficui notario recipienti nomine Com. Januse quartam partem pro indiviso in qua parte voluerit totius podii de Monacho et com. Jan. deinceps habeat et teneat et quicquid voluerit faciat . ita tamen quod com. jan. teneatur mihi et meis successoribus salvare et mantenere totum aliud ius quod predictum monasterium ibi habeat. possessionem tibi nomine com. jan. tradidisse confiteor et te investisse cum quodam ligno palme et profiteor me fecisse meum procuratorem Zenoardum filium tuum ad tradendum possessionem predicte quarte partis quam a comuni jan. precario teneo donec castrum ibi fuerit constructum tali tamen condicione. ut si ecclesia vel alia domus in qua divinum officium celebretur aliquo tempore ibi fuerit edificata totum ius ecclesiasticum ad monasterium beati Pontii pertineat et sub eius diocesi sit subposita et hec omnia conventus voluntate et consensu fecisse confiteor. Actum nicie iuxta ecclesiam Sancte reparate. testes thomas draperius et Guil. calafatus. millesimo centesimo nonagesimo septimo. Septimo indicione. tercia die decembris. Ego Salmo Not. rogatus scripsi.

(Lib. iur. reip. ian.).

131

## XXVIII.

1245. — Notum fiat quod Petrus Quinsanus et Fulcherius et Gubertus Cottalonus homines de Monaco nomine et vice totius universitatis Castri de Monaco in presentia ac auctoritate Hugonis Archarij et Simonis Tartarini Ambasciatorum civitatis Januae et in presentia castellanorum de Monaco et universitatis vel maioris partis dicti castri et in presentia domini Salomonis judicis Nicie pro perillustri Domino Karolo dei gratia Comite et Marchione Provinciae confessi fuerunt et veram recognitionem fecerunt Rostanho de Ysia et Feraudo de Ysia dominis Castri de Turbia presentibus quod ipsi domini et sui habeant et habere debeant omnia pascua banna et lenhairia totius castri de Turbia et castri de Monaco et si aliquis vel aliqui homines castri de Monacho pascerent cum suis animalibus in pascuis dictorum castrorum contra voluntatem dictorum dominorum de Turbia quod ipsi domini habeant et possint habere bannum, seu banna ab ipsis dominis statutum seu statuta dictis averiis castri de Monaco. Item cognoverunt nomine dictae universitatis Castri de Monaco dictis dominis de Turbia quod ipsi habent et habere debent bannum seu banna de hominibus Castri de Monaco, si ipsum vel ipsa frangerent vel in ipsis incurrerent in vineis vel in figaireti vel etiam in terris cultis vel etiam in omnibus aliis antefactis. Item etiam recognoverunt ipsis dominis de Turbia quod homines Castri de Monaco non habent nec habere debent lenhaire nec aliqua linha facere in eorum territorio castri de Turbia. Et si contra hoc facerent dicti domini possint homines castri de Monaco predicta linha facientes contra ipsorum voluntatem pignorari et inde banna habere. Item confessi fuerunt et recognoverunt predictis dominis castri de Turbia quod si homines castri de Monaco predicta linha facientes contra ipsorum voluntatem pignorari et inde banna habere. Item confessi fuerunt et recognoverunt predictis dominis castri de Turbia quod si homines Castri de Monaco aliquo tempore in predictis pascuis vel bannis vel linhis aliquid acceperunt vel habuerunt quod illud habere nec accipere debeant et ipsis dominis de Turbia totum illud dimittebunt et desamparabunt tamquam ipsis dominis vel suis propriis pertinentibus.

Actum in dicto castro de Monaco ante Castellum et fuerunt testes... Ego magister Pascalis not. domini Berengarii Comites Provinciae quod mandato dicti domini Salomonis Judicis Niciae haec predicta confeci.

(Arch. di Stato m. s. Fighiera).

# XXIX.

1264. — In nomine Domini Amen. Anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto. Indictione vu die prima Aprilis circa compretorium. Ego Guillielma vixdomina in mea sana mente et bona memoria constituta . timens divinum iudicium res meas sic dispono. in primis iudico pro remedio et salutis anime meae operi ecclesiae sanctae mariae de Vintimillio solidos decem januenses. item iudico ecclesiae sancti michaelis de Vintimillio vineam meam cum omnibus super positis quam visa sum habere in territorio vigintimillii. loco ubi dicitur armeta. cui coheret superius via publica, inferius et ab una parte terra Nicholai Amidei, et ab alia terra Wilelmi rubie, item bisatium unum linteamentum unum cossinum unum . flasatam unam . item mastram unam . item solidos quinque jan. item eccl. beatae mariae vallis viridae solidos quinque. item iudico dalfine uxori nouelli gastaldi de monacho solidos decem jan. item iudico Riche filiae q. petri vixdomini omne ius quod habeo in terris sive in partibus terrarum de fontanis, item terram quam habeo in valle lactis cui coheret superius terra Wilielmi rubie. inferius terra dicte Riche et ab una parte terra Jacobi mania porci. item catenam unam et lebetem unum et quarterios duos mesture. item operi pontis Vintimilii solidum unum . item iudico filio iohannis spalete quarterium unum mesture, item confiteor me dare deberet domina Aldixie travache solidos sex denarium unum . item iudico Brunecha ancelle quarterium mesture . item indico seguine quarterium mesture. In omnibus aliis bonis meis mobilibus et immobilibus instituo in heredem ecclesiam sancti michaelis de Vintimillio et haec est mea ultima voluntas . quam valere volo nomine testamenti vel iure codicillorum. vel saltem nomine alicuius alterius voluntatis aut quocumque modo melius valere possit . omne vero aliud 183

testamentum et ordinamentum et codicillum seu codicillos vel alquiam aliam ultimam voluntatem quem vel quam vel quos hinc retro fecissem vel inveniri posent casso et irrito et vacuo omni iuris sollempnitate. Actum in Vintimillio in domo ecclesiae sancti michaelis de vintimillio qua habitat dicta Guillielma. Testes rogati. Johannes Astorinus. W. de maivena. W. tumbarelly. Ansermus sicardus. W. molinarius. petrus de briga et jac. Serra de Sebulcari.

Ugo Vivaldus Speronus not. Sacri palacii rogatus scripsi.

(Arch. di Stato).

# XXX.

1272. — Intendunt probare Guil. Gandalinus et Albertus Renoverius habitatores Briguae et Sabulcaris ut infra ad suam defensionem videlicet quod castrum Sebulcaris et territorium ipsius sunt ecclesiae sancti michaelis de Vinctimilio pertinentis ad monasterium Sancti honorati Lirinensis et quod omnis iurisdicio et omne dominium ipsius Castri expectant et pertinent ad ecclesiam sancti michaelis iam dicti. Item etiam quod commune jan. et com. Vinctimilii sunt sine eo quod habeant aliquam iurisdictionem in dicto Castri Sebulcaris vel in eius territorio et quod homines dicti castri sunt et fuerunt liberi et immunes ab omni mandato et bannimento communis jan. et communis Vinctimilii et semper fuerunt inrequisiti ire in exercitu eorum . die vigesima millesimo ducentesimo septuagesimo secundo Obertus Genzana iuratus dicere veritatem super predictis et interrogatus dixit de primo titulo . bene audivi dici quod comites vintimilii dederint castrum Sebulcaris cum suo territorio et iurisdicione ecclesiae sancti michaelis de Vinctimilio et bene recordor quinquaginta sive quadraginta quinque annis citra quod priores ecclesiae sancti michaelis predictae tenuerunt vel possiderunt dictum castrum Sebulcaris cum omni suo dominio territorio et iurisdicione et quod in ipso castro posuerunt et ponunt dicti priores potestates et consules quos volunt ad eorum voluntatem. De secundo titulo dixit, de meo recordatu citro nunquam vidi nec audivi dici quod homines Sebulcaris facerent

aliquas avarias in ipso castro pro com. januae sive com. Vinctimilii nec vidi vel audivi quod irent in exercitu pro eis. Raimundus Rebufatus iuratus dicere veritatem etc..... Iacobus Valloneus iuratus etc..... Giribaldus Bosus iuratus etc..... Conradus Audebertus iuratus dicere etc..... Raymundus Cattaneus iuratus dicere etc..... Actum Vinctimilii in domo heredum Vivaldi Murri millesimo ducentesimo septuagesimo secundo. ind. decima quarta die vigesima Junii circa nonam. presentibus testibus Aldizimo Vaca. W. Vaverio. et Faverius Unia. — Ego Lambertus de Calaro Not. Sacri imperii hos testes recepi et mandato domini Simonis panzani potestatis vinctimilii in publicam cartam redegi ad requisitionem dictorum W. Gandalini et Alberti novery.

(Arch. di Stato).

## XXXI.

1278. — Noverint universi lecturi seriem huius scripti et etiam audituri quod nos frater Petrus divina paciencia facto Sancti monasterii Lyrinensis Abbas et totus conventus eiusdem loci ad hoc specialiter in capitulo congregati de consilio et speciali consensu fratrum nostrorum districte quantum possumus prohibemus et precipimus monachis dicti monasterii universis tam presentibus quam absentibus ubicumque sint de nostra licentia aut obediencia commorantes . quod per se aut per aliquam personam non promittant neque tradent nec consenciant fratribus minoribus nec aliquibus personis nec alicuj pro eis aut eorum nomine in facto quod de nostra ecclesia sancti michaelis de Vigintimilio tractant vel tractare desiderant et intendunt . videlicet de permutacione seu vendicione vel aliquo genere alienationis de dicta faciendo vel etiam facienda, cum permutatio ipsius ecclesiae in gravamine importabile nostro monasterio verteretur. Quare cunctis monachis superius dictis et singulis in virtute obediencie quanto districtius possumus precipimus ac iubemus ne aliquis illorum vel aliqui atemptet vel atemptent aut presumat vel presumant aliquid de predictis consentire, prefatis fratribus aut alicuj persone illorum nomine ullo modo. Si quis autem vel aliqui venire presumpserit vel presumpserint dictorum mona-125

chorum aut facere ullo modo contra dictum preceptum seu prohibicionem premissam ipsum vel ipsas contra predicta venientes aut aliquid facientes verbo vel dicto vel facto vel aliquo modo tanquam inobedientes et contumaces ex nunc ut ex tunc presentj scripto seu pagina excomunicamus et excomunicationis vinculo innodamus et omni beneficio et monachatu dicti monasterij et prioratu si habet vel haberet expoliamus irrevocabiliter et privamus et decernimus eiciendum vel eiciendos de monasterio nulla spe reversionis aliqua reservata. Et in predictorum fidem maiorem roborem et firmitatem iussimus presens scriptum duobus sigillis nostro videlicet et dicti conventus pendentibus roborarj. Actum in capitulo lyrinensis in presencia et cum assensu prefati conventus. Anno dominj moclaxavii decimo sexto die aprilis.

(Arch. di Stato).

# XXXII.

1288. — In nomine domini Amen. Anno eiusdem Mcclxxx viii indic, prima, xvii junii post nonam. Guillelmus Unia de Sepulcro dedit vendidit cessit et tradidit in perpetuum domino Raymundo Claro priori ecclesiae sancti mich. de Vint. recipiente vice et nomine ipsius ecclesiae peciam unam terrae campive posite in territorio Sepulcri iusta castrum loco ubi dicitur Braje. Cui coheret superius terra dictae ecclesiae sancti mich. inferius terra Antony donati ab uno latere et ab alio terra dictae eccl. ad habendum tenendum possidendum et quicquid sibi et suis successoribus deinceps placuerit perpetuo faciendum cum omnibus et singulis quae infra praedictos continentur confines vel alios si qui forent accessibus et agressibus suis usque in via publica et cum omnibus et singulis quae habet super se vel infra seu intra se in integrum. omnique iure et accione usu seu requisitione sibi et ea re aut ipsi rei modo aliquo pertinenti pretio librarum viginti octo jan. de quibus vocavit se bene quietum et solutum esse exceptioni ei non dati . non soluti . non numerati pretii omnino renuncians . quam rem item venditor se ipsius emptoris nomine possidere usquequo ipsius rei possessionem acceperit corporaliter quod accipiendi sua auctoritate et retinendi dein-

Digitized by Google

ceps ei licentiam omnimodam dedit promittens per se et suos heredes dicto emptori pro se et suis successoribus stipulanti ipsam terram ei non inferre nec inferrenti consentire, sed ipsam tam in proprietate quam in possessione ei et suis heredibus successoribus ab omni persona et universitate legitime defendere . auctorisare disbrigare et non contrafacere vel venire per se vel alios aliqua ratione causa vel ingenio de jure vel de facto sub pena dupli valimenti nunc dicte terrae vel pro tempore valuerit stipulacione premissa quae soluta vel non rata maneant omnia et singula suprascripta. Item reficere et restituere sibi omnia et singula dampna expensas ac interesse litis et extra pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis obligavit sibi pignori omnia sua bona. Actum Vintimilii in ecclesia sancti michaelis. Testes Raybaldus de Sancto Paulo. Guillielmus Clarus. Jofredus de poieto. Ego Guilielmus barba rubea not. rogatus scripsi.

(Arch. di Stato).

## XXXIII.

1298. — In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen . Ego Presbiter Vivaldus Grassinus Capellanus ecclesiae Sancti Anthoni Januae confiteor et recognosco vobis domino Sycardo prioris ecclesiae sancti mich. Vintimilii me habuisse et recepisse a vobis libras sex Jan. causa prestiti fratri Jacobo Belengario monaco Sancti Honorati Lirinensis tunc prior claustralis dicti monasterii nomine eccl. predictae sancti mich. et quas libras sex Jan. prestiti dicto fratri Jac. de bonis meis causa redemptionis Castri Sepulcri dictae ecclesiae sancti mich. Vintimilii . seu instrumentorum equitacionis domini Tedisii Tanae qui dictum castrum tenebat in pignore . renuncians exceptioni non numeratarum et non receptarum et solutarum non habitae et non receptae et omni alii iuri . promittens tibi quod de cetero per me nec per heredes meos et per aliquam personam pro me vel habentem causam a me nullam de dictis denariis nec pro aliqua parte ipsorum requisitio. petitio. questio, nec lis sen querimonia aliqua fiet in iudicio nec extra contra vos nec contra successores vestros nec contra bona dictae ecolesiae sub pena dupli solemniter stipulata et pro-137

missa de quanto et quoties requisitum seu iniunctum fieret et obligacione bonorum meorum liberans et absolvens vos et successores vestros et bona dictae ecclesiae per anc stipulacionem deductum in aquilianam stipulationem solempniter interpositam. testes ad hoc vocati et rogati. Johannes Marchisius. Martinus testor. et Giudetus de Talia de Sancto Romulo. Actum Januae in ecclesia beati Sancti Anthoni Januae. Anno domini a nativitate MCCLXXXXVIII ind. prima die nona iulii post nonam. Johannes de Salario notarius rogatus scripsi.

(Arch. di Stato).

#### XXXIV.

1299. — In nomine domini amen. Anno eiusdem MCC LXXXXVIII ind. XII. die XII Julii post nonam . Jacobus de Albingauna constitutus in presentia domini Sicardi de Cauzolis prioris Ecclesiae sancti mich. de Vintimilio dedicavit se et sua in Ecclesiae sancti mich. de Vint. et promisit in manibus dicti domini priori qui nunc est vel pro tempore fuerit et salvare et custodire bona et res ipsius monasterii et dictus prior ipsum recepit de consilio fratris Salvagni de Sancto Benedicto et fratris Guilhelmi de Moreno monachi in dicto monasterio residentes et de predictis rogavit me notarius infrascriptum dictus Jacobus ut sibi deberem publicum conficere instrumentum .

Actum Vintimilio in ecclesia Sancti Michaelis . Testes Otto Basus et Filiponus Molinarius .

Ego Guillielmus Barba Rubea not. rogatus scripsi.

(Arch. di Stato).

## XXXV.

1345. — In nomine domini amen. Mcccxxxv ind. XIII die vii Agusti. Nobilis vir dominus Morvellus de Auria civis Januae condominus Dulcisaquae. ex causa vendicionis dedit cessit transtulit et mandavit nobili viro domino Oliverio de Auria 138

civi Jan. condomino Apricalis fratri suo presenti pro se et suis heredibus recipienti et ementi omnia iura et acciones reales et personales utiles et directas quae et quas habebat vel habere poterat contra et adversus dominum fratrem Ugonem Raymundum priorem ecclesiae sancti mich. de Vintimillio et successores suos . Simonem Curlum . Guill. Bonabellam Fulchinum Curlum Berthonum Ferrarium de Vintimillio et Jac. de Linguilia habitatorem Mentoni et quoslibet eorum in solidum et eorum heredes et in ipsorum nomine et occasione debiti librarum centum nonaginta Januensium quas dictus frater Ugo Raymundus. Simon Curlus. Guill. Bonabella. Fulchinus Curlus . Berthonus Ferrarius et Jac. de Linguilia predicto domino Morvello pro quarta parte una cum dominis Alexandrio et Aimerico de Auria fratribus suis et ipso domino Oliverio pro rata ex causa mutui dare et solvere tenebantur ut patet instrumento publico scripto manu Gabriellis Verdoni Notarii Mcccxvii ind. xv die xiii iulii . quod instrumentum prefattus dominus Morvellus eidem domino Oliverio tradidit et dedit ibidem et in presenti constituendo eum procuratorem tanquam in rem suam et ponens ipse in locum suum. Ita est quod amodo suo nomine actibus utilibus et directis possit adversus predictum dominum fratrem Ugonem et successores. Simonem Curlum, Guil. Bonabellam, Berthonum Ferrarium, Fulchinum Curlum, Jac. de Linguilia et quemlibet eorum in solidum et eorum heredes et in ipsorum bonis nomine et occasione dicti debiti pro dicta quarta parte vendicionis agente. experiri . excipere . replicare . consequi et se tueri et petere dictum debitum pro dicta quarta parte . sortem . penas . dampna, expensas et interesse, et bona obligata, et omnia et singula facere quemadmodum ipse dominus Moroellus facere poterat. et paciscens atque conveniens quemlibet quod nulli alio cessit iura predicta, et quod tempore huius contractus vero creditor erat debiti prefati. Nec non promittimus solempni stipulacione prefato domino Oliverio predictam cessionem et omnia et singule suprascripta firma et rata habere. et tenere, et non contrafacere, vel venire per se vel per alium de iure vel de facto. et predicta iura et actiones sibi legiptime defendere. auctorixare et disbrigare. Si vero aparuerit ipsum alteri ipsa iura actenus cessisse aut creditorem dicti debiti uius contractus tempore non fuisse vel si non defenderet ut dictum est et omnia et singula in hoc contractum contenta non 139

observaverit aut in aliquo contravenerit . promissit eidem persolvere atque dare duplum ipsius quantitatis pecuniae penae nomine in singulis articulis huius contractus in solidum promisse qua soluta vel non . omnia et singula suprascripta firma perdurent item reficere et restituere sibi omnia et singula dampna et expensas ac interesse litis et cetera pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis. obligavit eidem omnia sua bona, precio quoque et nomine precii eiusdem cessionis ipsis iuribus et accionibus prima cessis confessus et contentus fuit idem dominus Moroellus se ab ipso domino Oliverio habuisse et recepisse libras octoginta et solidos decem Januae . exceptione sibi non dati et non soluti precii doli sine causa et in factum actioni et omni alii auxilio omnino renunciando. Actum in Dulceaqua ante domum Laurenci Bonis Anfossi . Testes Henricus Grafionus de Vinctimilio et Jacobus Bardi dictus Marardus de Podio Raynaldo.

Ego Petrus Capucius dictus Deladono Imperialis auctoritate notarius et rogatus scripsi.

(Arch. di State).

#### XXXVI.

1394. — In nomine domini Amen. Anno domini millesimo tricentesimo nonagesimo quarto, indictione secunda, die tertio decembris. Nobilis dominus frater Johannes ex comitibus Vigintimillij ex ordine beati Sancti Honorati insulae lirinensis olim constitutus prior Ecclesiae Sancti Michaelis Vintimilij per . . . . . . civitatis Vigintimilij . . . . . . et omnium aliorum fratrum dicti monasterii Sancti Honorati congregati more solito in dicta ecclesia Sancti Honorati posita in dicta insula sono tubulae ut moris est et de voluntate dicti domini Johannis administratorum dicti monastery ac etiam cum consensu omnium dictorum fratrum de quo electione et constitutione dicti priorati ipsius nobilis domini fratris Johannis constat publico instrumento scripto et signato manu Antony Alvardi Notary publici millesimo tricentesimo octuagesimo septimo die undecima mensis Madij ex una parte, Jacobus Cattaneus, Antonius Cattaneus, Johannes Cattaneus, Philippus Cattaneus,



Lazar Amicus, Johannes Rubeus, Antonius Raimundus, Lodixius Rubeus omnes castri Seburco congregati in dicto Castro Seburco more solito in domo dicti Jacobi Cattanei ubi habitat ad presens, ex alia parte et una voluntate et nemine ipsorum discrepante, scientes et cognoscentes predicti homines ut supra de dicta universitate se ipsi esse homines dicti monasterii et teneri reddere de certis rebus infrascriptis quas recolunt et habent in comproprys possessionibus dicto domino priori dictae ecclesiae Sancti Michaelis et volentes uti veritatem et facere quidquid debent versus dictum dominum nobilem fratrem Johannem priorem, venerunt ad pacta infrascripta, videlicet quia praedicti homines dictae univesitatis promiserunt ut moris est ipsi domino Johanni priori reddere rationem omni anno aut eius certo nuncio de omnibus rebus infrascriptis quas habuerunt et recolvierunt in suis terris proprijs quas habent seu in futurum habuerunt in dicto territorio seburco videlicet de grano, ordeo, fabis et sege, et de ipsis rebus tantum quas recolvierunt et habuerunt redere et rationem facere videlicet de decem quartinum unum ad illam rationem de quanto plus vel minus recolvierint seu habuerint de dictis rebus ut supra et sic promiserunt legaliter rationem facere ipsi domino Johanni vel habente causam ab eo et ipse dominus Johannes habere et tenere in domino et pro domino durante suo priorato et contra ipsum non venire secrete vel palam seu quae dici vel meditari possent contra dictum dominum Johannem, ymo ipsum defendere iusta eorum posse, versa vice dictus Nobilis dominus frater Johannes ex Comitibus Vintimilii promisit et convenit hominibus dictae universitatis ut supra non petere nec requirere nec aliqua lis movebit seu moveri faciet contra homines supradictos dictae universitatis de alijs fructibus seu in terris quas habuerint seu recoliverint in propriis possessionibus nisi de illis superius nominatis, imo voluit quod sint ab alijs granis, figuibus, vino, sive uva et alijs leguminibus seu introitibus liberi et expediti ab omni vinculo servituti, ac etiam promisit hominibus dictae universitatis eos tractare et eos habere pro hominibus dicti monasterii, eos deffendere et salvare iuxta eorum posse prout faciunt alios homines dicti monasterij, quae quidem omnia predictae partes promiserunt vicissim una pars alteri et altera alteri predicta omnia et singula attendere et observare et nullo contrafacere vel ve-141

nire aliqua ratione vel causa ingenio de iure vel de facto sub pena librarum quinquaginta Januae tassata et stipulata inter ipsas partes de voluntate partium predictarum renunciantes ambae partes quibuscumque iuribus, capitulis, conventionibus quibus se tueri possent, item reficere et restituere una pars alteri et alterius alteri omnia et singula dampna, expensas et interesse litis et extra, pro quibus omnibus et singulis una pars alteri et altera alteri obligaverunt omnia eorum bona tam presentia quam futura et ad cautelam predicti homines dictae universitatis ut supra iuraverunt corporaliter ad sancta evangelia tactis sacris scripturis predicta omnia et singula attendere, complere et observare et rata et firma habere et tenere et contra non facere. Actum in castro Sepulchro in domo dicti Jacobi Cataneij ubi habitat ad presens, presentibus testibus vocatis et rogatis domino preposito Antonio Favery rectore ecclesiae Castri Castellary, Petro Allavena de Podio Raynaldo.

Ego Johannes Sacherius Imperiali auctoritate notarius hocinstr. rog. scripsi.

(Arch. di Stato).

# XXXVII.

1405. — In xpi nomine Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo quinto indict. XIII mensis decembris die decima pontificatus sanctissimi in xpo patris et domini nostri domini Benedicti divina providentia Pape XIII Anno XII. In mei notarii et testium infrascriptorum ad haec specialiter vocatorum et rogatorum presentia personaliter constitutus venerabilis et religiosus vir frater Johan. Pellizonus prior prioratus Sancti Michaellis Vintimiliensis ordinis Sancti Benedicti . non valens ex certis rationabilibus et iustis causis in prioratu predicto personaliter residere et cupiens ne ex absentia sua prioratus predictus tam in spiritualibus quam in temporalibus detrimentum aliquod patiatur. omni modo via iure et forma quibus melius validius et efficacius potuit et potest sponte et ex certa scientia nullo ductus errore, suo et dicti prioratus nomine locavit et titulo locationis concessit ac locat et titulo locationis concedit venerabili et religioso



viro fratri Johanne ex comitibus Vintimilii monaco monasterii Sancti honorati Insule Lirinensis Grassensis Diocesis ordinis predicti ad priori prioratus Sanctae Mariae de Vergijs Vintimiliensis diocesis ibidem presenti et sponte recipienti omnia et singula possessiones et bona ac fructus, redditus, proventia, iura et obventiones prioratus predicti consistentia in civitate et diocesi Vintimiliensis duntaxat, hinc ad novem annos proxime venturos et immediate secuturos promittens per se et successores suos dicto fratri Johanni ex comitibus Vintimilii possessiones et bona, ac fructus, redditus, proventus, iura et obventiones predicta eidem hinc ad dictum terminum novem annorum per se vel per alium que voluerit, tenere et eis uti et frui valeat ac etiam illa possidere, occasione predicta. Et hoc ideo, quia e converso frater Johannes ex comitibus Vintimilii predictus sponte promisit et convenit prelibato fratri Johanni Pellizono priori dicti prioratus Sancti Michaelis pro se et eius successoribus stipulanti possessiones et bona ac iura huiusmodi diligenter coli et laborari facere, ipsaque meliorare et bonificare ac meliorata ac bonificata in fine dicti termini restituere, atque durante dicto tempore novem annorum solvere et dare predicto fratri Joh. Pellizono priori dicti prioratus Sancti Michaelis et eius successoribus predictis pro pensione et pensionis nomine annuatim in quolibet festo Sancti Michaelis florenos decem ad rationem florenorum vigintiquinque januinorum pro quolibet floreno, nec non eidem prioratui in divinis debito facere de subnixi, ne debitis fraudetur obsequiis . . . . . . . que de consuetudine dicti prioratus venient supportanda, ita quod nec in spiritualibus ledatur nec in temporalibus patiatur detrimenta. Que omnia et singula supradicta promiserunt vicissim, frater Johannes Pellizonus Prior et frater Johannes ex comitibus Vintimilii predicti sibi unus alteri et alter alteri ad invicem solemnibus stipulacionibus hinc inde intervenientibus, et uterque ipsorum ad sancta Dei evangelia corporaliter tactis scripturis iuravit per se et successores suos firma et rata habere vel tenere, et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa de iure vel de facto, nec non reficere et restituere unus alteri ad invicem omnia et singula damna et expensas ac interesse qui vel quos unus occasione sive culpa alterius facentis contra predicta fecerit, nisi sustinuerit in iudicio sive extra. Pro quibus omnibus et singulis firmiter actendendis 143

et observandis obligavit una pars alteri et altera alteri omnia bona sua presentia et futura, que uterque ipsorum contrahentium mihi notario infrascripto tamque publice persone et publico officio stipulanti et recipienti . . . . . ipsorum ac omnium et singulorum quorum interest aut interesse poterit quoslibet in futurum ypoteca et pignori solemniter obligavit. Et inde de predictis omnibus et singulis, tam dictus frater Johannes Pellizonus quam dictus frater Johannes ex comitibus Vintimilii rogaverunt me notarium predictum et infrascriptum ut unum et plura eiusdem tenoris seu substantiae conficerem publicum seu publica instrumentum vel instrumenta ad laudem etiam et dictamen unius vel plurium si expedierit sapientis vel sapientum, substantia non mutata. Acta fuerunt haec in civitate Saonae in domo nobilis et sapientis viri domini Adriani sacrosanctae Romanae Ecclesiae diaconus Cardinalis de Flisco vulgariter nuncupatus, anno. indictione et die supradictis, presentibus reverendo patre domino fratre Johanne de Currentibus Abbate monasterii Sancti Martiani Terdonensis, nec non venerabili et egregio viro domino Bartholomeo de Judicibus de Vintimillio preposito et vicario per sedem apostolicam deputato ecclesiae Vintimiliensis testibus idoneis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Ego Bartholomeus de Monte filius q. Petri Clericuy Terdonensis publicus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus cum prenominatis testibus interfui et ea publicavi, scripsi et in hanc publicam formam redegi, meque subscripsi cum appositione soliti signi mei rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

(Arch. di Stato).

# XXXVIII.

1427. — In nomine Domini Amen. Universis et singulis tam presentibus quam futuris tenor huius veri et publici instrumenti elucescat et sit notum quod Obertus Semeria quondam Nicolai de Petralata habitator Castri Seburche nullo errore ductus sed eius propria et spontanea voluntate constitutus specialiter in presentia venerabilis et honesti viri do-

mini fratris Georgij ex comitibus Vintimilij ordinis Sancti Benedicti Prioris ecclesiae Sancti Michaelis de Vintimilio in claustra prefatae ecclesiae . promissit et iuravit ad Sancta Dei evangelia corporaliter tactis scripturis manibus propriis prefacto domino Georgio priori antedictae ecclesiae Sancti Michaelis presenti stipulanti et recipienti pro se et successoribus suis, prioribus ecclesiae predictae debitam et puram fidelitatem et homagium, ita quod semper et quandocumque sciverit vel ad eius notitiam pervenerit aliquid eventurum contra personam res et bona dicti domini prioris incontinenti citiusque poterit revelabit, personamque, res et bona dicti domini prioris toto posse et viribus custodiet, tuebitur et salvabit et omnia et singula faciet quae quisque verus et fidelis homo domino suo facere tenetur secundum consuetudinem antiquarum et novarum constitutionum, quam fidelitatem et omnia et singula suprascripta promisit attendere et observare et in nullo contrafacere vel venire per se vel per alium sub pena et penis contentis in dictis antiquis constitutionibus et sub hipoteca et obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum, insuper predictus Obertus promisit et convenit prefato domino priori singulis annis dare, tradere et assignare ac solvere nonam partem quorumcumque fructuum grani et generum seminum et aliorum fructuum percipiendorum in territorio Seburche per ipsum Obertum vel alius eius nomine et ultra solvere fogagium prout alii de Seburcha solvunt et soliti sunt solvere sub dicta ypotecha et obligatione bonorum suorum. De quibus omnibus et singulis prefatus dominus prior petiit fieri publicum instrumentum per me notarium infrascriptum. Actum vintimily in claustro ecclesiae Sancti Michaelis anno domini MCCCCXXVII indict. V die VIII Aprilis praesentibus testibus. Rovoretto Nigro de vintimilio. Dominico de Apriato de Recho. Johanne Rubeo Bartholomeo Rubeo fratribus de Seburca vocatis et rogatis.

Johannes Rubeus de Vintimilio Imperialis auctoritate notarius predictis omnibus et singulis interfui et rogatus scripsi.

(Arch. di Stato).

145

Misc. S. II, T. VIII.



# XXXIX.

1441. — In nomine domini amen. Nobilis et religiosus vir Dominus frater Georgius ex comitibus Vintimilii prior ecclesiae Sancti Michaelis de Vintimilio per se et successores suos et dictae ecclesiae titulo locationis et arrendationis dedit et concessit Antonio, Gulielmo, Oberto Allavene, Oberto Conte. Christoforo Rancherio, Joanni Palanche quondam Philippi. Francisco Palanche q. Antonii, omnibus de Villabona districtus Vintimilii et Joanni Priori de Vintimilio ibidem presentibus et recipientibus pro se et suis heredibus videlicet domum casale et terras et possessiones, iura, obventiones et redditus infrascriptos et infrascriptas, videlicet domum unam sitam in loco Seburche apud Antonium Ramundum alias Macagnanum, item casale unum in dicto loco apud Barth. Rubeum in quo fit Leamerium, item petiam unam terrae sitam apud dictum locum vocatum La braya aggregatam vitibus item omnia et quascumque iura, actiones et redditus ac obventiones quae, quas et quem homines dicti loci Seburchae et habitantes in dicto loco tenentur annuatim dare et reddere prefato domino priori de granis infrascriptis per eos recolligendis in terris et de terris existentibus in et super territorio dicti loci Suburchae quae grana sunt ista, videlicet decimam partem, sive de decem unum scilicet furmenti, speltae furmentosae, ordei, et avenae et nonam partem quorumcumque aliorum fructuum, granorum et seminorum super dicto territorio recolligendorum per alios quascumque et quoscumque personas et homines qui et quae non essent de dicto loco Seburcae, et quae illic non habitarent, item iura et actiones eidem domino priori spectantia et spectantes de medietate et pro medietate banditae sive herbatici dicti territorii Seburcae, item iura et obventiones infrascriptas ad quas eidem domino priori annuatim tenentur homines dicti loci videlicet quod quaelibet persona dicti loci seu illic habitans habens unum par bobum tenetur reddere jornatas duas bobum et qui habet unum bovem , tenetur reddere jornatam unam bobum et quaelibet persona dicti loci seu illic habitans quae non habuerit boves seu bovem, quae persona excedat aetatem annorum viginti tenetur reddere jornatas duas personales aut in vineis, aut

metendo aut aliter negotiando, datis sibi aut eis expensis victus ut fit laboratoribus, item iura et actiones quarumcumque accusationum, bannorum fiendorum in dictis terris et territorio dicti loci, item omnia iura et redditus ipsi prefato domino priori spectantes de campis seu terris Massetortae et delli jairini et de Than de la greppa et campi Petrae Brunae ac etiam quascumque alia iura actiones et rationes, redditus et obventiones quomodocumque et qualitercumque ipsi domino priori spectantibus de dictis hominibus et territorio dicti loci, quae et qui hic pro inclusis esse intelliguntur, salvo et specialiter reservato in ipso prefato domino priori quocumque jure delictorum et criminum per dictos homines dicti loci seu per alias quasvis personas committendorum in dicto loco et territorio quos et quas condemnare et absolvere possit et condemnationes exigere pro ut voluerit reservata etiam specialiter potestaria dicti loci in ipso domino priore et dominio dictorum hominum et treseno et laudimium quamcumque domorum et possessionum alienandarum in dicto loco et territorio Seburchae ad tenendum, gaudendum, laborandum, recolligendum, habendum et recipiendum dicto titulo locationis et arrendationis videlicet a festo nativitatis Domini proxime venturo usque ad annos novem inclusive proxime secuturos pro pensione et arrendatione seu nomine pensionis et arrendationis singulo et pro singulo anno librarum centum quinque monete currentis solvendarum, tradendarum et numerandarum per supradictos conductores ipsi domino priori in festivitatibus nativitatis domini in dicta civitate vintimilii, quos, quas, et quae redditus, domus, casale, terras et possessiones, iura, actiones et obventiones, prefatus dominus prior per se et suos successores et dictae ecclesiae promisit et convenit supradictis conductoribus stipulantibus pro se et eorum heredibus usque ad dictum tempus ut supra dimittere et non auferre, nec pensionem, seu arrendationem seu pacta mutare vel crescere sed potius ipsos, ipsas et ipsa usque ad dictum tempus ut premittitur legitime defendere, auctorisare et disbrigare ab omni persona, corpore, collegio et universitate expensis propriis dicti domini prioris et suorum dictae ecclesiae successorum appellandi dictis conductoribus necessitate remissa, versa via dicti prenominati conductores acceptantes dictam locationem seu arrendationem et omnia et singula supradicta promiserunt et convenerunt per se et 147

suos heredes prefato domino priori stipullanti pro se et suis et dictae ecclesiae successoribus annuatim et singulo anno in festivitatibus nativitatis domini dare, reddere, solvere et numerare ipsi domino Priori in civitati Vintimilii pro dicta annua pensione seu arrendatione libras centum quinque monetae currentis in pecunia numerata, et in fine dictorum novem annorum dictas et dictos et seu dicta terras domos possessiones, iura, redditus et obventiones reddere et dimittere in pace et sine molestia. Quae omnia et singula supra dicta dictae partes, videlicet una alteri sibi ad invicem per solemnem stipulationem hinc inde intervenientem promiserunt et convenerunt usque ad dictum tempus habere et tenere rata, grata et firma, attendere, observare et adimplere et in nullo contrafacere vel venire aliqua ratione, occasione vel causa quae modo aliquo vel ingenio dici vel excogitari posset sub pena librarum viginti quinque monetae currentis apposita inter dictas partes de accordio pro damno et interesse partis observantis et quam penam solvere debeat pars contrafaciens parti observanti, quae quoties committatur, toties exigi possit in quocumque capitulo presentis contractus inter dictas partes solemniter stipulata et promissa cum reffectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra, quae propterea fierent, ratis semper manentibus supra dictis, pena soluta vel non soluta, et pro inde et ad sic observandum una pars versus alteram et altera versus aliam stipulantes et recipientes pignori obbligaverunt, videlicet dictus dominus prior omnia bona sua et dictorum suorum successorum et dictae ecclesiae et prenominati conductores versus dictum dominum Priorem et suos et dictae ecclesiae successores bona sua habita et habenda, renunciantes dictae partes exceptioni dictarum locationis et promissionum non factarum, rei ut supra, et infra sic non esse et sic non se habentis. doli mali in factum actioni, condictioni sine causa et omni alii juri et legum auxilio. Actum Vintimilii in platea existente retro edificia dictae ecclesiae supra possessionem dictae ecclesiae.

Anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo indictione quarta secundum cursum Vintimilii die vigesima quarta Augusti praesentibus testibus Baptista Judice de Vintimilio, Martino Rondello de Camporubeo, Francisco et Jacobo Jancherii de Vallebona fratribus ad haec specialiter

Digitized by Google

vocatis et rogatis. Ego Ant. Giraudus quondam Joannis de Vintimilio Imperiali auctoritate not. interfui et rogatus scripsi.

(Arch. di Stato).

#### XI.

1469. — In nomine Domini amen. Anno domini millesimo quatercentesimo sexagesimo nono indictione secunda die vero nona iulii cum eodem anno sumpta. Universis et singulis hoc presens publicum instrumentum visuris et lecturis pateat et notum sit quod in executione bullarum apostolicarum et processus super eisdem confecti per reverendum dominum Stephanum Pecole Judicem et delegatum a Sede Apostolica deputatum ut de eo processu et bullis fit mentio sumpto manu mei Notarii infrascripti homines de Castro Sepulcri subditi ecclesiae Sancti Michaelis de Vintimilio volentes recognoscere Venerabilem dominum fratrem Nicolaum ex comitibus Vintimilii de Aurigo priorem dictae ecclesiae et prioratus congregati in ecclesia Sancti Martini de dicto loco omnes et singuli per se et suos heredes promiserunt et convenerunt dicto venerabili domino priori antedicto nomine dictae ecclesiae et prioratus stipulanti et recipienti et corporaliter iuraverunt ad sancta Dei evangelia tactis scripturis predicto domino priori stipulanti ut supra quod de cetero tandiu quandiu in ipso prioratu remanserit iuste et canonice erunt fideles et legales eiusdem domini priori antedicto et quod nunquam erunt in dicto vel in facto aut consilio quod ipse dominue perdat vitam vel membrum vel recipiat in personam aliquam lesionem et si scirent vel audirent aliquid tractari in eius preiudicia vel damnum, illud toto posse impedient et si impedire non poterunt quam primum eidem poterunt nunciabunt et omne consilium quod eis aut alicui eorum sub secreto commitetur secretum habebunt et nemini pandent absque voluntate dicti domini prioris eorum domini et requisiti ipsi domino priori dabunt iustum consilium et prestabunt et cum toto posse iuvabunt ad defferendum recuperandum et mantenendum eius honores regalia et iurisdictiones contra quamcum-149

que personam et universitatem et omnia facient quae continetur vel contineri videbitur in quacumque fidelitatis forma alias per ipsos prestita ceteris prioribus et antecessoribus suis. Quorum hominum iuratorum nomina sunt haec et primo Dominicus Cataneus, Michael Andracus Consules dicti loci, Lucas Rubeus. Franciscus Rubeus, Guglielmus Carbonus, Petrus Cataneus, Antonius Cataneus, Pellegrus Cattaneus, Cristophorus Cattaneus, Joannes Rubeus, Constantius Andracus, Baptista Toscanus, Dominicus Rubeus, omnes de dicto loco, ceteris absentibus in presenti, de quibus omnibus predictus dominus prior et ipsi petierunt per me notarium infrascriptum confici debere publicum instrumentum. Actum in ecclesia Sancti Martini extra locum Castri Sepulcri presentibus testibus Hyeronimo Albanello de Sancto Romulo, Michaele Pallanca, Georgii et Antonio Civrano habitatore Vintimilii. Ea die incontinenti et presentibus testibus antedictis Venerabilis dominus prior antedictus habita fidelitate dictorum hominum et audita requisitione ipsorum sic requirentium quod ipse non possit cogere eosdem ad persolvendum nisi decimam partem quator maneriorum videlicet grani, frumenti, speltae frumentosae, ordei et avenae, prout soliti sunt persolvere antecessoribus suis promisit eisdem ponendo manus suas super pectum suum, per modum solemni iuramenti omnia attendere et quae de iure teneretur et non aliter nec alio modo. De quibus omnibus ego Ansaldus Giribaldus Antonii de Vintimilio publico auctoritate notarius his omnibus interfui videlicet dictae fidelitati et sindici promissioni rogatus scribere scripsi signumque mei tabellionatus consuetum apposui in fidem vim robur et testimonium premissorum.

(Arch. di Stalo).



# VINCENZO PROMIS

# **BREVI CENNI**

# SULLA VITA E SUGLI SCRITTI

DEL

# P. GIUSEPPE COLOMBO Barnabita

MEMBRO

della R. Deputazione di Storia Patria

Giuseppe Colorbo nacque a Monza li 26 dicembre 1838 da Giuseppe e da Angela Tressoldi. Terminati i primi studi nel patrio Ginnasio, non ancora diciasettenne entrò in settembre 1854 nella Congregazione dei Barnabiti; li 18 successivo ottobre vestì l'abito religioso, e fece la solenne professione nella chiesa di Carobbiolo li 4 dicembre 1856. Compì il corso liceale nel Collegio di Santa Maria degli Angeli, e nel settembre 1857 sostenne a Milano gli esami di Maturità. Nel 1859 fu incaricato dell'insegnamento ginnasiale nel Collegio di Lodi, e li 6 gennaio 1862 riceveva dal Vescovo di quella Diocesi l'ordinazione sacerdotale. Stabilitesi le scuole liceali in quel collegio, il Colombo fu destinato ad insegnarvi la storia, ed in seguito anche la letteratura italiana. Nel 1865 sostenne gli esami di professore ginnasiale nell'Accademia scientifico - letteraria di Milano, e nel 1872 quelli di professore di letteratura nei Licei all'Università di Napoli. Tre anni dopo dal P. Albini, Generale dell'Ordine, veniva il nostro Collega mandato al R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri, dove insegnò letteratura e storia nel liceo, nonchè il greco e la storia nella quinta classe ginnasiale.

Dal 1864, quando insegnava nel Collegio di Lodi, cominciò la serie delle sue pubblicazioni, che continuava ap-

punto per vent'anni, e di cui posso dare un indice esatto mercè la cortesia del Rev. P. D. Salesio Canobbio, rettore del detto Collegio di Moncalieri. Delle principali fra esse discorrerò brevemente, ed in modo speciale di varie fra quelle che videro la luce dopo la sua venuta in Piemonte.

Fra i più rimarchevoli suoi scritti accennerò ai *Punti di Storia dell' Evo Medio* e *dell' Evo Moderno* che, stampati a Lodi la prima volta nel 1874 in due volumi, meritarono l'onore di tre altre successive ristampe, all'ultima delle quali attendeva appunto negli estremi suoi giorni.

Primo in data dei lavori fatti tra noi, cioè dopo il 1875, sono le Notizie storiche intorno la città di Moncalieri. Giovandosi delle varie notizie che trovò nelle Memorie cronologiche delle cose memorabili di Testona e Moncalieri, cominciata dal Beaumont e continuate da altri sino ai tempi nostri, e negli archivi comunali, gli fu possibile tessere la storia di quella città dalla sua origine sino alla ristaurazione dei Reali di Savoia, considerandola sotto tutti i suoi aspetti; parlando del suo reggime primitivo, delle sue leggi, dei Principi che la dominarono, e degli eventi che in essa ebbero luogo sino al secolo xviii; trattando in un capitolo a parte dell'epoca della Rivoluzione francese. Vi fece seguire la storia del R. Collegio Carlo Alberto, ed un cenno sulle persone più distinte cui fu patria Moncalieri.

Nel 1877 pubblicava il Colondo una Memoria intitolata I PP. Isidoro Pentorio e Tobia Corona, Barnabiti, e Carlo Emanuele I duca di Savoia. Questi due religiosi servirono il nostro Principe in varie faccende di Stato, e la loro corrispondenza col medesimo si trova nel torinese Archivio Centrale. Il compianto Collega tesseva di amendue una breve ma esatta biografia, cui faceva seguire una scelta di quindici lettere. Le prime dieci del Pentorio sono rela-

Digitized by Google

tive alle controversie pella successione del Monferrato, le altre cinque del Corona si riferiscono ad un tentativo per ricuperare Ginevra.

Nello stesso anno videro la luce i suoi Cenni biografici e lettere di quattro distinti barnabiti, Giusto Guerin vescovo di Ginevra, Ottavio Asinari vescovo d'Ivrea, Francesco di Gattinara vescovo di Alessandria, poi arcivescovo di Torino, e Giovanni Mercurino di Gattinara vescovo pure di Alessandria. Di questi prelati scrisse brevi biografie seguite da una serie di lettere dai medesimi dirette in varie circostanze ai Principi di Casa Savoia, che si conservano nel nostro Archivio di Stato.

Il giusto e lodevole sentimento che aveva indotto il Colombo a tessere le lodi dei sovrammenzionati suoi confratelli, lo spinse a ricerche su un altro dotto barnabita, il P. Redento Baranzano, di Serravalle-Sesia, il quale nato nel 1590, non ancor ventenne cominciava a pubblicare la sua Uranoscopia, e moriva nel 1622 lasciando memoria di sè come di distinto filosofo e matematico. Ne diede una minuta notizia, menzionando la sua carriera, i suoi viaggi, le cariche da lui coperte, i vari scritti per cui più si distinse. Accenno pure alla corrispondenza che secondo i suoi biografi ebbe coi più celebri scienziati della sua epoca, fra i quali Francesco Bacone da Verulamio, Galileo Galilei e Keplero. Del primo riportò una assai lunga ed interessante lettera.

Colla stessa data abbiamo alcune Notizie biografiche e lettere di papa Innocenzo XI. Molte furono le ricerche cui attese per degnamente illustrare la vita di questo pontefice, al secolo Benedetto Odescalchi, ma ne fu compensato dalla buona riescita del lavoro, che fu accolto con assai favore, come lo erano state le Lettere scelte inedite del B. Alessandro Sauli scritte a S. Carlo Borromeo, che aveva poco prima dato alla luce.

Nell'anno medesimo il Colonno si sobbarcava ad altra impresa sottentrando al P. Camillo Bracco nel curare la ristampa del Surio, e questo lungo e faticoso lavoro conduceva a termine attendendo nello stesso tempo ad altre e svariate occupazioni.

Come attestato di stima pe' suoi lavori storici, nell'anno suddetto veniva chiamato da monsignor Gastaldi, arcivescovo di Torino, a far parte dell'Accademia di Storia Ecclesiastica Subalpina da lui istituita allo scopo precipuo di far rifiorire nella sua diocesi gli studi, da cui la Società prese la sua denominazione.

Cambiando soggetto nel 1879 ci diede una interessante memoria su Giacomo Quarenghi, bergamasco, architetto alla Corte Imperiale di Pietroburgo. Nella biografia di questo personaggio, nato nel 1744 e morto a Pietroburgo nel 1817, inserì un dettagliato elenco dei progetti da lui eseguiti non solo in Russia, ma anche in Italia e per l'Inghilterra in diverse epoche, e fece conoscere la fama di cui godeva in vita e che non venne meno dopo il suo decesso. Come appendice riportò un albero genealogico del casato dei Quarenghi a datare dal 1082, un diploma dell'imperatore Paolo I con cui gli conferiva la croce di Malta, alcuni biglietti autografi dell'imperatrice Caterina II, e finalmente diciotto lettere del Quarenghi a vari, tutte relative a cose della sua arte.

La Miscellanea di Storia Italiana contiene un solo scritto del nostro Colonbo. Sono le Notizie e documenti inediti sulla vita di M. Giovanni Francesco Bonomi, vescovo di Vercelli e nunzio pontificio in Isvizzera ed in Germania. In questo lavoro egli ebbe campo di spaziare assai più che negli altri consimili sia per la posizione elevata del prelato in questione, sia per le molte ed importanti incumbenze

che gli furono affidate. Compagno all'Università di Pavia di quel grande che fu S. Carlo Borromeo, e da lui in seguite chiamato a Roma nel 1560 al disimpegno di gravi funzioni, si trovò in relazione coi Sommi Pontefici Pio IV, Pio V, Gregorio XIII e Sisto V. Nominato nel 1573 vescovo di Vercelli per la rinunzia del cardinale Guido Ferrero, fu poscia mandato nunzio in Isvizzera nel 1579 ed in Germania nel 1581, 1583 e 1584, senza che mai trascurasse gli interessi della sua Chiesa. Morto a Liegi nel 1587, la sua salma fu trasportata a Vercelli, e deposta nel sepolcro che egli stesso aveva fatto costrurre per sè e per i suoi successori. Il nostro autore trattò con giusto criterio dei gravi incarichi affidati in varie epoche al Bonomi, e del modo soddisfacente in cui sempre li disimpegnò. Riferito quanto operò a Roma prima di essere vescovo, accennò alle relazioni che dopo la sua assunzione alla Cattedra Eusebiana ebbe coi Reali di Savoia. A chiari tratti dimostro l'amicizia che sempre si mantenne viva tra lui e S. Carlo, e le relazioni sue con molti distinti personaggi di quell'epoca. Diede l'indice delle opere di monsignor Bonomi, quale potè ricavarlo da vari scrittori, e finalmente riportò diciasette lettere del medesimo ai duchi Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I. e tre a lui dirette dal cardinale Decio Azzolino segretario di Stato di papa Sisto V.

Dotato di non comune attività, il P. Colombo afferrava qualunque occasione onde tenerla viva, e le stesse ferie autunnali che i convittori del Collegio Carlo Alberto passano nel castello di Montaldo, a lui furono propizie per redigere alcune notizie su quel paese. Ben poco adatto era il soggetto, trattandosi di piccolo comune che mai ebbe storia propria; con diligenti e minute ricerche riescì però a raggranellare quanto potesse interessare questa località, di cui trovò il 7

primo cenno in diploma di Federico Barbarossa del 26 gennaio 1159. Queste notizie qua e là raccolte negli Archivi parrocchiale e comunale di Montaldo, in quello di Chieri, nei nostri di Stato, Camerale ed Arcivescovile, ed in alcune opere a stampa pubblicò, unendovi in appendice otto documenti fra il 1187 ed il 1661, dopo fattane lettura in occasione della distribuzione dei premi agli alunni del Collegio nello stesso anno 1879, come già aveva in identiche circostanze tre anni prima praticato compilando la storia di Moncalieri.

Di un altro scritto del nostro autore piacemi ora far menzione, che, piccolo di mole, lascia però travedere chiaramente il suo affettuoso carattere, voglio dire de' suoi Cenni biografici di monsignor Luigi Biraghi, morto a Milano in agosto 1879, dottore dell'Ambrosiana e riputato scrittore. In poche pagine ma dettate dal cuore ci presenta l'illustre estinto, facendo spiccare quanto operò nella sua quasi ottantenne esistenza come sacerdote e come scienziato, e dandoci esatta nota de' suoi reputati scritti.

Attendeva in questi tempi il Colonbo a due altri nuovi lavori. Il primo è un Compendio di Storia Italiana dal 1815 al 1881 per uso delle scuole. Il secondo è quello che più alto levò il nome del dotto Barnabita, cioè La vita e le opere di Gaudenzio Ferrari pittore, con documenti inediti. Quest'opera è fatta, come leggesi nella prefazione, coi materiali adunati con somma fatica e diligenza, già parecchi anni sono, dal M. Rev. P. D. Luigi Bruzza il quale aveva cominciato a raccoglierli sin da quando risiedeva a Vercelli nella qualità di Direttore degli studi nel Collegio di S. Cristoforo. Trasferitosi egli nel 1869 a Roma, e riconoscendo la difficoltà di poter ivi continuare e condurre a fine i suoi studi su Gaudenzio, consegnò tutte le note e

memorie che già aveva a questo scopo messe assieme al suo amico, il quale non tralasciò alcuna cura onde la notizia sul grande nostro artista riescisse a maggior sua gloria, ed incontrasse al tempo stesso l'approvazione di colui che lo aveva posto in condizione di eseguire sì bella ed interessante opera. Basta scorrere l'indice del volume per accertarsi dell'importanza dei punti da lui trattati, con felice scioglimento di vari dubbi. Vi aggiunse in fine, estraendoli da diversi archivi, ventotto documenti, tutti di molta importanza per la storia dell'arte in generale e specialmente della nostra scuola pittorica, di cui il Gaudenzio fu al certo il più grande luminare.

Questa pubblicazione valse al Colombo la nomina a Membro effettivo della R. Deputazione di Storia Patria (9 maggio 1882), alla quale già era stato ascritto come corrispondente li 10 maggio 1880.

Nel 1882 quasi nulla pubblicò, ma vari lavori aveva in corso, ai quali attendeva colla consueta sua energia. E diffatti nell'anno susseguente per sua cura vide la luce un volume della Storia generale della Chiesa in continuazione a quella dell'Ab. G. S. Darras. In pari tempo usciva per le stampe l'ultima memoria che Iddio gli concedeva di condurre a termine.

Nella prefazione alla vita di G. Ferrari il nostro Collega diceva riservarsi di parlare in altro scritto di coloro che seguirono le orme del grande caposcuola, valendosi pure allora dei materiali e documenti favoritigli dal P. Bruzza. Questa promessa tenne egli due anni dopo coi Documenti e notizie intorno gli artisti vercellesi. Variò tuttavia alquanto il suo primitivo progetto per le molte difficoltà che tosto gli si affacciarono; e, facendoli precedere a modo di introduzione da un compendio della storia dell'arte vercellese

dai suoi primordii sino a Gaudenzio Ferrari, si decise a pubblicare un gran numero di documenti relativi a pittori di quella scuola, che puossi dire la vera Piemontese. Come appendice poi vi ristampò le importanti notizie sul distinto pittore vercellese, Giovanni Battista Bazzi, detto il Soddoma, già anteriormente dal Bruzza inserte nel volume I della Miscellanea di Storia Italiana.

Questo volume, che l'Istituto Vercellese di Belle Arti volle si pubblicasse a sue spese, fu l'ultimo lavoro che compi il Colombo e l'ultimo omaggio che egli rese al dotto suo maestro e confratello Luigi Bruzza, il quale in novembre dello scorso 1883 passava agli eterni riposi. Gli procurarono questo ed il precedente scritto sul pittore di Valduggia la nomina a Socio onorario perpetuo dell'Istituto suddetto di Belle Arti di Vercelli, e nello stesso anno quella a Membro onorario del Comitato pel centenario di Gaudenzio Ferrari.

Un ultimo onore toccava or sono pochi mesi al nostro Collega quando dal Sommo Pontefice Leone XIII venne incaricato di scrivere la vita di papa Alessandro III. Con intenso amore attendeva a trattare di questo grande pontefice e grande italiano, non tralasciando nè ricerche nè cure, ed a me che soventissimo lo vedevo, sempre parlava con intima soddisfazione di questo lavoro che si augurava con tutto l'animo di condurre a termine a seconda delle vaste e grandiose intenzioni dell'augusto committente. Senonchè una malattia di pochi giorni troncava il filo della sua vita mortale, e rassegnato ai voleri del Creatore egli spirava nel suo Convento di Moncalieri il mattino delli 13 maggio del corrente 1884.

Fornito di carattere socievole ed affettuoso, nonchè di belle doti di mente e di cuore, osservatore scrupoloso di



ogni dovere religioso e sociale, appassionato per gli studi storici cui consacrò la breve sua esistenza, la morte di Giuseppe Colonbo è vivamente sentita dai suoi colleghi ed amici, la sua memoria si conserverà onorata e pura fra quanti lo conobbero, i suoi scritti rimarranno monumento del suo passaggio su questa terra e saggio di quanto avrebbe potuto fare se Iddio gli avesse concesso una vita più lunga.

# ELENCO

DEGLI

# SCRITTI A STAMPA DEL P. D. GIUSEPPE COLOMBO

- Cenno biografico dell' Ill.<sup>mo</sup> Rev.<sup>mo</sup> Monsignor Michele Galli, teologo della Metropolitana e Provicario Generale della Diocesi di Milano. Lodi, 1864, in 8º.
- 2. Sul progresso della guerra in Europa. Discorso storico letto nella occasione della distribuzione dei premii nel Collegio dei PP. Barnabiti in Lodi il 23 agosto 1865. Lodi, in 80, pp. 68.
- 3. Profili biografici di insigni Barnabili effigiali sotto i portici del Collegio di S. Francesco. Crema, 1870, in 80, pp. 94.
- 4. Profili biografici di insigni Barnabili (diversi dai precedenti). Lodi, 1871, in 8°, pp. 309.
- 5. Gli esami di licenza e l'istruzione privata. Lettera di Lucilio Costante (G. Colombo). Milano, 1871.
- Elogio funebre della signora Carolina Galli, morla il 25 luglio 1873. Lodi, 1873.
- 7. Elogio funebre del signor Giovanni Galli, morto il 19 agosto 1873. Lodi, 1873.
- 8. Sunti di storia del Medio Evo secondo i recenti programmi scolastici del Regno. Lodi, 1874, in 80, pp. 237.
- 9. Sunti di storia dell'Evo Moderno. Piacenza, 1874, in 80, pp. 357.

- Discorso funebre pronunciato il 10 giugno 1874 sulla salma di Giuseppe Bignami convittore del Collegio S. Francesco in Lodi. Ivi, Tip. Wilmant.
- 11. Discorso letto nell'occasione della distribuzione dei premii agli alunni del Collegio S. Francesco li 8 ottobre 1874. Crema, 1874, in 8°, pp. 11.
- Discorso funebre pronunciato sul feretro del P. D. Giovanni M. Cavalleri, Barnabita, li 3 dicembre 1874.
   Lodi, Tip. Wilmant.
- 13. Sunti di storia dell' Evo Medio e dell' Evo Moderno ad uso dei Licei. Seconda edizione corretta e notevolmente accresciuta. Piacenza, 1875, in 8°, pp. 527.
- 14. Nolizie sloriche intorno alla cillà di Moncalieri. Torino, 1876, in 8°, pp. 99.
- 15. I PP. Isidoro Pentorio e Tobia Corona, Barnabili, e Carlo Emanuele I duca di Savoia. Piacenza, 1877, in 8, pp. 39.
- 16. Cenni biografici e lettere dei Monsignori Giusto Guerin, Ottavio Asinari, Francesco e Giovanni Mercurino Arborio di Gattinara, vescovi Barnabiti. Torino, 1877, in 8°, pp. 56.
- 17. Intorno alla vita ed alle opere del P. Redento Baranzano. Torino, 1878, in 8<sup>3</sup>, pp. 61 e ritratto.
- 18. Lettere scelte inedite del B. Alessandro Sauli scritte a S. Carlo Borromeo. Torino, 1878, in 80, pp. 43.
- 19. Nolizie biografiche e lettere di Papa Innocenzo XI. Torino, 1878, in 8°, pp. 67.
- 20. Notizie e documenti inediti sulla vita di M. Giovanni Francesco Bonomi vescovo di Vercelli e Nunzio Pontificio in Isvizzera ed in Germania. Torino, 1879, in-8°, pp. 103 (Estratto dal vol. XVIII della Miscellanea di Storia Italiana).
- 21. Giacomo Quarenghi Bergamasco, Architetto alla Corte Imperiale di Pietroburgo. Torino, 1879, in 8º, pp. 74 e ritratto.

Digitized by Google

- 22. Montaldo Torinese. Notizie storiche. Torino, 1879, in 8°, pp. 53.
- 23. Biografia di Mons. Luigi Biraghi. Torino, 1879, in 120, pp. 16 e ritratto (Estratto dall' Ateneo Religioso del 23 novembre 1879).
- 24. La città d' Industria ed una lettera inedita di Ludovico Muratori (Nel Corriere di Torino delli 2 gennaio 1880, e nell'Ateneo Religioso delli 11 stesso mese).
- Surio Vile dei Santi. Gli ultimi quattro volumi; lavoro fatto tra il marzo 1879 ed il marzo 1880.
- 26. L'imperatore Napoleone I ritratto dal Principe di Metternich (Nel Corriere di Torino 19 marzo 1880, e negli Studi di Roma).
- 27. Intorno al villaggio lacustre di Lagozza presso Besnate sul Milanese (Nel Corriere di Torino 30 aprile 1880).
- 28. Memorie storico-religiose di Chieri del Can. Teol. Antonio Bosio. Articolo bibliografico inserto nell'Ateneo Religioso del 12 settembre 1880.
- 29. La Società Palatina di Milano (Nell'Ateneo Religioso 17 ottobre 1880).
- 30. Dell'allegoria principale della Divina Commedia, del Prof. Fenaroli. Articolo bibliografico inserito nella Sapienza di Torino, novembre 1880
- 31. La vita e le opere di Gaudenzio Ferrari pillore con documenti inediti. Torino, 1881, in 8', pp. 382 e ritratto.
- 32. Gli scavi a Tirinto ed a Micene di Enrico Schliemann (Nell'Ateneo Religioso 6 febbraio 1881).
- 33. Compendio di Storia contemporanea (1815 1881) Torino, 1881, in 8<sup>3</sup>.
- 34. Sunti di storia ad uso dei Licei. 3' Edizione. Piacenza, 1881, in 18°.

Digitized by Google

- 35. Gli affreschi della Cappella del Rosario nella Basilica di Monza. Torino, 1881, in 8°, pp. 23.
- 36. Intorno la Rivoluzione francese del secolo passato. Discorso letto in occasione della distribuzione dei Premi, al Collegio C. Alberto di Moncalieri. Torino, 1881, in 8°, pp. 26.
- 37. Tavola descrittiva degli affreschi che adornano le pareti della cappella del Rosario nella Basilica di Monza.
  Torino, 1882, in 8°, pp. 7.
- 38. La schiavitù ed il Cristianesimo. Articolo storico-critico nel Corriere di Torino 25 dicembre 1882, e nell'Ateneo Religioso dello stesso giorno.
- 39. La Bibbia volgare ripubblicata dal Comm. Carlo Negroni. Appunto bibliografico, nell'Unità Cattolica delli 14 gennaio 1883.
- 40. La prima ascensione in Italia del pallone areostatico. (Nel Corriere di Torino 19 febbraio 1883).
- 41. La scoperta di un nuovo sepolero di Faraoni in Egitto (Nel Corriere di Torino 5 marzo 1883).
- 42 Documenti e notizie intorno gli artisti vercellesi. Vercelli, 1883, in 83, pp. 501.
- 43. Continuazione della Storia della Chiesa del Darras dal 1846 fino al 1883. Torino, 1883, pp. 105.
- 44. Tre distinti elogi del P. Villoresi, nel Corriere di Torino 22 giugno 1833, nell' Unità Caltolica 24 stesso mese, e nell'Ateneo dello stesso giorno.
- 45. Due recensioni diverse dei Sermoni di S. Zenone pubblicati dal Canonico Giuliari, nell'Ateneo 1º luglio 1883, e nell'Unità Cattolica 7 stesso mesc.
- 46. Documenti intorno la colonia dei Greci stabililasi nell'Isola di Corsica l'anno 1676. Nel Giornale Ligustico, anno X, Genova, 1883, pp. 359-370.
- 47. Archeologia. Nuovi scavi in Grecia. (Nell'Ateneo 18 novembre 1883, e nel Giornale dello Studente 1884 N. 1).



- 48. Del luogo ove fu relegato il poeta Ovidio. (Nell'Aleneo del 27 gennaio 1884, e nel Giornale dello Studente 1884, N. 3).
- 49. Il Cardinale Luigi M. Billio. (Nell'Ateneo 23 marzo 1884).
- 50. Evo medio ed evo moderno, conforme agli ultimi programmi governativi. 4º Edizione in corso di stampa.

### TRATTATO

FRA

## BARNABÒ VISCONTI

IL CONTE ANTONIO DI MONTEFELTRO

LA REPUBBLICA DI FIRENZE

LE COMUNITÀ D'URBINO E CAGLI

1° febbraio 1375 (v. s.)

Misc. S. II, T. VIIL

12



L'antica scrittura che segue, e che vede oggi la prima volta la luce, è un trattato fra Barnabò Visconti. il Conte Antonio di Montefeltro, i Fiorentini e le Comunità d'Urbino e Cagli. È deplorabile che questo documento sia mancante nel fine, poichè della sua importanza non parmi abbiasi a dubitare, tanto più che nessuno storico, io credo, conobbe questo trattato, che in copia (sincrona o quasi) si conserva nella Oliveriana di Pesaro (Cod. Nº 374). L'eruditissimo Annibale Degli Abati Olivieri, che gran parte dei cimeli di quella biblioteca raccolse e ordinò, a molte delle più importanti scritture usò apporre notizie sulla loro provenienza e sul loro pregio; ma intorno a questa nessuna illustrazione rinvenni. Siccome però sta fra le Carte che egli intitolò Monumenti Rovereschi, credo che molto probabilmente provenga dall'Archivio stesso dei Duchi d'Urbino, del quale parecchi documenti passarono nell'Oliveriana.

Olmeneta, 3 settembre 1883.

G. SOMMI PICENARDI.

In Christi nomine. Amen. — Anno incarnationis ejusdem MCCLXXV, indictione XIV (sic). die prima mensis februarii.

Ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei, beatae Virginis Mariae, beati Johannis Baptistae, beatorum apostolorum Petri et Pauli, beati Ambroxii (1) sanctae matris Ecclesiae catholicae doctoris, ac sancti Crescentini (2) martiris gloriosi et totius celestis Curiae, ad honorem et reverentiam totius hortodossae fidei christianae et ad statum pacificum et tranquillum totius Italiae, et prosperitatem provinciarum Lombardiae et Tussiae ac etiam Marchae anconitanae et omnium terrarum que regentur, tenentur et possidentur vel quasi per magnificum et excelsum dominum dominum Bernabovem vicecomitem Mediolani etc. imperiale Vicarium generalem, et per magnificum comune Florentiae et suos officiales et per magnificum dominum dominum Antonium olim bonae memoriae domini Federici comitis Montis Feretri et per comune et populos civitatum Urbini et Callii, sive Sancti Angeli papalis (3), et ad resistendo pravis conatibus omnium et singulorum molestare et turbare volentium quoslibet pre-

<sup>(1)</sup> Protettore di Milano.

<sup>(2)</sup> Protettore d'Urbino.

<sup>(3)</sup> Cagli, rifabbricata da Niccolò IV sulla fine del secolo xiii, si chiamò S. Angelo Papale.

sentes statos prefatorum magnifici domini domini Bernabovis et communis Florentiae ac etiam prefati magnifici comitis Montisferetri et communis et populi civitatum Urbini et Callii , sive sancti Angeli Papalis , et omnium et singulorum terrarum et locorum qui per dictum dominum Bernabovem et commune Florentiae et comitem Antonium et comune et populum Urbini et Callii sive sancti Angeli Papalis reguntur, tenentur , possidentur vel quasi et ad defensionem et conservationem ipsorum presentium statuum et ad offensam secundum formam inferius describendam.

Cum hoc anno neccexxv die xxiv mensis julii fuerit solemniter celebrata liga, unio et societas pro quinquennali tempore duratura inter magnificum et excelsum dominum dominum Bernabovem vicecomitem Mediolani etc. imperialem vicarium generalem et magnificum commune Florentiae et in pactis et capitulis dicte lige inter cetera contineatur quod si et in quantum durante tempore dictae ligae post tempora tunc cujusdam treguae factae die ix junii proximi preteriti inter Ssmum in Xto Patrem et dominum dominun Gregorium papam XI(1) vice et nomine Ecclesiae romanae ejusdemque oficiales partem adherentes colligatos et sequaces ex parte una et prefatum magnificum dominum dominum Bernabovem et magnificum dominum Galeaz vicecomites Mediolani imperiales vicarios generales eorum et... eorum partem adherentes et sequaces ex parte altera, aut etiam durante tempore dictae treguae non obligando tamen dictum dominum Bernabovem ulterius quam sit expressum in capitulis dictae ligae, per dictos colligatos vel alterum eorum contigerit aliquam civitatem castrum vel locum vel provinciam existentem vel existens in provincia Tussiae vel alibi recepi aquiri

<sup>(1)</sup> Pietro Rogerio, già papa dal 1370.

occupari vel talem civitatem castrum vel locum terram fortitilitium vel provinciam reduci vel reponi vel vendicari in libertatem suam vel in alium statum quam esset tempore dictae ligae seu a nexibus sive subiectionis vel submissionis de facto et iam liberari vel eximi quomodocumque vel per quoscumque remanere et persistere debeat in libertatem et intelligatur esse et si colligatio vel colligatum una cum dictis colligatis et ad ipsius ligae beneficium admissa ut plene recipiantur et adiunctantur et admissae et admissa sint et esse intelligantur ut libere et libera cum illis conditionibus, pactis, modis, distributione et taxatione talliae vel alterius oneris quae et quod videbuntur et declarabuntur per dictos dominum Bernabovem et dominos priores artium et vexilliferum justitiae populi et communis Florentiae et ad defensionem sui et aliorum colligatorum et ad offensam cujuscumque dictos colligatos seu alterum ipsorum offendentium vel offendere volentium prout sic vel aliter latius continetur in capitulis dictae ligae et apparet manu ser Petri de Leriffi ser Colutii Pierii et ser Bartolomei ser Bonajuti pub. not. Florent. cumque predictus magnificus dominus comes Montisferetri propter plures terras et loca in partibus Montisferetri et Massetrabariae (1) et in aliis locis et partibus Italiae et provinciae Marchiae rebellaverit et in alium statum quam tempore dictae ligae fuerint reduxerit nec non dicta communia Urbini et Callii, sive sancti Angeli Papalis, a nexibus subjectionis et submissionis quibus tenebantur tempore dictae ligae in alium statum quam essent tempore dictae ligae divino auxilio se reduxerint et liberaverint et libertatem suam vendicaverint et velint venire et admicti ad ligam predictam et ipsius ligae beneficium et declaravit ad ipsam ligam venire posse admit-

<sup>(1</sup> Fra Cagli e Urbino,

tique debere cum pactis modis conditionibus et taxatione per dictum dominum Bernabovem atque dominos priores artium et vexilliferum justitiae populi et communis Florentiae declarandis idcirco.

Discretus vir ser Franciscus domini Paulochi de Urbino sindicus et procurator prefati magnifici domini domini Antonii comitis Montisferetri constitutus ad haec per prefatum dominum Antonium pro se ipso et vice et nomine communis et populi civitatis Callii sive sancti Angeli Papalis prout de dicto mandato continetur de manu Pauli quondam ser Guidonis de Urbino notarii pub. sub anno a nativitate domini mccclxxvi indictione ix, die xix mensis januarii procuratorio nomine per dicto domino comite nec non procuratorio nomine ejusdem et vice et nomine dicti communis et populi Callii sive sancti Angeli Papalis procuratorio nomine prefati domini comitis Antonii de rati habitione promisit solemni stipulatione conveniens michi Paulo et aliis notariis infrascriptis stipulantibus et recipientibus vice et nomine populi et communis Florentiae ac prefati magnifici Bernabovis et omnium eorum quorum interest intererit vel potuerit quomodolibet interesse principaliter vel secundario tacite vel expresse mediate vel immediate directe vel per obliquum prefatum dominum comitem Antonium facturum et curaturum ita et taliter omni exceptione et gavillatione remotis quod prefatum commune Callii sive sancti Angeli Papalis ratificabit approbabit et omologabit omnia et singula suprascripta et infrascripta et de huiusmodi ratificatione fieri facere publicum documentum, eaque presentabit et presentari faciet prefatis dominis prioribus et vexillifero iustitiae hinc ad cal. aprilis proximi ad penam et sub pena infrascripta ac etiam sindicus et procurator dicti communis et populi civitatis Urbini ad haec omnia et singula plenum et sufficiens se habere mandatum ut publice contineri de manu predicti Pauli quondam ser Guidonis de Urbino per instrumentum exinde confectum per eum anno a nativitate domini moccaxvi indictione xiv die xvii mensis januarii constitus coram magnificis et potentibus dominis

Nicolao Neri de Soderinis pro quarterio Azzolino ser Vivaris (?) S. Spiritus Johanne Arrighetti pro quarterio Bartolomeo Bellini (?) S. tae Crucis pro quarterio Jacopo Bernardi ritagliatore S. to Mariae Novellae Bartolo Johanius Simonetti Andrea domini Hugonis absque tamen pro quarterio Ambaldo Bentii Canutii eorum collega S. Johannis Prioribus artium.

Lapo Dutii de Bugellis pro dicto quarterio Sanctae Crucis vexillifero justitiae populi et communis Florentiae ad presens in dicto officio presidentibus nec non coram nobilibus viris

Alexandro domini Riccardi de Bardis.

Johanne Dini operario.

Johanne Francisci de Magalottis.

Andrea domini Francisci de Salviatis.

Quecio Dini Gutii.

Mattheo Federighi Baldi et

Johanne Azzoli absque tamen.

Thommassio Marchi de Strozzis civibus honorabilibus florentinis octo officialibus Bayliae communis Florentiae ad infrascripta omnia et singula Balia et auctoritate a dicto communi Florentiae habentibus pro communi et populo Florentiae sindicario et procuratorio nomine prefati magnifici domini Antonii cemitis Montisferetri nomine que supra ac etiam

dicti communis et populi civitatis Urbini et communis et populi civitatis Callii sive sancti Angeli Papalis dixit et petiit prefatum comitem Antonium et dictam civitatem Callii sive sancti Angeli Papalis et dictum commune Urbini cum omnibus terris et locis qui per eos vel aliquem eorum tenentur vel possidentur vel quasi vel in quibus aliquam preheminentiam vel dignitatem sive custodiam habent ad dictam ligam et ipsius beneficium venire velle recipi admictique debere juxta capitulo dictae ligae.

Quo paeto prefati domini priores artium, vexillifer justitiae ac officiales Bayline omnes simul eorum et dicti communis et populi civitatis Florentiae vice et nomine et vice et nomine dicti magnifici domini domini Bernabovis pro quo promiserunt dicto ser Francisco sindico et procuratori predicto stipulanti et recipienti sindacario et procuratorio nomine dicti comitis Antonii ac communis et populi Urbini et vice et nomine dicti communis et populi civitatis Callii sive sancti Angeli Papalis quibus supra se facturos et curaturos sic et taliter cum effectu quod idem dominus Barnabas ratificabit approbabit et omologabit omnia et singula suprascripta et infrascripta ad petitionem et requisitionem prefati comitis Antonii et dicti communis et populi Urbini et civitatis Callii ita tamen quod si predictus idem dominus Bernabos non ratificaret approbaret et omologaret ut dictum est predicti domini priores vexillifer justitiae et officiales Bayliae predicti communis Florentiae seu ipsum commune Florentiae ad penam infrascriptam minimo teneantur non obligando tamen se nec dictum Commune Florentiae nec dictum dominum Bernabovem infrascripta contra intentionem pacta ac capitula dictae ligae prefatum dominum comitem Antonium et dictam civitatem Callii sive sancti Angeli Papalis cum omnibus eius

terris et locis prefatis ac dictum commune et populum civitatis Urbini cum toto eorum comitatu fortia et districtu ad dictam ligam et ipsius ligae beneficium et colligatos et socios admicti debere et venire posse declaraverunt etc. et ad ipsam ligam, unionem societatem et confederationem adiunxerunt receperunt et acceptaverunt omni via jure modo et forma quibus melius potuerunt cum omnibus eorum terris locis et fortilitiis quas et que habent, tenent possident et que et vel quas habebunt tenebunt et possidebunt vel quasi etiam de cetero prout inferius dicetur et cum predicto ser Francisco sindico et procuratore predicto sindacario et procuratorio nomine quibus supra et ipse idem sindicus et procurator nominibus quibus supra cum predictis dominis prioribus artium vexillifero justitiae et officialibus Bayliae nominibus quibus supra ligam societatem fedus et unionem omni jure, via modo et forma quibus melius potuerunt ad conservationem presentium statuum atque diffensionem a quibuscumque invadentibus seu invadere volentibus dictos colligatos aut eorum vel alicujus eorum loca terras fortilitia subditos censuarios vel subjectos et etiam ad offensam si expedierit contra quoscumque dominos principes gentes loca et universitates cuiuscumque status condictionis preheminentiae vel gradus existant solemni stipulatione hinc inde intervenientibus iniverunt fecerunt atque contraxerunt duraturam toto tempore quo vigere debeat liga olim contenta per magnificum dominum dominum Bernabovem et commune Florentiae supradictum et cum pactis modis capitulis exceptionibus atque conventionibus et contractibus et instrumentis dictae ligae contentis et latius annotatis quae omnia et singula in hoc presens contractum pro repetitis expressis et declaratis habeantur sint et esse intelligantur cum pactis tamen talia taxatione modificatio-11

nibus condictionibus adiectionibus et decretis infrascriptis videlicet.

In primis quidem declaraverunt quod prefatus comes Antonius et civitas Callii sive sancti Angeli Papalis ac dictum commune ac populus civitatis Urbini cum omnibus eorum terris et locis prefatis habeant et habere teneantur et debeant toto tempore dictae ligae lanceas viginti eiusdem qualitatis cuius esse debent aliae lanceae quo teneri debent per prefatos dominum Bernabovem et communem Florentiae item balistarios quinquaginta bene munitos et suffitientes quam gentem dicti comes Antonius et dicta civitas Callii sive sancti Angeli Papalis ac commune et populus Urbini teneantur et debeant habere conducere seu ex aliis jam conductis per ipsos vel alterius eorum retinere cum effectu hinc ad calendas aprilis proximi futuri et quod dicta gens ex nunc deputata esse intelligatur et sit ad custodiam et pro custodia terrarum et locorum dicti comitis Antonii ac civitatum Urbini et Callii predictarum eorumque territorii et districtus ad aliud non teneantur prefatae gentes armorum equestres nec eas mittere teneantur nisi majore imminente periculo colligatis predictis si tamen tunc bona fide et non quesito colore per dominos priores artium et vexilliferum justitiae populi et communis Florentiae qui pro tempore presiderent declararentur non esse necessarium dictas gentes ad dictam custodiam retinere et suffitiat ad declarationem predictam quod dictus comes Antonius aut dictum commune Urbini vel commune Callii requiratur per litteras dictorum dominorum priorum et vexilliferi justitiae predicti de mictendo gentem suam totam vel partem ad loca necessaria et ad que mictere tenerentur vigore dictae ligae balistarios antedictos ad servitium ligae et colligatorum in omnem casum mictere teneantur secundum capitulo dictae ligae.

Item quod prefatus dominus comes Antonius ac etiam dictum commune et populus Urbini et populus ac commune civitatis Callii seu sancti Angeli Papalis vel aliquis eorum non possit aliquo modo directe vel per obliquum principaliter vel per consequentiam prohibere vel quomodolibet impedire quia cuilibet liceat emere apportare conducere advehere et conduci facere ad civitatem comitatum et districtum Florentiae granum seu frumentum ordium et omne genus frugum atque leguminum de extra comitatum et districtum Urbini et terrarum prefati domini comitis Antonii per comitatum districtum atque territorium Urbini et alias terras dicti domini comitis Antonii aliquo statuto provvisione vel ordinamento per dictum commune Urbini aut alia communia vel dictum dominum comitem Antonium facto vel faciendo in aliquo non obstante libere et sine alicuius soluptione datii passagii vel gabellae.

Item quod nullum decretum vel prohibitio fieri possit aut esse inter dictum commune Florentiae et dictum comitem Antonium seu terras et loca dicti domini comitis seu commune Urbini et Callii sive sancti Angeli Papalis predicti ita quod cuilibet liceat emere apportare et extrahere granum bladum et omne frugum genus de terris et locis prefati comitis Antonii et de terris comitatus et districti Urbini et Callii predicti ad civitatem comitatum et districtum Florentiae libere licite et impune solvendo consuetum datium passagium et gabellam salvo quod commune Florentiae aut aliqui cives vel comitati florentini non possint aliquam quantitatem grani ordei vel aliarum generis frugum acquirere vel emere aut quomodolibet mercari in terras prefati comitis Antonii aut in civitate comitatu et districtu Urbini et Callii sive sancti Angeli Papalis sine expressa licentia priorum civitatis Urbini aut dicti comitis 13

182 G. SOMMI PICENARDI - TRATTATO FRA BARNABÒ VISCONTI ECC.

Antonii presentibus toto tempore dictae ligae duraturis et non ulterius.

Item quod prefatus dominus comes Antonius et prefatum commune civitatis Urbini et Callii toto tempore dicte lige et per ipsum teneantur et debeant hostes seu inimicos dictorum colligatorum seu aliorum eorum habere.....

## CARTULAIRE

DE

# L'ÉVÊCHÉ D'AOSTE

(XIII SIÈCLE)

PUBLIÉ

par Mgr. JOSEPH-AUGUSTE DUC

## **PRÉFACE**

Les archives de l'Évêché d'Aoste possèdent un Cartulaire, qui contient cent trente-quatre chartes du xue et du xue siècles. Ce Cartulaire, d'après les caractères graphiques qui le distinguent, a été compilé dans la seconde moitié du XIIIe siècle. L. Cibrario et le prieur A. Gal l'ont eu à leur disposition; Cibrario surtout l'a exploité largement, et en a publié les chartes les plus importantes dans l'ouvrage Historiae patriae Monumenta. Ces documents jettent un jour bien précieux sur le passé si obscur de l'Église valdôtaine. Il est toutefois à regretter qu'ils n'aient pas été reproduits avec une scrupuleuse exactitude.

Il nous a paru qu'il ne serait pas sans intérêt pour l'histoire du pays de faire connaître d'une manière plus complète ce monument du moyen âge. Aujourd'hui que l'étude de ces temps lointains est poussée avec une vigueur si remarquable, et que tout ce qui s'y rattache est tiré de la poussière et mis en lumière, nous croyons faire œuvre utile d'exhumer ce Cartulaire, pour le présenter aux amis de l'histoire, qui savent priser les moindres détails matériels.

3

Ce recueil n'abonde pas sans doute en chartes d'une très grande valeur. Leur intérêt est nécessairement restreint et local; elles se rapportent toutes à la Cité et au diocèse d'Aoste Cc sont, en général, des actes de donation, de cession, de vente, de reconnaissance faits en faveur de la mense épiscopale. On y remarque aussi des bulles pontificales et des diplômes des Comtes de Savoie, dont plusieurs sont inédits.

Toutefois, quelque limité que paraisse le champ d'observations que peut fournir ce Cartulaire, plus d'une idée lumineuse et plus d'une leçon salutaire jaillissent de la considération des faits en apparence insignifiants qui y sont consignés. En voyant se dérouler ces pages d'un passé déjà bien loin, le cœur est doucement ému et l'esprit demeure frappé. On admire la bonté et la munificence de nos souverains envers l'Église valdôtaine. On bénit la paternelle sollicitude, avec laquelle les papes daignaient défendre les droits spirituels et temporels de cette petite portion de la Chrétienté. Les actes de donation faits par des particuliers à nos évêques, et surtout au bienheureux Boniface de Valpergue, nous révèlent le pieux désintéressement des fidèles de cette époque, et le bon usage qui se faisait des biens ecclésiastiques: car on ne donne à l'Église qu'autant qu'elle dépense utilement. Les actes de reconnaissance en faveur de la mense nous montrent l'étendue des domaines de l'évêché, et en même temps le peu de profit qu'elle en retirait, les terres étant inféodées, en général, aux seigneurs du pays pour de minces redevances. Le droit civil nous apparaît dans ces actes sous un aspect particulier, qui porte l'empreinte sensible de la loi lombarde, du droit canon et des usages locaux. Ce

Cartulaire nous fait faire aussi connaissance avec une foule de familles nobles qui peuplaient la Vallée dans ces siècles de féodalité; hélas! elles ont presque toutes disparu, après avoir rendu de glorieux services à la patrie. Les noms de localités encore usités aujourd'hui se retrouvent exactement les mêmes dans ces vieilles chartes, et accusent évidemment une origine française; tels sont ceux de Toles, de Montillon, de Cignay, de Javio, de Grauson, de Bocuel, de Rivayvier, etc. Nous voyons enfin les coutumes et les clauses, qui s'observent de nos jours dans les contrats, déjà mises en vigueur dans ces temps reculés; par exemple, la livraison des denrées se faisait le plus souvent « à la Saint-Martin; » la description distincte des biens « de la montagne et la plaine » était nettement accentuée. Tant il est vrai que les habitudes forment la vie séculaire des peuples!

Ces considérations suffisent pour faire apprécier la valeur du Cartulaire que nous offrons au public. Notre but n'a pas été de faire une étude approfondie de chacune des chartes insérées dans ce recueil. Ce travail nous aurait entraîné trop loin. Nous nous sommes contentés de reproduire fidèlement chaque pièce, et d'accompagner le texte de notes historiques et géographiques propres à en faciliter l'intelligence. Il nous a paru même superflu de publier les chartes qui ont été imprimées dans les Hist. patr. Mon. Nous avons cependant jugé à propos de corriger les erreurs assez nombreuses que nous remarquons dans la partie de cet ouvrage qui nous concerne. Nous devons aussi faire observer que plusieurs de ces chartes sont sans date; heureusement, il nous a été donné d'en préciser l'année, pour le plus grand nombre, à l'aide des originaux ou des copies synchrones, que possèdent les archives de l'évêché.

Le Cartulaire est composé de trente-cinq feuillets, dont quelques-uns ont été laissés en blanc. Chaque page est divisée en deux colonnes, et chaque charte est précédée du titre en caractères rouges. La rubrique manque cependant à quelques-unes. Il est regrettable que le compilateur ne se soit soucié ni de l'ordre chronologique ni de l'ordre des matières. La charte la plus ancienne remonte à l'année 1147, et la plus récente est de 1256, selon le style de l'Incarnation. Cette dernière date est très importante pour nous; elle nous a induit à attribuer à l'évêque Pierre d'Étroubles, et non à son successeur immédiat Pierre du Pallais, toutes les chartes qui portent le nom tout court de l'évêque Pierre. En effet, Pierre d'Étroubles a rempli le siège d'Aoste de 1246 à 1259, et Pierre du Pallais de 1259 à 1266. Or, comme nous ne trouvons pas dans le Cartulaire un document postérieur à 1256, il faut nécessairement attribuer à Pierre d'Étroubles toutes les chartes, où figure le nom de l'évêque Pierre, et notamment celle qui contient les statuts octroyés à la commune d'Issogne.

Un index des matières est en tête du Cartulaire. Il est écrit, non sur parchemin comme le reste, mais sur papier ordinaire, et a été ajouté postérieurement. L'écriture de cet index accuse le xvi siècle. Nous avons trouvé bon de le reproduire, afin de faciliter les recherches des chartes.

Enfin, nous avons clos la série des cent trentequatre chartes contenues dans le Cartulaire par la transcription d'un document très précieux qui est en notre possession. C'est l'acte original, ce nous semble,

de permutation de biens faite en 1032 entre le comte de Savoie Humbert aux blanches mains et le monastère de Saint-Bénigne à Aoste. Cette charte a été publiée, il est vrai, dans le tom. I. Ch. col. 498, Hist. patr. Mon., par les soins de L. Cibrario, mais il s'est glissé dans l'impression de cette pièce importante des inexactitudes qui méritaient un amendement; nous avons aussi comblé les lacunes qu'on remarque dans le texte publié. Un grand fait ressort de ce document. C'est qu'en 1032 la Vallée d'Aoste faisait déjà partie du Comté du prince Humbert. Ce petit coin de l'Italie est donc le fleuron le plus ancien de la couronne de Savoie en decà des Alpes. Car le comté de Turin, qui s'étendait du Montserrat au Mont Cenis, ne passa aux comtes de Savoie que vers 1045 par le mariage de la comtesse Adélaïde avec le prince Odon, fils d'Humbert aux blanches mains.

Aoste, le 4 novembre 1883.

† Joseph-Auguste Duc.

#### Jhesus

#### Registrum huius libri pergameni.

| GRACZAN  | i et Sancti Petri <sup>(1)</sup> . Compositio i | inte | r do  | minum    |     |
|----------|-------------------------------------------------|------|-------|----------|-----|
|          | episcopum et domum sancti Ursi                  | suj  | er e  | cclesiis | ;   |
|          | de Graczano et de Sancto Pet                    | ro   | Cast  | ri Ar-   |     |
|          | gentei                                          |      |       | Pag.     | 208 |
|          | Confirmatio domini Pape (2) .                   |      | •     | . »      | 205 |
|          | Revocatio papalis de rebus eccles               | ie a | liena | tis »    | 206 |
|          | Littera papalis super revocatione               | dec  | imarı | um »     | 207 |
| Issognye | s. Carta Augustana de Yssogny.                  | •    | •     | . *      | 208 |
| <b>»</b> | Carta de eodem loco sunt confines.              | •    | •     | . *      | 209 |
| •        | Carta augustana de Yssogny . sunt confines.     | •    | •     | . ,      | 210 |
| •        | Idem de eodem                                   | •    | •     |          | 211 |

<sup>(1)</sup> Les noms qui figurent à la marge sont les noms des paroisses auxquelles se rapportent les droits et les biens mentionnés dans les chartes.

<sup>(2)</sup> L'index original n'a pas suivi toujours rigoureusement l'ordre qui se trouve dans le Cartulaire; nous avons cru devoir rétablir cet ordre, pour faciliter les recherches au lecteur.

<sup>(3)</sup> C'est-à-dire que la charte n'indique pas les limites des biens.

| Sancti | LAURENTII (1). Carta augustana de Espara-                       |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|        | very                                                            | 212 |
|        | Carta decime de Esparavery                                      | 213 |
| >      | Carta de Plovy                                                  | 214 |
| >      | Carta decime de Esparaveria quam tenebat                        |     |
|        | Ansermus de Arenczo miles                                       | 215 |
| *      | Carta rerum de Boessea et de Pariot . > non sunt fines.         | 216 |
| Sancti | STEPHANI AUGUSTE (2). Carta terre de Rumerano . non sunt fines. | 217 |
| •      | Carta medietatis vini de Cignay                                 | 218 |
| Sancti | JOHANNIS (3). Carta de Augusta                                  | 219 |
|        | Carta donationis domui episcopali                               | 220 |
| (4)    | Carta molendini de Coppet                                       | 221 |
| Dovie. | Carta augustana de Dovia                                        | 222 |
| •      | Carta augustana de Dovia                                        | 223 |

<sup>(1)</sup> La paroisse de Saint-Laurent à Aoste comprend le bourg de Saint-Ours et tout le territoire qui en dépend.

<sup>(2)</sup> La paroisse de Saint-Étienne fait partie de la commune d'Aoste.

<sup>(3)</sup> C'est la paroisse de la cathédrale d'Aoste.

<sup>(4)</sup> Il manque le nom de la paroisse; ce doit être l'ancienne pareisse de Chevrot.

| Carta decime de Pael et de Herf non sunt fines.                 | Pag.         | 224   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Vallispelling. Carta de Buil                                    | , »          | 225   |
| • Carta de Byul (1)                                             | , >          | 226   |
| QUARTI. Carta decime de Crestella non sunt fines.               | . >          | 227   |
| De Carta decime de Gencea                                       | , ,          | ibid. |
| Carta de Riogni (2)                                             | . ,          | 228   |
| CHARVENCZO. Carta de Lanvy (3)                                  |              |       |
| Sancti Laurentii. Carta de Boessea non sunt fines.              | , ,          | 230   |
| Sancti Johannis. Carta terre iuxta turrim Beatricis sunt fines. | (4) »        | 231   |
| Carta pacis ab illis de Graczano non sunt fines.                | , <b>»</b>   | 232   |
| Fines Charvenczo. Carta de Bondona sunt fines.                  | <b>,</b> , • | 233   |
| Cognie et Sancti Leodegarii. Carta de Cognia e                  | t de         |       |
| masso Spinelli et terre de Viay, et sunt fir                    | 108 >        | ibid. |
| Issounie. Carta de Yssogny, et sunt fines                       |              | 235   |
| Sale. Carta de Sala, de Condamina de Excha<br>sunt fines        |              | 236   |
|                                                                 |              |       |

<sup>(</sup>l) C'est le même nom que le précédent, c. a. d. la montagne de By, dépendante autrefois du ressort de Valpelline.

<sup>(2)</sup> L'indication de la charte de Riogni a été omise dans l'index; nous y avons suppléé.

<sup>(3)</sup> Il y a deux chartes relatives à Lanvy.

<sup>(4)</sup> Le nom de St-Jean indique dans cette charte et les autres qui suivent, de même titre, la paroisse de la Cathédrale.

| Sinczo ( | 1). Carta de Tora , de rebus de Chese                                         | ry et      | de   |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|
|          | Batendery, et sunt fines                                                      | . <b>P</b> | ag.  | 237   |
| *        | Carta de decima de Thora non sunt fines.                                      | • •        | *    | 238   |
| Sancti   | Johannis. Carta rerum Gunterii Bor                                            | bot q      | uas  |       |
|          | vendidit dominus Comes non sunt fines.                                        | • •        | *    | ibid. |
| Sancti   | Johannis. Carta rerum quondam Aym                                             | onis       | Fa-  |       |
|          | cema                                                                          | • •        | *    | 239   |
| Sancti   | Johannis Auguste. Carta de territorio A<br>de uno casamento, vinea et arborit | -          |      |       |
|          | Augustam                                                                      |            |      | 240   |
| Sancti   | LAURENTII. Carta de rebus de Pariot sunt fines.                               |            | >    | ibid. |
| SANCT.   | Christophori et Laurentii. Carta de Me                                        | vsacta     | ı et |       |
|          | de Perron                                                                     | •          |      |       |
| Dovie.   | Carta rerum de Javio in Dovia . sunt fines.                                   |            | *    | 242   |
| <b>.</b> | Carta rerum de Dovia sunt fines.                                              |            | •    | 243   |
| •        | Carta de Dovia                                                                |            | >    | 244   |
|          | ELLINE. Carta de Byl                                                          |            | •    | 245   |
| Sancti   | Bartholorei. Carta decime de Riegny<br>non sunt fines.                        |            | >    | ibid. |
|          |                                                                               |            |      |       |

<sup>(1)</sup> Sarre.

| CARIULAIDE DE L'EVECHE D'AUGIE                                       |            | 100   |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Chevros (1). Carta molendini de Copet Pagnon sunt fines.             | <b>g</b> . | 246   |
| Amavilla et Coenia. Carta rerum de Amavilla et c                     | le         |       |
| Cognia                                                               |            | 247   |
| non sunt fines.  Carta augustana de Cognia et de aliis locis         | >          | 248   |
| non sunt fines<br>Chevros (2). Carta augustana de Pallu              |            | ibid. |
| non sunt confines.  Cognia. Carta augustana de Cognia                | *          | ibid. |
| non sunt fines.  Intro. Carta augustana de Intro                     | <b>»</b>   | 249   |
| sunt confines.<br>Sale. Carta augustana de Sala de rebus de Excharlo | >          | 250   |
| sunt fines.  Sancti Johannis. Carta augustana de Augusta .           | >          | 251   |
| non sunt fines.  Scriptum de Augusta                                 |            |       |
| non sunt fines.                                                      |            |       |
| Sancti Johannis. Carta augustana de donatione . non sunt fines.      | *          | ibid. |
| Charvenczo. Carta augustana decime de Charvenczo non sunt fines.     | *          | 253   |
| Sancti Johannis. Carta augustana de rebus feudi quo                  |            |       |
| dam Vullermi Visin                                                   | •          | 254   |
| Coenne. Carta augustana de Cognia de rebus de Cruce sunt confines.   | •          | 255   |

(2) Gressan.

13

<sup>(1)</sup> Paroisse supprimée en 1784, et réunie pour une portion à celle de Charvensod, et pour l'autre à celle de Gressan.

| Sinczo. Carta augustana de Villa super Casaletum Pag. sunt confines.                                                       | 256   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sancti Johannis Augusta > sunt confines.                                                                                   | 257   |
| Intro. Carta de Castro Argenteo de rebus de Pugnon sunt confines.                                                          | 258   |
| Sancti Stephani Auguste. Carta de Montecenisio . > sunt confines.                                                          | 259   |
| Sale. Carta sancti Petri de Castro Argenteo, de feudo<br>Johannis Petri de Lescaney de Valle digna »<br>non sunt confines. | 260   |
| Sancti Petri Castri Argentei. Carta de Casaleto, de<br>rebus de Tan et de Letzana, non sunt con-                           |       |
| fines                                                                                                                      | 261   |
| pagio                                                                                                                      | 262   |
| SANCTI BARTHOLOMEI. Carta decime de Riegnia quam te-                                                                       |       |
| nebat Eurardus Grassi, non sunt confines >                                                                                 | 263   |
| Charvenczo. Carta de Riveyvyher (1)                                                                                        |       |
| » Carta de Combuy et de Boyssea » sunt confines                                                                            |       |
| VIDE. Omnes carte suprascripte sunt augustane                                                                              | ibid. |
| Graczani. Carta feudorum de Graczano                                                                                       | 266   |
| • Carte inferius scripte sunt notarii (2)                                                                                  | ibid. |
| Sanoti Laurentii. Carta de molendino de Lestanchi » non sunt fines.                                                        | ibid. |

<sup>(1)</sup> Cette indication manque dans l'index original.

<sup>(2)</sup> Les chartes suivantes ont été écrites dans l'original de main de notaire, tandis que les précédentes ne portent aucun nom de notaire.

| Sancti Johannis. Scriptum publicum et finis furni de Augusta                                                 | 267   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| sunt fines.                                                                                                  |       |
| <ul> <li>Instrumentum publicum de terra iacente ad<br/>portam Beatricis que fuit de feudo de Gra-</li> </ul> |       |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                      | 268   |
| non sunt fines.                                                                                              |       |
| CHARVENCZO. Scriptum publicum de Lanvy »                                                                     | 270   |
| sunt fines.                                                                                                  |       |
| Sancti Leodegarii et Cognie. Carta de Allian et de                                                           |       |
| Cognia                                                                                                       | 271   |
| sunt fines.                                                                                                  |       |
| Sancti Laurentii. Carta de feudo Johannis Casei . »                                                          | ibid. |
| non sunt fines.                                                                                              |       |
| Bardi. Carta usagii feudi Bardi                                                                              | 272   |
| Declaratio.                                                                                                  |       |
| <ul> <li>Quedam manifestatio de placito feudi de Bardo »</li> </ul>                                          | 273   |
| Bardi et One. Scriptum de Ona, de v. solidis annua-                                                          |       |
| libus                                                                                                        | ibid. |
| sunt fines.                                                                                                  |       |
| Sale. Carta de feudo de Lesquaney                                                                            | 274   |
| non sunt fines.                                                                                              |       |
| CHARVENCZO et SANCTI STEPHANI Vel CORLIANI (1). Carta                                                        |       |
| donationis domini Girodi de Rivo de 1 modio                                                                  |       |
| siliginis super rebus de Chalvenczo et de 1                                                                  |       |
| pecia terre iacente ad Chanferrer »                                                                          | 277   |
| non sunt fines.                                                                                              |       |
| • Carte quondam Girodii de Rivo •                                                                            | 279   |
| non sunt fines.                                                                                              |       |

<sup>(1)</sup> Saint-Martin de Corléan, paroisse supprimée en 1788 et réunie à celle de Saint-Étienne, pour une partie, et pour l'autre à la paroisse de Chesalet.

| Charvenczo et Sancti Strphani vel Corliani. Item de eo- |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| dem bis (1) de rebus de Chanferrer . Pag. 28            | 0          |
| sunt confines.                                          |            |
| Casaleti (2). Confirmatio sedis apostolice vel Eugenii  |            |
| pape IIII (3), ubi sunt descripte res domus epi-        |            |
| scopalis et maxime quidquid iuris habet in loco         |            |
| de Ovellian suis cum finibus » ibi                      | d.         |
| Privilegium domini Comitis > 28                         | 31         |
| Idem de eodem                                           | d.         |
| Scriptum remissionis facte a domino Comite > 28         | 32         |
| Scriptum domini Comitis de feudo Bardi - > 28           | 33         |
| Scriptum de libertate Civitatis Auguste . » iba         | d.         |
| SANCTI LAURENTII. Scriptum de rippagio molendini facti  |            |
| Alestanchy, non sunt confines > 25                      | 35         |
| Cooner. Scriptum de ponte de Chevry 25                  | 3 <b>7</b> |
| non sunt confines.                                      |            |
| SANCTI JOHANNIS AUGUSTE. Scriptum super candelis sa-    |            |
| cristie » iba                                           | id.        |
| Scriptum de hiis qui debent servire nomine              |            |
| vacantium prebendarum » 28                              | 38         |
| Sanct. Johannis et Laurentii. Permutatio facta inter    | ,,         |
| dominum episcopum et domum sancti Ursi super            |            |
| · -                                                     | ; j        |
| 4                                                       | ıu.        |
| SANCTI JOHANNIS. Collatio hospitalis de Columpnis facta | <b>^</b>   |
| domui episcopali 2                                      | y U        |
| CHARVENCZO. Scriptum permutationis ecclesie sancte Co-  |            |
| lumbe de Charvenczo 2                                   | 92         |
|                                                         |            |

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire qu'il y a deux autres chartes relatives à Girod du Rû. (2) Ce diplôme pontifical définit surtout les possessions de l'évêché sises à Chesalet.

<sup>(3)</sup> Erreur: c'est Eugène III, comme le porte le texte de la charte.

| SANCTI JOHANNIS et VIERRETII. Permutatio inter domi-  |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| num episcopum et domum sancti Egidii de               |     |
| quadam pecunia Pag.                                   |     |
| Sancti Laurentii. Scriptum de inter Portas            | 298 |
| non sunt fines.                                       |     |
| CHARVENCZO. Scriptum de Lanvy et de Peceyneir »       | 299 |
| non sunt fines.                                       |     |
| Polleni. Scriptum de ecclesia sancti Georgii »        | 300 |
| GRACZANI. Scriptum feudi de Graczano                  | 301 |
| Sancti Laurentii. Scriptum de Vachayry                |     |
| non sunt fines.                                       |     |
| GRACZANI. Scriptum facte fidelitatis ab illis de Gra- |     |
| czano                                                 | 307 |
| non sunt fines.                                       |     |
| JOVENCZAN. Scriptum decime de Turrilly »              | 308 |
| non sunt fines.                                       |     |
| SANCTI MARTINI AMAVILLE et GRACZANI. Scriptum Petri   |     |
| Audemar de rebus de Ossayn                            | 309 |
| non sunt fines.                                       |     |
| Sancti Leodegarii. Scriptum manifestationis feudi de  |     |
| Alliano                                               | 310 |
| sunt confines.                                        |     |
| » Scriptum de feudo de Alliano »                      | 312 |
| non sunt confines.                                    |     |
| > Item de rebus dicti loci de Alliano                 | 314 |
| non sunt fines.                                       |     |
| » Scriptum de fidelitate illorum de Amavilla »        | 315 |
| non sunt fines.                                       |     |
| Sinczo. Scriptum de decima de Thora »                 | 316 |
| non sunt fines.                                       |     |
| » Scriptum de decima de Thora »                       | 317 |
| non sunt fines,                                       | •   |
| 17                                                    |     |
| •                                                     |     |

| non sunt fines.                                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Sancti Laurentii Auguste. Scriptum casarie de T                                         | or-                     |
| rente                                                                                   | <b>* 321</b>            |
| non sunt fines.                                                                         |                         |
| Sancti Stephani. Scriptum vinee de Rossery                                              | <b>322</b>              |
| non sunt fines.                                                                         |                         |
| Sancti Laurentii. Item de casaria de Torrente .                                         | » 323                   |
| non sunt fines.                                                                         |                         |
| Sancti Johannis. Scriptum de feudo quondam Petri                                        | Vi-                     |
| cini                                                                                    | » 325                   |
| non sunt fines.                                                                         |                         |
| Sinczo. Scriptum ecclesie de Sinczo                                                     | <b>326</b>              |
| non sunt fines.                                                                         |                         |
| <ul> <li>Scriptum de Furmyery</li> </ul>                                                | <ul><li>ibid.</li></ul> |
| non sunt fines.                                                                         |                         |
| Sale. Scriptum de feudo domini Jacobi (2) de Cas                                        | tel-                    |
| lario                                                                                   | » 327                   |
| non sunt fines.                                                                         |                         |
| » Scriptum de placito illorum de Crest                                                  | <b>» 328</b>            |
| non sunt fines feudi.                                                                   |                         |
| Sancti Johannis. Quedam ordinatio ecclesie Auguste                                      |                         |
| BARDI. Scriptum de fidelitate Bardi                                                     |                         |
| Vallispelline. Scriptum casarie de Vallepellina . sunt fines.                           | » ibid.                 |
| Sinczo. Scriptum inquisitionis rerum de Furmery.                                        | » 330                   |
| non sunt fines.                                                                         |                         |
| (l) L'indication de cette troisième charte relative au villag                           | e de Thora              |
| a été omise dans l'index.  (2) Il n'est pas question dans la charte de Jacques, mais de | Vuillarma               |
| du Chatelar.                                                                            | A WILLS: MG             |

. 18

| Sancti Johannis. Scriptum de Augusta de domo Martini |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Vachi et Marie eius uxoris Pag. sunt fines.          | 331   |
| Privilegium seu confirmatio domini Alexandri         |       |
| pape; ubi sunt nominate plures ecclesie et de-       |       |
| cime, non sunt fines                                 | 332   |
| Yssoenie. Statutum de Yssognia                       | ibid. |
| non sunt fines.                                      |       |
| Sancti Johannis. De hospitali de Columpnis »         | 334   |
| non sunt fines.                                      |       |
| VARAYE. De Alpe de Curtot, pratis et pascuis, item   |       |
| et de media villa de Olian que fuit Ansermi          |       |
| filii Amedei de Armando »                            | 335   |
| » De decima Falconis de Clauso »                     | 336   |
| non sunt fines.                                      |       |

#### I.

Accord conclu par les soins d'Aymon, archevêque de Tarentaise, entre Guigo, évêque d'Aoste, et la Collégiale de S. Ours, au sujet de quelques églises du diocèse.

Compositio inter Dominum Episcopum et domum sancti Ursi super Ecclesiis de Grazano et de Castro Argenteo (1).

1183 environ (2).

In nomine sancte et individue Trinitatis, ego A. (3) Tarentasiensis Ecclesie minister humilis, audiens litem que

<sup>(1)</sup> Cette charte a été publiée par Cibrario dans l'ouvrage Documenti, Sigulli, etc., telle qu'il l'a trouvée dans les archives de l'insigne collégiale de Saint-Ours. Celle qui a été insérée dans le Cartulaire de l'évêché renferme quelques variantes.

<sup>(2)</sup> C'est à tort que Cibrario assigne à cette pièce la date de 1189 ou 1190. A cette époque, Valbert, qui figure comme témoin dans cet acte, n'était plus prévôt de Saint-Gilles de Verrès. De plus, le pape Lucius III, qui approuva l'accord dont il est question dans cette charte (V. Hist. patr. Mon. Ch. t. I, c. 936), avait, dès 1185, un successeur dans Urbain III-Cette charte peut être rapportée à 1183. En cette année, vivaient les personnages cités comme témoins à la fin de l'acte, Girard archidiacre d'Aoste, Valbert prévôt de Saint-Gilles, Rodolphe prieur de Saint-Ours.

<sup>(3)</sup> Aymon II, archevêque de Tarentaise de 1178 à 1211, d'après les Mémoires pour servir à l'Histoire ecclésiastique des Diocèses de Genève, Tarentaise, Aoste, etc., de Besson.

inter venerabilem fratrem nostrum G. (1) Augustensem episcopum et ecclesiam sancti Ursi versabatur super ecclesia sancte Marie, et sancti Petri de Castro Argenteo, et ecclesia sancti Stephani de Grazano, ecclesia quoque sancti Salvatoris de Valesia (2), et casaria quadam in qua nunc viridarium plantatum est, consilio religiosorum ac sapientum virorum, utraque parte consenciente, sicut infra scriptum est, transegi atque composui. Visum itaque fuit mihi ut ecclesia sancti Ursi de ecclesia sancti Petri x. solidos annuatim perciperet in festo sancti Ursi, et hiis contempta esset; ecclesia vero de Valesia in eodem festo x11. solidos annuatim episcopo persolveret; de casaria autem ecclesia sancti Ursi III. solidos et unum caponem annuatim episcopo redderet, et sic omnia supradicta deinceps in pace possideret; facta est transactio hec, presentibus et laudantibus G. augustensi episcopo, G. (3) archidiacono, Valberto preposito sancti Egidii, Gonterio et Petro presbiteris, Ricardo, Gonterio, Guidone et Petro sub [diaconis], Rodulpho priore sancti Ursi, Uldrico, Henrico, Raymundo, Vullielmo, Bernardo, Anselmo; et omnes isti pariter promiserunt, quod illi qui de utroque capitulo presentes non aderant, facerent laudare et firmare. Ego quoque sub anathematis vinculo precipio ita teneri et in perpetuum inviolabiliter conservari.

<sup>(1)</sup> Cette initiale désigne l'évêque d'Aoste Guigo ou Hugues, qui siégea de 1179 jusque vers 1185. L'évêque Germain, dont parlent Besson et Cibrario, n'a jamais existé.

<sup>(2)</sup> Les quatre églises mentionnées ici sont les églises actuelles de Villeneuve, de Saint-Pierre, de Gressan et de Perlo.

<sup>(3)</sup> Girard archidiacre.

#### II.

Le pape Célestin III confirme les possessions et les droits que Valbert, évêque d'Aoste, avait recouvrés du comte de Savoie.

### Confirmatio Domini Pape.

1193.

Celestinus (1) episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Walberto Augustensi episcopo (2) salutem et apostolicam benedictionem. Justis petencium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et vota que a rationis tramite non discordant effectu prosequente complere. Ea propter, venerabilis in Xpo frater episcope, tuis iustis postulationibus grato concurrentes assensu, possessiones et alia iura que dilectus filius noster nobilis vir Maurianensis Comes (3) ecclesie tue restituit et que tu eciam rationabiliter acquisi[visti] . . . domus episcopalis et . . . terciam partem tallearum sive . . . seu quocumque alio nomine censeantur in civitate et subur[bio], et censum unum in burgo cum talliis sive exactionibus super domum que fuit Gonterii . . . in valle Cognie et marescalciam tam in grano quam in feno, carne . . . et predium quod Aymericus de Amavilla tenebat [a feudo] domini Gonterii de Grazano, sicut ea iuste et sine controversia possides, tibi et [ecclesie tue auctori]tate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio commu-

<sup>(1)</sup> Le pape Célestin III a été élu en 1191, et est mort en 1198.

<sup>(2)</sup> L'évêque Valbert vivait à une époque de troubles et de guerres. Zélé désenseur du temporel de son évêché, après avoir recouvré du comte de Savoie les biens qui avaient été usurpés, il recourut au Souverain Pontise pour en obtenir la confirmation de ses droits. C'était se mettre sous l'égide de la plus haute protection.

<sup>(3)</sup> Thomas I.

nimus, statuentes [ut nulli omni]no hominum liceat hanc paginam [nostre confirmatio]nis infringere vel ei ausu [temerario contraire]. Si quis autem hoc attemptare [presumpserit, indig]nationem omnipotentis [Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum]. Datum Lateran... pontificatus nostri anno tercio (1).

### III.

Sur les instances de l'évêque Arnulphe, le pape Eugène III annulle certaines aliénations de biens ecclésiastiques.

## Revocatio papalis de rebus Ecclesie alienatis.

1150 environ.

Eugenius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Arnulpho (2) Augustensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem . Sicut que bene gesta sunt stabilem debent obtinere vigorem, ita que [irrationabiliter presumuntur] ratio postulat in irritum [revocanda] . Ea propter quum bone memorie Armannum 3), Bosonem de Porta sancti Ursi (4)

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> On trouve dans cette charte plusieurs lacunes. C'est que ces passages sont illisibles, à cause de l'oblitération des caractères. Nous ne pouvons garantir la parfaite exactitude de cette copie. En certains endroits, c'est le sens naturel de la phrase qui nous a guidé dans le travail.

<sup>(2)</sup> L'évêque Arnulphe, de l'ancienne et noble famille d'Avise, monta sur le siége d'Aoste vers 1148, et mérita par ses vertus le titre de biesheureux. Il fut, avant son élévation à l'épiscopat, le premier prieur régulier du monastère de Saint-Ours.

<sup>(3)</sup> Armann occupait le siége d'Aoste en 1141 (Hist. patr. Mon., Ch. t. ll,

col. 241).

(4) Nous avons, au sujet de cet évêque encore inconnu, un document inédit portant la date du 19 janvier 1147. C'est la renonciation du comte Amédée II le Croisé à la dépouille des chanoines de la Cathédrale d'Aoste. Boson fut présent à cet acte. Cet évêque ne saurait être confondu avec l'évêque Boson qui vivait en 1113. Il a dû succéder à l'évêque Armans, et

antecessores tuos, [Stephanum?] quondam archidiaconum (1) et, Bosonem ecclesie tue prepositum (2), sine consensu capituli quedam de bonis ipsius ecclesie donavisse, quedam vero in feudum citra formam super alienatione rerum ecclesiasticarum a sacris canonibus constitutam accepimus concessisse, quedam eciam vendidisse. Tales eorum concessiones in irritum revocamus, et nullas vires ulterius decernimus obtinere, auctoritate apostolica statuentes ut nullus omnino prepositorum, archidiaconorum seu quorumlibet ecclesie tue canonicorum bona eiusdem ecclesie quomodolibet alienare sine tuo et capituli consensu presumat, vel si fecerit, nullam penitus obtineat firmitatem. Si quis igitur huic nostre constitutioni temere presumpserit obviare, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli, se noverit in cursurum. Datum Signie xviii. kalendas februarii.

### IV.

Lettre du pape Honorius III à l'évêque d'Aoste au sujet des dîmes.

Littera papalis super revocatione decimarum.

1224.

Honorius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri

eut lui-même pour successeur, dans le cours de 1147, l'évêque Hugues (Hist. patr. Mon., Ch. t. I, col. 794). Il était issu de l'illustre maison de la Porte-Saint-Ours, nom changé plus tard en celui de Quart. C'est à cette famille qu'appartenait le bienheureux Émeric I de Quart, mort évêque d'Aoste, le 1 septembre 1313, dont le culte public a été reconnu par le Saint-Siége, le 12 juillet 1881.

<sup>(1)</sup> L'archidiacre Étienne figure dans l'acte de cession de l'église de Gressan, que l'évêque Armann fit aux chanoines réguliers de Saiut-Ours vers 1141.

<sup>(2)</sup> Boson fut prévôt de la Cathédrale d'Aoste, au moins de 1138 à 1151, année où nous le voyons professer la vie régulière à Saint-Ours. 25

Episcopo Augustensi (1) salutem et apostolicam benedictionem. Tua nobis fraternitas intimavit quod, detinentibus multis laycis decimas in diocesi Augustensi, quedam ad manus tuas devenisse noscuntur que a te nomine feudi ab eorum parentibus repetuntur. Nos igitur tuis supplicationibus inclinati, presentium tibi auctoritate concedimus ut huiusmodi decimas ad manus tuas hactenus devolutas vel in posterum devolvendas ad opus illarum ecclesiarum ad quas spectat, auctoritate nostra valeas retinere. Datum Lateran. xv. kalendas ianuarii, Pontificatus nostri Anno Nono.

### ٧.

Le comte Thomas I donne à l'église de So-Marie d'Aoste tous les biens que les hommes d'Arnad tenaient de lui à Issogne.

### Carta augustana de Essyogni (2).

1227 environ.

Thomas (3) Comes Maurianensis, marchio in Utalia, donationem facit in ecclesiam sancte Marie (4) et in servitores

<sup>(1)</sup> L'évêque, à qui cette lettre du pape Honorius III est adressée, est le bienheureux Boniface de Valpergue qui gouverna le diocèse d'Aoste depuis 1219 jusqu'à 1243. Ce prélat nous a laissé un grand nombre de chartes qui témoignent de sa vive sollicitude à soutenir le temporel de son Église. Il est honoré comme bienheureux dans la Cathédrale, où son corps repose.

<sup>(2)</sup> Issogne.

<sup>(3)</sup> Thomas I, comte de Savoie, vint en 1227 dans la vallée d'Aoste, et y fit des largesses à l'évêque Boniface de Valpergue, aux églises de Verrès et de Chambave. Le 13 septembre, il donna un diplôme en faveur du couvent de Saint-Gilles. C'est probablement le mois d'août de cette même année qu'il fit la donation ici mentionnée.

<sup>(4)</sup> Cette église de Sainte-Marie est la Cathédrale d'Aoste, dédiée de temps immémorial à Notre-Dame de l'Assomption. Ce ne peut être l'église paroissiale d'Issogne, placée aussi sous le vocable de Notre-Dame. Car il

eius; hoc est quod ipse donat eis totum illud quod homines de Arnak (1) tenent ab eo in Syonia (2) ultra Duriam, ubicunque sit in monte, in plano, cultum et incultum, terram, vineas, domos, arbores, quicquid sit pro remedio anime sue et antecessorum et successorum suorum. Pena est. c. libre puri argenti. Testes sunt Villermus, Eymericus, Aymo, Petrus, Guillencus, Villelmus, Bermondus, sunt fideiussores de carta guarendi, feria tercia mensis augusti.

### VI.

Odon donne à l'église de Se-Marie d'Aoste tous les droits qu'il tenait du comte de Savoie à Issogne.

### Item de eodem loco.

1238 environ.

Odo (3) iuratus (4) finem et refutationem facit in ec-

n'est pas à croire que le comte de Savoie ait voulu enrichir de ses bienfaits une humble église rurale. Du reste, les chartes, qui suivent et qui ont aussi trait à Issogne, renferment des donations en faveur de l'évêché.

<sup>(1)</sup> Arnad.

<sup>(2)</sup> Issogne. Il ne faut pas trop rechercher dans le latin de l'époque l'identité du terme pour désigner le même nom propre. Essyogni, syonia comme plus loin ysionia, essyhoguhy, signifient toujours Issogne.

La mense épiscopale avait, dès le douzième siècle au moins, des terres dans cette paroisse. Le évêques y agrandirent peu à peu leur domaine, et l'inféodèrent aux seigneurs de Challant. C'est là que s'élève le magnifique château du moyen âge bâti par la munificence de Georges de Challant et restauré avec tant de goût de nos jours par M. le chev. Avondo.

<sup>(3)</sup> Selon toute vraisemblance, Odon, dont il est ici question, est le même que le seigneur Odon de Verrès mentionné dans la charte suivante. Nous avons de ce pieux seigneur deux documents de l'année 1238, qui nous révèlent sa générosité à l'égard de la collégiale de Saint-Ours et du couvent de Verrès.

<sup>(4)</sup> Ce mot iuratus revient très-souvent dans les chartes de l'époque relatives à des actes de cession, de donation, de vente. Les chrétiens du moyen âge aimaient à mettre leurs actes publics sous les auspices de la divinité et la foi du serment.

clesiam sancte Marie et in servitores eius; hoc est quod ipse finit et refutat eis totum illud ius, quod ipse habet in parrochia de Syonia ab Comite Sabaudie (1); fines huius feudi et harum possessionum sunt de prima (2) terra episcopi, de 11 . terra de Florenciano (3), de 111 . terra de Bardo (4), Pena est . c . libre puri argenti . Testes sunt Guillencus, Hugo, Gonterius, Oldricus, Petrus, Manfredus, David sunt fideiussores de carta gaurendi . Hunc finem laudaverunt et fecerunt cum eo nepotes eius, Guillencus et Rufinus, et filii Rufini, Villelmus et Guillencus, Thebaudus, Petrus, Anselmus, Iohannes, feria 111°. mensis aprilis.

### VII.

Le seigneur Odon de Verrès vend à Boniface, évêque d'Aoste, une pièce de terre et de pré qu'il possédait à Issogne.

### Carta augustana de Essyogni.

1238 environ.

Dominus Odo de Verectio iuratus venditionem facit in dominum B. (5) episcopum Augustensem et in domum episcopalem; hoc est quod ipse vendit eis unam peciam terre et prati cum fundamento et arboribus que iacet in parro-

<sup>(1)</sup> Le comte de Savoie exerçait donc des droits féodaux dans la paroisse d'Issogne.

<sup>(2)</sup> Sous-entendu parte.

<sup>(3)</sup> Il y a à Issogne deux régions appelées l'une Fleuran et l'autre Florian. Dans la première se trouve l'ancienne chapelle de saint Solutor. Dans la seconde, sur les limites d'Issogne et de Champdepraz, existait autrefois le village Florian, lequel fut détruit par les inondations du torrent qui divise les deux paroisses.

<sup>(4)</sup> Bard.

<sup>(5)</sup> Boniface de Valpergue.

chia de Ysionia. Fines sunt de prima parte Duria, de 11 et 111. res emptoris, de 1111. munnerecia (1). Precium est XIIII libre. Pena est XXX<sup>ta</sup> libre puri argenti. Testes sunt Wllermus, Jacobus, Wllermus, Albertus, Thomas, Wllermus, Jacobus sunt fideiussores guarendi cartam. Hoc laudaverunt Aliesinus, Odoninus, Wllermus, Johannes, Henricus filii venditoris (2), et Johannes qui dicitur Cavalay, et Jordanus de Yssionia, feria quarta mensis septembris.

#### VIII.

Nicolas de Chatillon fait cession à l'évêque Boniface de ses droits à Issogne.

### Idem de eodem loco.

1231.

Nicholaus de Castellionem (3) iuratus finem et donationem facit in Bonefacium episcopum Augustensem et in successores eius; hoc est quod ipse finit et donat eis totum illud ius, quod habet vel poterat habere in rebus illis que iacent ad Essyhoguhy (4) quecumque sint et ubicumque sint, et nominatim illud ius totum quod habet in una pecia vinee que iacet in loco qui dicitur Chouchery. Quas res ipse Nicholaus dicit se debere tenere ab ipso episcopo. Pena est vingenti libre puri argenti. Testes sunt Johannes, Mar-

<sup>(</sup>I) Murasse?

<sup>(2)</sup> Ces cinq fils du seigneur Odon de Verrès figurent aussi dans un acte du 3 juillet 1238, par lequel leur père concéda certaines dimes au couvent de Saint-Gilles.

<sup>(3)</sup> Chatillon.

<sup>(4)</sup> Issogne.

tinus, Johannes, Cono, Johannes, Petrus et Petrus sunt fideiussores guarendi cartam, feria  $m^2$ . mensis decembris, regnante Frederico Rogerio imperatore, anno dominice incarnationis  $m^2 \cdot cc^2 \cdot xxx^2 \cdot primo$ .

#### IX.

Sevin de Villa cède à l'évêque Boniface les droits qu'il a sur la dîme de Paravère.

Carta de terris adiacentibus circa Augustam.

1232.

Notum sit omnibus quod Sevinus de Villa (1) iuratus donavit et finivit in perpetuum B . (2) episcopo Augustensi et successoribus eius totum illud ius quod habebat vel habere poterat in decima illa , quam ipse Sevinus solebat tenere ab ipso episcopo in Hesparavery (3) vel alibi ; de quo iure ipsi habeant amodo potestatem et dominium faciendi quicquid voluerint , donare , vendere , commutare . Itaque hec donatio et hic finis factus firmi et stabiles in perpetuum valeant permanere ; et si forte contingat quod aliquis amodo sive homo sive femina hunc finem factum et hanc donationem infringat aut removeat , pro pena remotionis xx . librarum puri argenti reus sit et culpabilis . Johannes gerens



<sup>(1)</sup> Le mot Villa signifie, en général, agglomération de maisons. Aux environs d'Aoste, plusieurs villages portent ce nom: Villa en Gressan, Villa sur Chesalet, Villa sur Sarre. Il y avait aussi à Aoste une famille noble de Villa, qui tenait en fief de la maison de Challant la Tour Neuve située au nord-ouest de la cité.

<sup>(2)</sup> B. Boniface de Valpergue.

<sup>(3)</sup> Hesparavery, Paravère, localité située au sud-sud-est du bourg de Şaint Ours.

vicem Guidonis cancellarii scripsit et subscripsit in Augusta civitate rogatus coram pluribus, loco publico ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis  $^{(1)}$ , feria  $^{(1)}$ , mensis maii, regnante Frederico Rogerio imperatore, anno dominice incarnationis  $^{\circ}$ .  $^{\circ}$ .  $^{\circ}$ .  $^{\circ}$ .  $^{\circ}$ .  $^{\circ}$ .  $^{\circ}$ .

### X.

Vuillerme cède à l'évêque Boniface ses droits sur la dîme de Paravère qu'il tenait de la mense épiscopale.

### Carta decime de Esparaveria.

1224.

Notum sit omnibus quod Willermus iuratus finivit et donavit in perpetuum B (2). episcopo Augustensi et successoribus eius et domui episcopali Augustensi totum illud ius quod habebat in decima, quam ipse Willermus tenebat per feudum ab ipso episcopo et iacet in Hesparavery (3); pro hoc itaque fine facto et pro hac donatione habeant amodo ipsi potestatem et dominium faciendi quicquid voluerint de hoc iure, donare, vendere, commutare, una cum perviis, exitibus, aquariciis, et aliis usibus huius iuris; itaque hic finis factus et hec donatio firma et stabilis in perpetuum valeant permanere. Et si forte contingat quod aliquis

<sup>(1)</sup> On sait qu'autrefois les actes de donation et de vente se faisaient dans un lieu public, afin qu'ils reçussent toute la publicité possible. Avant le seixième siècle, l'église de Sainte-Marie, c'est-à-dire la Cathédrale formait un édifice tout à fait séparé de l'église paroissiale de Saint-Jean. La place publique, servant de cimetière, était entre les deux. C'est là que les notaires rédigeaient la plupart des actes publics.

<sup>(2)</sup> Boniface de Valpergue.

<sup>(3)</sup> Paravère, dans la paroisse de Saint-Laurent d'Aoste.

#### XI.

Gonrat donne à l'église de So-Marie d'Aoste et à la mense épiscopale le cens de 12 deniers sur une vigne située à Plouve.

· Carta de Pluvy (2).

1217.

Notum sit omnibus quod Gonratus iuratus donavit in perpetuum ecclesie sancte Marie Augustensis et ad opus domus episcopalis (3) xII. denarios annuatim capitalis monete super unam peciam vinee cum fundamento, quam habet in loco qui dicitur Plovy; de quibus ipsa domus habeant et



<sup>(1)</sup> La plupart des chartes de cette époque sont datées d'après le style de l'Incarnation, qui commence le 25 mars. Par conséquent, cette charte devrait, rigoureusement parlant, être rapportée à l'année 1225 du style actuel.

<sup>(2)</sup> La rue de Plouve existe encore à Aoste; elle est située au midi de la Porte Prétorienne; des jardins avec treilles la bordent du côté du couchant.

<sup>(3)</sup> Le silence, qui est gardé ici sur le nom de l'évêque d'Aoste, ne saurait indiquer la vacance du siége; il était alors occupé par l'évêque Jacques de Portia.

servitores eius potestatem et dominium faciendi quicquid voluerint donare, retinere, commutare. Itaque hec donatio firma et stabilis valeat permanere. Et si forte contingat qued aliquis amodo sive homo sive femina donationem istam infringat aut removeat, pro pena remotionis xx. librarum puri argenti reus sit et culpabilis. Johannes gerens vicem Guidonis cancellarii scripsit et subscripsit in Augusta civitate, rogatus coram pluribus, loco publico ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria 1º mensis ianuarii, regnante Frederico rege, anno dominice incarnationis ma cco xym. (1).

### XII.

Aymon cède à l'évêque Boniface la dîme de Paravère qu'il tenait en fief du prélat.

### Carta decime de Esparavery.

1227.

Notum sit omnibus quod Aymo iuratus finivit et refutavit in perpetuum B (2). episcopo Augustensi et successoribus eius totam illam decimam quam ipse Aymo tenebat ab ipso B. episcopo et iacet in Esparavery; quam decimam quondam tenebat per feudum ab ipso Aymone Anselmus de Arenzo (3) miles; pro hoc itaque fine facto et pro hac refutatione habeant amodo ipsi potestatem et dominium faciendi quicquid voluerint de hac decima, donare, vendere,

<sup>(1)</sup> Ce serait le 1<sup>r</sup> janvier 1218, d'après le style moderne; car, cette année, le 1<sup>r</sup> janvier tombait précisément un lundi.

<sup>(2)</sup> Boniface.

<sup>(3)</sup> Le village d'Arensod est situé à Sarre, à dix minutes de l'église paroissiale. La famille noble, qui y avait établi son manoir, avait aussi des possessions dans le village de Thora, et est connue indistinctement sous le nom d'Arensod ou de Thora.

retinere, commutare. Itaque hec refutatio et hic finis factus firmi et stabiles in perpetuum valeant permanere. Et si forte contingat quod aliquis amodo sive homo sive femina hunc finem factum et hanc refutationem infringat aut removeat, pro pena remotionis c. librarum puri argenti reus sit et culpabilis. Johannes gerens vicem Guidonis cancellarii scripsit et subscripsit in Augusta civitate, rogatus coram pluribus, loco publico ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria IIII mensis februarii, regnante Frederico Bogerio imperatore, anno dominice incarnationis monomore. xxvII (1). Hoc laudaverunt et finierunt Willermus., Petrus et Aymo, filii predicti Aymonis ex parte sua.

#### XIII.

Boson cède à l'évêque Boniface ses droits sur des possessions sises à Pario et à Busséya.

Carta rerum de Buysea et de Pario.

1227

Notum sit omnibus quod Boso iuratus finivit et donavit in perpetuum B. (2) . episcopo Augustensi et successoribus eius totum illud ius quod habebat in una pecia terre quam emit a Bertholomeo , que iacet in Pario , et totum illud ius quod habebat in aliis tribus petiis terre quas emit a Petro que iacent in Bussea (3) seu in Pario , et insuper totum illud ius quod habebat in possessionibus illis que iacent inter

<sup>(1)</sup> C'est 1228, d'après le style actuel.

<sup>(2)</sup> Boniface.

<sup>(3)</sup> C'est une région ressortissante de la paroisse de Saint-Laurent d'Aoste. C'est là que se trouve la maison de plaisance habitée par la noble famille Crotti de Costigliole.

viam que dirigitur apud Porrezan (1) et viam que dirigitur apud Segnys (2); pro hoc itaque fine facto et pro hac donatione habeant amodo ipsi potestatem et dominium faciendi quicquid voluerint de hoc iure, donare, vendere, commutare, una cum perviis, exitibus, aquariciis et aliis usibus huius iuris. Itaque hic finis factus et hec donatio firmi et stabiles in perpetuum valeant permanere. Et si forte contingat quod aliquis amodo sive homo sive femina hunc finem factum et hanc donationem infringat aut removeat, pro pena remotionis xl. librarum puri argenti reus sit et culpabilis. Johannes gerens vicem Guidonis cancellarii scripsit et subscripsit in Augusta civitate, rogatus coram pluribus, loco publico ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria v. mense aprilis, regnante Frederico Rogerio imperatore, anno dominice incarnationis m°. cc°. xx°. vii°.

### XIV.

Arducion de l'Archet donne à l'évêque Boniface une pièce de terre située près du Rûmeyran.

Carta terre de Romerano (3).

1236.

Notum sit omnibus quod Arducio de Arculo (4) iuratus

Misc S. II, T. VIII.

<sup>(1)</sup> Porrossan comprend plusieurs hameaux de la paroisse de Saint-Laurent.

<sup>(2)</sup> Le village de Senin appartient à la commune de Saint-Christophe, et est peu distant de Porrossan.

<sup>(3)</sup> Romerano; le Rumeran est un ruisseau d'irrigation, qui dérive du torrent du Buthier, et qui se dirigeant vers l'ouest, baigne le pied de la colline d'Aoste. Sur ses bords, c. à. d. sur l'emplacement actuel du cimetière public de la Ville, existait autrefois un hôpital appartenant à l'Ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem.

<sup>(</sup>i) La noble famille de l'Archet est très-ancienne dans le pays. Elle 35

donavit episcopo Augustensi B (1). et domui episcopali unam peciam terre que iacet sub rivo et iuxta rivum de Romeyrano; pro hac itaque donatione habeant amodo ipsi potestatem et dominium faciendi quicquid voluerint de hac re, donare, vendere, commutare, retinere, una cum perviis, exitibus, aquariciis et aliis usibus huius rei. Itaque hec donatio firma et stabilis in perpetuum valeat permanere. Et si forte contingat quod aliquis amodo sive homo sive femina donationem istam infringat aut removeat, pro pena remotionis lx. librarum puri argenti reus sit culpabilis. Bartholomeus gerens vicem Guidonis cancellarii scripsit et subscripsit in Augusta civitate, rogatus coram pluribus, loco publico ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria III<sup>a</sup>, mense iulii, regnante Frederico Rogerio imperatore, anno dominice incarnationis uo coo xxxo. xxo. xvo.

### XV.

Mathieu de Signayes donne à l'évêque Boniface une certaine quantité de vin à récolter sur une vigne à Signayes.

Carta medietatis vini de Cygnay (2).

1232.

Notum sit omnibus quod Matheus de Cygnay iuratus finivit et donavit in perpetuum B (3). episcopo Augustensi

Digitized by Google

avait sa maison forte dans la bourgade de Morgex. Le même Arducion de l'Archet intervint à la concession que le comte de Savoie, Amédée IV, fit, le 25 avril 1236, à la Chartreuse d'Aillon.

<sup>(1)</sup> Boniface.

<sup>(2)</sup> Cygnay, Signayes est un village de la banlieue d'Acete.

<sup>(3)</sup> Boniface.

et successoribus eius illam quartam partem puri et pusce (1) quod ipse Matheus et consortes sui solebant capere ultra medietatem suam in una pecia vinee que iacet ad Cygnay; de qua quarta parte puri et pusce dictus episcopus et successores eius habeant amodo potestatem et dominium faciendi quicquid voluerint, donare, vendere, commutare. Itaque hic finis factus et hec donatio firmi et stabiles in perpetuum valeant permanere. Et si forte contingat quod aliquis amodo sive homo sive femina hunc finem factum et hanc donationem infringat aut removeat, pro pena remotionis xx. librarum puri argenti reus sit et culpabilis. Johannes gerens vicem Guidonis cancellarii scripsit et subscripsit in Augusta civitate rogatus coram pluribus, loco publico ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria vii. mense maii, regnante Frederico Rogerio imperatore, anno dominice incarnationis m°.cc°.xxx°.11°. Hoc laudant dicti consortes eiusdem Mathei Petrus et Aymo fratres eius, Girodus, Eymericus de Prailli (2), Jacobus, Aymo et Johannes.

### XVI.

Donation du cens de douze deniers faite à la mense épiscopale par Jacques de Derby.

### Carta de Augusta.

1237.

Notum sit omnibus quod Jacobus de Delbya (3) iuratus

<sup>(</sup>l) Le mot pusca paraît signifier la piquette (Du Cange, Glos.), comme le mot purum signifie le vin pur.

<sup>(2)</sup> Prailli, hameau de la paroisse de Saint-Étienne d'Aoste.

<sup>(3)</sup> Delbia, paroisse de Derby qui fait partie de la commune de la Salle.

donavit domui episcopali Augustensi xII. denarios annuales de illis IIIIor solidis annualibus quos ipse Ja. habebat super domum illam in qua manebat Petrus de Delbya pater eius : et iacet hec domus in Augusta civitate in loco qui dicitur Bicharia (1); et hos donavit ipsi domui episcopali in recompensationem illorum xII. denariorum quos predictus Petrus concesserat et donaverat annuales pro anima sua dicte domui episcopali; de quibus ipsa habeat amodo potestatem et dominium faciendi quicquid voluerit, donare, vendere, commutare, retinere. Itaque hec donatio firma et stabilis in perpetuum valeat permanere. Et si forte contingat quod aliquis amodo sive homo sive femina donationem istam infringat aut removeat, pro pena remotionis x . librarum puri argenti reus sit et culpabilis. Bartholomeus gerens vicem Guidonis cancellarii scripsit et subscripsit in Augusta civitate, rogatus coram pluribus, loco publico ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria nº mense maii, regnante Frederico Rogerio imperatore, anno dominice incarnationis mo. cco. xxxº . VIIº.

#### XVII.

Gibert et André donnent à l'église de So-Marie et de S.-Jean et à l'évêque Valbert leur alleu du Rûmeyran en haut.

Donationis Carta facte domui episcopali.

1186.

Notum sit omnibus quod Gibertus et Andreas donaverunt pro animabus suis, et pro animabus suorum antecessorum, ecclesie sancte Marie et sancti Johannis et domui episcopali to-



<sup>(1)</sup> Bicharia, quartier de la Cité qui s'étendait de la place aujourd'hui Charles-Albert jusqu'à la Porte Vaudane soit le Plot.

tum illud alodium cultum et incultum quod habebant vel alius per eos a rivo de Romeyrano (1) insursum; de hoc enim dono concesserunt isti duo G. et A. domino Valperto episcopo (2), qui hoc donum recepit, habere potestatem et dominium faciendi quicquid ipse inde rationabiliter facere voluerit, una cum perviis et exitibus et aquariciis et aliis omnibus usibus ipsius terre. Itaque hoc donum firmum et stabile et sine impedimento in perpetuum valeat permanere. Et si forte contingat quod aliquis amodo sive homo sive femina hoc donum aliqua fraude infringat vel removeat, pro pena remotionis L. librarum reus et culpabilis sit. Stephanus dictus Auguste cancellarius scripsit et subscripsit in Augusta civitate, rogatus coram pluribus, ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria i. mense decembri, regnante Frederico imperatore, anno Domini mo . co . lxxxo . vio.

### XVIII.

Martin et sa femme Wilburge vendent à l'évêque Guillaume tous leurs droits sur le moulin de Coppet.

Carta molendini de Copet (3).

1167.

Notum sit omnibus quod Martinus et Wilburga uxor eius vendunt in perpetuum Guillelmo episcopo Augustensi (4) et successoribus eius episcopis totum illud quod ipsi habent

<sup>(</sup>I) Rumeran.

<sup>(2)</sup> Valbert siègea de 1185 à 1214. Il fut un des plus grands évêques qui gouvernèrent le diocèse d'Aoste. C'est surtout grâce à sa puissante influence que le comte de Savoie Thomas I. octroya à la Cité la célèbre charte de franchises de 1191.

<sup>(3)</sup> Copet, dans l'ancienne paroisse de Chevrot près d'Aoste, supprimée en 1784.

<sup>(4)</sup> Guillaume de la Palud occupa le siége d'Aoste de 1159 à 1170, 39

et alius per eos in molendinum de Copet fundamentum, edificium cum aliis appendiciis a via publica insursum, et super viam cursum aque cum ripis; huius autem venditionis est precium xx. vi. solidi, precium adpreciatum sicut bene convenit atque complacuit inter vendentes et ementem. Pro hoc itaque precio habeat amodo W (1) episcopus et successores eius episcopi potestatem et dominium faciendi quicquid voluerint de hac venditione, una cum perviis, exitibus et aquarum cursibus et aliis appendiciis huius molendini. Itaque hec venditio cum stipulatione pro omni firmitate subnixa et corroborata firma et stabilis et absque ullo impedimento in perpetuum valeat permanere. Et si forte contingerit quod aliquis hanc venditionem sive homo sive femina aliqua fraude removeat, pro pena remotionis x.librarum puri argenti culpabilis existat, et supradictam venditionem Willelmo episcopo aut successoribus eius episcopis in duplum et in consimili loco componat. Stephanus dictus Auguste cancellarius scripsit et subscripsit in Augusta civitate, rogatus in loco publico, ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria 11º mense septembri, regnante Frederico, anno ab incarnatione Domini nº . 0º . LXº . VIIº .

### XIX.

Donation faite à l'évêque Boniface par Vibert de tous ses droits sur des biens situés à Doue.

Carta Augustana de Dovia (2).

Notum sit omnibus quod Vibertus iuratus finivit et do-

<sup>(1)</sup> Ici l'évêque est appelé Willelme; ce nom se confond avec celui de Guillaume.

<sup>(2)</sup> Dovia, paroisse de Doue.

navit in perpetuum B (1). episcopo Augustensi et successoribus eius totum illud ius quod habebat in una pecia terre et in duabus sesteriatis terre salvo iure feudarii (2), que iacet in Dovy, in loco qui dicitur Coste. Pro hoc itaque (3) facto et pro hac donatione habeant amodo ipsi potestatem et dominium faciendi quicquid voluerint de hoc iure, donare, vendere, commutare, una cum perviis, exitibus et aliis usibus huius iuris et aquariciis. Itaque hic finis factus et hec donatio firmi et stabiles in perpetuum valeant permanere. Et si forte contingat quod aliquis amodo sive homo sive femina hunc finem factum et hanc donationem infringat aut removeat, pro pena remotionis xL . librarum puri argenti reus sit et culpabilis. Johannes gerens vicem Guidonis cancellarii scripsit et subscripsit in Augusta civitate, rogatus coram pluribus, loco publico ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria vii. mense octobris, regnante Frederico Rogerio imperatore, anno dominice incarnationis mo . cco . xxo . IIIIo .

### XX.

Pierre de Praille cède à l'évêque Boniface ses droits sur des biens sis à Doue.

### Carta Augustana de Dovia.

1232.

Notum sit omnibus quod Petrus de Praylli (4) iuratus

<sup>(1)</sup> Boniface.

<sup>(2)</sup> Feudarii, erreur du copiste pour « feudatarii ».

<sup>(3)</sup> Le copiste a omis ici le mot « fine ».

<sup>(4)</sup> Praylli, hameau probablement de Valpelline.

finivit et donavit in perpetuum B (1) episcopo Augustensi et successoribus eius totum illud ius quod ipse habebat in rebus dicti episcopi que iacent in parrochia de Dovia, quecunque sint et quicumque teneat sive ipse Petrus sive alius per ipsum Petrum. De quo iure ipsi habeant amodo potestatem et dominium faciendi quicquid voluerint, donare, retinere . commutare . Itaque hic finis factus et hec donatio firmi et stabiles in perpetuum valeant permanere. Et si forte contingat quod aliquis amodo sive homo sive femina hunc finem et hanc donationem infringat aut removeat, pro pena remotionis xx. librarum puri argenti reus sit et culpabilis. Johannes gerens vicem Guidonis cancellarii scripsit et subscripsit in Augusta civitate, rogatus coram pluribus, loco publico ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria vu. mense februarii, regnante Frederico Rogerio imperatore, anno dominice incarnationis xº. coº. ххх° . п° (2).

### XXI.

Cession de dîmes faites par Aymon à l'évêque Boniface.

Carta decime de Paher et de Helf (3).

1228 (4).

Aymo vetus de Gigno (5) finem et refutationem facit in

<sup>(1)</sup> Boniface.

<sup>(2) 1223,</sup> d'après le style actuel.

<sup>(3)</sup> Ces lieux sont probablement dans la paroisse de Veraye.

<sup>(4)</sup> L'original de ce document existe aux archives de l'évêché d'Aoste, et donne la date de 1228, 7° férie d'avril.

<sup>(5)</sup> Probablement Aymon le vieux était de la noble famille de Gignod, qui avait son château sur l'emplacement de l'église paroissiale actuelle.

B (1). episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse finit eis totum illud ius quod habet in illa decimatione sive decima que est a Nuns (2) inferius ubicumque sit in Paher et in Helf, et alibi, et totum illud ius quod habet in illa decimatione sive decima quam Willelmus de Grazano vicedomnus Augustensis (3) tenet per feudum ab ipso Aymone vel a filiis eius ubicumque sit in Pompio, et alibi, salvo iure Johannis et Petri fratrum de Amavilla (4). Pena est xl. libre puri argenti. Testes sunt Andreas, Petrus, Umbertus, Petrus, Jacobus, Petrus sunt fideiussores garendi cartam.

#### XXII.

Vuillerme donne à l'évêque Boniface le cens de cinquante faix de foin sur la montagne de By.

### Carta de Byul (5).

#### 1224 (6).

Willelmus iuratus donationem facit in  ${\bf B}^{(7)}$ . episcopum Augustensem et in domum episcopalem Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse donat eis  ${\bf L}$ . ho-

<sup>(1)</sup> Boniface.

<sup>(2)</sup> Nuns, paroisse de Nus.

<sup>(3)</sup> Le vidomne d'Aoste était chargé du maintien de la police et de l'administration de la justice.

<sup>(4)</sup> Amavilla, Aymaville.

<sup>(5)</sup> Byul, montagne de By sur le territoire de la commune d'Ollomont.

<sup>(6)</sup> L'original retrouvé dans les archives de l'évêché donne la date de 1:24, 6 férie de novembre.

<sup>(7)</sup> Boniface.

nera feni legalia et annualia et annuatim reddenda super pratum illud totum quod ipse Willelmus tenet in Byul (1). Cuius prati fines sunt de 1. parte torrens, de 11, lo Crest de Vareri, de 111. et 1111. pascua; hoc donat eis ita quod ipse episcopus vel successores eius non possint amodo repetere decimam eiusdem prati ab ipso Willelmo vel a successoribus eius. Pena est cc. libre puri argenti. Testes sunt Aymo, Willelmus, Guichardus, Johannes, Turumbertus, Andreas, Cristinus, sunt fideiussores garendi cartam.

### XXIII.

Raymond de Tolles cède à l'évêque Boniface les droits qu'il mesure sur la montagne de By.

### Item Carta de Byul.

1229 (2).

Raymundus de Toles  $^{(3)}$  iuratus finem et donationem facit in B  $^{(4)}$ . episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse finit et donat eis totum illud ius quod habet in rebus que iacent in loco qui dicitur Biul  $^{(5)}$ , et omnem querelam et actionem quam habet vel habere poterat erga ipsum episcopum, nomine ipsarum, et cuiusdam rivi

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire que le tenancier Vuillerme dote la mense épiscopale d'une prestation annuelle de cinquante faix de foin à récolter sur le pré qu'il exploite à By.

<sup>(2)</sup> C'est, d'après le document original, la 2º férie de janvier 1229 ou plutôt 1230.

<sup>(3)</sup> Toles, hameau de la paroisse de Valpelline.

<sup>(4)</sup> Boniface.

<sup>(5)</sup> Biul, montagne de By, comme dans la charte précédente.

qui est apud dictum locum. Pena est xx. libre puri argenti. Testes sunt Petrus, Benedictus, Ugo, Michael, Aymo, Petrus et Petrus sunt fideiussores garendi cartam.

#### XXIV.

Renonciation à une dime faite en faveur de l'évêque Boniface par Gontier Caseus de la Porte S. Ours.

### Carta de Crestela (1).

1235 (2).

Gunterius Caseus de Porta sancti Ursi (3) iuratus finem et refutationem facit in B. episcopum Augustensem et in domum episcopalem, hoc est quod ipse finit et refutat ei totum illud ius quod habet vel habere potest in illa decima quam Pelerinus pater eius tenebat vel alius per eum Pelerinum in loco qui dicitur Crestala vel alibi.

Pena est xxx . libre puri argenti . Testes sunt Uldricus , Iacobus , Wllencus , Lodicus (4) , Guido , Evardus , Enricus , sunt fideiussores garendi cartam , feria ıv\* . mensis madii.

#### XXV.

Cession de la dîme de Crestalla faite par Aymon lombard à l'évêque Boniface.

1235 environ (5).

Aymo lonbardus iuratus finem et donationem facit in

<sup>(1)</sup> Il y a une localité de ce nom à Quart et à Saint-Pierre.

<sup>(2)</sup> D'après l'original.

<sup>(3)</sup> La noble famille Caseus ou Fromage avait sa maison d'habitation au nord de la Porte Prétorienne, et était feudataire de l'illustre maison de Quart.

<sup>(4)</sup> Lodicus, lisez « Ludovicus ».

<sup>(5)</sup> Cette charte ne porte aucun titre dans le Cartulaire. Elle a le même objet que la précédente, et on peut lui assigner la même époque. 45

Bonefacium episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse finit et donat et refutat eis totum illud ius quod habet in illa decima quam Petrus de Genceha (1) tenet ab ipso Aymone, et iacet in loco qui dicitur Crestella, salvo iure feudatarii prenominati. Pena est xL. libre puri argenti. Testes sunt Umbertus, Petrus, Raimondus, Lodoicus, Petrus, Aymo, sunt fideiussores garendi cartam, feria 1. mensis decembris, non est f.

### XXVI.

Les chevaliers Aymon et Jacques de la Porte remettent à l'évêque Boniface tous leurs droits sur la dîme de Riogni.

### Carta de Riogni (2).

1236 (3).

Dominus Aymo miles de Porta (4) iuratus finem et donacionem facit in Bonefacium episcopum Augustensem, et in domum episcopalem, hoc est quod ipse finit et donat eis totum illud ius quod ipse habet vel habere potest vel habere videtur in decima de Riogni, et in fructibus ipsius decime, et in rebus ad ipsam decimam pertinentibus, ubicumque sint in monte et in plano. Similiter Jacobus miles de Porta finit et donat eisdem domino episcopo et domui episcopali totum



<sup>(1)</sup> Genceha ou Genese est un hameau de la paroisse de Quart.

<sup>(2)</sup> Riogni; une région de ce nom existe sur le territoire de la paroisse de Saint-Étienne d'Aoste.

<sup>(3)</sup> C'est la date qu'on lit dans la charte originale conservée dans les archives de l'évêché, et rédigée par Barthélemy, substitut du chancelier Gui.

<sup>(4)</sup> La famille noble de la Porte avait sa tour au nord de la Cité, près de la Rive de Saint-Étienne, sur l'emplacement de la caserne actuelle.

illud ius quod habet ipse vel habere potest vel habere videtur in dicta decima et in fructibus eius et in rebus ad ipsam pertinentibus, et hoc salvo iure feudatariorum ab ipsis militibus hoc tenentibus. Pena est c. libre puri argenti. Testes sunt Ugo, Petrus, Raymondus, Jacobus, Stephanus, Aymo, Thomas, sunt fideiussores garendi cartam; feria 11ª mensis augusti.

### XXVII.

Nicolas Boschayz cède à l'évêque Boniface ses droits sur une possession à Lanvy.

### Carta de Lanvy (1).

1231 (2).

Nicholaus qui cognominatur Boschayz iuratus finem et donationem facit in Bonefacium episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse finit et donat eis totum illud ius quod habet in una possessione que iacet super Lanvy. Fines sunt de 1. parte torrens, de 11. lapis grossus et summitates de Beriaz, de 111. lo chantel, de 1111. res episcopi, et finit et donat eis adhuc totum illud ius quod habet in rebus illis que iacent in Lanvy, quecunque sint culte vel inculte. Pena est xl. libre puri argenti. Testes sunt Udricus, Petrus, Anselmus, Petrus, Gonterius, Johannes, Boso, sunt fideiussores garendi cartam, feria vi. mensis iunii; non est f.

Lanvy est un châlet situé au pied de l'Hermitage de Saint-Grat, près Aoste, lequel a dépendu constamment de la mense épiscopale jusqu'à 1868.

<sup>(2)</sup> Le document original donne la date de la 6º férie de juin 1231.

### XXVIII.

Nicolas Bochaz cède à l'évêque Boniface tous ses droits sur des biens à Lanvy.

### Carta de Lanvy.

1230 (1).

Nicolaus qui cognominatur Bochaz iuratus finem facit in Bonefacium episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse finit eis totum illud ius quod habet in rebus omnibus que iacent in loco qui dicitur Lamvy a rivo inferius. Pena est xx. libre puri argenti. Testes sunt Boso, Petrus, Wllelmus, Gonterius, Robaldus, Johannes, Wllelmus, sunt fideiussores garendi cartam, feria v. mensis aprilis.

#### XXIX.

Pierre renonce en faveur de l'évêque Boniface aux droits qu'il a sur une terre à Busséya.

### Carta de Buysea.

1231 (2).

Petrus iuratus finem et donationem facit in Bonefacium episcopum Augustensem et in domum episcopalem Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse finit et



<sup>(1)</sup> Cette date est certaine, d'après l'original des archives de l'évêché.

<sup>(2)</sup> C'est ce qui conste de l'original.

donat eis omne illud ius quod habet in terra quam tenet Guido Polet ab Aymone de Porta, et iacet in loco qui dicitur Buisseya, et ubicumque sit; hoc idem finit et donat Aymo pater eius Petri ex parte sua et laudat. Pena est xL. libre puri argenti. Testes sunt Martinus, Wllelmus, Johannes, Petrus, Wllelmus, Arencho, Petrus, sunt fideiussores garendi cartam, feria vi. mensis augusti.

#### XXX.

Jean de Gressan donne à la mense épiscopale una pièce de terre située près de la Porte Béatrix.

Carta terre iuxta turrim Biatricem (1).

1243 environ (2).

Johannes de Gracano (3) iuratus donacionem facit et finem in domum episcopalem, hoc est quod ipse donat et finit ei unam peciam terre que iacet iusta portam que dicitur Beatris; fines sunt de 1. parte via publica, de 11. res domini Gontefredi (4), de 111. res sancti Jacobi (5), de 1111. res Davidis. Pena est xxx. libre puri argenti. Testes sunt Aymo, Johannes, David, Johannes, Wllelmus, Johannes, Wllelmus, sunt fideiussores garendi cartam, feria v11. mensis septembris.

<sup>(1)</sup> C'est la porte près la tour de Bramafan, appelée jadis Béatrix, par suite de l'entrée solennelle que fit par cette porte le vicomte Godefroy de Challant, avec son épouse Béatrix, fille du comte Amédée de Genève.

<sup>(2)</sup> Le document original n'existant plus, on ne peut qu'approximativement fixer la date de cet acte à 1243.

<sup>(3)</sup> Jean de Gressan était probablement fils de Gontier de Gressan, cité dans la charte suivante.

<sup>(4)</sup> Le seigneur Godefroy de Challant vivait en 1242.

<sup>(5)</sup> Sancti Jacobi, c'est le prieuré de Saint-Jacquême devenu aujourd'hui le Grand Séminaire. Il relevait de l'hospice du Grand Saint-Bernard.

#### XXXI.

Les frères Pierre et Gontier de Gressan et Jean et Gontier, fils du dit Gontier, se désistent de toute action à l'encontre de la mense épiscopale.

Carta pacis ab illis de Graxano.

1235 environ (1).

Petrus et Gonterius fratres de Gracano (2) finem et refutationem faciunt in Bonefacium episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipsi finiunt et refutant eis omnem illam querelam et accionem quas habent vel habere poterant usque in hanc diem erga ipsum episcopum vel domum episcopalem sive nomine rei feudalis sive nomine alterius rei. Hec similiter finiunt et refutant ex parte sua Johannes et Gonterius filii supradicti Gonterii dicto episcopo et successoribus eius. Pena est xl. libre puri argenti. Testes sunt Nathalis, Rodulphus, Johannes, Sevinus, Petrus, Giroldus, Wllelmus, sunt fideiussores garrendi cartam, feria 11. mensis novembris.

<sup>(1)</sup> Ce qui nous amène à cette date, c'est une charte, qu'on verra plus loin, du 3 mars 1234 ou 1235, selon le style actuel, relative à une reconnaissance de droits féodaux des mêmes frères Pierre et Gontier vis-à-vis de l'évêque Boniface.

<sup>(2)</sup> lis étaient seigneurs de Gressan et tenanciers d'un grand nombre de fiefs mouvant de la mense.

#### XXXII.

Vuillerme vend à l'évêque Jacques un pré à Bondona.

Carta de Bondona (1).

Vullermus iuratus vendicionem facit in Jacobum episcopum Augustensem (3) et in successores eius, hoc est quod ipse vendit ei unam peciam prati cum fundamento que iacet in Bondona; fines sunt de 1. parte via publica, de 11. lo chablo (4), de 111. rivus de val, de 1111. terra eiusdem episcopi, de v. lo beryayz... Precium est x1. libre puri argenti. Testes sunt Petrus, Jacobus, Johannes, Aymo, Falco, Albertus, Vullelmus, sunt fideiussores garendi cartam, feria v. mense novembri.

### XXXIII.

Obert, évêque d'Ivrée, vend à l'église d'Aoste et à Boniface son évêque les terres, que les seigneurs d'Allian tenaient en fief de l'église d'Ivrée à Cogne et autres lieux.

Carta de Conia seu de massa Spinelli (5).
1220 (6).

Obertus Dei gratia Yporiensis episcopus (7) iuratus ven-

51

Misc S. II, T. VIII.

<sup>(1)</sup> Localité de la paroisse de Charvensod.

<sup>(2)</sup> Date certaine d'après l'original.

<sup>(3)</sup> L'évêque Jacques de Portia siégea de 1215 à 1219, année où il fut transféré à Asti.

<sup>(4)</sup> On appelle, en patois du pays, lo chablo, une sorte de couloir de la montagne ou de la colline, par où l'on fait d'ordinaire rouler les pièces de bois.

<sup>(</sup>Б) Spinelli, Épinel, village de Cogne.

<sup>(6)</sup> C'est la date exprimée dans l'original conservé aux archives de l'évêché; mais il faut lire 1221, d'après le style actuel.

<sup>(7)</sup> Cet évêque était de la noble famille de Bard.

dicionem facit in ecclesiam sancte Marie Auguste et in Bonefacium Dei gratia episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse vendit eis totam illam terram quam illi de Alano (1) tenent in Conia ab ipso episcopo Yporiensi, scilicet massum Spinelli ab utraque ripa fluminis, cui masso ab omni parte coheret terra sancte Marie, et totam illam terram quam habet in Viaia (2), cui coheret ab omni parte terra sancte Marie Auguste, et totum illud quod habet in villa Amate Ville (3) pertinens ad reitantem (reitatem) illorum de Allno (Allano), et totum illud quod illi de Allano habent vel habuerunt, quicunque teneat in valle Augustensi de reitate pertinente ad ecclesiam Yporiensem, salvis illis x11. denariis veterum secusinorum quos bone memorie dominus Gaymarus Yporiensis episcopus pro ista terra dedit annuatim ecclesie sancti Egidii de Verrez (4). Precium est xII. libre veterum secusinorum. Pena est xL . libre puri argenti . Testes sunt Emericus . Augerius, Johannes, Anselmus, Allodus, Wilelmus, Villencus, sunt fideiussores garendi cartam, feria vii . mensis februarii.

<sup>(1)</sup> Les seigneurs d'Allian avaient leur résidence à Aymaville. Leur maison forte était située au pied de la colline, au levant des fabriques actuelles.

<sup>(2)</sup> Viaia, Viéye, village d'Aymaville-Saint-Léger.

<sup>(3)</sup> Amate Ville, Aymaville.

<sup>(4)</sup> Le couvent de Saint-Gilles à Verrès a été fondé, vers l'an 925, par la munificence des marquis de Montferrat et a toujours professé la règle de Saint-Augustin.

#### XXXIV.

Girard d'Issogne cède à l'évêque Boniface tous ses droits sur une possession à Issogne.

### Carta de Essyogny.

1238 environ (1).

Girardus de Exionia filius Bosonis iuratus finem et donationem facit in Bonefacium episcopum Augustensem et in domum episcopalem, hoc est quod finit et donat eis totum illud ius quod habet in quadam possessione que iacet in Essionia in loco ubi constituta est nova Villa (2), et sunt fines huius rei de 1 parte et de 11 parte via publica, de 111 res quas tenet Thomas, de 1111 res quas tenet Petrus. Hoc laudant et similiter finiunt et donant eidem episcopo et domui episcopali pater ipsius Girardi Boso et filii ipsius Bosonis, Amedeus, Petrus et Jordanus, et Jacobus, totum illud ius quod habent ex parte sua in dicta possessione. Pena est lx libre puri argenti Testes sunt Baudinus, Amedeus, Giroldus, Martinus, Jaquinus, Robaldus, Johannes, sunt fideiussores garendi cartam, feria carta (quarta) mensis maii.

<sup>(1)</sup> L'original manque pour fixer l'année.

<sup>(2)</sup> Nova Villa. Cette expression indique que jadis, c'est-à-dire, avant le treizième siècle, le chef-lieu de la paroisse d'Issogne était situé dans un autre endroit. Le chef-lieu actuel porte encore le nom de Ville.

### XXXV.

Thomas renonce en faveur de l'évêque Jacques aux droits qu'il a sur une pièce de terre sise à Écharlod.

Carta de Sala (1).

1213 (2).

Thomas iuratus finem et donationem et refutationem facit in Jacobum episcopum Augustensem (3) et in successores eius, hoc est quod ipse finit et donat et refutat eis omne illud ius quod habet in unam contaminam terre (4) que iacet in Heschado (5), quam ipse Thomas tenet ab ipso episcopo ad medietatem reddendam. Cuius fines sunt de 1°. parte massus des Peveleis, de 11°. massus des Venithyers, de 111°. terra quam tenent li Follays et li Peveleys ab ipso Thome (Thoma), de 1111°. Sigismondi et Guidonis, et terra alterius Guidonis, de v° terra quam tenet Petrus et Aymo ab ipso Thome. Pena est c. libre puri argenti. Testes sunt Petrus, Reiboldus, Petrus, Martinus, Amedeus, Jordanus, Riferius, sunt fideiussores garendi cartam, feria 111. mensis aprilis.

<sup>(1)</sup> Sala, paroisse de la Salle.

<sup>(2)</sup> Date marquée dans le document original existant aux archives de l'évêché.

<sup>(3)</sup> L'évêque Jacques de Portia.

<sup>(4)</sup> Contaminam terre, Condémine est une terre exempte de toute charge agraire (Du Cange, Gloss.).

<sup>(5)</sup> Heschado, Écharlod, hameau de la Salle

### XXXVI.

Jordan de Thora donne à l'évêque Pierre deux prés situés à Chesère.

### Carta de Tora (1).

1250 environ.

Jordanus de Tora iuratus donationem facit et finem in Petrum episcopum Augustensem (2) et in domum episcopalem et cui dare voluerit, hoc est quod ipse donat et finit ei unam peciam prati cum fundamento que iacet in Formeri, in loco qui dicitur Cheseri (3). Fines sunt de 1ª. parte lovio, de 11 aqua de Valmeyana, de 111 rivus herbalis et la Batenderi, de 1111 res illorum de Sarro, et de sancto Petro, et de Amavilla. Item donat et finit ei totum illud ius quod ipse habet in una pecia prati, que dicitur Batenderi, que iacet in eodem loco. Pena est xx. libre puri argenti. Testes sunt Petrus, Turumbertus, Johannes, Jacobus, Guido, Jacobus, Stephanus, sunt fideiussores garendi cartam. Hoc laudant Boreta uxsor eius donatoris et Petrus, et alius Petrus, quidam Poncius, et Galiana, et Sibilla infantes eorum, feria 1111 mensis octobris.

<sup>(1)</sup> Tora était un bourg distant de deux lieues et demie de l'église paroissiale de Sarre. Il fut anéanti, le 6 juillet 1564, par la chute de la montagne qui le dominait, appelée Becca-France. Le village actuel de Thora a été bâti au levant de l'ancien bourg de ce nom.

<sup>(2)</sup> Pierre, de la noble maison d'Étroubles ou de Bosses, a occupé le siège d'Aoste de 1246 à 1259. Il a laissé bon nombre de chartes de son énisconat.

<sup>(3)</sup> Frumières et Chesère sont deux châlets situés au haut du vallon de Sarre.

### XXXVII.

Le chevalier Villencus d'Aymaville fait cession à l'évêque Boniface d'un cens à Thora.

### Carta de decima de Toura.

1239 environ.

Dognus (Dominus) Villencus miles, qui cognominatur presbiter de Amavilla (1), iuratus finem et donationem facit in Bonefacium episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse finit et donat eis totum illud ius quod ipse habet in xv. sextariis siliginis annuales (sic) quas ipse habet in decimatione de Tora, quam decimationem ipse Vullencus tenet ab ipso episcopo, et finit totum illud ius quod habet in dicta decimatione xv. sestariorum, et istos xv. sestarios siliginis faciunt filii quondam Aymonis de Sinzo (2). Pena est L. libre puri argenti. Testes sunt Deuslofit, Johannes, Martinus, Johannes, Martinus, Johannes, Martinus, Jacobus, sunt fideiussores garendi cartam, feria vii. mensis decembris.

### XXXVIII.

Le comte Thomas I cède à l'évêque Boniface tout ce que Gontier Borbot tenait en fief du comte.

Carta rerum quondam Gonterii Borbot quas vendidit dominus Comes.

1277 (3).

Tomas comes Sabaudie et marchio in Ethalia (Italia) iu-

<sup>(1)</sup> Nous avons des chartes de ce seigneur d'Aymaville, datées de 1?37 et de 1239. Il fit beaucoup de largesses à la mense.

 <sup>(2)</sup> Sinzo, Sarre.
 (3) Les archives de l'évêché possèdent l'original de cette charte, en date de 1227.

ratus finem et donationem facit in Bonefacium episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse finit et donat eis totum illud quod Gonterius Barbot tenet per feudum ab eo Comite, quicquid sit illud et ubicumque sit pro xxv. libris novorum secusinorum, quas dictus episcopus donavit et in quibus computate sunt x. libre, et xiii. solidos (sic), quas dictus Comes debet episcopo. Pena est c. libre puri argenti. Testes sunt Wllermus, Bermondus, Petrus, Aymo, Anselmus, Aymo, Petrus, sunt fideiussores garendi cartam, feria vii. mensis septembris.

#### XXXIX.

Aymon Facema remet à l'évêque Boniface tous ses droits sur les biens qu'il tenait de l'évêque.

Carta rerum quondam Aymonis Facema.

1238 (1).

Aymo Facema iuratus finem facit in Bonefacium episcopum Augustensem et in domum episcopalem, hoc est quod ipse finit eis totum illud ius quod ipse habebat in omnibus illis rebus quas ipse tenet ab ipso episcopo, ubicumque ipse res sint in monte et in plano, culte et inculte. Pena est xx.libre puri argenti. Testes sunt Petrus et Petrus, Sevynus, Petrus et Petrus, Guichardus, Anselmus, sunt fideiussores garendi cartam, feria 1. mensis ianuarii.



<sup>(1)</sup> Cette date nous est acquise par l'original, seulement il faut compter 1239, selon le style moderne.

57

### XL.

Pierre vend à l'évêque Jacques des immeubles situés dans l'enceinte de la cité.

### Item carte de territorio Augustensi.

1218 environ (1).

Petrus inratus vendicionem facit in Jacobum episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse vendit eis unum casamentum cum fundamento et edificio et vinea et arboribus simul tenentibus, salvis vi . sestariis vini puri, et salvis ii . solidis annuatim sancti Ursi, que iacet infra Augustam, iusta domum episcopi; fines sunt de i . parte via puplica, de ii . res episcopales, de iii . res de Vachayri<sup>(2)</sup>, de iiii . res archidiaconi Davidis, de v, res de Archulo <sup>(3)</sup>. Precium est xxxvi . libre . Pena est c . libre puri argenti . Testes sunt Gonterius, Petrus, Johannes, Allodus, Aymo, sunt fideiussores garendi cartam, feria v . mensis maii . non est sol.

### XLI.

Aymon vend à l'évêque Boniface tous ses droits sur des biens sis à Pario.

# Carta de rebus de Pario (4). 1226 (5).

Aymo iuratus vendicionem facit et finem in Bonefacium

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Nous avons assigné cette date approximative, parce que nous avons de l'évêque Jacques de Portia ici cité d'autres chartes de la même année.

<sup>(2)</sup> La famille Vachayri résida d'abord à Aoste et acquit plus tard la tour d'Étroubles. L'évêque Pierre d'Étroubles appartient à cette famille.

<sup>(3)</sup> De Archulo, de l'Archet.

<sup>(4)</sup> Localité aux environs de Busséya.

<sup>(5)</sup> C'est ce qui conste du document original.

episcopum Augustensem et in domum episcopalem et in successores eius, hoc est quod ipse finit et vendit eis totum illud ius quod habet vel habere poterat super unam peciam terre que iacet in Pario, et insuper vendit et finit eis totum illud ius quod habet vel habere poterat in illis rebus quas tenet Boso de Arcu, que iacet in loco qui dicitur Pario, que sunt de feudo eiusdem episcopi. Hoc laudat et ex parte sua finierat totum illud ius quod habent vel habere poterant super ipsis rebus et super dicta pecia terre Wllelmus, Petrus et Aymo filii supra dicti Aymonis. Hoc vendit et finit, salva feudataria et vageria Bosonis eiusdem . Fines istius pecie terre sunt de la parte via puplica, de la res Valterii, de aliis partibus terra quam tenet dictus Boso . Hoc laudat Jacobus nepos supra dicti Aymonis et finit ex parte sua . Precium vi . libre et x . solidi . Pena est xv . libre puri argenti. Testes sunt Petrus, Vibertus, Johannes, Petrus, Johannes, Petrus, Johannes sunt fideiussores garendi cartam . Hoc laudant Anselmus , Jacobus , et Girardus filii Aymonis iuvenis, feria v. mensis martii.

### XLII.

Pierre de Villa cède à l'évêque Boniface ses droits sur des immeubles sis à Meysata et à Perron.

Carta de Meysala et de Perrum.

1242 (1).

Petrus de Villa iuratus donationem facit in Bonefacium episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse vendit eis tres partes unius pecie terre que iacet ad

<sup>(1)</sup> D'après la charte originale écrite par Turumbert, substitut du chancelier Gui.

Mesatam (1) et tres partes duorum casalium que iacent infra civitatem Augustam in loco qui dicitur Perrum (2). Fines tocius pecie terre sunt de 1. parte via puplica, de 11. res Petri et Richalmi, de 111. res eorumdem Petri et Richalmi, et res hospitalis (3), de 1111. res Lanberti. Fines totorum casalium sunt de 1. parte via puplica, de 111. res quam (4) Gaufredus sacerdos, de 1111, res quam tenet Nicholaus, de 1111. res Johannis et dicti Gaufredi. Precium est Lxxv. solidi. Pena est vii. libre puri argenti. Testes sunt Petrus, Armant, David, Petrus, Anselmus, Bovo, Jacobus, sunt fideiussores garendi cartam. Hoc laudant Bonefacius frater venditoris, et Margarita uxor eius, et Vilencus, et Ancelina infantes ipsorum, et Jacoba uxor Petri venditoris, feria 1. mensis maii.

### XLIII.

Les frères Pierre et Louis vendent à l'évêque Aymon des biens à Javio.

# Carta rerum de Javio in Dovia (5).

1174 (6).

Venditionem faciunt Petrus et Lodovicus fratri (frater)

60

<sup>(1)</sup> Mesatam, hameau proche de l'église de Saint-Christophe.

<sup>(2)</sup> Perrum, ce sont les dernières maisons du bourg de Saint-Ours qui avoisinent la place aujourd'hui Charles-Albert. Le ruisseau, qui sert de ligne divisoire entre les paroisses de Saint-Jean et de Saint-Laurent, s'appelle de nos jours encore Rû-Perron.

<sup>(3)</sup> Il est probablement question ici de l'hôpital de la Maladière, existant jadis dans la plaine de Saint-Christophe, où étaient recouvrés les lépreux si nombreux dans le moyen âge.

<sup>(4)</sup> Le copiste a omis le mot e tenet ».

<sup>(5)</sup> L'acte de cette vente a été publié dans le tom. I, Ch. col. 878, Hist. patr. Mon., d'après le document criginal. La copie, que nous avons transcrite sur le Cartulaire et que nous donnons ici, est plus exacte et renferme aussi les noms des confins des biens fonds en question.

<sup>(6)</sup> Date exprimée dans l'original.

eius in Aymonem episcopum Augustensem (1) et in successores eius episcopos, hoc est quod Petrus et Lodovicus vendunt eis illud casamentum quod ipsi habent in loco qui dicitur Javio (2) cum edificiis et ortis et curia et terra et prato, sicut ipsi sunt inde investiti per alodium et alius per eos. Fines casamenti sunt de 1º parte via puplica (publica), de 11º terra de Porta sancti Ursi (3), de mª Aymo Galiana, de 1111 terra Montis Jovis (4). Fines terre et prati sunt de 1º parte terra illorum de Volta, de 11ª infantes Petri Alaman, de ma, Bernardus Calvus et fratres eius, de mua terra ecclesiarum . Precium est vi . libre . Pena est xii . libre puri argenti. Testes sunt Guillelmus, Boso, Ugo, Sulpianus, Giroldus, Ebrardus et Arenzo, sunt fideiussores garendi cartam . Agnes uxor Petri, et infantes eorum Guillelmus, Jacobus, Gunterius, Biatrix, Ysabella, Escalona et sorores Maria, Mabilia, laudant et confirmant per manum eiusdem Petri eorum advocati, feria 11.ª mensis decembris.

### XLIV.

Albert vend à l'évêque Boniface tous ses droits sur des biens situés à Doue.

## Carta rerum de Dovia.

1226 (5).

Albertus iuratus vendicionem facit in Bonefacium episco-

<sup>(1)</sup> Aymon, issu de la noble maison de la Porte Saint Ours, siégea de 1170 à 1179.

<sup>(2)</sup> Javio, hameau près l'église paroissiale de Doue.

<sup>(3)</sup> Les seigneurs de la Porte Saint-Ours ou de Quart avaient des possessions à Doue.

<sup>(4)</sup> Montis Jovis, le Mont-Joux n'est autre que le Grand-Saint-Bernard.

<sup>(5)</sup> La charte originale rédigée par Jean, substitut du chancelier Gui, donne la date de 1226.

pum Augustensem, et in successores eius, et in domum episcopalem Augustensem, hoc est quod ipse vendit eis omne illud ius quod habet in una pecia terre et in domibus et in arboribus simul tenentibus que iacent in Dovi (1). Fines sunt de 1ª. parte terra de Porta sancti Ursi, de 11ª. terra eiusdem domus, de 111ª. terra quam tenent Vullelmus et Johannes, de 1111ª. via puplica. Precium est c. solidi. Pena est x. libre puri argenti. Testes sunt Abbo, Petrus, Laurencius, Johannes, Vibertus, Vllelmus, Martinus sunt fideiussores garendi cartam. Hoc laudant Johanna uxor eius, et Abbo et Petrus filii eorum, feria 11ª. mensis septembris.

### XLV.

Jacques de la Porte vend à l'évêque Boniface le cens de 12 sols que lui doivent les hommes de l'évêque à Doue.

# Carta de Dovia.

1232 (2).

Jacobus de Porta (3) iuratus vendicionem facit in Benefacium episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse vendit eis XII. solidos veterum secussium annuales quos homines dicti episcopi qui morantur in Dovia faciunt et solent facere ipsi Jacobo annuatim. Precium est vin libre. Pena est xx. libre puri argenti. Testes sunt Jacobus, Aymo, Bartholomeus, Wllelmus, Girardus, Volbertus, Villencus, sunt fideiussores garendi cartam, feria II. mensis septembris.

<sup>(1)</sup> Dovi, Doue.

<sup>(2)</sup> L'original assigne pour date la 6<sup>e</sup> férie de mars 1232.

<sup>(3)</sup> De Porta, seigneur de la Porte Saint-Étienne.

#### XLVI.

Pierre vend à l'évêque Guillaume ses biens patrimoniaux sis à By.

## Carta de Biol (1).

1168 (2).

Vendicionem facit Petrus in Guillelmum episcopum Augustensem et in alios successores eius episcopos, hoc est quod ipse Petrus vendit eis sedimen (3) unius alpis et quicquid ipse habet et ei accidit in Bioyl, ex parte Petri patris sui, et in alpe et in pascuis et in sortibus et in cultis et non cultis. Precium est xxumor. solidi. Pena est x. libre puri argenti. Testes sunt Ebrardus et alter Ebrardus, Guillermus, Stephanus, Boso, Petrus et Gilius, sunt fideiussores de carta garendi. Brida uxor Petri et infantes eorum Arinilfus, Rodulfus, Erardus, Matildis, Maria, Guillerma laudaverunt et firmaverunt per manum Petri advocati sui.

### XLVII.

Anselme donne à l'évêque Boniface 6 livres sur la dîme de Riogni.

# Carta decime de Riogny (4).

1223 (5).

Anselmus iuratus donationem facit in Bonefacium episco-

<sup>(1)</sup> Biol, châlet de By à Ollomont.

<sup>(2)</sup> Un inventaire des biens et avoirs de la mense épiscopale, dressé dans le siècle dernier et cotté n° 2217, fait mention de cet acte à la date du 3 octobre 1168. Nous avons aussi en cette année d'autres chartes de l'érêque Guillaume de la Palud.

<sup>(3)</sup> Sedimen, emplacement (Du Cange, Gloss.).

<sup>(4)</sup> L'index place cette région à Saint-Barthélemy. Ce même nom se retrouve dans la parsisse de Saint-Étienne d'Aoste.

<sup>(5)</sup> Date consignée dans l'original écrit par Jean, substitut du chancelier Gui.

pum Augustensem et in successores eius et in domum episcopalem, hoc est quod ipse donat eis vi libras novorum secussinorum super totam decimam quam Evardus Grassus tenebat ab ipso episcopo, et iacet in Rogni, et donat eis fructus dicte decime. Pena est xx libre puri argenti. Testes sunt Petrus, Wllelmus, Petrus, Wllelmus, Petrus, Johannes, sunt fideiussores garendi gartam (sic). Hoc laudat Jacobus filius eius, feria IIII. mensis martii (1).

### XLVIII.

Martin vend à l'évêque Guillaume la quatrième partie du moulin de Coppet et de ses dépendances.

Carta molendini de Copet.

1167 environ (2).

Vendicionem facit Martinus in Guillermum episcopum Augustensem (3), hoc est quod Martinus vendit Guillermo episcopo quartam partem molendini de Coppet, sicuti ipse est investitus inde per alodio (sic) et decursu aque et ripa et pascuis. Precium est xIII. solidi. Pena est v. libre puri argenti. Testes sunt Boso de Porta sancti Ursi (4), Guite-

<sup>(1)</sup> Nous voyons souvent la femme et les enfants des bienfaiteurs ratifier les actes de donations et de cessions faites à la mense. Cette intervention des membres de la même famille témoigne de leur esprit commun de charité, et était exigée pour donner une plus grande valeur aux actes.

<sup>(2)</sup> Nous assignons cette année à la présente charte, parce que la charte 18° a trait comme celle-ci au moulin de Copet, et est datée de 1167.

 <sup>(3)</sup> L'évêque Guillaume de la Palud vivait en ce temps.
 (4) De Tillier (Chron. hist. des familles nobles) ne fait pas mention do

<sup>(4)</sup> De Tillier (Chron. hist. des familles nobles) ne fait pas mention de ce seigneur de la Porte Saint-Ours.

rios, Guibertus, Bernardus, Guillencus, Guillermus et Petrus sunt fideiussores garendi cartam. Agatha uxor Martini (1) et Audemarus filius eorum laudaverunt et firmaverunt per manum Martini advocati sui de rebus emptis.

### XLIX.

Emeric vend à l'église de S.-Marie et de S.-Jean et à l'évêque . Valbert tous les biens et tous les droits qui lui compètent à Cogne.

Carta rerum de Amavilla et de Quonia.

1192.

Nous ne transcrivons pas cette charte, parce qu'elle a déjà paru dans le tom. 1. Chart. Hist. Patr. Mon. col. 995. On relève cependant dans le texte publié quelques inexactitudes. Ainsi, au lieu de Gonia, c'est « Conia »; au lieu de tamque sit monte, il faut lire « ubi- « cumque sit in monte ». La fin de l'acte doit être rectifiée comme suit: « . . . . . confirmaverunt omnes fratres sui « Ebrardus, Aimo, Petrus, Arducio, Guillencus, Ugo et « filii Ebrardi, Rodulfus et Aimo. » C'est ce qui conste de « la charte originale écrite par le chancelier Pierre d'Aoste, la 4°. férie de mars 1192, et conservée aux archives de l'Évêché.

<sup>(</sup>l) Dans la charte 18° citée, Martin vend à l'évêque Guillaume tous les droits qu'il mesurait sur le moulin de Copet; dans la présente charte, c'est aussi un nommé Martin qui vend au même prélat la quatrième partie de ce même moulin. Ce deux pièces ne sauraient cependant être confondues: car dans la première, la femme de Martin s'appelait Wilburga; dans la seconde, elle est appelée Agathe.

### L.

Les frères Ébrard, Arducion et Émeric cèdent à l'église de Se-Marie, à l'évêque Valbert et au chapitre de la Cathédrale tout ce qu'ils exigeaient à titre de maréchaussée à Cogne et ailleurs.

Carta augustana de Conia et aliis locis.

1190.

Cette charte a été insérée dans le tom . 1 . Ch . col . 963, Hist . Patr . Mon . avec la date de mai 1190 . C'est la date du mois d'avril qu'elle porte dans le Cartulaire . Il y a aussi les erreurs suivantes : per pastum au lieu de « pro pastu », iure pour « iuris », laudarus pour « laudaverunt ».

### LI.

L'évêque Valbert renonce à la prestation de maréchaussée due par les frères Guillaume et autres.

Carta augustana de Palu (1).

1191 (2).

Donationem et finem facit Vualbertus episcopus in Guillermum de Palude et in Guillelmum fratrem eius et in Audemarum et Johannem et in Vibertum et in Durandum et in infantes eorum, hoc est quod Valbertus episcopus donat et finit predictis hominibus totam illam exaccionem et illam

Palu, hameau de la paroisse de Gressan, où la mense avait un fief.
 Nous avons le document original écrit par le chancelier Pierre, la 3º férie de janvier 1191.

pessimam consuetudinem que dicitur mareschalcia quam ipse Walbertus episcopus aquisivit de illis de Amavilla. Pena est c. libre puri argenti. Testes sunt Audemarus, Guillelmus, Johannes, Guillelmus, Oddo, Berno et Giroldus, sunt fideiussores garendi cartam.

#### LII.

Jean de Gressan vend à Rodolphe, procureur de la mense épiscopale, des biens situés à la Villette.

## Carta de Intro (1).

1244 environ.

Johannes, filius Gonterii de Gracano, iuratus vendicionem facit in Rodulphum Augustensis ecclesie procuratorem (2) ad opus domus episcopalis, hoc est quod ipse vendit ei medietatem unius pecie terre et vinee et prati cum fundamento et arboribus et medietatem quatuor pecie (sic) terre cum arboribus que iacent ad Vileta (3). Fines tocius pecie terre et vinee et prati sunt de prima parte Gontardorum (4) et illorum de ultraaqua et res de Sarro (5), de 11. res Aymonis

Misc S. II, T. VIII.

<sup>(1)</sup> Immédiatement avant cette charte, le Cartulaire reproduit au bas de la page une charte tout à fait identique à celle que nous avons transcrite sous le n° XLIX.

<sup>(2)</sup> Rodolphe Grossi du Châtelar de la Salle, prévôt de la cathédrale d'Aoste, fut administrateur du diocèse, après la mort de Boniface de Valpergue. La vacance du siége dura jusqu'en 1246, où nous voyons apparattre l'évêque Pierre d'Étroubles. Nous avons de Rodolphe, qualifié de procureur de l'église d'Aoste, une charte du 13 avril 1244. En mars 1248 Rodolphe signait un acte comme archevêque élu de Tarentaise.

<sup>(3)</sup> Vileta, c'est probablement le village d'Introd qu'on appelle Ville dessous.

<sup>(4)</sup> La tour des Gontar est située sur la route qui tend de Saint-Pierre à Villeneuve.

<sup>(5)</sup> Les seigneurs de Sarre avaient des possessions à Introd.

et Petri, de III. lesberiais, de IIII, res illorum sancti Petri. et sancte Marie. (2) et Comitis. (3) et Agnetis. Fines tocius. (4) pecie terre sunt de 1. parte res de Sarro, de II. res Petri, de III. res sancte Marie quas tenet Nepos, de IIII. res Wllelmi. Fines tocius secunde pecie terre sunt de 1. parte et II. via publica, de III. res de Bardo. (5) et res de fonte Viberti et Jordani, de IIII. res Volbertorum et Petri. Fines tocius. (6) terre sunt de 1. parte et II. via publica, de III. res Petri, de IIII. res de Sarro, de V. res Petri. Fines tocius quarte. (7) sunt de I. res Tiebaldi, de II. res de Sarro, de III. res Amedei, de IIII, aqua de Intro. Precium est xvII. libre. Pena est xl. libre puri argenti. Testes sunt Gauterius, Johannes, Wllelmus, Guido, Rumeus, David, Petrus, sunt fideiussores garendi cartam. Hoc vendit, salvo iure feudatariorum, feria III mensis iulii.

### LIII.

Thibaud de Morgex donne à l'évêque Pierre une pièce de terre à Echarlod.

### Carta de Sala.

1250 environ (8).

Tiebaldus de Moriacio (9) iuratus donacionem facit in Pe

<sup>(1)</sup> Sancti Petri, paroisse de Saint-Pierre.

<sup>(2)</sup> Sancte Marie, Villeneuve.

<sup>(3)</sup> Comitis, le comte de Savoie avait beaucoup de terres dans la Vallée

<sup>(4)</sup> Le copiste a omis ici le mot « prime ».

<sup>(5)</sup> Probablement, il s'agit de Marc, seigneur d'Introd, fils ainé de Hugues, seigneur de Bard.

<sup>(6)</sup> Ajoutez le mot « tertie ».

<sup>(7)</sup> Sous-entendu « terre ».

<sup>(8)</sup> Nous n'avons aucune donnée pour établir l'année précise de cette charte. Nous savons seulement que Pierre d'Étroubles, à qui se rapporte ce document, fut évêque d'Aoste de 1246 à 1259.

<sup>(9)</sup> Moriacio, paroisse de Morgex.

trum episcopum Augustensem et in successores eius et cui dare voluerit , hoc est quod ipse donat eis unam peciam terre que iacet in loco qui dicitur Eschalo  $^{(1)}$ . Fines sunt de 1. parte et 111. et 1111. res episcopi . Pena est L . libre puri argenti . Hoc donat eis , salvo iure feudatariorum . Testes sunt Petrus , Jacobus , Petrus , Aymo , Petrus , Johannes , Thomas , sunt fideiussores garendi cartam , feria 1111 . mensis novembris .

## LIV.

Arman et André donnent à l'église de So-Marie et de S.-Jean et à la mense épiscopale tous leurs biens allodiaux.

# Carta augustana de Augusta.

Sans date (2).

Donationem faciunt Armanus et Andreas in ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis et in domum episcopalem, hoc est quod isti duo donant predicte ecclesie et domui episcopali totum illud adlodium quod ipsi habent et alius per eos, ubicumque sit cultum et incultum, in monte et in plano. Pena est x. libre puri argenti. Testes sunt Wmbertus, Petrus, Unbertus, Guillelmus, Boso, Aymo et Ebrardus, sunt fideiussores garendi cartam, feria 111. mense ianuario.

<sup>(</sup>I) Eschalo, Echarlod, hameau de la Salle.

<sup>(2)</sup> L'absence de tout indice ne nous permet de rien affirmer au sujet de ce document.

## LV.

É change de biens sis dans la cité entre l'évêque Guillaume et Albéric.

# Scriptum de Augusta.

1167 environ (1).

Breve recordationis quam Albricus vendit imperpetuum Guillelmo episcopo et successoribus eius episcopis totum illud edificium, et vineam, et topicas (2), et clausuras et omnes usus, quos ipse habet et alius per eum in casali quod ipsemet Albricus tenet ab episcopo infra civitatem Augustam; et episcopus dimittit idem casale cum edificio, et vinea, et topicis et aliis usibus ipsius casalis eidem Albrico et Odierne uxori eius quamdiu vixerint, pro tribus solidis de servicio, quos debent reddere singulis annis episcopo aut successoribus eius episcopis ad festum sancti Stephani. Albricus vero et uxor eius debent manutenere domum predicti casalis, et topicas, et clausuras, quod non peiorent in vita eorum, et si peioraverint et infra mensem non redificaverint, episcopus accipiat totum in manu sua, et faciat inde quod sibi placuerit. Precium est xxxv. solidi.

### LVI.

Viutbold et sa femme Augusta donnent à l'église de Se-Marie et de S.-Jean et à l'évêque Arnulphe certains biens allodiaux.

# Carta augustana de donatione.

1150 environ.

Donationem faciunt Vuitboldus et Augusta uxor eius per

(2) Topicas, treilles; le mot patois correspondant est topieu.

<sup>(1)</sup> L'évêché possède l'original de cette charte. Parmi les témoins de l'acte, figure Guillaume, prieur de Saint-Ours. Or, celui-ci vivait en 1167.

manum ipsius Vuitboldi mariti et advocati sui in sanctam Mariam et sanctum Johannem (1) et in Arnulfum episcopum (2) et successores eius, hoc est Augusta donat per manum Vuitboldi mariti et advocati sui sancte Marie et sancto Johanni et Arnulfo episcopo et successoribus eius omne illud alodium quodcumque ei accidit vel acciderit ex parte patris et matris et quocumque adquisivit vel aquisierit.

Pena est xxx . libre puri et optimi argenti . Testes sunt Vido , Laurentius , Boso , Petrus , alter Petrus , Giroldus et Petrus , sunt fideiussores garendi cartam . Infantes Vuitboldi et Auguste laudaverunt et confirmaverunt per (3) quorum nomina sunt hec : Petrus , Alburga , Agnes , Augusta , Sarra , Martina , Giberga (4) manum Vuitboldi eorum advocati . Iterum Beatrix filia Vuitboldi et Auguste laudavit et confirmavit per manum Constabilis et (5) mariti advocati sui.

### LVII.

Eurard d'Aymaville cède à l'évêque Boniface ses droits sur la dîme de Charvensod.

# Carta augustana de Chalvenzo (6).

1232.

Eurardus de Amavilla iuratus finem et refutationem facit in episcopum Augustensem Bonefacium et in successores eius, hoc est quod ipse finit et refutat eis totum illud ius quod

<sup>(1)</sup> Églises de la Cathédrale et de Saint-Jean voisines l'une de l'autre-

<sup>(2)</sup> L'évêque Arnulphe siégeait en 1150.

<sup>(3)</sup> Per, ce mot est ici hors de place.

<sup>(4)</sup> Manque la préposition « per ».

<sup>(5)</sup> Et est transposé; il faut lire . Constabilis mariti et advocati sui »

<sup>(6)</sup> Chalvenzo, Charvensod près d'Aoste.

habet vel habere potest in decima de Chalvenzo et in appendiciis istius decime, salvo iure feudatarii. Pena est xL. libre puri argenti. Testes sunt Girardus, David, Petrus, Girardus, Uguo, Otho, Johannes, sunt fideiussores garendi cartam, anno domini mº.ccº.xxxº secundo.

### LVIII.

Hugues de S.-Maurice se désiste de toute action féodale contre l'évêque Boniface et lui fait don de 60 marcs d'argent.

Carta augustana de rebus feudi quondam J. Wllermi Visini.
1254.

Ugo de sancto Mauricio de Clablays (2), qui dicitur Visin, filius quondam Thome, iuratus donationem facit finem in dominum Petrum episcopum Augustensem et in successores eius et cui dare voluerint, hoc est quod ipse donat et finit eis totum illud ius et totam illam querelam sive actionem quod et quam ipse habet vel habere debet vel potest in illo feudo, quod ipse Ugo tenet vel tenere debet ab ipso episcopo, quod feudum tenuit quondam Wllermus Visin de Porta sancti Ursi (3), ubicumque sit dictum feudum in monte et in plano, cultum et incultum. Item donat eis dictus Ugo lx. marcas argenti super dictum feudum. Hanc eandem donationem et finem faciunt Jacobus psalterius (4) de sancto Mauricio et

<sup>(1)</sup> L'acte original, écrit par Jean substitut du chancelier Gui, ajoute la date de la 5° férie d'avril.

<sup>(2)</sup> Autrefois le Chablais comprenait le Bas-Vallais, dont fait partie la bourgade de Saint-Maurice.

<sup>(3)</sup> C'est-à-dire que Guillaume Visin avait sa demeure près de la Porte prétorienne.

<sup>(4)</sup> Psalterius, ce nom paraît désigner l'officier chargé de recueillir les deniers publics.

Morisetus frater eius et Udricus frater eius donatoris, Rodulphus, Jacobus qui dicitur Flamey, Johannes et Guido filii eius Jacobi psalterii, et Petrus nepos eius Jacobi filius quondam Rodulphi salterii.

Pena est c . libre puri argenti . Testes sunt Varinus . Anselmus , Villelmus , Gaufredus , Wllelmus , Anselmus , Poncius , sunt fideiussores garendi cartam , anno dominice Incarnationis m° . cc° . Liii° . feria vii mense octobris.

#### LIX.

Pierre de Chesalet donne à l'évêque Pierre des immeubles à Cogne.

# Carta augustana de Conia.

1248.

Petrus filius quondam Falconis de Casaleto iuratus donacionem facit in Petrum episcopum Augustensem et in successores eius, et cui dare voluerint et in domum episcopalem, hoc est quod ipse donat eis medietatem unius domus que iacet in Conia in loco qui dicitur Crus. Fines tocius domus sunt de prima parte via publica, de secunda res donatoris, de tercia res Tiebaldi et sororis eius. Item donat eis medietatem duarum Crestes, que iacent in Cognia, quarum prima iacet in loco qui dicitur Mom; secunda iacet in loco qui dicitur Rafor (1). Fines tocius prime creste sunt de prima parte torrens de Tarenber (2), de secunda res donatoris, de tercia res Tiebaldi et sororis eius. Fines tocius secunde sunt de prima parte et secunda et tercia et quarta

<sup>(1)</sup> Rafor, hameau des Moulins.

<sup>(2)</sup> Tarenber, torrent qui coule près du village de Crétaz.

res Tiebaldi et sororis eius et donatoris. Pena est ccc. libre puri argenti. Testes sunt Wllelmus, Aymo, Michael, Egidius, Boso, David, Jacobus, sunt fideiussores garendi cartam, feria va. mensis iulii, anno dominice incarnationis ma. cca. xla. octavo.

### LX.

Le seigneur Pierre de Gressan donne à la mense épiscopale des biens et une dîme à Ville-sur-Chesalet.

Carta augustana de Villa super Casaletum (1).
1245 (2).

Dominus Petrus de Gracano iuratus donationem facit in domum episcopalem Augustensem et in servitores eius (3), hoc est quod ipse donat eis quatuor pecias terre que iacent in Villa super Casaletum. Fines prime pecie sunt de prima parte via publica, de secunda lo chablo, de tercia et quarta res filiorum Petri et Volberti et Girodi de Villa. Fines secunde sunt de prima parte res de Casaleto, de secunda res Johannis, de tercia rivus herbalis. Fines tercie sunt de omnibus partibus res Petri et Aymonis de Villa. Fines quarte sunt de prima parte (4) herbalis, de secunda res Petri et Aymonis, de tercia lo chablo, de quarta les laviost, de quinta res de Ovelano (5); et insuper donat eis totum illud

<sup>(1)</sup> Village au-dessus de l'église paroissiale de Chesalet.

<sup>(2)</sup> Cette date conste d'après l'original conservé aux archives de l'évêché, et écrit par Turumbert, substitut du chancelier Gui.

<sup>(3)</sup> Il n'est pas fait mention du nom de l'évêque, parce que le siége était vacant.

<sup>(4)</sup> Est omis ici le mot « rivus ».

<sup>(5)</sup> Ovellano, Ovellan, autre hameau de Chesalet.

feudum et illam decimam totam quam quondam Egidius de Villa super Casaletum tenuit ab ipso domino Petro, ubicumque sit in monte et in plano. Hoc donat eis, salvo iure feudatariorum, et salva marescalcia. Pena est L. libre puri argenti. Testes sunt Uguo, Arducio, Gonterius, Johannes, Aymo, Johannes, Girardus, sunt fideiussores garendi cartam.

Hoc laudat Petrus filius donatoris et Johannes et Gonterius et Petrus filius quondam Gonterii de Gracano, feria v. mensis octobris.

# LXI.

Pierre clerc cède à l'évêque ses droits sur une maison située dans l'enceinte de la cité.

# Carta de Augusta.

1248 (1).

Petrus clericus filius quondam Brocardi de Vast iuratus donationem facit et finem per manum Cueno advocati sui in dominum Petrum episcopum Augustensem et in successores eius et cui dare voluerint, hoc est quod ipse donat et finit eis totum illud ius quod ipse habet in una domo cum fundamento et edificio que iacet infra civitatem Augustam. Fines sunt de prima parte via publica, de secunda res uxoris quondam Bovonis et infantum eius, de tertia et quarta res Johannis et uxoris eius. Pena est xxx. libre puri argenti. Testes sunt Johannes, Martinus, Bauduinus, Jacobus, Tiebadus, Martinus, Johannes, sunt fideiussores garendi cartam, feria r. mensis marcii.

75

<sup>(</sup>l) L'original marque cette date.

#### LXII.

Le chevalier Villencus de S.-Pierre donne à l'évêque Pierre des biens sis à Punum.

# Carta de Castro Argenteo.

sans date.

Dominus Villencus miles de sancto Petro de Castro Argenteo (1) iuratus donationem et finem facit in dominum Petrum episcopum Augustensem et in successores eius et cui dare voluerint, hoc est quod ipse donat et finit eis duas pecias terre cum domibus et cum alpe et cum pascuis ipsius alpis et cum fundamento que iacent in loco qui dicitur Punum (2). Fines prime pecie cum alpe sunt de prima parte res sancte Marie (3) quam tenent illi de Cirinan, de secunda res Johannis et fratrum eius, de tercia res sancte Marie (4), de quarta res quas tenent illi de Chevrayri (5), de v° res quam tenent illi de Peramolera (6). Fines secunde sunt de prima parte res sancte Marie, de secunda res illorum de Chevrayri, de tercia res Johannis, de quarta res sancte Marie quam tenent illi de Fenil (7), de v° res donatoris.

<sup>(1)</sup> Vuillerme de Saint-Pierre vivait en 1287; mais on ne sait si c'est le même seigneur qui figure dans la présente charte.

<sup>(2)</sup> Punum, localité de Valsavarenche? Cette paroisse a été démembrée en 1485 de celle d'Introd.

<sup>(3)</sup> Cirinan, probablement hameau d'Aymaville.

<sup>(4)</sup> Sancte Marie; nous croyons que cette dénomination se rapporte ici plutôt à l'église de Villeneuve dédiée à Notre-Dame, qu'à l'église Cathédrale.

<sup>(5)</sup> Chevrayri, Chevrères, hameau d'Introd sur la route de Valsavarenche.

<sup>(6)</sup> Peramolera; il y a à Valsavarenche un hameau appelé Molère.

<sup>(7)</sup> Fenil, autre village de la même paroisse.

Pena est LXX. libre puri argenti. Testes sunt Petrus, Arducio, Jacobus, Raymundus, Petrus, Johannes, Amedeus, sunt fideiussores garendi cartam. Hoc donat et finit salvo iure feudatariorum, videlicet Johannis qui dicitur Brunus dol Pondel (1) et consortum eius, feria va mensis decembris.

#### LXIII.

Pierre donne à l'évêque Boniface des immeubles sis à Montcenis, aux Côtes et dans la cité.

# Carta de Montecinisio (2).

sans date.

Petrus iuratus donationem facit per manum Johannis advocati sui in Bonefacium episcopum Augustensem et in successores eius ad opus domus episcopalis, hoc est quod ipse donat eis tres pecias terre et vinee cum domibus et arboribus, salvis xII. denariis annualibus sancte Marie Augustensis (3) que iacent in Montecenis, et salva via que dirigitur per has res; fines prime pecie sunt de prima parte et IIª. via publica, de IIIª res quas tenet Augustus, de IIIª res Montisiovis (4); fines secunde sunt de prima parte et secunda et tercia res Montisiovis, de IIIª via publica; fines tercie sunt de la parte et IIª res Montisiovis, de IIIª res quas tenet Augustus et res Ugonis, de IIIª res sancte

<sup>(1)</sup> Pondel, village d'Aymaville, où l'on admire le célèbre aqueduc romain.

<sup>(?)</sup> Montecinisio, Montcenis, hameau dépendant de la paroisse de Saint-Étienne d'Aoste.

<sup>(3)</sup> Cathédrale d'Aoste.

<sup>(4)</sup> Hospice du Grand Saint-Bernard. On voit que cette maison avait beaucoup de possessions dans la Vallée.

Marie et res Bernardi et res des dues et via Dessinayz (1), et aliam peciam terre et vinee, salvis in sestariis et emina vini puri annuatim Wllermi, que iacet in Costis; fines sunt de prima parte res episcopi, de ma et ma via, de ma res quas tenent illi de Estra (2) et res Villermi, et Anselmi et alterius Villermi, et res Valterii; et unam domum cum fundamento que iacet infra civitatem Augustam; fines sunt de ma parte res Anselmi, de ma via, de ma res Villermi, de murus civitatis. Hoc donat salvo iure feudatariorum. Hoc laudat Jacobus frater illius Petri et Villencus miles.

Pena est cc. libre puri argenti. Testes sunt Jacobus, Wllermus, Petrus, Johannes, Gonradus, Wllermus et alter Wllermus, sunt fideiussores garendi cartam, feria III. mensis ianuarii.

# LXIV.

Arducion de S.-Pierre vend des propriétés à l'évêque Pierre.

Carta sancti Petri de Castro Argenteo.

1255 environ (3).

Ardutio de sancto Petro de Castro Argenteo Augustensi iuratus venditionem facit in dominum Petrum episcopum Augustensem et in successores eius et cui dare voluerint, hoc est quod ipse vendit eis totum illud feudum et omnes illas res, quod et quas Johannes, filius quondam Petri de Lesquenney (4) de Valle digna, et consortes eius tenent vel te-

<sup>(1)</sup> Excenex.

<sup>(2)</sup> Hameau de Saint-Étienne.

<sup>(3)</sup> Nous avons du donzel Arducion de Saint-Pierre cité dans la présente charte un document du mois de février 1255.

<sup>(4)</sup> La famille noble de Lesqueney avait sa maison d'habitation dans la bourgade de la Salle.

nere debent ab ipso Arducione, ubicumque sint in monte et in plano, cultum et incultum; quod feudum et que res sunt de feudo dicti episcopi, et de residuo feudi dictus Arducio tenetur facere totum usagium quod de toto feudo ante faciebat. Precium est Lx. v. libre. Pena est c. Lx. libre puri argenti. Testes sunt Jacobus, Uguo, Jacobus, Gonterius, Jacobus, Petrus, Jacobus, sunt fideiussores garendi cartam. Hoc laudat Marcus filius eius venditoris, feria venense februarii.

## LXV.

Henri de Chesalet donne à l'évêque Pierre divers immeubles qu'il possédait à Léchana et à Tan.

## Carte de Casaleto.

1250 (1).

Notum sit omnibus quod Henricus de Casaleto iuratus donavit in perpetuum Petro episcopo Augustensi et domui episcopali et servitoribus eius x. pecias terre et quatuor pecias prati cum fundamento que iacent in Tam (2) et medietatem unius pecie prati cum medietate alpis et cum pascuis ipsius alpis que iacet in Lechana (3) et duas pecias prati que iacent in Tam, quarum prima iacet in Praporet, secunda dicitur Pradedones, et tres pecias terre que iacent in Tam. Pro hac itaque donatione habeant ipsi amodo potestatem et dominium faciendi quicquid voluerint de hiis rebus,

<sup>(1)</sup> C'est 1251 selon le style actuel.

<sup>(2)</sup> Tam, village de Saint-Pierre aujourd'hui appelé communément Vetan.

<sup>(3)</sup> Lechana, montagne de Saint-Nicolas appelée Etana?

donare, vendere, commutare, retinere, una cum perviis, exitibus, aquariciis et aliis usibus harum rerum. Itaque hec donatio firma et stabilis valeat permanere. Et si forte contingat quod aliquis amodo sive homo sive femina donationem istam infringat aut removeat, pro pena remotionis cc. librarum puri argenti reus sit et culpabilis. Turumbertus gerens vicem Guidonis cancellarii scripsit et subscripsit in Augusta civitate rogatus coram pluribus loco publico ante ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis, feria vir mense ianuarii, regnante Frederico Rogerio imperatore, anno dominice incarnationis no. 00°. L.

Testes sunt Johannes, Willermus, Richalmus, Johannes, Petrus, Nicholaus, Johannes, sunt fideiussores garendi cartam. Hoc donat eis, salvo iure feudatariorum, videlicet Girodi et Falconis de Tam et heredum eorum, et pro residuo feudi dictus Henricus debet facere totum usagium dicto episcopo (1).

### LXVI.

Girod de Chesalet donne à l'évêque Pierre une île et les rives relatives de la Doire.

# Carta de Casaleto.

1247 environ (2).

Girodus de Casaleto filius quondam domni Ugonis Gi-

<sup>(1)</sup> Dans l'original se trouvent aussi décrits tous les confins des pièces de terre signalées dans le Cartulaire.

<sup>(2)</sup> Nous avons un document sur Girod de Chesalet, qui remonte à 1257; comme il est question ici de l'évêque Pierre d'Étroubles, qui siégea de 1246 à 1259, nous croyons pouvoir assigner à la présente charte l'époque approximative de 1247.

rodi (1) iuratus donationem facit et finem in dominum Petrum episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse donat et finit eis totam illam insulam (2) et totum illud ripagium, quod est a loco qui dicitur Clos no (6) usque ad aquam que dicitur Cluysala (4) et a loco qui dicitur Colunber (5) usque ad torrentem de Villa (6), ab utraque parte Durie. Pena est triginta libre puri argenti.

Testes sunt Johannes, Jacobus, Villelmus, Michael, Tiebaldus, Enricus, Petrus, sunt fideiussores garendi cartam. Hoc donat et finit eis salve iure feudatariorum, videlicet illorum de Casaleto et de Gracano, feria ma mense septembris.

### LXVII.

Anselme fait cession à l'évêque Boniface de 6 livres sur la dime de Biogni.

# Carta de Ruegnia (7).

1223.

Anselmus iuratus donationem facit in Bonefacium episcopum Augustensem et in successores eius et in domum epi-

81

<sup>(1)</sup> Il y avait autrefois à Chesalet une famille noble de ce nom; la tour de Chesalet est mentionnée dans des chartes.

<sup>(2)</sup> Insula; ce mot ne signifie pas ici une île proprement dite, mais une étendue de terrain baignée et coupée en divers sens par les eaux de la Doire.

<sup>(3)</sup> Clos no, Clos neuf, sur les limites d'Aoste et de Chesalet.

<sup>(4)</sup> Cluysala, torrent qui coule tout près de l'église de Sarre.

<sup>(5)</sup> Columber, localité de Gressan où s'élèvent l'église et le presbytère. M. le chanoine C. Teppex croit que le nom de Colombier donné à ce mas provient d'un ancien colombier construit en ce lieu par les seigneurs de Gressan, et qui n'est autre que le clocher actuel de l'église.

<sup>(6)</sup> Villa en Gressan ou la Madeleine, paroisse aujourd'hui supprimée, dont le dernier curé mourut en 1812.

<sup>(7)</sup> Cette charte n'est que la répétition de la charte 47.

scopalem hoc est quod ipse donat eis vi libras novorum secusinorum super totam decimam quam Eurardus Grassus tenebat ab ipso episcopo et iacet in Riogni, et donat eis fructus dicte decime. Pena xx libre puri argenti. Testes sunt Petrus, Villermus, Petrus, Villelmus, David, Petrus, Johannes, sunt fideiussores garendi cartam; hoc laudat Jacobus filius eius, feria ma mense martii (1).

### LXVIII

Bernard de Pertuis cède à l'évêque Boniface une pièce de terre à Reverrier (2).

1234.

Bernardus de Pertuys (3) iuratus venditionem facit in Bonefacium episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse vendit eis unam peciam terre cum plantis, arbustis et arboribus, que iacet in loco qui dicitur Riveyviher (4). Cuius fines sunt de 1ª parte res Guidonis, de 11ª res illorum de Curiis, de 111ª res Ugonis, de 111ª rivus vetus. Precium est vn. libre. Pena est xx libre puri argenti. Testes sunt Aymo, Petrus, Jacobus, David, Giroldus, Julianus, Johannes, sunt fideiussores garendi cartam. Anno Domini x°. cc°. xxx°. 1111° (5).

<sup>(1)</sup> A cet endroit, le Cartulaire offre la lacune d'une colonne, et la page suivante débute par quatre lignes dont le texte est tout à fait conforme à la fin de la charte 57.

<sup>(2)</sup> Cette charte ne porte dans le Cartulaire aucun titre.

<sup>(3)</sup> Pertuys est la maison aujourd'hui de l'Asile, habitée autrefois per les seigneurs de Pertuis, puis par les chanoines réguliers de Verrès.

<sup>(4)</sup> Riveyviher, Reverier, région de la commune de Charvensod.
(5) L'acte original, dressé, la 7º férie de mai, par Jean substitut du chancelier Gui, ajoute que le seigneur Jacques de Quart donna son approbation à cette vente.

#### LXIX.

Guy Polet échange avec l'évêque Boniface une partie de l'alpe de Comboé contre une pièce de terre à Busséya.

Carta de Cumboey et de Buysea (1).

1283

Guido Polet iuratus commutationem facit in B. (2) episcopum Augustensem et in successores eius, hoc est quod ipse commutat eis terciam partem tocius alpis cum appendiciis et pascuis ipsius alpis que iacet in Combohy, excepta nona parte tocius ipsius alpis; hoc commutat eis pro una pecia terre que iacet in Bosseya quam ipse Guido tenet per feudum ab ipso episcopo. Fines tocius alpis et appenditiorum et pascuorum sunt de ra parte chantellum de Glarieti (3), de 11ª Berryo (4) Chamosser, de 111ª res dicti episcopi. Pena est xx. libre puri argenti. Testes sunt Thomas, Martinus, Boso, Villencus, Martinus, Johannes, Petrus, sunt fideiussores garendi cartam. Anno Domini ra cc . cc . xxx . in (5).

<sup>(1)</sup> Il s'agit ici de l'alpe de Comboé sur Charvensod et de la localité de Busséya dans la paroisse de Saint-Laurent d'Aoste.

<sup>(?)</sup> Boniface.

<sup>(3)</sup> Glarieti, ce nom dans le langage des habitants de Charvensod indique le pic Carrel soit la Becca de Nona.

<sup>(4)</sup> Berryo signifie rocher dans le patois valdôtain.

<sup>(5)</sup> L'original ajoute la dete de la 4º férie de novembre.

On lit dans le Cartulaire, au bas de cet acte:

<sup>«</sup> Omnes carte suprascripte sunt augustane ».

### · LXX.

Gontier de Gressan cède des fiefs à l'église de Se-Marie et à l'évêque Valbert, sous certaines conditions.

# Carta feudorum de Grazano.

1190.

Cette charte a paru dans le tom. 1 et 11. Ch. col. 968 et 1146, Hist. patr. Mon.

### LXXI.

Le comte de Savoie accorde à l'évêque Boniface l'autorisation de construire un moulin sur les bords du Buthier.

# Carta de Augusta.

### 1242.

En tête de cette charte, on lit cette remarque: « Carte inferius scripte sunt notarii». En effet, les chartes qui précèdent ne font que résumer les actes faits en faveur de la mense épiscopale; les chartes qui suivent reproduisent inextensum l'acte du notaire.

La présente charte contient l'acte de concession d'une prise d'eau du Buthier faite par le comte de Savoie Amédée IV à l'évêque Boniface, en vue de l'alimentation d'un moulin que le prélat se proposait de construire sur la rive du Buthier.

Cette charte a été publiée par les soins de Cibrario dans le tom. 1, Ch. col. 1356, Hist. patr. Mon. Mais elle

84

renferme quelques inexactitudes qu'il est facile de corriger à l'aide du Cartulaire. Ainsi, ce n'est pas tam de nostro ripagio que porte le Cartulaire, mais « tantum de nostro ripagio ». On y lit « parat », et non sperat. — Le passage : omnes illi ad ipsum molendinum ut sive venire voluerint, doit être rectifié comme suit : « omnes illi (qui) ad ipsum molendinum ire sive venire voluerint ». Le pronom « qui » a été omis dans le Cartulaire. — Cibrario a laissé une petite lacune à la fin de l'acte; le mot peu lisible omis doit être l'adjectif « hec » . — Il y a aussi une erreur de copiste dans le Cartulaire : asveum pour « alveum » .

### LXXII.

Le seigneur Aymon de Chesalet donne à l'évêque Boniface, sous certaine réserve, un local pour y construire un four.

Scriptum publicum situs furni de Augusta.

1222.

Anno domini millesimo cc. xx. II. die dominico, quinto intrante iunio, indicione decima, presentibus infra scriptis testibus, dominus Aymo de Casaleto (1) donat episcopo Augustensi, scilicet Bonefacio et successoribus eius, locum unum ad edisticandum (2) furnum, de quo investivit Guillelmum scriptorem ad opus episcopi per librum, infra civitatem Augustensem prope domuni episcopalem, scilicet casamentum illud quod olim tenebat Constancius Bufavere;

<sup>(</sup>i) Aymon de Chesalet était chanoine de la cathédrale d'Aoste et de celle de Sion.

<sup>(2)</sup> Edisticandum, pour • edificandum ».

in quo tune temporis erat furnus, ab oriente via publica, a meridole et ab aquilone possidet dictus donator, ab occidente Andreas de Tura (1), vel si qui alii sunt confines; tali condicione facit predictam donationem quod dictus donator habeat usum coquendi panem suum in dicto furno, et quicumque habuerit prebendam suam et hoc sine sumptu. Prenominatus donator scribere rogavit hanc donationem . Et interfuerunt huic donationi Andreas et octo canonici sancti Ursi et Lodovcus canonicus Sedunensis et Aymo de Castellione, et Guillelmus scriptor, et Jacobus de Large, et Bosius de Varle, et Petrus de Corvalon, et Guillelmus Quarter, testes sunt ad hoc rogati et vocati. Facta fuit hec donatio in civitate Bononie in vignatio sancti Proculi, in quadam domo sancti Proculi posita iusta aspeccatum. Ego Johannes filius quondam anglici Peccarii, imperiali auctoritate notarius, ad hanc donationem interfui et ut supra legitur scripsi (2).

#### LXXIII.

Jean de Gressan concède à l'évêque Pierre une pièce de terre située près de la Porte Béatrix, pour qu'il en investisse Jean Caseus.

Instrumentum publicum de terra iacente ad portam Byatricem que fuit de feudo de Grazano.

1250.

Anno Domini mº . ccº . Lº . indicione vuia, mense septem-

<sup>(1)</sup> Tura, Thora, village de Sarre.

<sup>(2)</sup> Il est difficile d'expliquer le motif qui a fait stipuler cet acte dans la ville de Bologne, ainsi que la présence en ce lieu de huit chanoires. Peut-être tous cos porsonnages se rendaient-ils à Rome?

bris, feria 11º ante festum nativitatis beate Mario, in curia domini episcopi Augustensis, coram testibus infra scriptis. Johannes frater domini Guidoni (sic) vicedomni de Gracan (1) sua propria voluntate et sine violencia aliqua dimisit et reliquit imperpetuum, prout melius potuit, domino Petro Augustensi episcopo et successoribus ipsius unam peciam terre que iacet estra civitatem Auguste iusta portam Beatricem : que pecia terre erat de illo feudo quod predictus Johannes de Gracan tenebat vel tenere debebat ab ipso domino episcopo Augustensi; et ad hoc predictus Johannes de Gracan dimisit et reliquit domino episcopo predictam peciam terre ut ipse dominus episcopus et successores eius retinerent de dicta pecia terre Johannem Caseum feudatarium et heredem ipsius Iohannis, pro duabus perdricibus de servicio singulis annis reddendis domino episcopo et pro 11. solidis de placito quando acciderit. Renunciando omnibus exceptionibus dicte permissionis (2) non facte. Preterea predictus Johannes de Gracan laudavit et concessit domino episcopo et successoribus ipsius, super totum aliud feudum, quod eidem Johanni de Gracan ab ipso episcopo remanebat, facere tale usagium quale ipse Johannes pro toto feudo faciebat vel facere debebat sive hominium sive quicumque (sic) aliud usagium sit. ita quod in dictam peciam terre non diminuatur usagium domini episcopi . Renunciando omnibus exceptionibus dicte laudationis et concessionis non facte. Item predictus Johannes de Gracan promisit per stipulationem et pepigit domino episcopo quod de cetero ipsum super predictis non inquietabit nec molestabit nec successores eius nec conveniet coram aliquo iudice. Abrenuncians omnibus exceptionibus

<sup>(1)</sup> Gracan, Gressan.

<sup>(2)</sup> Permissionis, on doit plutôt lire « promissionis ».

dicte promissionis non facte et pacti non habiti et omnibus allegationibus et constitutionibus et privilegiis et legum auxiliis et omnibus literis super hiis impetrandis et omni libello super predictis daturo et petituro et omni iuri tam canonico quam civili . Ad hec omnia fuerunt testes vocati et rogati deminus prior sancti Ursi (1) et dominus Ugo canonicus eiusdem ecclesie , et Aymo de Palatio augustensis cannonicus , et Felipus clericus de domo domini episcopi , et ego Wllelmus de Genese de Quart sacri palatii et domini Comitis Sabaudie publicus Notarius hanc cartam fideliter scripsi.

### LXXIV.

Obert, évêque d'Ivrée, vend à l'évêque d'Aoste des terres stériles . à Lanvy.

# Scriptum publicum de Lanvy.

1228.

Cette charte a été reproduite dans le tom . 1 . col . 1304, Hist . patr . Mon . Elle rapporte la vente d'un pré et d'autres possessions faite par Obert, évêque d'Ivrée, à Boniface, évêque d'Aoste . La localité, qui y est désignée sous le nom de Sanvi, est « Lanvy » sur le territoire de Charvensod .



<sup>(1)</sup> En cette année, la dignité de prieur de la Collégiale était remplie par Pierre de la noble maison du Pallais, qui devint vers 1259 évêque d'Aoste.

### LXXV.

Obert, évêque élu d'Ivrée, confesse avoir reçu de Valbert, évêque d'Aoste, 12 livres pour la vente de biens sis à Cogne et ailleurs.

# Carta de Aylla et de Cogny.

1211.

Il est question ici de la vente de biens sis à Cogne et autres lieux que fit l'évêque Obert à Valbert, évêque d'Aoste. V. l'ouvr. cité, col. 1176. Le Cartulaire porte cependant ces mots: « cum additibus, » et non et redditibus.

La présente charte ne doit pas être confondue avec la carte 33°. L'une et l'autre traitent, il est vrai, de la vente de biens situés à Cogne, à Aymaville et ailleurs, au prix de 12 livres. Mais dans la charte 33° c'est l'évêque Boniface qui figure; dans celle-ci, nous voyons apparaître le nom de l'évêque Valbert. La charte 33°, étant postérieure en date, doit être considérée comme la confirmation de la présente charte.

### LXXVI.

Le seigneur de Quart Jacques autorise Jean Caseus de la Porte-S.-Ours à prêter fidélité à l'évêque d'Aoste.

# Carta de feudo Johannis Casei.

1253.

Dans ce document publié loc . cit . col . 1418, Jacques, seigneur de Quart ou de la Porte Saint-Ours, au-

torise son feudataire Jean Caseus à prêter serment de fidélité à l'évêque d'Aoste pro tempore. Parmi les témoins de l'acte est cité « Raymundus de Pondello , » hameau d'Aymaville , et non de Pondetto , comme îl est dit dans le texte imprimé.

### LXXVII

Pierre d'Introd déclare devoir mille sols de plaît à l'évêque d'Aoste pour le fief de Bard.

# Carte usagii de feudo Bardi.

1254.

V. loc. cit. col. 1426. Il est bon de rappeler pour l'intelligence de cette charte que Hugues, seigneur de Bard, ayant été dépossédé de son château, en 1242, par le comte de Savoie, son fils Marc, qui avait des domaines à Châtel-Argent et notamment à Introd, fut maintenu en possession de ces biens. Pierre, fils de Marc, succéda à son père dans la seigneurie d'Introd, d'où le nom de Pierre d'Introd. Telle est l'origine de la noble famille Sarriod d'Introd aujourd'hui encore existante.

Dans la charte présente, Pierre d'Introd déclare être tenu à 1000 sols de plait vers l'évêque d'Aoste.

Nous remarquons quelques fautes dans le texte publié par L. Cibrario d'après le Cartulaire. On y lit daret, au lieu de « diseret » canonicus augustensis, au lieu de « canonici Augustenses: » tous les quatre premiers témoins cités dans cet acte, et non seulement le dernier, Aymon de Cheselet, étaient chanoines de la Cathédrale.

90



### LXXVIII.

Examen de témoins au sujet du plaît dû à l'évêque d'Aoste par les seigneurs de Bard.

Quedam manifestatio de placito feudi de Bardo.
1253.

Cette charte a le même objet que la précédente. Elle offre un intérêt spécial, parce qu'elle nous révèle la procédure suivie en ce temps pour arriver à établir l'obligation d'une redevance. La preuve par témoignage était péremptoire.

La copie, qui a paru loc. cit. col. 1425, est émaillée de fautes qu'il importe de corriger. Ainsi il faut lire:

« Bovonis » et non Bocconis, — « canonici » et non canonicus, — « Isoniam (Issogne) quod » et non Isomam quando, — « ex parte sua ei ». solidos et illi de Amavilla ». solidos cum consortibus » et non ex parte sua ». solidos cum consortibus, — « in estate in quodam die » et non inestare... die, — « sicut credit » et non sic credit, — « Bart » et non bare.

#### LXXIX.

Pierre, curé d'Hône, concède à l'évêque Pierre le cens de 5 sols à percevoir sur une possession acquise du comte de Savoie.

# Scriptum de Ona (1).

1253.

Anno dominice nativitatis x°. cc°. LIII.°, inditione x . die septima ante kl . maii , coram testibus infrascriptis ,

91

<sup>(1)</sup> Paroisse d'Hône près de Bard,

dominus Petrus rector et minister ecclesie de Ona (1) dedit, concessit et ordinavit domino Petro divina gratia Augustensi episcopo et successoribus eius v . solidos secusinorum quolibet anno in festo sancti Martini reddendos super aquisitione quam ipse dominus Petrus rector et minister fecit a domino Comite in territorio de Ona, sicut continetur in carta per me Guillelmum notarium facta, cuius incar...(2) talis est mo. cco. xL. vio. inditione iiii: que aquisitio est quedam pecia terre, cuius fines sunt a prima parte terra quondam Costabli de Ona, a secunda terra Laurencii Regis de Ona, a tercia pratum dicte ecclesie de Ona, a mua Duria, et super omnes aquisitiones quas ipse fecit. Actum in Ona. Testes fuerunt dominus Vivencius et dominus Guillelmus canonici sancti Egidii de Verrecio (3) et dominus Jacobus sacerdos de Donayz et alii, et ego VIIelmus notarius hanc cartam feci.

## LXXX.

Le comte Arducion de S.-Pierre et son fils Marc donnent à l'évêque Pierre le cens de cent marcs d'argent sur le fief de Lesquenay.

# Carta de feudo de Leschane (4).

1255.

Anno dominice incarnationis n° cc. Lv°. (5) indictione xuI. mense februario, feria 11°. proxima post carnisprevium ve-

<sup>(1)</sup> Pierre était curé d'Hône.

<sup>(2)</sup> Incar.; le mot est abrégé; peut-être est-ce « incartamentum? ..

<sup>(3)</sup> Les religieux de Saint-Gilles à Verrès étaient chanoines réguliers de Saint-Augustin, comme ils le sont encore de nos jours

<sup>(4)</sup> Leschane, Lesqueney, famille noble de la Salle.

<sup>(5)</sup> Ce serait 1256, selon le style actuel.

tus (1), in cimiterio sancte Marie Auguste, in presentia testium infrascriptorum et plurium aliorum. Arducio de sancto Petro de Castro Argenteo domicellus (2) et Marchet eius filius donaverunt et concesserunt mere et simpliciter . secundam quod melius et liberius potuerunt et inter vivos, domino Petro venerabili episcopo Augustensi et omnibus successoribus eius c . marchas boni argenti et puri super feudum quoddam quod Johannes de Lesquenev solebat tenere vel habere nomine feudi ab ipso Arducione de sancto Petro iam supra dicto, et illud idem feudum Arducio de sancto Petro predictus habebat vel tenebat a domo episcopi Augustensis. Abrenunciantes omnibus exceptionibus donationis et concessionis non facte. Preterea prelibatus Arducio et Marquetas eius filius investiverunt dominum Aymonem de Curiis canonicum Augustensem et officialem domini episcopi Augustensis (3), recipientem vice et nomine episcopi Augustensis et successorum eius, de c. marchis argenti supradictis super feudum superius nominatum, et promiserunt per stipulationem domino Petro episcopo Augustensi et successoribus eius dictas c . marchas super predictum feudum vel ipsum feudum manutenere, garentire et defensare eis legitime, abrenunciantes omnibus exceptionibus investiture et promissionis non facte et pacti non habiti. Item dictus Arducio de sancto Petro et Marquetus eius filius voluerunt et laudaverunt et concesserunt domino Petro episcopo Augustensi et omnibus successoribus eius quod ipse dominus Petrus episcopus Augustensis et omnes successores eius dictas c.

<sup>(1)</sup> Carnisprevium vetus, carnaval.

<sup>(2)</sup> Domicellus, donzel ou page; c'était le premier degré de la chevalerie.

<sup>(3)</sup> Officialem, c'est pour la première fois que nous voyons la charge d'Official expressément mentionnée dans les documents du moyen âge.
93

marchas argenti habeant, teneant et possideant supra dictum feudum vel ipsum feudum pacifice et sine contradictione aliqua, abrenunciantes omni exceptioni laudationis et concessionis non facte. Item dictus Arducio de sancto Petro et Marquetus filius eius promiserunt per stipulationem domino episcopo Augustensi et successoribus eius et pepigerunt eis quod ipsi in perpetuum contra dictam donationem et concessionem factam domino Petro episcopo Augustensi et successoribus eius non venient per se nec per aliquos alios, nec aliquid contra ipsam donationem factam de c. marchis argenti domino Petro episcopo Augustensi et successoribus eius aliquid facere attentabunt, nec aliquem episcopum Augustensem nomine feudi supradicti quousque c. marchas persolverit inquietabunt, nec ullatenus molestabunt; abrenunciantes omni exceptioni promissionis non facte et omnibus allegationibus et probationibus et constitutionibus et omnibus privilegiis et omnibus legum auxiliis que dictam donationem possent impedire et omni iuri tam canonico quam civili . Ad hec interfuerunt testes dominus Guido de Gracano vicedomnus Augustensis, Anselmus de Curiis domicellus, Gonterius de Esqueney et plures alii; et (1) Amedeus clericus Augustensis dictus de Donatio (2), sacri palacii et domini Comitis Sabaudie publicus notarius, rogatus a dicto Arducione de sancto Petro et Marqueto filio eius hanc cartam fideliter scripsi.

<sup>(1)</sup> Manque le mot « Ego », qui se trouve dans l'original.

<sup>(2)</sup> Donatio, Donnas.

#### LXXXI.

Le chanoine Girod donne à la mense épiscopale le cens d'un muid de seigle à percevoir sur ses possessions de Charvensod et une pièce de terre sise à Champferré.

Carta donationis quam fecit dominus Girodus de Rivo domui episcopali.

1256.

Anno domini mº . ccº . Lviº . indictione xiiii . mense marcii, feria via. proxima ante Annuntiationem beate Marie Virginis, in domo donni Girodi de Rivo (1) canonici Augustensis, in presencia testium infrascriptorum et plurium aliorum, donnus Girodus de Rivo canonicus Augustensis bene compos mentis, considerans et adtendens helemosinas et alia bona plurima que fiunt in domo episcopi Augustensis volensque fieri particeps bonorum que in dicta domo fiunt (2), donavit et concessit mere et simpliciter, secundum quod melius et liberius potuit, et inter vivos, domui sive mense domini episcopi Augustensis, in-remissionem suorum peccaminum, unum modium sigali de censu annuatim percipiendum super omnes possessiones illas quas dictus donnus Girodus habebat in parochia de Chalvenzo a ponte Suavi (3) usque ad montem accutum. Item predictus donnus Girodus de Rivo canonicus Augustensis donavit et concessit dicte domui episcopi Augustensis quamdam peciam terre que iacet

25

<sup>(1)</sup> De Rivo, du Ru; cette famille noble avait sa maison forte à Gressan.

<sup>(2)</sup> Ces paroles sont un bel éloge de la charité qu'exerçaient les évêques d'Aoste.

<sup>(3)</sup> Ponte Suavi, Pont-Suaz

apud Campum Ferrer (1); abrenuncians omnibus exceptionibus donationis et concessionis non facte. Preterea iam dictus donnus Girodus de Rivo canonicus Augustensis investivit Anselmum de Avisio canonicum Augustensem de modio sigali de censu annuatim percipiendo super dictas possessiones et de pecia terre supradicta recipientem vice et nomine domini episcopi Augustensis; abrenuncians omni exceptioni investiture non facte. Item donnus Girodus superius memoratus voluit et laudavit et concessit quod quicumque pro tempore erit episcopus Augustensis dictum modium sigali de censu annuatim percipiendo super dictas possessiones cum pecia terre supradicta habeat, teneat et possideat pacifice et quiete et sine contradictione aliqua et hoc in perpetuum et sine fine; abrenuncians omni exceptioni laudationis et concessionis et omnibus breviter que dictam donationem possent aliquo modo impedire.

Ad hoc interfuerunt testes vocati donnus Johannes rector ecclesie sancti Joannis Auguste (2), donnus Gaufredus capellanus altaris sancti Petri Auguste, donnus Martinus de Varaya capellanus altaris sancte Crucis Auguste (3), Aymo de Curiis, Aymo de Palatio canonici Augustenses, et ego Amedeus clericus Augustensis, dictus de Donatio, domini Comitis Sabaudie publicus notarius, rogatus a dicto donno Girodo de Rivo canonico Augustensi hanc cartam fideliter scripsi et tradidi.

<sup>(1)</sup> Campum Ferrer, Champferré, à un kilomètre de la cité d'Aoste, près de Montfleuri.

<sup>(2)</sup> L'église de Saint-Jean était autresois un édifice séparé de la Cathédrale; c'était l'église paroissiale.

<sup>(3)</sup> Ces deux dernières chapelles de Saint-Pierre et de Sainte-Croix étaient érigées dans la Cathédrale.

# LXXXII

Pierre de S.-Jacques vend au chanoine Girod une pièce de terre à Champferré.

Carte quedam Girodi de Rivo. Carte Augustane de donationibus quas fecit predictus donnus Girodus de Rivo domui episcopali Augustensi.

#### Item de eodem

1244.

Petrus, qui dicitur de sancto Jacobo, iuratus, venditionem facit in donnum Girodum de Rivo canonicum Augustensem et cui dare voluerit, hoc est quod ipse vendit ei unam peciam terre que iacet ad Campum Ferrer. Fines sunt de prima parte res sancte Marie (1), de 11 . res Davidis, de 111 . res quas tenet Girodus, de 1111, res sancti Jacobi (2). Precium est c. solidi. Pena est x. libre puri argenti. Testes sunt Bernardus, Petrus, Johannes, Bernardus, Ugo, Vivencius, Remigius, sunt fideiussores garendi cartam. Hoc laudat Johannes de Granges de Castellione (3) et Jacobus dominus de Quarto. Anno Domini n°. cc°. xLIIII°. feria vi°. mense octobris.

<sup>(1)</sup> Sancte Marie, la Cathédrale.

<sup>(2)</sup> Sancti Jacobi, prieuré de Saint-Jacquême, aujourd'hui le Grand Séminaire.

<sup>(3)</sup> De Granges de Castellione, la tour de Granges existe encore de nos jours à Chatillon.

## LXXXIII.

Eurard vend à Girod une pièce de terre à Champferré.

Item de eodem.

1217.

Eurardus (1) iuratus venditionem facit in Girodum et cui dare voluerit et cui acciderit, hoc est qued ipse vendit ei unam peciam terre quam habet in Campo Ferrer. Fines sunt de 1<sup>a</sup>. parte via publica, de 11<sup>a</sup>. et 111<sup>a</sup>. terra sancte Marie, de 1111<sup>a</sup>. terra Willelmi. Precium est xxxv. solidi. Pena est c. solidi puri argenti. Testes sunt Johannes, Richalmus, Anselmus, Petrus, Willelmus, Arducio, Michael sunt fideiussores garendi cartam.

Anno Domini n° . co° . xvu° . feria nu° . mense octobris . Hoc laudat Cristina uxor eius et Vlina filia eorum.

## LXXXIV.

Lettre du pape Eugène III à l'évêque Arnulphe, qui confirme les droits et les possessions de la mense épiscopale.

Confirmatio Sedis Apostolice.

1151.

Dans cette bulle, le pape Eugène III confirme les droits de l'évêque Arnulphe. Ce document important a été transcrit sur l'original par L. Cibrario et imprimé assez exac-

<sup>(1)</sup> Eurardus, Eurard de Gressan mentionné précédemment.

tement dans le tom. 1. Ch. col. 795, Hist. patr. Mon., sauf le nom propre de Prociona pour « de Isiona (Issogne)». Il y a aussi dans la publication de Cibrario une inversion des noms des cardinaux signataires de la bulle qu'on ne saurait justifier.

#### LXXXV.

Sur la prière de l'évêque Hugues, le comte Amédée III, son fils Humbert et son frère Renaud renoncent à la dépouille des évêques défunts d'Aoste.

# Privilegium domini Comitis.

1147.

V. loc. cit. col. 794. Dans ce diplôme, Amédée, comte de Savoie, interdit à ses officiers et à tout autre la spoliation de l'évêché au décès des évêques. Nous relevons dans le texte publié deux erreurs: potius, au lieu de « pro viribus », et Glearsinus, au lieu de « Elearsinus. »

#### LXXXVI.

Le comte Thomas I, à l'instar de son aïeul le comte Amédée III, prohibe la spoliation de l'évêché, à la mort de l'évêque.

#### Idem de eodem.

1191.

Dans cette charte, le comte Thomas I. de Savoie confirme les dispositions précédentes de son aïeul. À l'aide du Cartulaire, nous pouvons corriger plusieurs fautes, qui se sont 99

Misc S. II, T. VIIL

19

glissées dans l'impression de ce document loc. cit. col. 978. On doit lire: « avi mei » et non avi nostri, — « Guilermi Casei » et non Guillermi Cassei, — « precipio quatenus » et non precipio quoque, — « Wllermo de Nuns et fratribus suis » et non Vuillelmo de Nuns fratribus eius.

#### LXXXVII.

Lé comte Thomas I rétablit l'évêque Valbert dans ses droits temporels; les évêques Boniface et Pierre prennent connaissance de ce diplôme.

Scriptum Remissionis facte a domino Comite.

1191.

Le comte Thomas I. fait dans cette charte des concessions et des restitutions à l'évêque Valbert. L. Cibrario, qui a emprunté ce document intéressant au Cartulaire, est tombé en différentes erreurs dans la publication qu'il en a faite loc. cit. col. 980. Il faut les redresser comme suit: «inventario habebam », — « Valperto Augustensi episcopo, » — « liberi sint, » — « qui vocatur Clusala, » — « Maurianensis episcopi, » « An. archidiaconi, » — « Aymonis, » — « P. de Delbia, » — « G. de Casaleto. »

La première partie de cette charte remonte à 1191. La deuxième partie est postérieure et appartient à l'épiscopat du B. Boniface de Valpergue, qui déclare à cet endroit, avec d'autres personnages, avoir pris vision du diplôme octroyé en 1191 à l'évêque Valbert par le comte de Savoie. Les dernières lignes paraissent avoir été ajoutées par l'évêque Pierre d'Étroubles.

100

#### LXXXVIII.

Le comte Thomas I renonce en faveur de l'évêque Valbert à tous ses droits sur le fief de Bard.

Scriptum domini Comitis de feudo Bardi.

1212.

Il est ici question de la renonciation en faveur de l'évêque Valbert des droits que le comte Thomas I. mesurait sur le fief tenu par Hugues de Bard, dépendamment de l'évêque et de l'église d'Aoste.

Trois mots doivent être rectifiés dans cette charte, telle qu'elle a été imprimée loc. cit. col. 1191. Ce sont : Augertus lu fautivement pour « Augerius, » — causare pour « causari, » — non fecit pactum pour « non faciet pactum ».

#### LXXXIX.

Règlements de justice donnés à la ville d'Aoste par le comte Thomas I.

Scriptum de libertate Civitatis (1).
1206 environ (2).

Cum inter vassallos et dominum concertatio sit honestissima beneficiis vincere beneficia, ne de cetero status civi-

<sup>(1)</sup> Il est regrettable que nous n'ayons plus l'original de cette pièce intéressante. Elle doit être attribuée au comte Thomas I.

<sup>(2)</sup> Cette charte est inédite et ne porte aucune date. Mais comme le comte Thomas I, vint à Aoste en 1191, en 1206 et en 1212, on ne peut 101

tatis Auguste revocetur in dubium. Ea propter ego Thomas comes et marchio in Italia, consilio baronum meorum, ad petitionem militum et aliorum proborum virorum qui se hominibus nostris civibus Augustensibus sub iuramento se sociaverunt, ea que subter inserta sunt scripto olim facto (1) addicio (2): videlicet forinsecos milites, clientes et rusticos qui iuraverunt cum hominibus civibus Augustensibus, sicut predictos cives nostros, in eadem protectione et defensione recipimus et sub banno nostro auctentico subter scriptum est omnes qui eos offenderent ponimus. Hoc idem facimus de eis qui in posterum civibus nostris se sociaverint. Clericos vero regulares et seculares sub eadem protectione recipimus. Si quis alicui de iuratis nostris menbrum mutilaverit vel debilitaverit, eadem pena multetur qua condempnatur ille qui hominem interficit. Si quis clava vel malo baculo vel gladio ferreo sanguinem fuderit, in Lx. solidis teneatur Comiti et in Lx . solidis communitati . Si quis contra episcopatum, nos vel iura commitatus leserit, precedente Comite vel eius honesto nuntio, iurati cum expenssis propriis et pro viribus suis recu[pe]rabunt et vindicabunt; hoc dicimus de effusione sanguinis que fuerit pugno vel palma vel digito. Si quis vero clericum vel militem vel probum hominem verbis turpibus vel conviciis provocaverit et convictus fuerit, in xxv. solidis condempnetur. Si vero non habet, ligatis manibus post tergum per civitatem nudus ducatur et flagelletur. Postremo quocumque modo sanguis fundatur malo

lui attribuer qu'une de ces trois années. Nous inclinons à croire qu'il fast lui assigner la date de 1206, parce qu'elle est comme le développement de la célèbre charte des franchises octroyée en 1191 à la cité d'Aoste par le comte Thomas lui-même ou plutôt par son tuteur Boniface. Il est à présumer que l'une et l'autre se sont suivies de près.

<sup>(1)</sup> Il s'agit ici de la charte de 1191.

<sup>(2)</sup> Addicio soit a adiicio ..

animo infra bannum, Comes propter hoc habeat Lx. solidos et communitas Lx. solidos; hoc totum dicimus sub iuramento quod fecimus et promisimus. Comes vero eodem iure eadem ratione iuratis tenetur iura sua defendere per totum comitatum pro viribus suis, et sciendum est quod omnibus lesis dapna sua prius emendari debent, postea offenssores dampno et pena dicta multari; de xxv. solidis, x. sunt Comitis, x. lesi, v. consulum (1). Si quis vero iuratos vel res eorum offenderit, securus ad civitatem non veniat; si vero ibi inventus fuerit, per consules vel per officiales vel ad ultimum per cives detineatur, ut qui stultus fuit in culpa sapiens sit in pena. Quicumque miles contra iuramentum istud venerit, in quingentis solidis condempnetur.

#### XC.

Concession faite par le comte Amédée IV à l'évêque Boniface touchant la construction d'un moulin à Estanche.

Scriptum de Ripagio molendini facti ad Lestanchy (2).

1949

Noverint universi quod nos Amedeus Comes Sabaudie et Marchio in Italia, terrena pro celestibus et pro eternis tran-

<sup>(2)</sup> Cette charte est la reproduction de la charte 71°. Cependant, comme elle offre des variantes, surtout à la fin, nous avons jugé à propos de la transcrire intégralement.



<sup>(1)</sup> Consulum. A cette époque, la ville d'Aoste était divisée en trois quartiers: celui de Bicharia, qui s'étendait de la Porte Vaudane à la Ponteille-Perron, celui de Malconseil qui comprenait toutes les maisons, de la Porte Saint-Étienne jusqu'à Croix de Ville, enfin celui de la Porte Saint-Ours, qui embrassait tout le bourg de Saint-Ours. Chacun de ces quartiers formait une communauté et était administrée par deux consuls ou syndics.

sitoria dare et commutare cupientes et volentes, concedimus et donamus in perpetuum venerabili in xpo patri B. Dei gratia episcopo Augustensi eiusque successoribus tantum de nostro ripagio Bautegii quantum necesse fuerit ad molendinum illud quod idem episcopus vult et parat facere in predio domus sue episcopalis apud locum ubi dicitur Estanchi. Item concedimus eis et donamus auctoritatem et licentiam atque potestatem plenariam faciendi alveum per ipsum ripagium pro sua voluntate, et ducendi aquam de Bautegio ad ipsum molendinum quotiescumque et quantumcumque ducere voluerint, et etiam plantandi per ipsum ripagium pro sue arbitrio voluntatis. Concedimus eciam et donamus ut omnes illi qui ad ipsum molendinum ire sive venire voluerint, nec (1) et animalia quecumque ducere voluerint, ingressum habeant et regressum liberumque transitum per totum ripagium et per locum ibidem adiacentem, non obstante alicuius contradictione. Si quis autem hanc nostram concessionem sive donationem infringere vel contra venire presumpserit, indignationem nostram nec non et penam Lx. librarum se noverit incursurum. Testes autem interfuerunt dominus Wllelmus Bonivardi, dominus Hugo de Maysino (2), magister Petrus (3) canonicus Augustensis et Petrus de Cognia subdiaconus. Actum est hoc anno dominice incarnationis xº. ccº xL°. 11°, feria va que fuit xv. kalendas ianuarii.

<sup>(1)</sup> Nec, ajoutez ici « non, » pour compléter le sens de la phrase.

<sup>(2)</sup> Meysino, probablement • Masino » dans le Canavais.

<sup>(3)</sup> Magister Petrus, c'est le docteur Pierre de Derby chanoise, dont le nom est très-souvent cité dans les documents de l'époque.

· in the

## XCI.

Le comte Amédée IV prend sous sa protection le pont de Chevry.

Scriptum de ponte de Chevry.

1239.

Ce diplome a paru dans le tom. 1. Ch. col. 1344, Hist. patr. Mon. Le pont de Chevry, dont il est ici question, est le pont qui se trouve sur la route d'Aymaville à Cogne. En prenant ce pont sous sa protection, le comte Amédée IV. de Savoie témoignait de sa vive sollicitude pour la sûreté publique.

## XCII.

Controverse entre l'évêque Boniface et le chanoine sacristain de la Cathédrale suivie du jugement arbitral.

Scriptum super candelis sacristie.

1234.

Cette charte est relative à une controverse qui existait entre l'évêque Boniface et Gui, chanoine sacristain de la Cathédrale, touchant les cierges que la Sacristie devait fournir tous les jours à l'évêque pour la célébration de la Messe.

Ce document, fidèlement transcrit sur le Cartulaire par L. Cibrario, a été imprimé loc. cit. col. 1328. Nous n'y avons remarqué qu'une légère erreur: au lieu de eidem in civitate existenti, il faut lire «sibi in civitate existenti. »

#### XCIII.

Sentence arbitrale rendue par Herluin, archevêque de Tarentaise, et autres juges, dans une cause agitée entre l'évêque Boniface et son chapitre cathédral.

Scriptum de hiis qui debent servire nomine vacantium prebendarum.

1221.

Cette charte est relative à un règlement fait par Herluin, archevêque de Tarentaise et d'autres arbitres, au sujet du service de l'autel à la grand'messe de la Cathédrale.

Nous retrouvons ce document loc. cit. col. 1286. Mais on doit lire « Aymone archidiacono » et non Aymo archidiaconus, puis « canonicorum Augustensium » et non canonici augustenses.

#### XCIV.

Permutation de prestations féodales entre l'évêque Boniface et le chapitre de S.-Ours.

Scriptum facte permutationis inter domum episcopalem et domum sancti Ursi super quibusdam rebus.

sans date.

Notum sit omnibus quod cum domus episcopalis et demus sancti Ursi sibi olim facerent ad invicem annua et certa usagia super quibusdam possessionibus inferius notatis, tandem eis placuit mutuam facere commutationem super ipsis usagiis, et eam fecerunt prout inferius est notatum.

106

Prior siquidem et conventus sancti Ursi nomine commutationis remiserunt et concesserunt atque donaverunt in perpetuum domui episcopali illos vi . solidos et illos vi . sestarios vini quos ipsa domus episcopalis tenebatur annuatim facere domui sancti Ursi; faciebat enim annuatim ipsi domui sancti Ursi 111100 . solidos qui iacebant super domum in qua moratur David de Bolsa civis Augustensis, et u . solidos qui iacebant super domun que dicitur domus de Bagnes, et vi . sestarios vini qui iacebant super illam peciam terre que iacet post dictam domum de Bagnes. Pro hac autem concessione et remissione dominus Augustensis episcopus nomine domus episcopalis remisit, concessit et contulit dicte domui sancti Ursi et in perpetuum illos 111 . solidos et illum caponem quos ipsa domus sancti Ursi faciebat annuales domui episcopali pro quadam portione viridarii sui; que portio viridarii quondam fuit causaria dicte domus episcopalis. Item remisit domui sancti Ursi illos xII. denarios quos Gonradus, qui quondam fuit pedagiarius episcopi, dedit pro salute anime sue annuales, et iacebant super illam domuin quam dictus Gonradus habebat in Pluvia. Item donavit ipsi domui sancti Ursi in perpetuum, salvo tamen iure feudatario hospitalis sancti Ursi, illos III. solidos quos ipsum hospitale faciebat domui episcopali de servitio, et illos vi. solidos quos dictum hospitale debet facere de placito quandocumque acciderit; et iacent isti III. solidi de servitio et isti vi . solidi de placito super causale illud quod est contiguum dicto hospitali; et solet tenere istud causale quidam qui vocabatur Vercellinus. Item donavit in perpetuum sepe dicte domui sancti Ursi xviii . denarios annuales super illud causale quod Guido Polet tenet a domo episcopali, quod causale alheret supradicto causali, quod quondam tenuit dictus Vercellinus. Verumtamen in placito illius causalis, quod tenet dictus Guido Polet. 107

nullam penitus debet exigere portionem vel habere aliquo tempore domus sancti Ursi, sed est et debet esse totum placitum, quandocumque acciderit, domus episcopalis. Ad maiorem autem huius commutationis firmitatem voluerunt dictus dominus episcopus B. et sepe dicta domus sancti Ursi presentem paginam sigillorum suorum munimine nec non et sigillo Augustensis Capituli roborari, de cuius Augustensis Capituli consensu istud fuit factum (1).

#### XCV.

Fondation de l'hôpital des Colonnes et ses statuts.

Scriptum quo collatum fuit hospitale de Columpnis domui episcopali.

1227 environ (2).

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod Wllelmus Boisson et uxor eius Ermenburga et Petrus eorum filius et Aymo sacerdos de Cognia donaverunt et concesserunt in perpetuum domino B. (3) Augustensi episcopo

<sup>(1)</sup> L'original de cette charte, qui date de l'épiscopat du B. Boniface de Valpergue est conservé aux archives de l'évêché. Il est encore revêtu des sceaux, quoique un peu détériorés, de l'évêque Boniface, du chapitre de la Cathédrale et de celui de la Collégiale. La légende du premier porte ces mots: Sanctus Gratus Episcopus Augustensis; la légende du deuxième et du troisième est conçue en ces termes: Sigillum Capituli Augustensis, Sigillum Capituli Sci Ursi.

<sup>(2)</sup> Cette charte, dont l'original existe aux archives de l'évêché, n'est autre que la fondation de l'hôpital de Nabuisson, qui a subsisté, avec des péripéties diverses, jusqu'à la Révolution française. Nous fixons l'époque de cette fondation à 1227, parce qu'un document du 3 décembre de cette année mentionne déjà cet hôpital.

<sup>(3)</sup> Boniface.

et eius successoribus hospitale illud cum omnibus pertinenciis quod ipsi fundaverunt et edificaverunt infra civitatem Auguste in loco qui dicitur Columpnes (1), tali conditione apposita quod episcopus, qui pro tempore fuerit, non possit bona ipsius hospitalis sibi appropriare, et in signum subiectionis et donationis dictum hospitale teneatur facere et reddere annuatim domui episcopali in vigilia Nativitatis Domini unam libram cere . Dominus vero B . qui tunc erat episcopus Augustensis, concessit et contulit prenominatis IIII° . ut ipsi , suscepto religionis abitu (2) , habeant cuamdiu vixerint amministrationem et regimen hospitalis et omnium bonorum ad ipsum hospitale spectancium, et ipsi teneantur fideliter intendere ipsius hospitalis comodo et augmento. Post decessum autem IIII or . prenominatorum , episcopus, qui pro tempore fuerit, habeat potestatem instituendi rectorem in dicto hospitali cum consilio fratrum ipsius hospitalis, et de eorumdem fratrum collegio, si inventus fuerit ibi dignus ; ipse cum fuerit institutus claves recipiat de manu episcopi, nec possit alienare, obligare, commutare, neque vendere possessionem aliquam vel aliquem censum annuum dicti hospitalis absque consensu domini episcopi et fratrum ipsius hospitalis. Item ipse rector sic institutus non possit neque debeat aliquid de bonis mobilibus ipsius hospitalis distrahere ultra summam c . solidorum sine fratrum dicti hospitalis consilio et consensu : et teneatur computationem sive rationem reddere semel vel bis in anno sine

<sup>(1)</sup> L'hôpital de Nabuisson fut d'abord appelé hôpital des Colonnes, parce qu'il fut bâti sur les ruines d'un édifice romain orné de belles colonnes de marbre. Il était situé dans la rue aujourd'hui Emmanuel-Philibert.

<sup>(2)</sup> Ces expressions laissent entendre que les desservants de l'hôpital formaient une communauté religieuse.

109

(super (1)) rebus et negociis ipsius hospitalis episcopo et fratribus eiusdem hospitalis; et si bonam rationem amministrationis sue rediderit, ipsius amministrationis regimine gaudeat et fruatur. Si vero res aliter se habuerit, ab ipso regimine per episcopum removeatur, et in quibus delinquerit satisfacere compellatur. Si autem predictus P. (2) filium vel filiam haberet qui vellet habitum religionis assumere, et in fratrem et sororem ipsius hospitalis recipi. benigne recipiatur; et quicumque vero in fratrem et sororem ipsime hospitalis recipietur, de voluntate, consensu et consilio domini episcopi et fratrum ipsius hospitalis recipiatur. de manu domini episcopi assumat habitum religionis et in manu eiusdem episcopi prestet obedientiam et faciat professionem. Episcopus vero neque successores ipsius dictum hospitale a domo episcopali alienare non possint. Huic autem donationi interfuerunt magister P. (3) de Delbia, magister W. (4), Aymo de Curiis, canonici Augustenses.

## XCVI.

Aymon, prévôt du couvent de Verrès, et ses religieux échangent avec l'évêque Pierre la paroisse de Charvensod contre les paroisses d'Antey et de S.-Martin de Corléan.

Scriptum de permutatione Ecclesie sancte Columbe (5).

Notum sit omnibus quod ego Aymo prepositus ecclesie

110



<sup>(1)</sup> Le copiste a écrit, sans doute par mégarde le mot sine, mais l'original porte le mot « super », comme l'exige le sens de la phrase.

<sup>(2)</sup> Pierre.

<sup>(3)</sup> Pierre.

<sup>(4)</sup> Vuillerme.

<sup>(5)</sup> Il s'agit ici de l'échange de la paroisse de Charvensod qu'Aymon, prévêt de Verrès, fit avec l'évêque Pierre d'Étroubles pour les deux paroisses d'Antey et de Saint-Martin de Corléan.

sancti Egidii de Verrez Augustensis diocesis et fratres et cumcanonici eiusdem ecclesie, pensata utilitate domus nostre ad quam tenemur modis omnibus quibus possumus, de communi consilio et voluntate omnium nostrorum qui diu viderunt et noverunt facultates domus dicte ecclesie sancti Egidii de Verrez, dedimus et concessimus per commutationem in perpetuum venerabili in X.º patri nostro P. (1) Dei gratia Augustensi episcopo et successoribus eius ecclesiam sancte Columbe de Chalvenso cum omnibus possessionibus et pertinenciis suis et iure suo, ita tamen quod domus episcopalis Augustensis 1111° solidos et 1111° denarios censuales capitulo Augustensi singulis annis solvere teneatur, quos hactenus dicta ecclesia sancte Columbe pacifice reddere iam dicto capitulo consuevit. De aliis vero disponat et ordinet dominus episcopus Augustensis quicumque pro tempore fuerit secundum quod sibi viderit expedire. Et hoc ego Aymo prepositus iam dicte ecclesie sancti Egidii de Verrez, et fratres et cumcanonici eiusdem ecclesie, dedimus et concessimus dicto venerabili in X.º patri nostro P. Dei gratia Augustensi episcopo et successoribus eius per commutationem in perpetuum pro ecclesia sancti Andree de Antey (2), cum omnibus possessionibus et pertinenciis suis et iure suo, et pro ecclesia sancti Martini de Corlian (3) et censu quem habebat domus episcopalis Augustensis in ipsa ecclesia sancti Martini de Corliam, videlicet 11. solidos cum omnibus suis

<sup>(</sup>I) Pierre.

<sup>(2)</sup> Aujourd'hui encore, l'église d'Antay Saint-André relève de la Prévôté de Saint-Gilles de Verrès. Mais à l'époque qui nous occupe, cette paroisse comprenait trois autres paroisses celles de Valtornenche, de Chamois et de la Madeleine, qui en ont été depuis démembrées et placées sous l'autorité immédiate de l'évêque.

<sup>(3)</sup> La paroisse de Saint-Martin de Corléan près Aoste a été supprimée es 1788.

pertinenciis et iure suo, ut prepositus sancti Egidii de Verrez et fratres einsdem ecclesie habeant et possideant de cetero libere aquiete et pacifice dictas ecclesias perpetuo et sine aliquo censsu, exceptis xII. denariis, quod sacerdos sancti Martini de Corliam quicumque processu temporis fuerit sub annuo censsu tenetur solvere capitulo Augustensi, et liceat preposito dicte ecclesie sancti Egidii quicumque pro tempore fuerit et fratribus ponere et instituere canonicos regulares vel etiam olericos seculares, si preposito et fratribus placuerit in ipsis ecclesiis; tamen dictus prepositus et fratres teneantur presentare unum de canonicis sancti Egidii vel etiam clericum secularem, si placuerit dicto preposito et fratribus, in ipsis ecclesiis, qui a dicto episcopo Augustensi et successoribus eius curam recipiat animarum, et illi et successoribus eius teneantur in episcopalibus respondere; de aliis vero disponant et ordinent prepositus et fratres sancti Egidii secundum quod sibi viderint expedire. Verumtamen quia dicta ecclesia sancti Martini de Corliam ad presens non vacat, quare dictus dominus episcopus prepositum et fratres sancti Egidii non potuit in corporalem possessionem mittere ; ipsi preposito et fratribus sancti Egidii dedit potestatem et auctoritatem intrandi in possessionem dicte ecclesie sancti Martini de Corliam et ponendi ibi canonicos vel alios clericos, prout superius dictum est, quam citius dictam ecclesiam vacare contingerit; et sacerdoti, qui nunc est in ipsa ecclesia sancti Martini, precepit ut preposito et fratribus sancti Egidii in omnibus, exceptis episcopalibus, teneatur de cetero obedire et respondere. Et ut presens scriptum robur firmitatis obtineat, sigilli mei et capituli ecclesie sancti Egidii et sigillorum domini episcopi Augustensis et capituli Augustensis volumus et rogamus, ego et fratres sancti Egidii, munimine roborari. Actum est hoc apud Augustam in capitulo sancte Marie (1), anno Domini n°. oc°. xl. ix°. v. kalendas maii, presentibus canonicis ecclesie sancti Egidii de Verrez, donno P. (2) rectore ecclesie de Arverio (3) et donno Hugone de Fenili (4) et donno Bernardo de Tuellia (5) et donno Johanne de Belintro (6), et me Aymone preposito ecclesie sancti Egidii, et canonicis Augustensis ecclesie, donno Johanne archidiacono, donno Jacobo de Monte alto (7), donno P. (8) de Delbia, Ay. de Curiis, G. (9) de Chosalet, Wilelmo de Palatio, Anselmo de Avisio, G. (10) de Rive, Aymone de Palatio et multis aliis.

## XCVII.

Rodolphe, archevêque élu de Tarentaise, approuve la permutation de la paroisse de Charvensod contre celles d'Antey et de S.-Martin de Corléan.

Scriptum de permutatione Ecclesie sancte Columbe (11).

Universis presentes litteras inspecturis Rodulphus, miseratione divina sancte Tarentasiensis ecclesie electus, licet

<sup>(1)</sup> Chapitre de la Cathédrale.

<sup>(2)</sup> Pierre.

<sup>(3)</sup> Arverio, Arvier.

<sup>(4)</sup> Fenili, Fénis.

<sup>(5)</sup> Tuellie, la Thuile.

<sup>(6)</sup> Belintro, Bellentre en Tarentaise; cette paroisse, comme les précédentes, était soumise à la juridiction du prévôt de Verrès.

<sup>(7)</sup> Monte alto, Montaito près Ivrée.

<sup>(8)</sup> Pierre.

<sup>(9)</sup> Gui.

<sup>(10)</sup> Girod.

<sup>(11)</sup> Cette charte donnée par l'archevêque élu de Tarentaise, Rodolphe Grossi du Chatelar, renferme l'acte d'approbation de l'échange des paroisses stipulé dans le document précédent,

immeritus, salutem in Domino. Permutatienem factam a venerabili patre P. (1) Dei gratia episcopo Augustensi de voluntate et assensu tocius capituli Augustensis ex una parte, et Aymone preposite sancti Egidii de Verrez de voluntate et assensu capituli eiusdem loci ex altera; de ecolesiis videlicet sancti Andree de Antey et sancti Martini de Corliam cum omnibus pertinenciis suis, quas quidem ecolesias dictus P. episcopus Augustensis dedit et concessit per commutationem in perpetuum dicto Aymoni preposito et fratribus sancti Egidii de Verrez pro ecclesia sancte Columbe de Chalvenzo cum omnibus pertinenciis suis, utrarumque parcium utilitate pensata, volumus et confirmamus. In cuius rei testimonium presentes litteras sigilli nostri munimine duximus roborandas. Datum anno Domini no coo xuo xuo xuo.

## XCVIII.

Boniface, évêque d'Aoste, et Aymon, prévôt de Verrès, se font remise réciproque de certains cens.

Scriptum permutationis facte inter dominum Episcopum et domum sancti Egidii de quadam pecunia.

1275.

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod B. (2) Augustensis episcopus ex una parte, et Aymo prepositus sancti Egidii et conventus eiusdem loci ex altera, commutationem inter se fecerunt talem videlicet quod dictus

<sup>(1)</sup> Pierre.

<sup>(2)</sup> Boniface.

episcopus concessit et contulit in perpetuum domui sancti Egidii et servitoribus eiusdem domus xII. denarios annuales de illis xx . solidis annualibus, quos ecclesia sancti Victoris de Chalant (1) faciebat dicto episcopo annuatim. Dictus vero prepositus, de consensu et voluntate capituli saneti Egidii, concessit et contulit in perpetuum dicto Augustensi episcopo et successoribus eius illos xII. denarios annuales . quos illi de Ayllan (2) faciebant annuatim dicte domui sancti Egidii nomine illarum rerum quas Yporiensis ecclesia solet habere in diocesi Augustensi quas illi de Ayllan tenent. Preterea donavit in perpetuum dicto episcopo Augustensi et successoribus eius idem Aymo prepositus, de consensu et voluntate capituli sancti Egidii, totum illud ius quod domus sancti Egidii habebat in ipsis rebus, si ibi aliquod ius habebat ipsa domus; ipsum tamen ius, si posset legitime per scripta vel alio modo comperiri quod dicta domus ius aliquod aliud preterquam xII. denarios annuales et illis rebus haberet, donavit eidem episcopo et successoribus eius, sub tali forma quod sepe dictus episcopus, considerata quantitate et qualitate ipsius iuris ad existimationem bonorum virorum, cum dicta domo super ipso iure debeat convenire. Actum est hoc anno dominico incarnationis mo. cco. xxo. vo. in festo sancti Valentini (3); et hoc totum factum est de consensu et voluntate capituli Augustensis. Ut autem presens scriptum robar maius habeat, dictus episcopus dictusque prepositos, necnon et capitulum Augustense, voluerunt presentem paginam sigillorum suorum patrociniis roborari.

20

<sup>(</sup>l) L'église de Saint-Victor de Challant dépendait alors déjà de la prévôté de Verrès.

<sup>(2)</sup> Les seigneurs d'Allian étaient feudataires de l'Église d'Ivrée et payaient des redevances au couvent de Verrès, comme nous l'avons vu.

<sup>(3)</sup> Ce serait le 14 février 1226, d'après le style moderne.
115

## XCIX.

Jugement arbitral rendu en faveur de l'évêque Jacques à l'encontre des frères Odon, Godefroy et Vuillerme de la Porte S:-Ours, au sujet d'une maison située sous l'arc de la Porte Prétorienne.

# Scriptum de inter Portas (1).

1215 environ.

Cum orta esset discordia inter dominum Ja. Augustensem episcopum ex una parte (2) et dominum Oddonem, Gotafredum, Wllelmum fratres de Porta sancti Ursi (3) ex alia, super illa parte domus anteriori que est sub arcu porte (4): discordiam ad concordiam volentes revocare ab utraque parte, promiserunt in Uldricum conversum sancti Ursi, olim ministerialem domus de Porta sancti Ursi (5), et Gonradum, theutonicum (6), et Nocherium de civitate et Petrum fornarium, promittentes se stare dictis illorum et precipiendo eis sub excommunicatione et sub fidelitate ut dicerent rei veritatem secundum conscientiam suam. Unde isti tam districtum recipientes mandatum dixerunt quod

<sup>(1)</sup> Il s'agit ici de la Porte Prétorienne.

en (2) L'évêque Jacques de Portia mentionné dans ce document un miégres à Aoste que de 1215 à 1219.

<sup>(3)</sup> Le seigneur Odon de la Porte Saint-Ours est cité par de Tillièr (Chron. hist. des familles nobles du Duché, Delaporte Saint-Ours); les deux autres frères Godefroy et Vuillerme lui sont inconnus.

<sup>(4)</sup> Les seigneurs de Quart avaient autrefois leur manoir à la Porte Prétorienne, et donnaient en fief à des particuliers les maisons qu'ils possédaient en ce lieu.

<sup>(5)</sup> A cette époque, il y avait des la ques qui renonçaient au monde pour se consacrer au service de la Collégiale de Saint-Ours, sans entrer dans les Ordres sacrés; de la le nom de convers qui leur fut donné.

<sup>(6)</sup> Theutonicum, allemand.

a xL. annis citra non viderunt aliquem dominum de Porta sancti Ursi habentem vel reclamantem vel pensionem annuam recipientem de anteriori parte predicte domus. Ad hoc interfuerunt B. (1) prior sancti Ursi, Aymo capellanus de Ouna (2), Riferius minister episcopi, Boso de Areu et alii quamplures.

C.

Pierre; prévôt du Mont-Joux, renonce en faveur de l'évêque Boniface à tous ses droits sur des possessions à Lanvy et à Peceyney.

Scriptum rerum de Lanvy et de Pezeyney.

1229.

Cette charte a été publiée par les soins de L. Cibrario dans le tom. 1. col. 1306, Hist. patr. Mon., et
se rapporte à une cession que le prévôt de l'hospice du
Mont-Joux fit à l'évêque Boniface de tous ses droits sur des
biens situés à Lanvy et à Peceyney, territoire de Charvensod. Le texte de Cibrario a quelques fautes que nous nous
permettons de corriger. On y lit possessionibus illius, au
lieu de « possessionibus illis », — sigillo prepositi, au
lieu de « sigillo prefati prepositi. » Parmi les témoins de
l'acte, a été omis le nom du chanoine « Petrus de Olgina
(Ugine). »

<sup>(1)</sup> Boniface de Valpergue, avant d'être évêque, fut revêtu de la dignité de prieur de la Collégiale.

<sup>(2)</sup> Ouna, Hône.

CI.

Jugement arbitral du prévôt de la Cathédrale sur un différend entre l'évêque d'Aoste et le prévôt du Mont-Joux.

Scriptum de Ecclesia sancti Georgii. (1)

Cum in pluribus articulis inter dominum W. (2) Augustensem episcopum et P. (3) Montisiovis prepositum orta faerit discordia, ego S. (4) Augustensis prepositus, ex consensu utriusque partis, prestito iuramento sicut sequentia declarabunt, firmiter inter eos transsegi. Cum etenim prepositus asseret (5) episcopum in lx. libris et eo amplius sibi teneri, et episcopus versa vice prepositum in xv. modiis annone et eo amplius sibi teneri allegaret, ita in pace ipsis consentientibus questionem istam redegi. Domino enim episcopo precepi ut decem libras infra terminum sibi prefixum preposito persolveret, necnon et prepositus de iam dicta annona quod ipsam domino episcopo reddiderat per legittimos testes, vel per personas illas si idonee essent qui eam reddiderant, probaret; residuum vero quod probare non posset domino episcopo sine difficultate persolveret. Preterea super quadam

<sup>(1)</sup> Il est question ici de l'église de Saint-Georges de Pollein, qui appartenait jadis à la prévôté du Grand Saint-Bernard.

<sup>(2)</sup> Le Cartulaire n'exprime que la lettre initiale W. Nous croyens qu'elle désigne l'évêque Valbert, parce que celui-ci était contemporain de Pierre, prévôt du Mont-Joux, mentionné dans la présente charte.

<sup>(3)</sup> Pierre.

(4) L'initiale S ne nous laisse pas soupçonner le nom du prévôt qui figure ici. Les documents du 12° et du 13° siècles ne citent aucun prévôt de la Cathédrale, dont le nom commence par S. Serait-ce David de Sotor?

<sup>(5)</sup> Il faut lire « assereret ».

ecclesia sancti Georgii quam prepositus Montisiovis possidet, dominus episcopus legem diocesanam sicut in aliis ecclesiis religiosorum de episcopatu suo affirmabat se habere, quod totum prepositus ei denegabat, proponens quod ecclesiam illam exemptam a juridictione episcopi. Augustensis ab archiepiscopo Tarentasiensi eam possidebat. Ego vero questionem istam sopivi, quod si archiepiscopus infra terminum, quem prefixi eis, iustis et rationabilibus causis posset ipsam sibi defendere, quod episcopus iam dictam ecclesiam preposito in pace relinqueret. Si vero prepositus in defensione ista, deficeret, episcopus idem ius, quod in ceteris ecclesiis religiosorum de episcopatu suo haberet, in istam elapso termino qui iam elapsus est habeat.

elegant with the second of the control of the

approximate approximate the second of the se

Accord, entre l'évêque d'Aosta et les nobles Pierre et Gontier frères de Gressan, au sujet de droits féodaux.

Scriptum feudi de Grazano.

Analyshibber no control 1234.

Motum sit omnibus quod cum olim discordia diu habita fuerit inter domum episcopalem ex una parte et nobiles viros Petrum et Gonterium fratres de Graciano (1) ex altera super quibusdam rebus feudatalibus, quas dicti nobiles ab Augustensi petebant episcopo, et super usagiis quibusdam que episcopus Augustensis ab ipsis petebat nobilibus nomine dicte domus episcopalis, tandem inter dictas partes amicabilis

STOR OF THE STORY

: 119

<sup>(</sup>I) Graciano, Gressan.

intervenit compositio de consensu et voluntate utriusque partis per manus benorum et prudentum virorum Jacobi de Civino (1) videlicet et Aymonis de Curiis canonicorum Augustensium, talis scilicet quod licet dieti fratres habere dicerentur tria fenda de ipsa domo episcopali, tamen dicti compositores bono pacis et concordie intendentes et omnem materiam discordie removeri in perpetuum cupientes, quia super distinctiona feudorum ipsorum certificare nequaquam poterant, voluerunt et ordinaverunt ut ipsa tria feuda pro unico feudo in posterum reputentur et habeantur, et pro ipso feudo fiant episcopo Augustensi duo homagia sive hominia, quorum utrumque fiat ipsi episcopo melius quam alii domino, et preterea fiat ipsi episcopo pro hoc feudo homagium sive hominium melius quam alii domino, salvo uno domino Item pro hoc feudo debent ex pacto fieri et reddi annuatim episcopo Augustensi duo equi secundum generalem consuetudinem patrie a laicis et inter laicos super equis observatam, qui pro feudis debentur et fiunt. Item pro hoe feudo debent fieri ipsi episcopo ccc. solidi de placito, quando placitum acciderit, ita tamen quod in morte cuiuslibet vasalli ipsorum trium vasallorum reddantur ipsi episcopo c. solidi. Item dicti nobiles necnon et eorum successores debent ex pacto esse contenti illis rebus quas in die huius compositionis habebant, nec aliquid ab ipso episcopo velsuccessoribus eius debent petere nomine huius feudi tanquam ad se pertinens iure feudatario, neque in aliquo diminuere vel turbare ipsi episcopo usagium suum supradictum ob aliquam sui feudi diminutionem quondam factam. Pactum etiam quod ipsi nobiles et eorum successores debeant tercium equum annuatim facere episcopo Augustensi secundum su-

<sup>(1)</sup> Civino, Cevins en Tarentaise,

pradictum modum, si aliquando massum de Tovacio (1) quod ad se credebant ipsi nobiles iure feudatario pertinere ad manum corum devolveretur per manum episcopi Augustensis; pto hoc usagio debet episcopus Augustensis manutenere eis hoc feudum rationabiliter. Res autem ipse sunt iste : quedam decimain Neyran (2), et illa portio decime quam habent in Empallan (3), et medietas decime Graciano, et feudum quod Raymundus de Villa et fratres eius tenent ab illis, et feudum quod Guido de Casaleto canonicus tenet ab eis. salvo feudo de Arzei, et salvo casamento de Vileta que est in Intro (4), et feudum Wllelmi de Augusta, totam scilicet id quod Wilelinus tenet ab eis a Duria usque ad Montemiovis, salva una pecia prati que iacet iuxta ripam. Item feudum Petri de Crista et feudum illorum de Prato ét decima antiqua quam Ja. (Jacobus) de Stipulis tenebat ab eis inter duo Bautegia, et feuda que Guigo de Graciano et Gurchart Prior (5) tenent ab eis a torrente de Nuns usque ad aquam de Elies (6), et decima quam illi de Curiis tenent ab eis in Amavilla, et feudum quod tenet ab eis in Valledigna Thebaldus de Curiis miles, et feudum quod tenent ab els illi de Esqueney, et alpis de Lendion cum suis appendiciis et alpis de Ruines quam tenet Petrus de Curiis miles. Actum est hoc apud Augustam, anno incarnationis dominice x. . cco. xxx° . mr°, tercia die intrantis marcii (7) .

<sup>(1)</sup> Tovacio, mas de Toas à Gressan, près du châlet du Chacar.

<sup>(2)</sup> Negran, hameau de Brissogne?

<sup>(4)</sup> C'est probablement le village de Villedessous.

<sup>(5)</sup> Frior; la famille noble de Frieur avait sa maison d'habitation près de la porte Vaudane.

<sup>(6)</sup> Ici sont désignés les torrents de Nus et de l'Hellex.

<sup>(7)</sup> Ce serait l'an 1235, d'après le style actuel.

CIII.

Controverse au sujet de dimes entre l'évêque Boniface et les Als de Jacques de Vecheri suivie de la sentence arbitrale.

Scriptum de Vachayri, (1).

1237.

Some Williams

in the second that a specific in

Universis tam presentibus quam futuris quibus presens scriptum innotuerit Ja. (Jacobus) de Civino, Aymo de Curiis canonici Augustenses in salutis auctore salutem. Notum sit omnibus quod cum causa verteretur inter dominum B. (2) Augustensem episcopum ex una parte, et filios quondam Ja. (Jacobi) de Vacharia ex altera, super decimis novalium pratorum et agrorum existentium inter duos fluvios Bautegii (3) quorum nomina infra eamdem paginam continentur, et ipsi in ius et in causa dominum P. (4) militem de Graciano nominassent, ipse P. miles promisit se stare pro eis in causa; sed cum ipse causam ipsam coram episcopo prosequi non curasset nec iuri parere, dominus episcopus fecit citari et conveniri eumdem P. militem per priorem sancti

<sup>(1)</sup> Cette charte a trait à un jugement arbitral rendu en faveur de l'évêque Boniface et à l'encontre des fils de Jacques de Vacheri, au sujet des dimes des terres situées dans la région Entre-les-deux-Buthier. Ce fut un des descendants de la famille de Vacheri qui acquit les droits de la maison noble de la Tour à Étroubles.

<sup>(2)</sup> Boniface.

<sup>(3)</sup> Inter duos fluvios Buttegii. Il faut savoir que, dans les temps reculés, le Buthier coulait tout entier sous le pont romain du Pont de Pierre. Une grande inondation survenue, avant le 13° siècle, lui fit changer de lit et prendre la direction qu'il a actuellement. Toute l'étendue des terres aituées entre le Buthier et la Rive du Pont de Pierre s'appelle encore maintenant Batre-deux-Buthier.

<sup>(4)</sup> Pierre.

Michaelis de Mustier (1) per litteras summi Pontificis ad priorem eumdem obtentas, et cum ipse P. diebus sibi assignatis noluerit comparere nec mittere responsalem, ipse prior auctoritate litterarum Summi Pontificis seper dictam P. propter eius contumaciam vinculo excommunicationis innodavit; tandem a partibus ad nos scilicet Ja. de Civino et Ay. de Curiis canonicos Augustenses super illa causa tanquam in iudices precise fuit compromissum, prestita in manu nostra sufficienti ab utraque parte de parendo iuri cautione. Nos vero instanti negotio finem imponi cupientes et causam compositione vel iudicio volentes terminare, partibus in nostra presentia citatis, lite contestata, testibus productis, attestationibus publicatis, renuntiatione facta publicationi cumtestium, nec ab adversa parte aliquid obiectum fuerit in dicta vel personas testium, constitit nobis dominum episcopum legitime probasse intentionem suam, videlicet quod possessiones ille novalium, super quarum decimis causa agitata est, a xL. annis citra ad culturam et ad frutificandum sunt redacte. Auditis ergo hino inde rationibus, propositionibus propositis, nos cognoscentes quod laici laicis decimas de inre in feudum contra Constitutionem Lateranensis Concilii que incipit Prohibemus dare non possunt, nec decimas novalium occasione decimationis antique, quamvis decime sint eis concesse contra Decretalem pape Innocentii Twa usurpare, predictas decimas novalium pratorum et agrorum inter duos fluvios Bautegii et circa loca adiacentia existentium ad eamdem decimationem pertinentium . sicut per testes legitime probatum est, domino B. Augustensi episcopo eiusque successoribus per diffinitivam sententiam

<sup>(1)</sup> It y avait à Moûtiers, dans le xine siècle, un couveat de dominicains appelé le prieuré de Saint-Michel: Il passa, dans le quinzième siècle, aux Cordeliers.

adiudicascus possidendas, sependicto P. militi des Grazano super predictis decimis tam existentibus quam futuris novalium perpetuum silentium imponentes non ebstante iam aliquo quod dictum olim fuerit in compositione quendam facta super quibusdam rebus foudatalibus et usariis per manum nostrami inter dictum deminum episcopum ex una parte et prenominatum Petrum militem et Gonterium fratrem eins ex altera. Meminimus emini et pro-certo habemus et veritati perhibentes testimonium, confitemur quod in insins compositionis tractatu de consensu et voluntate utriasque partis nominatim et expresse reservata fuit domino Augustensi episcopo /potestas repetendi desimas novalium pratorum et agrorum incentium inter dues fluvios Bautegii, si repetere vellet eas. Ad cuius rei perhennem memoriem presentem paginam sigillorum nostrorum munimine fecimus communiri. Actum est hoc anno Domini no . coo . xxxo . viio . xxo . ktlendas indii in claustro sancte Marie (1). Testes fuerant magister Wilelmus, Guido de Causaleto, Giroldus de Rivo, canonici Augustenses, Johannes de Stipulis capellanus y Ugo canonicus sancti Egidii et alii quamplures . Nomina possessionum sunt hec: terra Jordani merciferi quam tenet Bernardus Eschino, item pratum eiusdem Jordani, item terra Guidonis Polet quam tenet Abonetus, item cumba prati hospitalis (2) pro parte, item pratum Wllelmi Balbi quod tenet de hospitali, item terra eiusdem Wllelmi Balbi, item pratum Nicholay Fabri (8) quod fuit Wilelmi Casei et Baralli, item pratum Poncii de Cor, item terra Petri de Cholan,

<sup>(1)</sup> Il y avait donc déjà au 13° siècle un cloître attenant à la Cathédrale. Le cloître actuel date de 1460.

<sup>(2)</sup> Cet hépital est vraisemblablement l'hépital de la Porte-Saint-Ours.
(3) La famille de Fabry occupait, dès le quatorzième siècle, un poste d'honneur dans les rangs de la noblesse du duché.

item terra nepetis de Boxa quam emit ab Almadrico Nacharin. item pratum Wllelmi de Venz (1), item terra Amaldrici Nacharin que est iuxta Bautegium, item pratum Nicholay Fabri et privignorum eius, item terra eiusdem Nicholay et Stephani privigni eius, item magnum pratum Poncii de Cer sive Anselmi, item pratum Bauduini, item pratum Wllelmi de Venz altra ripam , item pratum Aymonis de Ripa et Johannis Botet de Porezano, item superior angulus terre Diderii , item peciola prati quod est Wilelmi Mathelde quod teneta eta colita Petrusa de Platea, item terra eta pratum filii Johannis Symion, item terra Nicholay Fabri, item pratum Bosonis Erif Fabri quod est a grossa petra citra Amaldrici pratum . . . niscis dicitur ; quod totum pratum ipsius Bosonis est novale, item pratum Hugonis de Arcu qued tenet a Guidone Polet, item prata terre eiusdem Guidonis Polet que tenet Aymo de sancto Remigio, item due partes terre Crispini quamatemita Rege de Montaguay, item due partes terre siusdem: Regis que iacent iuxta candem terram ipsius Crispiniain Montagny (2).

tono, e di di di di CIV.

FOR STATE OF THE S

mer . Par

Hommage de fidélité à l'évêque d'Aoste per les seigneurs de

Striptum facte fidelitatis ab illis de Grazano.

La présente charte est relative à l'hommage de fidélité

Venz, Vens est un hameau élevé de la paroisse de Saint-Nicolas.
 De nos jours encore, un mas de terres situées sur la paroisse de Saint-Laurent d'Aoste s'appelle Montagnay.

que les seigneurs de Gressan Gontier , Jean son fils , et Pierre son frère prétèrent à l'évêque Boniface. Elle est imprimée dans le tous 1. Ch. col. 1325 , Hist. patr. Mon. Nous y remarquons l'étrange mot de caleriia; il faut y substituer « de Orseriis . »

A fit the equation for the energy are different and a graph of the energy are and orange at the energy are consistent of the energy are consistent.

Concession, sous forme de compensation, à l'évêque Boniface des droits que Vuillerme, vidomne d'Aoste, avait sur la dime de grain de Turrille.

eron samu komune di samulah kan manunga bergantah manungkan a**Scriptum decime de Turrilly** (1) kan manungkan di samulah decime de Turrilly (1) kan manungan kan manungkan di samulah di kalbung dini makan manukan kita samulah manungan manungan penedengan.

Notum sit omnibus quod W. A de Cruciana vierdomas Augustensis concessit et resignavit in perpetuum B. Augustensis concessit et resignavit in perpetuum B. Augustensis episcopo et successoribus eius totam illude inse quod ipse W. habebat in decima grani de Turrili, hoc concessit domui episcopali in perpetuum in recompensationem duorum sestariorum siliginis quos ipse W. et fratres sui debebat facere annuatim dicte domui episcopali pro elemosina patris eorum, et in recompensationem illorum al. soliderum ques prefatus Donesacius episcopus accomodaverat quondam predicto Wilelmo. Actum est bec anno dominice incarnationis no coo xx. vno mense marcio. Interfaerunt testes Guigo de Graciano miles et frater W. et frater Martinus conversi

126

<sup>(1)</sup> Turrilly, Turrille est un hameau de la paroisse de Joyensen.

. A.Ch. of the contract

dicte domus episcopalis (1), et Robaldus et Cheletus servientus domini episcopi. Ut autem hoc firmum sit et stabile, voluit utraque pars ut presens pagina sigillo sepedicti Wllelmi vicedonni muniretur.

#### CVI.

Le chevalier Pierre Adhémar se reconnaît feudataire de l'évêque Boniface pour des possessions à Osain et à Gressan.

mitte in 1921. Scriptum de Osaing (2).

1228.

Notum sit omnibus quod Petrus Aldemarius miles, anno dominice incarnationis no . coo . xxo . vino . feria secunda que fuit pridie kalendas februarii (3), confessus fuit domino B. (4) Augustensi episcopo coram testibus infra scriptis, in claustro Augustensis matris ecclesie ante capitulum, quod quicquid ipen Petrus vel alius per eum habet vel tenet in leco qui dicitur Osning, quicquid illud sit cultum vel incultum cum pascuis et nemoribus, et ubicumque sit in illo loco in monte vel in plano, totum est de feudo episcopi Augustensis. Hoc autem totum cum omnibus appendiciis, videlicet cum fidelitatibus, homagiis, serviciis et omnibus aliis proventibus et usibus ipsarum rerum, necnon et unum campum quod ipse tenet per feudum ab eodem episcopo qui incet ad Gracianum, quem campum domina Bonjoy colere solet et tenere per eumdem Petrum, misit eidem episcopo et successoribus

<sup>(1)</sup> Il paraît que Vuillerme et Martin ici mentionnés étaient des religieux attachés au service de l'évêque, puisqu'ils sont qualifiés du nom de frères.

<sup>(2)</sup> Osaing est un village d'Aymaville Saint-Martin.

<sup>(3)</sup> D'après le style actuel, ce serait le 31 janvier 1229.

<sup>(4)</sup> Boniface.

cius ipse Petrus in rectum convadium pre xu. libris noverum secusinorum ; de placito autem si acciderit antequam hec gageria esset redempta, dictum et pactum inter eos qued medietas ipsius placiti sit ipsius Petri vel filii eius, et alia medietas sit episcopi. Hoc totum factum est de consensu et voluntate Amedei filii ipsius Petri. Item si ipse Petrus decederei et dictus Amedeus filius eius vellet hoc redimere, liceret ei redimere. Testes sunt Johannes lunbardus (1), Anselmus de Perron, Jacobus de Monte alto, Petrus de Delbia, Guido de Causaleto, Aymo de Curiis, Jacobus de Civins subdiaconi et canonici Augustenses, Wllencus de Amavilla qui cognominatur presbiter, Villencus de Bolsa et Ebrardus de Graciano conversi sancti Ursi, frater Whelmus et frater Martinus conversi domus episcopalis et multi alii clerici et laici; et solutionem dicte (2) sibi factam fuisse confessus est idem Petrus coram pluribus et dicto loco scilicet ante capitulum. Ad majorem horum confirmationem voluit utraque pars ut presens pagina necnon et similis ab hac per alphabetum divisa sigillis dicti episcopi et capituli Augustensis mumrentur . .

## CVII.

Acte de reconnaissance de Richard d'Allian vers l'évêque Boniface

Soriptum manifestationis feudi de Allan (8).

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus qued

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Le chanoine Jean fut surnommé le lombard, parce qu'il était originaire de Cigliano, diocèse de Verceil; il devint plus tard archidiscre de la Cathédrale d'Aoste.

<sup>(?)</sup> Dicte, ajoutez « gagerie » mot omis par le copiste.

<sup>(3)</sup> Allan, Allian à Aymaville.

Richardus de Aylan anno dominice incarnationis wol. coo. xx9. ve akalendas marcii (1) confessus est in iudicie quod totum illud quod ipse Richardus per se vel per aliam habet a Pentedel (2) superius, quiequid illud sit cultum vel incultum sit, et est de reitate que quendam fuerat ecclesie Yporigiensis, quam Bonefacius episcopus Augustensis emit ab episcopo Yporiensi, salva tamen condemina que sincet in Visya-49 inter fluvium et metam que est fixa in domo . et de tercia parte est finis huius condomine torrens, de mu. vallis de Beringavel, et salva condemina quam tenet ipse Richaldus ab illis de Causaleto (4), que condemina iacet in Cognia et dicitur condemina de Ayllan . Hoc autem donavit dictus episcopus Augustensis ad rectum feudum ipsi Richardo et omni eius heredi tam femenino quam masoulino pro m. selidis de placito quando acciderit et pro III. denariis de servitio annuatim reddendis in festo sancti Martini . Pro hoc autem feudo fecit ipse Ricaldus hominium dicto episcopo Augustensi melius quam alii domino. salvis duobus dominis et salva amissione terre. Preterea sepe dictus episcopus Augustensis donavit et remisit ipsi Richardo in perpetuum et omni eius heredi quicquid idem Richardus habet per se vel per alium a dicto Ponte inferius quod ad ipsam reitatem pertineat. Verumtamen si ipse Ricaldus per manum iam dicti episcopi recuperaret aliquid de reitate illa quod sit a dicto Ponte inferius, illud debet ex pacto habere et recipere in feudum de prefato episcopo Augustensi. Ut autem presens scriptum robur habeat in perpetuum y voluerunt tam dictus episcopus quam dictus Richar-

<sup>(1)</sup> Selon le style actuel 25 février 1226.

<sup>(2)</sup> Pontedel, Pondel, hameau d'Aymaville.
(3) Viaya, Vièyes, autre hameau d'Aymaville.

<sup>(4)</sup> Les seigneurs de Chesalet possédaient des terres à Cogns.

dus ut presens pagina sigillis eiusdem episcopi et Jordani prioris sancti Ursi et capituli sancti Ursi et Wllelmi vicedonni de Grazano muniatur. Testes fuerunt dictus Jordanus prior et Gonterius et Michael canonici sancti Ursi, Jacobus de Villa sacerdos, Aymo de Cognia sacerdos, P. (1) de Delbia sacerdos et Bauduinus canonicus sancti Ursi, prefatus W. vicedonnus et P. filius eius, P. de Grazano miles, et Eurardus de Grazano miles, Robaldus, Gillavoldus minister de Conia, Jacobus filius ipsius Ricaldi et multi alii tam clerici quam laici.

## CVIII.

Acte de reconnaissance du chevalier Vuillerme d'Allian vers l'évêque Boniface.

Scriptum de feudo de Allan (2)

1225.

Notum sit omnibus quod Willelmus de Ayllan miles, anno dominice incarnationis n°.cc°.xx°.v°.xır°.kalendas aprilis in festo scilicet sancti Benedicti (3), confessus est in iudicio coram pluribus quorum nomina scripta sunt inferius quod totum illud quod ipse Willelmus habet per se vel per alium a Pontedel superius quicquid illud sit cultum vel incultum, est de reitate que fuit quondam ecclesie Yporigiensis quam reitatem Bonefacius episcopus Augustensis emit ab episcopo Yporiensi. Dictus vero B. episcopus Au-

:130



<sup>(1)</sup> Pierre. Ce même nom répond aux deux initiales P, qui suivent. (2) Cette charte réfléchit le même objet que la précédente.

<sup>(3) 21</sup> mars 1226, d'après le style moderne.

gustensis donavit et remisit de consensu et voluntate capituli Augustensis in perpetuum ipsi Willelmo et omni eius heredi feminino et masculino totum illud quod idem Willelmus per se vel per alium habebat ipsa die a dicto Ponte inferius quod ad ipsam reitatem pertinent. Preterea prenominatus B. episcopus Augustensis de consilio et consensu capituli Augustensis donavit et concessit ad rectum feudum prefato Willelmo militi et omni eius heredi feminino et masculino totum illud qued ipse Willelmus per se vel per alium habebat a dicto Ponte superius; et hoc pro v solidis de placito quando acciderit, et pro v. denariis de servitio in festo sancti Martini reddendis annuatim. Pro feudo hoc etiam fecit idem Willelmus hominium dicto episcopo Augustensi melius quam alii domino, salvis dominis quos ipse Willelmus habebat in ipsa die et salva amissione terre. Ut autem hec in perpetuum firma permaneant, voluit utraque pars ut presens pagina sigillis dicti episcopi Augustensis et capituli Augustensis et Willelmi de Graczano vicedonni Augustensis muniretur. Actum est hoc apud ecclesiam sancti Stephani de Graczano inter ipsam ecclesiam et domum sacerdotis. Interfuerunt testes Aymo de sancto Stephano et Bernardus Sarioth canonici Augustenses, Gonterius et Michael sacerdotes et canonici sancti Ursi et P. (1) capellanus sancti Johannis Augustensis, Eurardus de Graczano, Guigo et Raymundus mifites nepotes dicti Eurardi, et dictus Willelmus vicedonpus et Petrus filius eius.

<sup>(1)</sup> Pierre

#### CIX.

Acte de reconnaissance de Pierre et de Cécile sa femme vers l'évêque Boniface.

Item de rebus eiusdem loci.

1225 environ (1).

Notum sit omnibus quod Petrus et Cecilia uxor eius confessi sunt in indicio totum illud quod ipsi per se vel per alium habent vel tenent a Pontedel superius esse de reitate que fuit ecclesie Yporiensis, quam reitatem B. (2) episcopus Augustensis emit ab episcopo Yporiensi. Ipse vero B. episcopus Augustensis donavit eis et eorum heredibus tam in feminino quam in masculino genere ad rectum feudum, pro tribus solidis de placito quando acciderit, et pro uno denario de servitio annuatim reddendo in festo sancti Martini, totum illud quod ipsi Petrus et Cecilia uxor sua per se vel per alium tenent de ipsa reitate, ubicumque illud sit in monte vel in plano, a dicto Ponte superius vel inferius. Pro hoc autem feudo fecit et debet dictus P. hominium episcopo Augustensi melius quam alii domino, salva amissione terre. Testes sunt Bauduinus canonicus sancti Ursi, Aymo de Cognya sacerdos et Gonterius capellanus eius, Willelmus vicedonnus, Eurardus de Graciano miles, Gillavodus et Gaufredus ministri . Johannes . P. (3) de Scalario et Aymo ministri de Cognya, et Willelmus de Bagnes, et Ricardus de Monte Ruffo, et Falcho nepos eius, et Girodus de Casaletho.

<sup>(1)</sup> L'objet de cette charte, étant le même que celui des précédentes, en détermine la date.

<sup>(2)</sup> Boniface.

<sup>(3)</sup> Pierre.

#### CX.

Aymon, prévôt de Verrès, enjoint au chevalier Vuillerme d'Allian et consorts de payer 12 deniers de cens à l'évêque Boniface.

1225 environ (1).

Aymo prepositus sancti Egidii necnon et eiusdem loci conventus, nobilibus viris Willelmo de Ayllan militi et consortibus eius in Domino salutem. Mandantes vobis precipimus in quantum possumus quatenus domino B. (2) Augustensi episcopo et successoribus eius episcopis videlicet Augustensibus de cetero persolvatis pacifice illos XII. denarios annuales, quos nobis debebatis facere nomine illarum rerum quas Yporiensis ecclesia quondam habuit in diocesi Augustensi, quas vos tenetis, et de ipsis XII. denariis annualibus dicto Augustensi episcopo et successoribus eius libere et absolute de cetero respondeatis, necnon et de omni illo iure quod nos in ipsis rebus habebamus.

#### CXI.

Le chevalier Villencus d'Aymaville prête hommage de fidélité à l'évêque Boniface.

Scriptum de fidelitate illorum de Amavilla.

1237.

Il est question dans cette charte de l'hommage de fidé-

<sup>(1)</sup> Le présente charte ne porte aucun titre dans le Cartulaire. Elle se réfère à la charte 98°; celle-ci exprimant la date de 1225 sert par conséquent à fixer l'année de la présente charte.

<sup>(2)</sup> Boniface.

<sup>133</sup> 

lité dû à l'évêque pur les seigneurs d'Aymaville. A cette époque, la famille de Challant n'avait pas encore de juridiction sur le territoire d'Aymaville. Le tom. 1. Ch. col. 1336, *Histor. patr. Mon.*, contient le présent document transcrit fidèlement sur le Cartulaire, sauf un passage qui doit être redressé comme suit: « fecit hominium domino Bonefacio Augustensi episcopo melius quam alii domino, salva tamen fidelitate comitis Sabaudie.»

#### CXII.

Le chevalier Villencus d'Aymaville engage à l'évêque Boniface le cens de 15 setiers de seigle à percevoir sur une dîme.

Scriptum de decima de Toura (1).

1237 environ (2).

Notum sit omnibus quod Willencus de Amavilla miles, qui cognominatur presbiter, misit in rectum convadium pro xIII libris B. (3) Augustensi episcopo et domui episcopali illos xv sestarios sigali, quos Hugo de Sinzo (4) quondam minister de Sarro solebat facere annuales ipsi Willenco nomine illius decime, quam dictus Hugo tenebat ab ipso Willenco, ubicumque ipsa decima iaceat sive in Thora sive alibi; et has xIII. libras confessus est ipse Willencus se recepisse et habuisse. Preterea notum sit omnibus quod dictus Willencus,

<sup>(1)</sup> Toura, Thora village de Sarre.

<sup>(2)</sup> Cette charte est sans date précise; mais comme elle est intercalée entre deux chartes qui portent la date de 1237 et qu'elles regardent toutes les trois le même personnage, Villencus d'Aymaville, il est à présumer que la date de 1237 est commune à tous les trois documents.

<sup>(3)</sup> Boniface.

<sup>(4)</sup> Sinzo, Sarre.

salutis anime sue non immemor, et recognoscens quia minus bene servierat feudum quod ab ipso tenebat episcopo, concessit et contulit pro anime sue remedio super predictam decimam xx. libras secusiensium novorum prenominato episcopo et domui episcopali. Interfuerunt Johannes archidiaeonus, magister Willelmus, Willelmus de Palacio, Girodus de Casaletho, Jacobus de Civino et Ay. de Curiis canonici Augustenses, et W. (1) de Vallepenigna (2) miles et frater W. conversus dicte domus episcopalis et quidam alii.

#### CXIII.

Villencus d'Aymaville engage à l'évêque Boniface, pour 6 livres, la part qu'il a à la dîme de Thora.

Scriptum de decima de Toura.

1237.

Notum sit omnibus quod Willencus de Amavilla, qui cognominatur presbiter, confitens decimam de Tora esse de feudo episcopi Augustensis, mittit in rectum convadium pro sex libris novorum secusinorum B. (3) episcopo Augustensi et successoribus eius et cui dare voluerit illam medietatem totam, quam dictus Willencus habet in dicta decima de Tora, et est fideiussor ipsi episcopo garendi rationabiliter hanc vageriam. Hoc totum factum est de consensu et voluntate Eurardi, qui fuit filias Rodulphi nepotis dicti Willenci. Actum est hoc anno dominice incarnationis n°. co°. xxx°. vII°.

<sup>(1)</sup> Vuillerme.

<sup>(2)</sup> Vallopenigna, Valpelline, paroisse autrefois très étendue, divisée aujourd'hui en quatre paroisses.

<sup>(3)</sup> Boniface.

idus iannuarii (1) in domo dicti episcopi . Interfuerunt testes Johannes Lumbardus , magister P. (2) de Delbia , Guido de Casaletho canonici Augustenses , W. (3) capellanus sancti Johannis Augustensis , Johannes sacerdos (4) sancti Eugendi , magister Johannes de Ancon rector ecclesie de Avisio (5) , frater Martinus et plures alii . Ad maiorem autem confirmationem prenominatus Willencus presentem paginam sigilli sui munimine roboravit . Confessus est etiam idem Willencus se dictam pecuniam recepisse.

#### CXIV.

Villencus d'Aymaville renonce en faveur de l'évêque Boniface à tous ses droits sur la dime que Hugues de Sarre tenait de luimême.

Scriptum de decima de Toura.

1239.

Notum sit omnibus quod dominus Willencus de Amavilla miles, qui dicitur presbiter, finem et donationem et resignationem fecit in perpetuum domino B. (6) Augustensi episcopo et domui eius episcopali de omni illo iure quod ipse Willencus habebat vel habere poterat in decimatione illa quam Hugo quondam minister de Sarro tenuit quondam per ipsum Willencum, ubicumque ipsa decima sive decimatio iaceat sive in Thora sive alibi. Actum est hoc anno dominice

<sup>(1) 3</sup> janvier 1238, selon le style moderne.

<sup>(2)</sup> Pierre.

<sup>(3)</sup> Vuillerme.

<sup>(4)</sup> Sacerdos, curé.

<sup>(5)</sup> Avisio, paroisse d'Avise.

<sup>(6)</sup> Boniface.

incarnationis n°.cc°.xxx°.rx°.mense aprili. Testes sunt Hugo capellanus dicti episcopi et canonicus sancti Egidii, magister P. (1) canonicus Augustensis et frater W. (2) conversus domus episcopalis. Ad maiorem huius rei confirmationem voluit dictus dominus Willencus presentem paginam sigilli sui munimine roborari.

#### CXV.

L'évêque Valbert donne en fief à ses hommes de Cogne l'alpe d'Ondezana, moyennant certaines prestations.

Scriptum de alpe de Oudezana in Quonia (3).

1206.

Breve recordationis quod Walpertus episcopus Augustensis concedit suis hominibus de Cognya ad rectum feudum alpem de Oudezana (4) cum appendictis suis usque ad aquam de Lecony (5). Hoc donat ministris et Giberges et Oudebondes

: 137

<sup>(1)</sup> Pierre.

<sup>(2)</sup> Vuillerme.

<sup>(3)</sup> Ce document a été transcrit par L. Cibrario sur l'original appartenant aux archives de la Collégiale de Saint-Ours, et a été imprimé dans l'ouvrage, Documenti, Sijilli, etc. Le document, qui a été inséré dans le Cartulaire, offre quelques variantes. Aussi nous avons jugé à propos de le reproduire intégralement.

<sup>(4)</sup> Oudezana, Ondezana; cette alpe n'est pas située dans la vallée d'Aoste, mais dans celle de Locana (Ivrée), et a appartenu jusqu'au siècle dernier à la commune de Cogne. Pour s'y rendre, il fallait s'engager dans le vallon de Valleille, et franchir le col de Telleccio situé entre la Tour du Grand Saint-Pierre et le pic d'Ondezana. Au bas de ce col, se trouvent les châlets d'Ondezana ou de Telleccio. Ce passage n'est aujourd'hui accessible qu'aux touristes, à cause de l'avancement des glaciers.

<sup>(5)</sup> Lecony, c'est le torrent qui descend de la montagne où se trouve la célèbre mine de fer de Cogne.

et de Grousum (1), salvis bannis et percussionibus, scilicet LX . solidis, ad reddendum singulis annis in domo episcopi xxx. caseos in festo sancti Martini ad pondus aliorum, tali pacto quod amodo episcopus alpem vestire non debet neque per se neque per alium, et si ad diem certum non persolverint, super casamenta eorum non super alpem recuperare debet predictum censum. Si quis autem retinuerit quartam vel terciam vel quintam vel octavam vel mediam partem casei, integrum caseum persolvat. Si unum retinuerit tres reddat. Concessit eis quod omnes iuraverunt ut si aliquo tempore ipse vel alius alpem vestire vellet sine consensu ipsorum, bestias expellerent, super quo eos appellare non possit; placitum x. solidorum in mutatione episcopi et in morte hominum secundum quod unicuique ipsorum acciderit. Testes Ebrardus de Grazan, Rodulphus, Jacobus canonici, Ay. (Aymo) sacerdos de Villa (2). Anno Domini mº. ccº. viº.

#### CXVI.

L'évêque Boniface accorde à ses hommes de Cogne une permutation de prestations féodales.

1233 (3).

Notum sit omnibus tam presentibus quam posteris quod B. (4) Augustensis episcopus donat et concedit et commutat hominibus suis de Cognya x et vn. agnos debitales quos

<sup>(1)</sup> Les châlets de Grauson dans la vallée de Cogne sont très conaus encore de nos jours.

<sup>(2)</sup> De Villa, Villa en Gressan.

<sup>(3)</sup> L'original de cet acte d'échange entre l'évêque Boniface et ses sujets de Cogne existe aux archives de l'évêché; il donne la date du mois de mars 1233.

<sup>(4)</sup> Boniface.

dicti homines tenebantur ei solvere in festo Ascensionis Domini pro xx et viii. caseis quos dicti homines tenentur ei reddere et successoribus eius in festo beati Martini ad pondus aliorum in civitate Augusta in domo episcopali nunc et in perpetuum. Ita tamen fit commutatio ista quod predicti homines resignant in manu episcopi nunc et in posterum pastum alpinum, et commutationem faciunt inter se episcopus et homines de Cognya, ita quod episcopus remittit predictis hominibus x. caseos de alpinis caseis pro isto pastu tempore suo, et predicti homines de Cognya resignant et remittunt predictum pastum episcopo et successoribus eius pro xv. caseis in perpetuum. Istis resignationibus et commutationibus fuerunt isti (sic) Ay. (1) de Casaletho, Ay. sacerdos de Cognya, duo fratres scilicet Girodus et Falcho, Gillavodus et Gaufredus ministri, Riferius de Palude, Martinus de Osayng, Johannes Ubili, P. (2) clericus, Ricardus de Monte Ruffo, P. albus, P. Sophia, Archingerius de Pivian et multi alii.

#### CXVII.

Acte de reconnaissance d'André du Torrent vers l'évêque Boniface.

## Scriptum casarie de Torrente.

1241.

Notum sit omnibus quod Johannes, qui fuit filius Andree de Torrente (3), confessus est anno dominice incarnationis m°. cc°. xli°. in festo beatorum Prothi et Jacinti, quod fuit m. idus septembris, quod ipse Johannes erat et est ca-

<sup>(1)</sup> Aymon.

<sup>(2)</sup> Pierre. Ce même nom répond aux deux initiales P, qui suivent.

<sup>(3)</sup> De Torrente; cette localité existe probablement dans la paroisse de Saint-Laurent d'Aoste.

sarius domini episcopi Augustensis, et quod nomine tersis quam B. (1) episcopus Augustensis petebat ab ipso Jehanne de morte predicti Andree patris sui, promisit et pepigit dare dicto episcopo Bonifacio c. solidos. Interfuerunt testes Rodulphus prepositus (2), magister W. (3), magister P. (4) Ja. (5) de Civino, Ay. (6) de Curiis, canonici Augustenses, dominus Hugo canonicus sancti Egidii et capellanus dicti domini episcopi, et Petrus de Cognya subdiaconus, et frater W. (7) domus episcopalis conversus, et Volbertus de Boza burgensis Augustensis et Eurardus de Neyva.

#### CXVIII.

L'évêque Boniface accorde une déclaration d'usufruit.

Scriptum vinee de Rossery (8).

1242.

Notum sit omnibus quod cum olim bone memorie Johannes Ricardi in bona consistens memoria concessit et legavit pro anime sue remedio domui episcopali Augustensi illam plantatam vinee quam habebat in loco qui dicitur Rosseria, et de ea vinea per pollicem magistrum P. (9) canonicum Augustensem ad opus dicte domus episcopalis inve-

<sup>(</sup>I) Boniface.

<sup>(2)</sup> C'est le prévôt Rodolphe du Châtelar de la Salle, qui devint, quelques années après, archevêque de Tarentaise.

<sup>(3)</sup> Vuillerme.

<sup>(4)</sup> Pierre.

<sup>(5)</sup> Jacques.

<sup>(6)</sup> Aymon.

<sup>(7)</sup> Vuillerme.

<sup>(8)</sup> Rossery, Rochères, vignoble de la colline d'Aoste sur le territoire de Saint-Martin de Corléan.

<sup>(9)</sup> Pierre.

stierit, nos vero B. (1) Dei gratia Augustensis episcopus instrumentum illud publicum, quod carta dicitur, quod dictus Jo. ex ipsa vinea confectum habuerat, post ipsius Jo. decessum postulavimus nobis reddi . Verum cum dicta Jacoba relicta dicti Jo . nec non et Jo . subdiaconus ex voluntate et ordinatione dicti Jo . testatoris in ipsa vinea usumfructum haberent quamdiu viverent, ipsa Ja. pacifice et quiete, et dictus Jo. subdiaconus xII. denarios annuatim faciendo iam diete domui episcopali, quamdiu ipse viveret post ipsius domine Ja . decessum , voluerunt et petierunt indempnitati sue provideri, si ipsum redderetur instrumentum. Nos igitur B. Dei gratia Augustensis episcopus prenominatorum Ja. et Jo. indempnitati volentes providere prout decebat, confitemur tam dominam quam ipsum Jo. subdiaconum usumfructum habere in dicta vinea sicut supra dictum est, quamdiu vixerint, et ad eorum petitionem presentem paginam exinde fecimus fieri, et eam tam sigillo nostro quam sigillo Augustensis capitulo sigillari . Actum est anno Domini 1 . 00° XL. . m° . mense iunio .

#### CXIX.

Pierre, prieur de S.-Ours, et maître Vuillerme, chanoine de la Cathédrale, condamnent Jean du Torrent à payer une prestation à l'évêque Boniface.

### Item de Casaria de Torrente.

1241.

Notum sit omnibus quod nos P. prior saneti Ursi (2) et

<sup>(1)</sup> Boniface.

<sup>(?)</sup> Ce prieur est connu sous le nom de Pierre de Saint-Alban.

magister W. (1) canonicus Augustensis, nomine curie episcopi Augustensis, cognoscentes de quadam tercia cuiusdam casarie super qua tercia causa vertebatur inter dominum B. (2) episcopum Augustensem ex una parte et Johannem qui fuit filius Andree de Torrente ex altera; quam terciam dictus B. episcopus dicebat se debere habere in obitu dicti Andree; ipse vero Johannes respondebat se vel aliquem de domo sua ad hanc terciam reddendam non teneri, eo scilicet quod aliquis de domo sua ipsam terciam numquam solverit, nec aliquis nomine casarie, et etiam ad maiorem assertionis sue firmitatem allegabat quod Petrus ayunculus suus obiit et nihil inde solutum fuit nomine casarie vel tercie. Nos de causa cognoscentes (3), citatis partibus, productis testibus et diligenter examinatis et attestationibus publicatis diebus et terminis debitis partibus assignatis, quia constitit nobis per testes omni exceptione maiores quod bone memorie dominus Valpertus episcopus Augustensis terciam habuit pacifice et quiete nomine dicte casarie in obitu Thome qui fuit frater prenominatorum Andree et Petri de Torrente et in eius tercie possessionem fuisse domum episcopalem; nos habito consilio prudentum virorum supradictum Johannem ad supradictam terciam persolvendam prenominato B. episcopo condempnavimus per sententiam diffinitivam . Actum est hoc anno gratie no . coo . xLo . 10, feria 111 que fuit pridie kalendas maii in domo sancti Ursi. Interfuerunt testes dominus Hugo sancti Egidii canonicus et episcopi capellanus, magister P. (4) canonicus Augustensis, et



<sup>(1)</sup> Vuillerme

<sup>(2)</sup> Boniface.

<sup>(3)</sup> La procédure juridique relatée dans cette charte mérite l'attention par la sévérité des formes qu'on a suivies dans la cause.

<sup>(4)</sup> Pierre.

Uldricus diaconus nepos eius et P. de Cognya subdiaconus, et quidam alii. Ad maiorem autem huius rei firmitatem fecimus presentem paginam sigillorum nostrorum munimine roborari.

#### CXX.

L'évêque Valbert inféode des terres à Pierre, neveu de Pierre Voisin.

# Scriptum de feudo quondam Petri Vicini.

sans date.

Breve recordationis quod W. (1) episcopus donat ad rectum feudum Petro nepoti Petri Vicini, scilicet filio Villermi, illud feudum quod Petrus Vicinus habebat a donno Gunterio de Graczano, et pro isto feudo magis tenetur episcopo predictus P. quam alii homini, tali interposita pactione quod si forte Petrus filius Willermi antea decederet quam Guillermus pater eius, feudum istud in manibus Guillermi devolveretur. Audientes et videntes fuerunt A. (2) archidiaconus, David presbiter, Ricardus de Monte Poncio, G. (3) de Vallepennina, R. canonicus, W. Branus, Ay. de Casaletho, donnus Alyaxinus, Aymo Liguers, Petrus de Donaycz, Falco de Bolsa, Ugo, Giroldus.

<sup>(1)</sup> Nous croyons devoir interpréter cette lettre initiale par le nom de Valbert, parce que plusieurs personnages, qui figurent dans ce diplôme, étaient contemporains de cet évêque.

<sup>(2)</sup> Auselme. Nous avons une charte de 1190 qui mentionne cet archidiacre.

<sup>(3)</sup> Guillaume.

#### CXXI.

L'évêque Boniface, à la présentation du prieur de S°-Hélène, confère au prêtre Vuillerme la charge d'âmes de la paroisse de Sarre.

### Scriptum ecclesie de Sinzo.

1225.

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod nos B.  $^{(1)}$  divina permissione Augustensis episcopas , ad representationem Gi  $^{(2)}$ . prioris sancte Helene nec non et fratrum eiusdem domus sancte Helene  $^{(3)}$ , concessimus et contulimus curam animarum in ecclesia sancti Mauricii de Sinzo Wllelmo sacerdoti eiusdem ecclesie capellano  $^{(4)}$ . Actum est hoc anno dominice incarnationis  $\mathbf{n}^{\circ}$ .  $\mathbf{cc}^{\circ}$ .  $\mathbf{xx}^{\circ}$ .  $\mathbf{v}^{\circ}$ .  $\mathbf{viii}^{\circ}$ . kalendas decembris in consistorio domus episcopalis. Interfuerunt Jordanus prior sancti Ursi Augustensis , cuius sigilli munimine voluerant et petierunt dicte domus fratres nec non et dictus Wllelmus sacerdos presentem paginam nec non et sigilli nostri patrocinio roborari , et quidam alii tam clerici quam laici .

#### CXXII.

Concession de biens à Frumières faite par l'évêque Boniface.

# Scriptum de Furmyeri.

1233.

L'objet de cette charte est la concession de prés et

<sup>(1)</sup> Boniface.

<sup>(2)</sup> Prieur Girod.

<sup>(3)</sup> Le prieuré de Sainte-Hélène était occupé par des religieux bénédictins dépendants du prieuré de Saint-Victor de Genève.

<sup>(4)</sup> Il résulte de cet acte que l'église de Sarre était de droit patronal des religieux de Sainte-Hélène,

d'une alpe faite par l'évêque Boniface à Girod de Chesalet et à Pierre son neveu. Ces châlets étaient situés à Frumière, dans la commune de Sarre. Ce document a été imprimé dans le tom. 1. Ch. col. 1324, Hist. patr. Mon, Dans le texte, qui a été publié, il faut lire « in personali beneficio » et non in principali beneficio.

#### CXXIII.

L'évêque Pierre donne en fief au chevalier Vuillerme Grossi la tour de Châtelar sous l'approbation de Rodolphe, archevêque élu de Tarentaise.

Scriptum de feudo domini Jacobi de Castellario.

1248.

Cette charte a paru loc. cit. col. 1395. Mais nous y relevons une faute: nichil prodere possit, pour « nichil perdere possit. »

Voici le thème. L'évêque Pierre d'Étroubles donne l'investiture de la tour du Châtelar avec ses dépendances à Guillaume Grossi du Valdigne, et Rodolphe, neveu du feudataire et archevêque élu de Tarentaise, approuve cet acte. La rubrique ne mentionne que Jacques du Châtelar; c'est qu'à l'époque où le Cartulaire a été compilé, Jacques Grossi, neveu de Guillaume, était seigneur de la tour du Châtelar.

#### CXXIV.

Convention entre l'évêque Boniface et Thomas de Crest relativement à des redevances.

Scriptum de placito illorum de Crest.

1221.

Cette charte a été imprimée loc . cit . col 1265 . Il y est question d'un accord stipulé entre l'évêque Boniface et Thomas de Crest de la Salle , au sujet de prestations féodales que celui-ci devait à la mense . Ce n'est pas deberet facere episcopo qu'il faut lire dans le document publié , mais « debet facere episcopo . » Le nom DD . s'interprête par « David . »

#### CXXV.

Sentence arbitrale au sujet de cens que se devaient les chancines de la Cathédrale.

Quedam ordinatio ecclesie Augustensis.

1231.

Les chanoines de la Cathédrale se devaient des cens les uns aux autres; une sentence arbitrale règle les points controversés. Cibrario, qui a emprunté au Cartulaire ce document comme les précédents, l'a publié loc. cit. col. 1316. Mais il s'est mépris, en lisant sed si deberet bladum, au lieu de « scilicet si debet bladum, » — et det finem, au lieu de « det fidem. »



#### CXXVI.

Cause féodale entre l'évêque Boniface et Hugues de Bard terminée par une sentence arbitrale.

Scriptum de fidelitate Bardi.

1995

Un tribunal d'arbitrage condamne Hugues, seigneur de Bard, à prêter personnellement hommage de fidélité à l'évêque. Le texte publié loc. cit. col. 1289 renferme quelques inexactitudes: Hugonus pour « Hugo, » — episcopus securitate plena pour « episcopus recepta securitate plena, » — ullum videbant pour « nullum videbant. » Parmi les témoins, manque « Aymo de Amavilla. »

#### CXXVII.

Biens à Valpelline tenus en fief de l'évêque Boniface par Jean Ava.

Scriptum Casarie de Vallepelina.

1227.

Jean Ava se reconnaît feudataire de l'évêque pour des biens sis dans la vallée de Valpelline. Nous remarquons dans la même charte imprimée loc. cit. col. 1293 des fautes, qu'il est bon de redresser. Ainsi, dans la phrase fines et secunde pecie, le mot et est de trop; — au nom cacia il faut substituer le mot « eacia » (Oyace); — les confins de la quatrième pièce de terre située à Oyace sont, 147

Misc. S. II, T. VIII.

d'après le Cartulaire, les suivants: « de 1ª · et 11ª . via publica, de 111ª . terra Johannis de Grangia, de 1111ª . terra Regum; — le mot *prioria* a été mal lu, c'est le mot « porta » que renferme le texte.

#### CXXVIII.

Biens et droits de la mense épiscopale à Thora et à Frumières.

Scriptum inquisitionis rerum de Furmyeri.

1228.

Ce document rapporte une ascension alpestre de l'évêque Boniface et la reconnaissance de ses droits temporels dans la vallée de Thora et de Frumières. La reproduction de cette charte dans le tom . 1 . Ch . col . 1295 , loc . cit . n'a pas été heureuse, surtout au sujet des noms propres. On y lit: Beyraudus de villadege au lieu de « Reymundus de Villa, Ugo, - mundano au lieu de « mendacio, » - ab esum au lieu de « a Belun , » hameau de Sarre , l'arca (sic pro archangelo) au lieu de « vel circa . causarum au lieu de « caularum , » — commodamine au lieu de « cum moderamine , » — fredierius au lieu de · frediers, · — presumet au lieu de · presumeret, pouizo au lieu de « Poinzo , » — ovellato au lieu de « Ovellan, . - ab esum superius episcopo au lieu de « a Belun superius episcopus, - rollya au lieu de « Rossyn, . — airuzo au lieu de « Arenzo , » — nadelmus au lieu de « Nantelmus . »

#### CXXIX

L'évêque Pierre donne en fief à Martin de Cogne une maison située à Marchévaudan.

# Scriptum de Augusta.

1255 environ (1).

Notum sit omnibus presentem paginam inspecturis quod dominus Petrus Augustensis episcopus (2) donat et concedit in perpetuum ad rectum feudum Martino qui cognominatur Vachi de Cognia, et Marie uxori eius, et heredibus ab illis duobus progenitis et cui acciderit, quamdam domum cum fundamento et cum orto qui adheret illi domui que iacet in civitate Auguste, versus forum Voudanum, iuxta viam que dirigitur versus portam Beatricem (3). Hoc donat eis pro duobus solidis de servicio annuatim in festo sancti Stephani, et pro quatuor solidis de placito quando acciderit. Fines illius domus et orti sunt de prima parte res quondam Bovonis merciferi, de secunda via publica, de III. et III . res Johannis de Grangiis civis Augustensis . Hoc donat eis dominus episcopus pro dicto servicio et placito, excepto placito ministri, et pro bonis usibus et consuetudinibus terre Ad hec interfuerunt testes Aymo de Curiis et Aymo de Palatio canonici Augustenses. In cuius rei testimonium dominus episcopus presens scriptum sigilli sui dignum dixit robore confirmandum.

<sup>(1)</sup> Cette date approximative nous est acquise par les noms des témoins qui assistèrent au présent acte d'inféodation, et qui vivaient tous les deux à cette époque.

<sup>(2)</sup> Dans cette charte, comme dans les chartes précédentes où est cité le nom de l'évêque Pierre, il est toujours question de Pierre d'Étroubles, qui siégea de 1246 à †259.

<sup>(3)</sup> C'est aujourd'hui la rue Challant.

#### CXXX.

Le pape Alexandre III prend sous sa protection l'église d'Aoste, et confirme les droits et les possessions de l'évêque Aymon.

Privilegium seu Confirmatio domini Pape.

1176.

Cette bulle remarquable, qui place sous la protection spéciale du Saint-Siège les églises dépendantes immédiatement de l'autorité épiscopale, a été transcrite sur le Cartulaire par le prieur A. Gal et publiée dans le tom. II. Ch. col. 1048, Hist. patr. Mon. Il a aussi enrichi le texte de notes très-intéressantes. Une faute d'impression s'est glissée dans ce travail. Au lieu de ecclesiam de uxe, il faut lire « ecclesiam de Voce. »

#### CXXXI.

Statuts accordés par l'évêque Pierre aux habitants d'Issogne.

Statutum de Yssyognia (1).

1255 environ.

Quod maiorum auctoritas tenendum censuit observari debet a posteris illibatum . Hinc est quod nos P .  $^{(2)}$ , divina

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> La paroisse d'Issogne relevait de la seigneurie temporelle de l'évêque d'Aoste.

<sup>(2)</sup> Le nom de l'évêque Pierre d'Étroubles, qui donna ces statuts, sert à fixer l'époque où ils furent publiés. En 1253, le comte de Savoie, Thomas II, avait amplifié les statuts accordés dans le siècle précédent à la Cité d'Aoste. Il est naturel de penser que l'évêque Pierre se soit inspiré de l'exemple de son souverain, en dressant, peu de temps après, pour ses sujets d'Issogne des règlements de police et une sorte de code pénal. Ces statuts sont dignes de toute attention. Malheureusement, nous n'en possédons pas l'original.

paciencia humilis episcopus Augustensis, communi utilitati hominum et feudatariorum nostrorum de Yssyognia et aliorum ibidem manencium invigilare cupientes, et eosdem in statu pacifico et tranquillo vivere specialiter affectantes, habito prudentum virorum consilio, ipsis hominibus et feudatariis nostris pro maiori parte presentibus et in hoc consencientibus quedam statuta in Yssyognia posuimus inferius adnotata. — In primis statuimus ut quicumque homicidium perpetraverit in Lx. solidis condempnetur et ipse et omnia bona sua sint in misêricordia episcopi.

Item de manifesta prodicione in Lx. solidis, et persona et res in misericordia episcopi.

Item de manifesto adulterio in Lx . solidis .

Item si quis commandiciam fecerit alicui, episcopo inconsulto, in Lx. solidis condempnetur.

Qui de feudo nostro aliquem de alieno dominio infeudaret, feudum amittat et in Lx. solidis condempnetur.

Latro de nocte debet xx. solidos et latro de die x. solidos.

Qui de quocumque gladio vel lapide percuxerit aliquem vel alique modo sanguinem ei excusserit, persolvat probanno Lx. solidos.

Si quis contra bannum nostrum edictum ire presumpxerit , reus erit v . solidorum .

Qui de nucibus vel racemis aut castaneis  $^{(1)}$  vel aliis quibuscumque fructibus vel lignis contra voluntatem illius cuius sunt quicquam acceperit, x. solidos solvat et iniuriam passo emendet.

Item quicumque inciderit in nemore de Bocuel (2) vel

<sup>(2)</sup> La forêt de Bocuel a été, dans les derniers siècles, transformée en vignoble.



<sup>(1)</sup> Les noix, les raisins, les châtaignes sont encore de nos jours les principales productions de cette commune.

ignem apposuerit vel ad capras arborem inclinaverit (1), reus sit v. solidorum et v1. denariorum.

Item qui clamam fecerit de re ad dominum episcopum pertinentem alieno domino, Lx. solidorum reus sit.

Item quicumque ad defensionem alicuius rei vel ad prehendendam rem vel invadendam vel ad aliquem insidiandum aut vulnerandum aut alias offendendum socium vel socios armatos infra iuridictionem domini episcopi aduxerit vel venire fecerit aut consenserit, pena Lx. solidorum reus sit.

Item quicumque aquam venientem a hora vesperarum usque ad crastinum ad horam primam venire turbaverit aut aquam venientem diverterit (2), III. solidorum et vI. denariorum reus sit.

Item quicumque in ripagio Durie a loco qui dicitur Greperi usque ad Montillon (3) aliquam arborem aut dumum vel rubum vel ylam inciderit, v. solidorum et vi. denariorum reus sit.

#### CXXXII.

L'évêque Pierre donne en fief à l'hôpital des Colonnes la moitié de la terre de Reverier.

1235 environ (4).

Notum sit omnibus quod nos Bonefacius. permissione di-

<sup>(1)</sup> On sait que les chèvres, en dévorant les bouts tendres des branches des arbres, arrêtent leur croissance; aussi sont-elles considérées comme les pires ennemis des forêts.

<sup>(2)</sup> Il est question ici des eaux d'irrigation qui apportent la fertilité dans les terres si légères de la commune d'Issogne comme en général des autres communes de la Vallée.

<sup>(3)</sup> Montillon est la montagne qui sépare la commune d'Issogne de celle d'Arnad.

<sup>(4)</sup> Comme cette charte est postérieure, dans l'ordre chronologique, à celle qui figure sous le n° 68 de ce Recueil, et qui se rapporte à l'an 1234, elle doit être placée en 1235 environ.

vina Augustensis episcopus. concessimus et contulimus, de consensu domini Herluini Tarentasiensis archiepiscopi, ad rectum feudum hospitali de Columpnes et rectoribus eius pro mior. denariis de placito quando aciderit, et pro una libra cere in vigilia Nativitatis Domini anuatim redenda. medietatem illius terre quam domus episcopalis habet in loco qui dicitur Rivayrier (1), quam nos emimus a domino Bernardo de Pertuis milite. Pro altera vero medietate terre quam domus nostra episcopalis habet in dicto loco scilicet de Rivayrier, debet facere annuatim unum sestarium siliginis Martino nepoti Deus fecit, quamdiu ipse Martinus non teneret in manu sua ipsam medietatem dicte terre . Post decessum dicti Martini, debet facere annuatim ipsum hospitale domui nostre episcopali alteram libram cere de servitio in Nativitate Domini pro hac medietate terre, et muor. denarios de placito quando acciderit. Preterea si dictus Martinus aliquo tempore teneret et coleret ipsam medietatem terre huius, nichilominus prefatum hospitale haberet totam illam domum quam Emenburga rectrix ipsius hospitalis ibi fecit fieri. Testes magister P. (2) de Delbia canonicus Augustensis, Aymo sacerdos cellerarius, frater Wllelmus et frater Valfredus mistralis domus episcopalis.

#### CXXXIII.

Reconnaissance d'Anselme vers l'évêque d'Aoste pour des biens situés à Veraye et en d'autres lieux.

sans date.

Memorandum quod Anselmus pater Amedi de Ar-

<sup>(1)</sup> Rivayrier, région de Charvensod.

<sup>(2)</sup> Pierre.

et Jacobo fratri suo quod ipse tenebat a domino episcopo Augustensi alpem de Curtor et prata et pascua dicte alpis, et dimidiam villam de Ollian (3) sicut continet fossatum Dollian versus Varayam superius et inferius; pro quibus debentur quatuor fidelitates Amedeo et debebantur patri suo. qui vendidit tres fidelitates dominis de Castillione (4) scilicet fidelitatem Aymonis de Somonz (5) et aliam illorum de Cerelian (6) et fidelitatem ipsius domini Affredi vel alberegi sui et tenet aliam quam vult vendere. Et dictus Amedeus, tam pro isto feudo quam pro alio quod tenet, debet fidelitatem domino episcopo melius quam alteri.

#### CXXXIV.

L'évêque Boniface accense une dîme à Falco du Clos.

Notum sit omnibus quod B. (7) Dei gratia episcopus Augustensis, de consensu et voluntate capituli Augustensis, donat et concedit Falconi de Clauso (8) decimam quam Aymo Pascherius quondam tenebat ab ipso episcopo, ubicumque sit, in monte et in plano, pro tribus modiis puri vini de censu annuatim de vino illius decime vel de eo simili, et pro duobus modiis sigali de censu annuatim reddendis tempore messium

(2) Eyaz, Ayas.

<sup>(1)</sup> Arnaudo, Arnad?

<sup>(3)</sup> Ollian, village de Veraye.

<sup>(4)</sup> Les seigneurs de Chatillon étaient les seigneurs mêmes de Challant.

<sup>(5)</sup> Somonz, hameau de la paroisse de Saint-Denis.

<sup>(6)</sup> Cerelian, autre hameau de Saint-Denis.

<sup>(7)</sup> Boniface.

<sup>(8)</sup> Classo, localité de l'ancienne paroisse de Saint-Martin de Corléan?

infra civitatem Augustam. Tamen dictus dominus episcopus debet recipere dictos tres modios vini in parochia sancti Martini de Corliano. Preterea dictus Falco tenetur fide data demostrare et significare per scripta dicta [deberi] domino episcopo vel eius nuncio. Illam vero decimam dedit et contulit dominus episcopus predicto Falconi [in] vita ipsius Falconis. Et ad maioris (sic) [rei] firmitatem dominus episcopus et capitulum Augustense presens scriptum sigillorum suorum fecerunt munimine roborari. Datum Auguste [anno] mo, cco, xliii, feria vi, post dominicam qua [canta]tur Circumdederunt me (1). Hoc quidem [dedit] predictus episcopus dicto Falconi, salvo iure a[lterius] (2).

<sup>(1)</sup> Ce qui correspond au 13 février 1243.

<sup>(2)</sup> Les mots ou les syllabes entre parenthèses sont effacés dans le Cartulaire. Le sens naturel de la phrase les a remis en place.

# Échange de biens entre le comte Humbert et le monastère de Saint-Bénigne (1).

1032 (2).

In Xpi nomine. Quoniam bonum pacis et studium karitatis utriusque id conplacuit adque convenit de conmutandis terris inter homines alicos his nominibus, videlicet inter domnum Uberti comiti (3) et Bavo, qui est avocatus de vice comiti (4), necnon hab alia parte ad monasterium sancte Benigne (5), ut inter se terras aliquas conmutari deberint,

<sup>(1)</sup> Cette charte précieuse contient un acte d'échange de biens entre le comte Humbert aux blanches mains et le monastère de Saint-Bénigne, passé à Aoste la 41° année du règne de Rodolphe III, roi de la Bourgogne Transjurane. Nous tenons ce document du prieur A. Gal. Nous croyons que c'est l'original délivré par le chancelier même au supérieur du monastère de Saint-Bénigne: car A. Gal avait pu se procurer plusieurs chartes concernant cet ancien monastère. L. Cibrario, qui a publié cette pièce dans le tom. I. col. 498. Ch. Hist. patr. Monum., dit l'avoir extraite des archives de la collégiale de Saint-Ours.

<sup>(2)</sup> Cette date se justifie par le fait de la mort de Rodolphe arrivée en 1032, au témoignage des écrivains contemporains. Évidemment cet acte se rapporte à la dernière année de sa vie. D'après cette charte, Rodolphe aurait eu un règne de quarante ans et quelques mois: ce qui fixe le commencement de son règne à l'an 992. Une charte publiée dans la Gallia Christiana (tom. XII, col. 427) et dans le Trésor de l'Abbaye de Saint-Maurice par M. Aubert (pag. 213) nous montre Rodolphe roi de Bourgogne, le 31 mars 993, première année de son règne.

<sup>(3)</sup> Uberti comiti, Humbert aux blanches mains.

<sup>(4)</sup> De vice comiti. La charge de vicomte ou de représentant du comte dans la Vallée était donc déjà instituée à cette époque. Il ne conste pas que cette charge ait été exercée par d'autres personnages que par les seigneurs de Challant. A la fin du XI<sup>o</sup> siècle, nous voyons figurer le vicomte Boson de Challant (Hist. patr. Mon. Ch. tom. I, col. 730).

<sup>(5)</sup> Sancte Benigne, au lieu de « Sancti Benigni ». Il faut fermer les yeux sur les fautes grammaticales qui fourmillent dans ce document. C'est, du reste, le titre le plus ancien que nous ayons sur le monastère de Saint-

quod ita et fecerunt. Inprimis donat domnus Ubertus comes de terra de suo comitatu (1) et de beneficio Costabile (2) per manum Bavoni, qui est advocatus de vice comitatu, a parte monasterium sancte Benigne campum unum, qui iacet infra civitate ad locum ubi dicitur Inprovia (3); habet finis de una parte terra sancti Johanni (4), et de tres partes via; habet per iusta mensuram mensuratam sogas (5) vii, et amplius; unaqueque soga habet pedes c. Similiter donat Bovo qui est avocatus sancte Benigne (6) a parte illam terram, qui est de comitatu vel a beneficio Costabile campum unum

Bénigne. Cette maison religieuse fut fondée à Aoste, dans le commencement du XI<sup>o</sup> siècle, et dépendait du monastère de Fructuaire. Dès le siècle suivant, les bénédictins furent remplacés par les chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard, comme le témoigne une charte de 1177 (Hist. patr. Mon. Ch. tom. II, col. 1056). Le monastère de Saint-Bénigne fut ensuite converti en bénéfice et donné à titre de commende à différents personnages. Enfin, une bulle du pape Clément VIII, en date du 1º février 1596, l'érigea en collège d'études. C'est encore sa destination actuelle.

- (1) De suo Comitatu. Ces expressions prouvent évidemment qu'à cette époque la Vallée d'Aoste faisait partie intégrante du Comté du prince Humbert, et que celui-ci en était comme le souverain reconnu.
- (2) Costabile. Cette expression paraît désigner par contraction la dignité de connétable, Conestabilis, Comes stabuli. Le comte, préposé à la garde des chevaux du roi, dont parle l'historien S. Grégoire de Tours, devint, dans la suite des temps, le chef des armées chez les Francs et autres peuples (Du Cange, Gloss.). Le comte de Savoie, Humbert aux blanches mains, a été investi de ce commandement supérieur. Il avait dans la Vallée d'Aoste non seulement la charge de gouverneur plus ou moins indépendant, mais aussi la propriété foncière d'un grand nombre de terres. De là, l'échange de biens qu'il fit, comme particulier, avec le monastère de Saint-Bénigne.
- (3) Inprovia; c'est une localité aujourd'hui inconnue comme celle de Inescinacio mentionnée quelques lignes plus loin.
- (4) Sancti Joanni, église paroissiale de Saint-Jean alors distincte de la Cathédrale.
- (5) Sogas, cordeau dont se servaient les habitants des Alpes pour mesurer leurs terres (Du Cange, Gloss.).
- (6) L'avocat de Saint-Bénigne s'appelle Bovo, tandis que le nom de l'avocat du vicomté est Bavo. Ces deux noms ne doivent pas se confondre. 157

in conmutacione, qui iacet in loco ubi dicitur Inescinacio; habet finis de una parte Costabilis, de alia parte Albini, de tercia parte sub figio, et de quarta parte Johanni; habet per iustam mensuram mensuratam sogas xi; unaqueque soga habet pedes c. Ea tenore faciunt hac conmutacione rectores sancte Benigne ut habeant potestatem tenendi adque possidendi usque ineternum. Quod si post hunc diem si ullus homo est ulloque tempore qui conmutacione ista infringere aut inquietare vel removere voluerit, conponat penam argentum libras xx, et conmutacio ista omni [tempore] (1) firma et stabilis permaneat cum stipulacione pro omni firmitate subnixa.

Hactum in Augusta civitate loco publico. Signum Bavo [qui est avocatus de vice] comitatu, qui conmutacio istam fecit per iussione domni Uberti comiti et manu sua firmavit Costantinus. [Isti sunt] estimatores Manno et Costantinus et laudatores.

Ego Eyricus presbiter a vice Bavoni cancellarii in die veneris scripsi, regnante Rodulfo Rege annos xLI, indicione xII (2) feliciter.

<sup>(1)</sup> Les mots entre parenthèses sont totalement effacés dans l'original; nous y avons suppléé d'après le contexte.

<sup>(2)</sup> L'indiction XII est fautive; c'est l'indiction XV qu'aurait dû marquer le vice-chancelier.

Torina Fototip F Doyen.

# L'ONOREVOLE

# QUINTINO SELLA

# NOTÍZIA

DI

DOMENICO CARUTTI

Non ha molto, in non so quale operetta, precorrendo col desiderio l'evento, e già conducendomi col pensiero al giorno, nel quale la R. Accademia dei Lincei sarà per celebrare la sua traslazione nella sede assegnatale per legge, io diceva che gli Accademici avrebbero allora significato a Quintino Sella quanta riconoscenza gli fosse dovuta dal rinnovato sodalizio. Volti pochi mesi, l'Italia tutta lamentò una tomba apertasi anzi tempo, e la R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le antiche provincie e la Lombardia volle che con qualche parola fosse significato pubblicamente il comune cordoglio dei colleghi. In questi ristretti e modesti confini fu assunto il mesto e onorevole ufficio da chi doveva compirlo, come quegli che poco valente a dir bene di una sola materia, sarebbe del tutto inabile a discorrere di molte. E in molte ed alte il Sella esercitò la vita e l'ingegno, talchè ad encomiarlo vorrebbesi, come Giuseppe Biamonti dimandava per Tommaso Valperga di Caluso, l'accordo di vari intelletti, i quali pigliassero chi una parte e chi l'altra, a ragionar de' suoi pregi; e a imitazione degli oratori antichi e ancora degli avvocati odierni, che insieme trattavano e trattano la medesima causa, l'uno giudicasse il ministro 3

delle Finanze, e chi chiamasse a pacata disamina gli scritti del matematico e del geologo, e chi discorresse del cultore delle scienze sociali poste in atto. Non potendo io toccare di queste parti, se non per ricordo, e dovendo registrare, non adornare il corso degli onori suoi, non istudierò di rappresentare, ma starò contento ad affermare piuttosto le virtà dell'animo, che furono nobile corona dell'insigne operare di Quintino Sella.

Nato a Mosso nel Biellese il 7 di luglio 1827 da Maurizio e da Rosa, anco essa dei Sella, donna forte, e grande esempio della madre di famiglia, fu l'ottavo dei venti loro figliuoli, e il quinto dei maschi, donde il nome suo di Quintino. Sposò nel 1853 Clotilde Rey, degna della suocera, e visse con lei unanime, amandola e rispettandola; morì in Biella il 14 marzo di quest'anno 1884 in età di cinquantasette anni non ancor tocchi, ricevendo i conforti della religione in cui era nato, e la sua spoglia mortale fu composta nel cimitero del santuario di Oropa, mille ducento metri sopra il mare.

I Sella sono casata antica nell'esercizio onesto e paziente delle industrie, e le loro officine in Mosso, che in pria usarono alla macinazione dei grani, indi divennero cartiera, poscia filatoio di seta, più tardi fabbrica di ferro e finalmente di lana, erano visitate nel 1561 da Emanuele Filiberto, come ai tempi nostri furono visitate dal re Umberto e da altri principi nostri. Quintino Sella, è pochi anni, amò perpetuare queste ricordanze con una lapide, e volle che io ne congegnassi le parole sovr'essa incise:

HEIC · VBI OLIM · FRVMENTIS · MOLENDIS

MOX · CHARTAE · TEXENDAE

SERICIS ' NENDIS DVCENDIS ' FERRO ' TVNDENDO NVNC ' OPERIBVS ' LANARIIS ' FACIRNDIS

INGENII · ACIES · AQVAB · VIM · MODERATA · OFFICINAS · INSTITVIT

REGALES · SABAVDICAE · DOMVS · PRINCIPES

EMMANVEL . BHILIBERTAS . DAX . WTOBEOGAM . WW . WDTXI

AMADEVS . DVX . AVGVSTAE . PRAETORIAE . AN . MDCCCLXXX

VMBERTVS . REX . ITALIAE . AN . MDCCCLXXX

VNA . CVM . AMADEO . FRATRE

CLOTILDA · SORORE · HIERONYMO · NAPOLEONE · LEVIRO
VICTORIO · LVDOVICO · SORORIS · FILIIS

NAVOS · IN · PVBLICA · COMMODA · CONATVS

PRAESENTIA · COMI · ALLOQVIO · PROBARVNT.

#### QVINTINVS . SELLA

CVM · FILIIS · SVIS · ALEXANDRO · CONRADINO · ALPHONSO

ET · FRATRIS · CAROLO · VICTORIO · GAVDENTIO · HERMINIO

MEMORIAM · PRINCIPVM · STVDII

IN · PATRIOS · UTILIVM · ARTIVM · PROFECTVS

EXTARE · VOLVERVNT.

Il giovine Sella attese alle discipline classiche in Biella, di la venne nell'Università di Torino, udi Giovanni Plana e Carlo Ignazio Giulio, e, conseguita la laurea d'ingegnere nel 1847, si condusse a perfezionare gli studi in Parigi alla scuola delle Miniere con sussidio del governo di Carlo Alberto; indi, studioso pellegrino, vide il Belgio, la Germania e l'Inghilterra. Ritornato in patria, fu nel 1852 nominato professore straordinario di geometria applicata alle arti nell'Istituto Tecnico di Torino, nel 1853 professore sostituto di matematica nella R. Università, nel 1855 professore effettivo di geometria applicata; creato nel 1859 direttore 5

Misc. S. II, T. VIII.

del museo mineralogico dell'Istituto tecnico, entrò nel Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, e nel 1860 in quello delle Miniere. Pria del quale anno il suo nome erasi fatto noto ai dotti per uno scritto Sulla Mineralogia Sarda (1855), quattro memorie, come oggi si chiamano, sulla Cristallografia, inserite nel Nuovo Cimento (1856), e una dissertazione Sulle forme cristalline di alcuni sali di platino e del boro adamantino (1856). Pei quali scritti egli che non avea varcato i trent'anni, fu eletto socio effettivo della R. Accademia delle scienze di Torino, onore che ponevasi allora tra i primi (7 dicembre 1856); e per essi e per altri lavori successivi e le pubbliche lezioni, fu giudicato meritevole di sedere nella Commissione giudicatrice del sistema Sommeiller per la perforazione del Cenisio.

Siffatta operosità scientifica fu interrotta, per non dir troncata a mezzo, verso l'età sua di trentasei anni. Nel 1860 fu eletto deputato del collegio di Cossato, che gli rimase fedele insino al fine della vita. Acceso di libertà fino dagli anni giovanili, nel nome di patria abbracciava coi migliori la penisola intera. La prima sua apparita nell'arringo politico, credo sia stata questa. Nel 1848, trovandosi in Milano, fu a un Circolo, dove, mentre combattevasi sull'Adige per l'Indipendenza, predicavano contro ai re, contro a Carlo Alberto e contro all'unione della Lombardia col Piemonte. Non si contenne, chiese di parlare; ai primi detti, riprovatori di quel linguaggio e di quelle improntitudini, gli strepiti e i fischi gli mozzarono il discorso. In processo di tempo gridi e strapazzi tentarono e non poterono fargli tacere il vero. Nella camera dei Deputati parlò per la prima volta nella VII. Legislatura nell'anno 1860, e si manifestò oratore. Nel 1861 fu per pochi mesi segretario generale della Pubblica Istruzione, essendo ministro Francesco Desanctis; se non che il Sella era di quegli uomini, cui convengonsi solamente i primi luoghi, e li occupano a un tratto per comune consenso. Nell'amministrazione Rattazzi governò il ministero delle Finanze dal 3 marzo all'8 dicembre 1862, e di nuovo nel ministero Lamarmora dal 28 settembre al 31 dicembre 1864.

Durante la guerra del 1866 andò in Udine col grado di Regio Commissario, e di quanto fece in quei giorni rende testimonianza la lapide commemorativa postagli in quella città, non è molto, la quale dice colle parole del senatore Marco Tabarrini:

#### SAPPIANO I POSTERI

COME SUL FINIRE DELLA GUERRA DEL MDCCCLXVI

NON PER ANCO CONCHIUSA LA TREGUA

ALLA CITTÀ GIÀ LIBERATA DAGLI AUSTRIACI

SI MINACCIAVA NUOVA INVASIONE NEMICA

MA QUINTINO SELLA

NELLA MEMORABILE NOTTE DEL IX D'AGOSTO VENUTO A CONSIGLIO NELLA SALA DI QUEST'ALBERGO COI CAPI DELL'ESERCITO NAZIONALE

TANTO SI ADOPERÒ

CHE VALSE A SCONGIURARE

I DANNI E L'ONTA DEL TEMUTO RITORNO
L'ASSOCIAZIONE COSTITUZIONALE

NON DIMENTICA DEL BENEFICIO

FECE PORRE Q. M. NEL MDCCCLXXXIV.

Ritornò per la terza volta ministro delle Finanze e le amministro dal 14 dicembre 1869 sino al 10 luglio 1873, durante il qual tempo resse temporaneamente per due mesi e mezzo (18 maggio, 5 agosto 1872) il ministero della Pubblica Istruzione. In Parlamento fu oratore pieno, ordinato,

Misc. S. II, T. VIII,

autorevolissimo, e comechè non sempre ornato di quei pregi di stile, ond'egli avrebbe potuto abbellirsi, gli uditori pendeano dal suo labbro, tanto riusciva efficace l'abbondanza dei concetti intorno alla materia di che disputava, tanto poteano la maestrevole disposizione degli argomenti, il convincimento che li spirava, la grazia e quasi direi la pensata bonomia dei motti festevoli e vivi, di che li rivestiva. Taluna volta toccò le cime della grande eloquenza, come quando parlò sì coraggiosamente contro l'affrettata abolizione del macinato (8 luglio 1878). Le sue relazioni parlamentari si consultano tuttora con frutto, e quella Sulla condizione mineraria dell'isola di Sardegna, rimarrà documento alla scienza prezioso (1868). Fu il Ministro del pareggio, ossia colui che volle e animosamente e perseverantemente conseguì che le spese e le entrate del bilancio battessero. L'Italia riconoscente onora oggi l'opera sua, che a lui vivente procacciò soventi volte animavversione e mala voce. Salvò l'erario, che è principio della stabilità dei regni.

Usò la lente dell'avaro (lo disse egli stesso) nel risecare le spese che non erano strettamente necessarie, austero spenditore del pubblico danaro anche nelle minime particelle del bilancio, egli che grandi e magnifiche opere vagheggiava nella mente, e alcuna ne pose poi in atto; ma in quei giorni affannosi importava risparmiar l'obolo stesso, perchè il fallimento dello Stato era alle porte. Nimicava, anzi, ed è meglio, non conosceva il fasto ministeriale, egli piuttosto ricco che agiato, e che però, lasciando il seggio, potea non ritornar pedestre tra la folla, dopo di avere per alquanti mesi disdegnato di toccar colle piante l'umile selciato. Io l'ho sempre meco medesimo considerato come l'esempio più imitabile e sincero del ministro democratico, nome che egli non usurpò tuttavolta, e che, sebbene sia abusato e svisato

nelle parole e nelle opere, ha pure in sè molto di nobiltà, chi non lo deformi colle affettature, e lo illustri con interiore modestia di cittadino.

Nel 1881 il re Umberto con atto virile gli confidò il mandato di formare un nuovo Ministero, che non gli succedette di comporre. Non credo ch'ei mancasse a sè stesso in quel giorno, ma che non avesse con operosa sagacia previdente preparate le vie; il quale fatto ed altri che il precedettero, diedero a dubitare che quest'uomo che noverò tanti e schietti amici personali, non conoscesse o disamasse l'arte, pur troppo necessaria all'uomo di Stato nei Governi parlamentari, di conquistare stabilmente amici politici e tenerli a sè congiunti. In lui forse la ragione consigliava i compromessi, ma la sua natura e la coscienza, a un tratto ribellandosi, gli disdicevano. Eppure, con intenzioni non punto benigne, gli davano voce di maestro in destrezza e furberia biellese!

Per simile, schierandosi nelle file dell'Opposizione, additato primo dall'opinione pubblica, e chiamato duce dai colleghi, o non seppe o non volle essere primo nell'operare lunganime, indefesso e travaglioso; obbediva alle proprie idee, impazientiva nel girar gli ostacoli, e piacevagli ritrarsi nelle sue tende. Talchè pende il dubbio, se lo scioglimento dell'antico partito di Destra sia a lui imputabile, o all'indole del partito stesso, così come gli eventi aveanlo formato. Per fermò se la Destra era la parte del Sella, dovea tenerla stretta a difesa dei confini, e pronta, quando che fosse, alla battaglia; e se più non consentiva con essa, meglio era abbandonarla risolutamente. A me pare che egli, capo della Sinistra costituzionale, avrebbe comandato il rispetto agli avversari e la fiducia parlamentare in tutti, e procurato alla macchina del Governo, ponderibus librata suis,

quell'assetto che da assai tempo vedesi perturbato. Ma io mi sono fuorviato per sentieri non miei, e ne ritraggo il piede, ammettendo e confessando di buon grado, senza cancellar le cose scritte, che probabilmente non vedo o travedo.

Introdusse come Ministro e promosse in qualità di Deputato buone leggi. La concessione del canale Cavour riuscì prospera all'industria agraria, e in segno di gratitudine fu dato al braccio di esso canale che da Novara porta nella Lomellina le acque del Po e della Dora, il nome di Quintino Sella. Le casse di risparmio postali, oggi numeranti quasi un milione di libretti, e più di cento milioni di capitale, sono provvida istituzione di cui il popolo dovrebbe sapergli alto grado. La società presente agita nel suo seno terribili problemi, e le moltitudini, avvelenate da sofismi aspersi di benevolenza, indi condotte a feroci propositi, leggermente pregiano quei rimedi che sono la religione, la sanità morale, il lavoro, il mutuo soccorso e il risparmio. Agli ultimi diede opera il Sella, e non so se portasse buon concetto delle medicine gagliarde che vennero in grido, e che estenuano la vita o la troncano.

Nel vivere e nella trattazione dei negozi non disdegnava calare ai particolari minuti, e tal fiata forse vi s'indugiava di soverchio; di guisa che un amico suo un dì, pungendolo amorevolmente di non so quali piccole sue cure in Biella, gli scrisse che pareagli vedere in lui un cannone da cento adoperato ad atterrare il muricciuolo d'un giardino. Cui il Sella rispose: « Vivo in un mondo microscopico, ed è naturale che i cannoni da cento poco ci abbiano a fare. Bada però che di cosiffatti cannoni non ve ne ha qui. Quanto a me ho sempre trovato anche nel mondo microscopico un argomento non meno interessante ed istruttivo del mondo ma-

10

croscopico. Nè credo che al progresso della umanità abbia meno contribuito lo studio dell'infinitamente piccolo, che lo studio dell'infinitamente grande (1).

Voleva una generazione d'uomini sana di corpo e sana di mente, e però la gioventù gagliarda di membra, esercitata in severi studi, che più giovino all'essere che al parere. Dall'un de' lati instituì il Club Alpino Italiano, dopo salita nel 1863 la vergine cima del Monviso, stimando quanto torni salutare al corpo e all'intelletto la fatica di superare con ardimentosi pericoli le vette dei monti intatte, beverne l'aria pura e ristoratrice, e da quelle altitudini ammirar la natura e sollevare i pensieri all'infinito. Da un altro lato vedemmo l'amore fecondo, onde con ogni maniera di aiuti favoreggiò l'incremento del sapere, e primamente col rispettarlo in chi per esso va lodato; qualità nei reggitori democratici antichi e moderni non frequentemente commendata.

A lui debbono il nascimento o notabili progressi alcune scuole e scientifiche istituzioni: ricorderò la scuola professionale di Biella, la scuola d'applicazione degli Ingegneri in Torino, l'Istituto geologico e la R. Accademia dei Lincei. Quanto egli operò per questa ultima, di cui fu il secondo fondatore, niuno è che ignori, e lo disse in brevi e veraci parole il senatore Brioschi, che gli fu dato successore nel governo dello scientifico sodalizio. « Eletto nostro presidente il dì 1º marzo 1874, le sue prime cure furono rivolte ad ottenere un miglioramento nella scarsa dotazione dell'Accademia, e ad aggiungere alla Classe già esistente di scienze fisiche e matematiche, una nuova Classe di scienze morali, storiche e filologiche. La dotazione accademica limitavasi nell'anno 1873 a lire 6450; ebbene nell'anno 1874 essa



<sup>(1)</sup> Gaspare Finali, Discorso in onore di Quintino Sella. Camerino, 1884.

saliva già a lire 17,450, nel 1875 a lire 39,000; negli anni 1876, 1877 a lire 65,000; nei due susseguenti a lire 85,000, e dall'anno 1880 in poi a lire centomila. Quale fu l'impiego di questo graduale aumento di mezzi? Non un centesimo fu fino ad ora speso nel procacciare all'Accademia alcun lustro esteriore; noi ci troviamo tuttora nella modesta sede dei nostri predecessori, le condizioni amministrative nostre, se in qualche parte subirono modificazioni, non lo furono ancora in rapporto ai bisogni dell'aumentato lavoro; eppure l'attività scientifica dell'Accademia assorbiva d'anno in anno le nuove somme di cui poteva disporre. »

E così, lui vivente, l'Accademia pubblicò sedici volumi di Memorie della Classe di scienze fisiche, sedici di quella delle scienze morali, otto dei Trasunti, non tenendo in conto un volumetto della Storia dei Lincei, e il cominciato, sebbene non ancora venuto fuori, supplemento al Corpus Inscriptionum della R. Accademia di Berlino. La Biblioteca linceana nel corso di nove anni triplicò il numero de' suoi volumi, ed in essa trovano luogo gli Atti di quasi tutti i corpi scientifici del mondo civile, sicchè, per questo rispetto, sarà collezione unica in tutta Italia, con inestimabile vantaggio degli studiosi, cui è dato modo di consultare siffatte pubblicazioni, le quali con somma difficoltà si ponno avere alla mano, e alcune non sogliono rinvenirsi. L'ultimo suo intento era quello di procacciare ai Lincei una degna e propria sede: dopo di che (solea dire), intuonerò il Nunc dimittis. E lo consegui mercè l'acquisto del palazzo Corsini, fatto dal Governo, e grazie alla munificenza del principe Tommaso Corsini che donò la Libreria Corsiniana e la insigne collezione di stampe. Sarà fra pochi mesi colà trasferita l'Accademia, ma era scritto che a lui mancasse il conforto di vedere l'opera sua compiuta.

Amò le ricerche storiche, ebbe culto alle memorie dei padri, e ne diede prove che vorrebbero essere emulate da chi può, ed io credo che poco o molto possono tutti, se il vogliono. Per prima cosa piacemi ricordare l'ordinamento dell'Archivio del Municipio di Biella da lui con propria fatica condotto: una di quelle appartenenze del mondo microscopico che il Sella non dispregiava. Vero è che non solamente sceverò carte e pergamene scotendone la polvere, fugandone i tarli e compilandone gl'inventari, ma lo ampliò acquistando documenti, e di quelli che non erano sul mercato, procurò copie riempiendo in tal modo le lacune della storia municipale e risaldando gli anelli della catena del tempo. Imprese la illustrazione degli Statuti biellesi, lavoro che rimase interrotto e incompiuto, e nella nostra Miscellanea di Storia Italiana (vol. X, 1870) pubblicò la Pandetta delle gabelle e dei diritti della Curia di Messina, cavata da un codice della Biblioteca universitaria di Cagliari, da lui medesimo letto e copiato. La durevole sua benemerenza verso la soda erudizione fu la pubblicazione del Codex Astensis detto di Malabayla. Andato nel 1876 a Vienna con mandato del Governo, fece ricerca di questo prezioso codice migrato dall'Italia, non che dalla città cui apparteneva; il che venuto a notizia dell'imperatore Francesco Giuseppe, con regia cor-. tesia gli significò che la sede del Codice dovea essere in Asti e non a Vienna, e gliene fece dono. Nella tornata del 19 marzo dello stesso anno lo presento ai Lincei, che ne decretarono la pubblicazione, dal Governo del Re convenientemente sussidiata. L'edizione consta di due volumi di testo, uno di indici, e uno illastrativo. Questo che è il primo dei quattro, non potè essere dal Sella condotto a compimento. La stampa del testo è corretta più che non sogliasi in Italia, i documenti sono corroborati di sobrie note per lo più bi-13

bliografiche; gli indici esatti, minuti, utilissimi. Parte del primo volume è stampata e tirata, parte fu lasciata scritta dall'autore; di alcune porzioni rimane solamente il sommario. La R. Accademia dei Lincei statuì che se ne compisse la stampa e la compilazione, commettendone il carico all'egregio Pietro Vayra, archivista nell'Archivio di Stato di Torino e collaboratore assiduo nella fatica del Sella, anzi colui che gli avea raccomandato di ricercare a Vienna il prezioso manoscritto. Il Codice Astense fu poc'anzi (11 settembre 1884) dai figli del Sella consegnato al comune di Asti, coll'intervento di alcuni amici dell'illustre estinto, cui da un'improvvisa indisposizione fu vietato a chi scrive di assistere, secondochè ne aveva ricevuto grazioso invito.

In Quintino Sella l'operosità fu rara, disposandosi in lui le forze fisiche mirabilmente alle intellettuali; per la qual cosa l'enumerare particolarmente le sue azioni sarebbe lungo, ed io mi accorgo di avere già varcati i termini che mi era prefisso cominciando. Le primarie Accademie nazionali e molte straniere lo inscrissero fra i loro soci; ebbe gli Ordini cavallereschi italiani e parecchi fra gli esteri, e fu eletto cavaliere del Merito civile di Savoia il 5 luglio 1869.

Pubblicati i tre volumi del Codice di Asti, la R. Deputazione nostra lo nominò socio effettivo, riconoscendo il segnalato servigio reso alla scienza storica. Ma già da qualche tempo la florida sua salute non era più quella, e la ferrea sua tempra scorgevasi alterata. Il 14 marzo di quest'anno, come ho detto, si spense una vita sì risplendente, cara agli amici, utile alla patria. Vorrei dire delle onoranze che a lui estinto furono tributate, se oggi non si vedessero appo di noi con certa soprabbondanza profuse. La Camera dei Deputati ordinò che i suoi discorsi parlamentari fossero rac-

colti in una edizione particolare; fece il medesimo la R. Accademia dei Lincei, rispetto alle scritture scientifiche.

Il cordoglio per la morte del Sella fu profondo, fu vero, ed avea alta radice.

L'Italia ravvisava in lui un cuore intrepido, un braccio sicuro e un timoniere esperto, laddove mai venisse la burrasca politica. Il Re disse: Ho perduto un amico sincero. Tutti resero testimonianza all'interezza del suo carattere, ripetendo di lui con verità:

Intemeratis fulget honoribus, Nec sumit, aut ponit secures Arbitrio popularis aurae.

Nella consuetudine non breve che ho avuto con lui, conobbi ogni sempre che il primo mobile de' suoi disegni e
delle sue azioni era il pubblico bene, non mai personale
soddisfazione o proprio interesse. Le due generazioni che scesero o scendono nel sepolcro, porsero ai contemporanei e lasciano ai posteri esempi di virtù, in cui l'animo si esalta.
Lodandoli, non ci sarà fatto il rimprovero che leggiamo nel
libro dell'Imitazione: Ricercasi quanto uno ha fatto, ma con
quanta virtù abbia operato, non esaminiamo così sottilmente (1).

Cumiana, settembre 1884.

#### DOMENICO CARUTTI.

<sup>(1)</sup> Quantum quis fecerit, quaeritur; sed ex quanta virtute agat, non tam studiose pensatur. Lib. III, Cap. xxII.

## **APPENDICE**

## E TWEEZ DIEZ

# CRONACHE WELLTHAM SILVER

1 4 1

.

1212 68 68 68

### INDICI SISTEMATICI

DI DUE

## CRONACHE MURATORIANE

COMPILATI DA

GIOVANNI FILIPPI, CARLO MERKEL
LUIGI VALMAGGI, GUSTAVO CANTI, GEROLAMO OCCOFERRI
GIUSEPPE ROBERTI

Alunni della Scnola di Magistero di Storia moderna presso la R. Università di Torino

SOTTO LA DIREZIONE DEL LORO PROFESSORE

CARLO CIPOLLA

E DEL

SEGRETARIO DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
ANTONIO MANNO

PROPRIETÀ LETTERARIA

Stamperia Reale della Ditta G. B. Paravia e C.

#### $\mathbf{AL}$

### TERZO CONGRESSO STORICO ITALIANO

LA

#### R. DEPUTAZIONE DI TORINO

OFFRE

SCIOGLIENDO I VOTI FATTI

MILANO

#### PREFAZIONE

l.

Nel secondo Congresso storico italiano, raccolto a Milano nel settembre 1880, venne lungamente discusso un tema, messo innanzi dalla Società storica lombarda, per la compilazione di un indice sistematico di tutte le fonti della storia italiana. La proposta fu dottamente sostenuta dal ch. comm. prof. G. I. Ascoli, che la aveva ideata. L'illustre filologo trovò parole elevate, per difendere un concetto, certamente grandioso. Chi scrive queste righe fu uno di coloro, che, pure manifestando al grande scienziato, splendido decoro delle nostre lettere, tutta quella profonda venerazione che ognuno gli tributa, tuttavia non credevano che fosse da affrettarsi nel dare esecuzione alla ricordata proposta.

Ciò non ostante, sul principio del volgente anno scolastico, nel mentre stavo per preparare le varie materie di studio agli alunni della Scuola di Magistero della Storia moderna, mi ricordai anche di quel tema; e mi ritornarono del pari alla mente altre parole del comm. Ascoli. Egli aveva additato gli Scriptores Rerum Italicarum, come l'opera fondamentale, dalla quale si avrebbe dovuto cominciare il lavoro. Perejò rivolsi il mio pensiero al Muratori. Il prof. Ascoli,

nel ricordato Congresso, aveva accennato al profitto che per la compilazione di cotali indici potevasi trarre dalle Scuole di Magistero. Divisai quindi, per quanto era in me, di tentare in minima parte la realizzazione della proposta del prof. Ascoli; la quale, limitata pure come dissi alla raccolta muratoriana, rimane una impresa tale che mette spavento.

Avendo manifestato questo mio pensiero al ch. comm. barone Antonio Manno, Segretario della R. Deputazione di Storia Patria, ne ebbi valido incoraggiamento. Egli aveva anzi incarico dalla Deputazione di preparare l'indice di una cronaca, a sua scelta, per presentarlo come saggio al prossimo Congresso storico torinese. Egli mi fece dunque l'onore di associarsi al lavoro. Si divisò di redigere l'indice di due Cronache, delle quali una fosse piemontese, e l'altra si legasse alla regione veneta, alla quale appartiene chi scrive queste linee. Il barone Manno scelse il gruppo delle Cronache astigiane (R. I. S., tomo XI); ed io scelsi la historia di Ferreto de Ferreti vicentino (R. I. S., tomo IX). Non è questa peraltro una vera cronaca vicentina: perocchè riguarda tutta l'Italia, ed anzi più che l'Italia.

Proponendo questo lavoro agli alunni della Scuola di Magistero, non lo imposi loro in nessuna maniera. Desiderava che fosse un lavoro fatto bensì dalla Scuola, ma non nella Scuola di Magistero. Parecchi degli alunni si offersero volonterosamente, anzi dirò meglio con sincero entusiasmo. Non ne accettai che sei solamente, i quali si divisero in due gruppi. Un gruppo attese alle cronache astigiane, e di esso fecero parte i signori: Carlo Merkel (del II anno), Gerolamo Occoperri (del II anno), Giuseppe Roberti (del IV anno). L'altro gruppo, che si applicò allo studio del Ferreto, si compose dei signori: Gustavo Canti (del III anno), Giovanni Filippi (del III anno), Luigi Valuaggi (del III anno).

È mio grato dovere quello di lodare la operosità e la diligenza di tutti; ma specialissime lodi si meritano i signori Filippi e Merkel, i quali, con rara costanza, non abbandonarono un istante il loro posto, e non si stancarono giammai in un lavoro così arido, e, per i giovani specialmente, così noioso.

Il barone A. Manno, con gentilezza squisita, dispose perchè i

giovani predetti avessero ogni agio di lavorare nelle sale della R. Accademia, delle Scienze, e accordò che fossero loro dati tutti quei libri di cui essi avessero avuto bisogno. Da mia parte non posso che ringraziare sommamente l'esimio uomo di un tanto favore, senza di cui il comune lavoro sarebbe riuscito impossibile.

#### II.

Sul metodo tenuto nella compilazione di questi indici, basteranno poche parole. Venne applicato il sistema che il Manno aveva già posto in pratica in altri suoi lavori consimili, col fondere cioè in un solo indice i nomi di persona, di luogo, e di cosa; distinguendo peraltro gli uni dagli altri, mercè la differenza dei caratteri. Per i cognomi e per i nomi di luogo, adoperammo le forme italiane: e ciò facemmo tanto più volentieri che trattavasi di Cronache dei sec. XIV e XV, nelle quali cioè la forma latina è semplicemente la versione dell' italiana. Abbondammo peraltro nei richiami.

Registrammo, in serie, le persone per nome di battesimo; e poi sotto il cognome, ponemmo in fila i nomi delle varie persone di quella famiglia. Sotto il nome di una città, e talvolta anche sotto il cognome d'una famiglia, si troveranno notizie col verbo al singolare, insieme con altre che hanno il verbo al plurale; in quest'ultimo caso intendasi dei cittadini, o dei membri di dette famiglie presi insieme. Così, p. es., sotto il nome di « Padova », intendemmo anche « Padovani ».

Sotto ogni città registrammo, alla fine dell'articolo, i nomi dei vescovi, magistrati, edifici ecc. che ad essa si riferiscono; ponemmo i pari nomi; chi ne voglia sapere alcuna cosa, ricerchi quei nomi, al loro rispettivo luogo nell'indice. Quanto sta fra (), è congettura, ovvero sostituzione dei compilatori.

Gli indici nostri sono alquanto diffusi; certo assai più diffusi di quanto si dovrebbero fare qualora si intendesse di estendere un simile lavoro a tutta la raccolta muratoriana. Noi volemmo dare unicamente un saggio. Ciò non pertanto, siamo lontani dal credere che i nostri indici siano tanto larghi da potersi sostituire ai testi delle Cronache.

Per ottener questo, si avrebbe dovuto fare degli indici di mole molto maggiore delle Cronache stesse. Anzi cercammo di esser brevi per quanto ci sembrava lecito, avendo di mira non tanto di aumentare il numero delle nostre note, quanto di registrare notizie storicamente importanti. Nelle chiacchierate retoriche, e nelle divagazioni erudite, non abbiamo avuto scrupolo di tagliar corto. L'indice delle cose, avrebbe potuto riuscire molto più ampio; ma già temevamo della mole che ci si veniva accumulando sotto mano.

#### III.

Non sarà ritenuta cosa sconveniente, se si aggiungono poche parole sulla condizione critica dei testi che furono oggetto agli studi comuni. Tale argomento si collega con altre discussioni avvenute nei Congressi di Napoli e di Milano. Esso vuole essere posto un po' in chiaro, perchè il lettore sappia che cosa sia ciò che gli offriamo, ed anche perchè, prima di procedere alla compilazione di altri indici, si abbia contezza della reale condizione delle cose, quale ci potè apparire nella breve cerchia, nella quale concordi lavorammo, il barone Manno, gli alunni universitari, ed io.

#### IV.

Comincio dal Ferreto. Fu scelta la historia (1) di questo scrittore, per la sua importanza, ed eziandio per dar un saggio della cronaca non strettamente locale. Se il Ferreto con preferenza indugiò a narrare la storia della sua Vicenza, tuttavia mirò ad uno scopo più largo: volle compilare una storia, non che italiana, quasi direi universale, per quanto gli era possibile. Infatti narrando la venuta di Enrico VII in Italia trovò opportunità per diffondersi a dire della storia germanica. Il dissidio fra Bonifacio VIII e Filippo il Bello, gli aperse la via a

<sup>(1)</sup> MURAT, R. 1. S., IX, 941 segg.

parlare della Francia, e quindi della Fiandra e dell'Inghilterra; in causa della crociata di S. Lodovico IX di Francia, potè chiamare anche Tunisi e l'Africa a somministrare argomento alla sua storia. Il Ferreto mira senza dubbio a narrare la storia d'Italia, ma se accoglie tanto volentieri le occasioni per uscirne, ciò è prova della sua larga maniera di pensare, e della vastità relativa del suo orizzonte. Giovanni Villani, quantunque allargasse il proprio orizzonte ben oltre alla storia di Firenze, tuttavia non fu così comprensivo come il Ferreto, al quale d'altra parte si può considerare come posteriore. Il Ferreto ebbe ammirazione illimitata per Albertino Mussato, uomo di stato, oratore, poeta, storico di Padova. Non è questo il luogo di ricercare in quale relazione stia la historia del Ferreto colla historia augusta del Mussato (1); ma è bensì da notare che neanche quest'ultimo ebbe viste così larghe come il Ferreto, nè seppe raccogliere nei suoi scritti tanta vastità di argomenti (2). Il Mussato, ben s'intende, supera di molto il Ferreto per altri pregi: egli è un vero statista, e la sua particolare maniera di scrivere è sufficiente a mostrarci in lui un uomo che ha trattato ed ha vissuto molto; mentre il Ferreto è soltanto un letterato. Anche nei libri del Mussato c'è della retorica, ma in minor dose che non sia nel Ferreto (3).

Il Ferreto, del Collegio dei Notai vicentini, nacque verso il 1297 (4), e addì 10 aprile 1337 è ricordato come morto da poco tempo (5). Nella breve sua vita scrisse molto; ma non giunse a compiere, che in pic-

<sup>(1)</sup> Cfr. W. Friedensburg, Zur Kritik d. Historia Augusta des Albertino Mussato, (in Forsch. s. d. Gesch. XXIII, 1-62).

<sup>(2)</sup> Avea già dettato queste parole quando vidi che Körting (Die Anfänge d. Renaissancelitteratur in Italien I, 348-9; cfr. p. 351; Lpz. 1884) giudica il M. piuttosto quale uno scrittore di memorie che quale uno storico, e afferma che non è molto largo il suo orizzonte.

<sup>(3)</sup> Cfr. le savissime osservazioni che fa in proposito il mio illustre maestro, Giacomo Zanella, Di Ferreto de'Ferreti storico e poeta vicentino (Scritti vari, Firenze 1877, p. 99).

<sup>(4)</sup> Dice egli stesso (col. 990) che al tempo della battaglia di Curzola, a. 1298, era infante o lattante. Il Muratori (prefaz. 939) ne deduce che il F. sia nato nel 1298. Lo segue il Körting, Die Anfänge der Renaissancelitteratur in Italien, Lpz. 1884, p. 358. — Il Körting vuole che si pronunci: Férretus (!), appoggiato ad una licenza poetica del Ferreto presasi. Al K. sono ignoti gli studi del Calvi, dello Zanella ecc. e quindi pochissimo sa della vita del Ferreto.

<sup>(5)</sup> Calvi, Scrittori di Vicenza, I, 156 (Vicenza. 1772).

cola porzione, la sua grande historia. Questa comincia dalla esposizione della condizione della Germania alla morte di Federico II (1250); e, nel testo muratoriano, termina troncata a mezzo periodo, dove si parla delle contese sanguinose tra gli Spinola e i Doria (a. 1318). I vari fatti, come avvertì giustamente lo Zanella (1), sono intrecciati l'uno con l'altro con somma maestria. Dove ogni vincolo interno gli fa difetto, lo storico, come dichiara egli stesso (Murat., col. 938), segue il locorum ordinem: passa cioè da luogo a luogo ordinatamente, portando sempre avanti lo svolgimento cronologico della sua storia. Notò il Muratori (2) che egli deve aver scritta la prefazione prima del 1330; giacchè vi menziona come defunto il Mussato, che (secondo la comune opinione) morì in quell'anno (3). Nè al Muratori sfuggì anche il passo (col. 990) dove Ferreto afferma, che mentre scriveva non erano passati ancora 32 anni, dopo la battaglia di Curzola, a. 1298.

Quanto precede al 1310, cioè alla calata di Enrico, viene riferito a modo di prefazione. Il Ferreto dichiara (col. 1047 D) di aver stabilito exordium operis nostri sumere dal punto suddetto. Quando giunge a parlare di Enrico VII (col. 1051), « fino ad ora — egli dice — parlai di cose antiche, avvenute priusquam nati essemus, o donec pueriliter ageremus, secondo che ci sembravano degne di memoria». « Nunc ea, prosegue, quae pubescentibus nobis Fatorum lege apud Italos facta sunt, laboris summi studio percurramus». E prosegue, protestando di voler scrivere il vero: non fictum quicquam, nec rogatum, aut favore conceptum, ut placeamus, scripsisse profitemur.

Gli eruditi non negarono al F. la lode di essersi astenuto dall'adulazione; ma lo accusarono invece d'essere una lingua mordace. Da secoli questa accusa si pronuncia contro di lui, a partire cioè dal Vossio, e venendo giù fino allo Zanella, anzi fino ad Ugo Balzani, che la ripetè nel suo bellissimo libro sulle nostre Cronache medioevali (4). Nè io voglio difenderlo; giacchè è chiaro che il Ferreto,

<sup>(1)</sup> Op. cit. p. 101.

<sup>(2)</sup> Nella prefaz., 938.

<sup>(3)</sup> Cortusi, ap. MURAT, XII, 813. Secondo il Gloria (cfr. Giorn. st. lett. it. I, 359) morì nel 1329.

<sup>(4)</sup> Le Cronache italiane del Medioevo, Milano 1884, p. 251-2.

innamorato (come il Mussato) di Enrico VII, e sinceramente convinto delle ottime intenzioni del re di Germania al momento della sua venuta, è abbastanza ingiusto verso gli altri. Egli, senza essere ghibellino, si avvicina al ghibellinismo. Vorrebbe peraltro, come Dante, la estinzione delle fazioni, e la pace universale (1). Ma i fatti lo sospingono. Non è adunque a meravigliare se si dimostra favorevole a Pietro da Aragona piuttosto che all'Angioino (2); e meno ancora troveremo strano, se, poco benevolo ai guelfi, egli riproduce l'opinione pubblica predominante nei suoi luoghi natii: e riferisce quei giudizi che egli aveva ascoltato discorrendo cogli esuli toscani, e forse in particolare con Uguccione della Faggiuola e con Dante. Il Muratori (3) perdette proprio la pazienza, quando vide che il Ferreto parlava poco favorevolmente perfino di Benedetto XI, che è venerato qual santo; egli peraltro doveva avvertire che non sono dette unicamente per amor della frase (come risulta dal contesto) anche queste altre parole con cui il cronista annuncia la morte di quel pontefice (col. 1013): « vita privatus coelestem petivit sedem spiritu ».

Non sempre è facile tuttavia distinguere, nei giudizi pronunciati dal F., ciò che viene detto sul serio, da quello che è unicamente frase retorica. Talvolta egli non esprime che un giudizio sopra un fatto particolare, quando sembra che voglia caratterizzare tutto intero un personaggio. Dopo avere raccolto ogni romore volgare sulla morte di Bonifacio VIII, cenna la « viri tanti iacturam » (col. 1009): altrove Bonifacio vien detto « magnanimus pontifex » (col. 976), e (col. 969). « magnanimus Petri successor ». Pieno dello spirito umanistico, il F. è disposto a lodare ogni opera notevole, senza preoccuparsi del suo valore morale. Da questo emerge un certo indirizzo civile e profano che colorisce tutto il libro. Il F. parla volentieri di cose politiche, di fatti guerreschi, delle paci, delle rivolte, ecc.; mentre tocca in

<sup>(1)</sup> S'egli odia il nome di guelfo, non gli è accetto neanche quello di ghibellino (colonna 1131 E): egli riguarda ambedue i nomi come generalmente detestati. Dante, che tiene per discendenti « ex patre diabolo » quanti si oppongono all' impero (de Monarchia III, c. 3), poi flagella (Parad. VI, 103 segg) del pari come faziosi, tanto i ghibellini, quanto i guelfi.

<sup>(2)</sup> Col. 954 C-D.

<sup>(3)</sup> In nota alle col. 1011-2.

breve di cose sacre, di miracoli, ecc. Ma dove ne parla, lo fa con rispetto, come avviene a proposito del b. Enrico (col. 1165-6). Cultore dei classici, nella kistoria non riferisce le loro frasi con tanta frequenza come nel suo carme in onore di Cangrande. Tuttavia qualcuna se ne trova; ricordo p. es. (col. 975 C): « dulcis . . . amor patriae ». Si compiace di espressioni paganizzanti; e parla sovente del Fato. Tuttavia non dimentica di introdurre nella narrazione, e non di rado, alcune frasi ispirate a sentimenti cristiani. Appunto a proposito di Bonifacio VIII, scrive: « ecce potentibus, orbisque dominantibus memorabile documentum: qui Deum non verentes, omnia sub pedibus, ut libidini serviant, projecere etc. (col. 1009). »

Nella sua storia ha un punto fisso: lodare Enrico VII, almeno per ciò che intendeva fare allorchè venne in Italia: voleva restituire gli esuli alle proprie città, e riformare le parti d'Italia. Dante trovò (1) nell'Empireo il seggio destinato all'alto Arrigo, che a drizzare Italia — Verrà in prima ch'ella sia disposta. E il Ferreto pure addossa agli Italiani la responsabilità del cattivo esito dell'impresa tentata da Enrico VII. Il Ferreto vitupera i tiranni di Lombardia, e in generale gl'Italiani, che sciuparono le oneste intenzioni del re di Germania. Ai tiranni non dà tregua, e parecchi detti curiosi si potrebbero qui citare. In un luogo scrive (col. 1096): « hic tyrannorum mos est, quibus nulla pietas, nulla fides, nulla virtus inest; omnia suspecta metuque solicita; nihil stabile, aut perpetuum; semper est anxia sui status, ac vitae conditio ». Altrove (col. 982): « frustra enim cum principibus populares duces de fide conveniunt ». In questi giudizi ci è molto del fare Dantesco; quantunque Dante si mostri dominato da un sentimento più aristocratico, che non avvenga nel Ferreto. Questi apparisce d'animo popolano; e, sebbene nel carme abbia lodato Cangrande, qui senza alcuna titubanza, nell'eroe già morto egli saprà additar le macchie. Ha delle frasi di elogio per il suo valore; per lui Cangrande è « acer et strenuus adolescens » (col. 1127), ed è « heros Scaliger » (col. 1178); ma queste sono frasi che si riferiscono al valore militare. Non sempre ha elogi per lui. Il F. pensa

<sup>(1)</sup> Parad. XXX, 133 segg.

all'età dei Comuni; e vorrebbe che Vicenza, sua patria, non obbedisse nè ai Padovani, nè allo Scaligero. Alterna la lode al biasimo; riferendo di un prigioniero ricevuto nella battaglia benignamente dallo Scaligero, osserva che quest'ultimo non fu mai truce o avido di sangue (1).

Se il Ferreto, per dar colorito alla sua narrazione, raccoglie la fama popolare, sa tuttavia distinguere sagacemente tra questa e le testimonianze attendibili. Ognun sa, come, giusta una diceria che doveva essere bene accolta dai ghibellini, Enrico VII morì, avvelenato nella comunione. Il F. riferisce questa fama, ma solo (come ora direbbesi) per debito di cronista. Non vi presta fede, poichè sa che tale diceria può dirsi una « dolosa inter Germanos lingua, nobis prorsus ignota » (col. 1117). Di Bonifacio VIII, cita in un luogo (col. 1010) B ciò che « vulgo accepimus ». Parlando di Filippo IV il Bello, di Clemente V e dei Templari, dice (col. 1018): « At non ideo postremo hoc historiae pro rei veritate conscripsimus, ut auctoritate nostra posteris evangelizetur; sed velut fama dictavit . . . Nam ea, quae a longe sunt, mente concipi, non oculis subjici queunt ».

Degli avvenimenti d'Italia ai suoi tempi, afferma nulla aver trovato scritto presso gli uomini dotti, « nisi quod recens memoria adhuc vulgi sermonibus reservavit » (col. 1018). Talvolta cita alcuni Annales altrui; o col semplice titolo di Annales, e con quelli di Annales sacri e di Annales editi. Riferisce (col. 1052 C - 1053 A) le prime parole della th. 1, libro I, della Hist. Aug. del Mussato; ed è questa una delle poche opere di cui riporti un brano testualmente, e col nome del suo autore. Più sovente si appella a testimoni viventi, dei quali peraltro tace il nome. Nel proemio, dopo un affettuoso ricordo del Mussato, parla di un illustre Vicentino. Non lo nomina (secondo il suo solito), accennando a lui colla frase « Vicentinorum optime », di cui altri petrà tentare la decifrazione. Aggiunge che quest'uomo autorevole, gli comunicò molte cosa degne di memoria per i tempi susseguenti a Federico IV. L'episodio della guerra combattuta dai Veneziani (a. 1309) per il possesso di Ferrara, dice d'averlo appreso « ab auctore non ficto » (col. 1047 D). Altrove (col 978): « a viris gravioribus auditu percepimus ». Nono-

<sup>(1)</sup> Col. 1144 E.

stante le molte confusioni di nomi e di date, è assai interessante ciò che il F. ci narra intorno ai fatti di Firenze e in generale della Toscana. Egli era molto devoto a Dante, anzi lo Zanella (1) non si peritò di scrivere: « Ferreto è forse il primo letterato d'Italia, che studiasse la Divina Commedia e ne facesse onorevole menzione ne' suoi scritti ». Di vero, non pago il F. di riferire qualche verso dell'Inferno (forse non conosceva le altre due cantiche (2)) loda Dante più volte, e giunge sino a scrivere, a proposito dei Fiorentini condannati all'esiglio: « e quibus Dantes Aldigerius vir eruditissimus, odio, non culpa proscribitur » (col. 978). Il F. predilige anche un altro toscano, Uguccione della Faggiuola, che probabilmente conobbe nel soggiorno da quest'ultimo fatto in Vicenza. Egli si allarga nel darci notizia sopra questo « Signore », che perduti i propri dominii, fu costretto a implorare l'assistenza altrui, e servire colle armi. La descrizione della battaglia di Montecatini (col. 1160 segg.) è tra i più bei brani della historia, che pure non difetta di quadri maestrevolmente disegnati. Loda Uguccione, è vero, solo per il suo valore (« robur indomitum », col. 1158), e per la sua accortezza (« prudentia », col. 1155); giacchè anche il « vir probus » (col. 1158) non ha un valore troppo diverso. Ma ciò non impedisce che sia assai favorevole il concetto, che intorno a questo condottiero, egli vuol lasciare nel lettore. Quando ce lo pone sott'occhio derelitto, cacciato da Pisa e da Lucca, che viene a chiedere l'oro dei Signori Lombardi, egli lo compassiona sinceramente. Soggiunge ivi (col. 1162): « cuius rei traditam nobis ab auctore non ficto, sermone iam in seriem explicabimus ». Chi sia questo auctor non fictus non lo saprei dire. Potrebbesi pensare ad Uguccione istesso? Non è probabile. Chi volesse ricercare più addentro in tale argomento, non dovrebbe dimenticare che anche il Mussato soggiornò alcun tempo in Firenze (3). Comunque sia, di ciò, trattasi certo di un toscano, e probabilmente di persona, che prese parte alla pugna di Montecatini.

<sup>(1)</sup> Op. cit., p. 92.

<sup>(2)</sup> Parmi che se avesse conosciuto il luogo, Parad. IX, 46-8, riguardante le controversie tra Vicenza e Padova, non avrebbe mancato di farne ricordo.

<sup>(3)</sup> Sicco Polentone, presso Muratori X, 2. Cfr. Wychgram, Alb. Muss. Lpz. 1880 p. 40; Körting, op. cit., p. 305.

Il F. si compiace quando può parlare in proprio nome, di cose vedute; locchè avviene per i fatti di Vicenza: « vidimus enim hoc et certum conscribimus » (col. 1969 E); « vidimus namque agricolas, etc. (col. 1125 B): « impios . . . mercenarios vidimus » (ivi). Da questo apparisce il suo amore schietto per la verità, ed anzi qualche cosa di più, cioè un po' d'arte critica per la ricerca della verità. Ciò non vuol dire che il Ferreto non incappi, e anche di sovente in errori assai gravi. Non tutti forse quelli, che occorrono nella edizione che ora possediamo, vanno attribuiti all'autore; ma, fatta anche una sottrazione, gliene resta a sufficienza. Negli indici non abbiamo avuto a scopo nostro, di correggere i suoi errori: ci accontentammo di dare quei pochi schiarimenti, che ci parevano affatto necessari.

Come notammo, al F. non manca certa coloritura di stile, nonostante molte fioriture retoriche, e nonostante anche l'affettazione della lingua (1). Opponendosi alla troppo indulgente opinione del Muratori, Giac. Zanella riconobbe che il Mussato è in ciò superiore al F. Questi sa in ogni modo ritrarre con arte spontanea ed attraente le cose da lui vedute. Classicamente, chiama illirici i Veneziani: per lui Pistoia è Piceno, Firenze è Fiesole, e Padova è la città d'Antenore. A Vicenza dà il nome di Cimbria, e appella Cimbrici i Vicentini, in grazia delle colonie tedesche abitanti sui monti di Vicenza e di Verona. Ciò s'intende, ma è curioso ch'egli poi non fa venir giù gli antichi Cimbri dalle montagne Trentine; narra invece che i Sennoni ed i Cimbri batterono, nel calare in Italia, la stessa via seguita da Enrico VII (col. 1057 B). Si sarebbero dunque trovati, non nel Vicentino, ma nel Piemonte. Verona è detta città marmorina nelle traduzioni me-

<sup>(1)</sup> Donde l'oscurità di certi suoi periodi. Talora il Ferreto cerca proprio di essere incomprensibile. È noto e interessantissimo il luogo in cui il Ferreto (col. 974 D) c'informa del secondo matrimonio di Corso Donati, contratto con (Tessa) degli Ubertini. Ne parla anche Dino Compagni (lib. I, c. 20), ma con qualche diversità. Corso sposò la donna a insaputa dei parenti di lei, « quamobrem indignati Proceres (Ubertini), idque opprobrium sui generis moleste ferentes, iam actum paene retrahi voluere litemque coram suo Praesule (Andrea Mozzi) moventes tamquam violatorem conjugii Curtium et sacrilegii reum, in judicio convenere ». Le parole del testo poste in corsivo non si potrebbero intendere se d'altra parte non si sapesse, che gli Ubertini riguardavano nullo il matrimonio, perchè Corso era parente in quarto grado della sua nuova donna Tessa Ubertini (Cfr. G. Levi, Bonifasio VIII e Firenze, in Arch. soc. st. rom. V, 381).

b - Indici Sistematici.

dioevali: del che si occuparono egregiamente Bart. Sorio, Francesco Novati, e ultimamente Pietro Sgulmero (1). Ai passaggi citati da questi critici, va aggiunto anche il luogo del Ferreto (col. 1069 C): « urbs marmorea ». Non so perchè, dia egli a Verona, e ai Veronesi l'appellativo di *Ibernia* ed *Ibernii* (1137 C, 1135 B). Dal lato storico si potrebbe mostrare che non sarebbe inutile il chiedere preziose e forse inaspettate notizie al Ferreto (2).

#### IV.

Ognun sa che il testo muratoriano è lacunoso, e imperfetto (3). Lo Zanella ha ragione lamentando che « il testo sia scorrettissimo » (4).

Codici antichi non mancano, i quali potrebbero venire utilizzati in una nuova edizione. Se ne hanno in Roma e in Vicenza.

1) Bibl. Comunale di Vicenza, ms. G. 7. 9. 16, cart. della seconda metà del sec. XIV, di f. 158, modernamente numerati. Iniziali colorate non ineleganti: variano di grandezza, secondo che danno principio ad un libro, ovvero ad un capitolo: gli ultimi capi mancano di iniziale (5). La divisione per libri è diversa dall'edizione del Muratori. Qui abbiamo sette libri, mentre il ms. ne ha solamente cinque (6). Il

<sup>(1)</sup> Sulla corografia del Filocolo, Milano, 1883.

<sup>(2)</sup> Trovo che intorno alla morte di Cecco Ordelassi ha notizie (col 1164 B), che rimasero ignote al Passerini (Fam. Ordelassi, tav. II, nel Litta).

<sup>(3)</sup> Felice Osio ebbe fra mano un ms. del Ferreto, come vedremo di qui a poco; ma non lo stampò, e non trovasi nella sua raccol·a dei Cronisti della Marca Trevigiana, uscita postuma, a. 1636, a Venezia « ex typogr. ducali Pinelliana ». Un esemplare di questo libro raro sta nel Museo Civico di Padova, e fu per me gentilmente consultato dal signor Vittorio Marchesini (studente del I anno di lettere nella R. Università di Padova), al quale godo di rendere qui le debite grazie.

<sup>(4)</sup> Op. cit., p. 102.

<sup>(5)</sup> Alla fine del codice, stanno due fogli, in uno (pergm.) dei quali si trovano di mano del sec. XIV, due celebri epitaffi scaligeri « Si Canis hic grandis », « Scaligera de gente fui », che qui vengono attribuiti al maestro Rinaldo da Villafranca professore di grammatica, noto anche per la sua amicizia col Petrarca. E inoltre: « Epitaphium pro eodem (? — Cangrande I) per prouidum vincentinum scribam gratiadeum de..... Hic decor et pro- (bitas,) (hic) nobile corpus humatum ( hic sunt magnanimi membra sepulta canis. | Impia quem multis patavi de gente (peremtis?) | abstulit a su(mmo) mors sine cede loco | An(nis) tunc lapsis numerabat mile trecentis | tempora (sol) parens ter tria bisque decem » (== 1329).

<sup>(6) (</sup>Prefaz.) f. 1 Si cito labimur (= Murat. 941 A) — f. 3, lib. I, Post Fedrici secundi (= 945 A) — f. 21, lib. II, Defuncto itaque (= 963 A) — f. 15, lib. III, In-

solo confronto della col. muratoriana 1143, coi f. 132 r. - 134 v., m'assicurò che la collazione del codice sarebbe giovevole. È il celebre luogo dove si descrive Cangrande, che, avvertito del pericolo che correva Vicenza, assediata dai Padovani, vi accorre con rapidità meravigliosa. Il ms. (f. 133') ha: ferunt namque illum (1), Murat.: Constat illum (il c. è una congettura, poichè il ms. Zorzi, ch'egli ebbe a mano, e che descriveremo al n. 2, ha qui una lacuna); continua il ms.: confestimque spretis (Murat.: dimissis; Zorzi: lacuna) epulis soli andicoti frusto exiguique (Murat.: Andriotti . . . exiguique; Zorzi: Andrioli . . . exiguique) meri haustu. Al fine della citata colonna, dove il nostro ms. reca: si quemque ex agmine lapsum, il Muratori, e il ms. Zorzi mutano il senso, sostituendo aggere ad agmine.

Secondo il P. Calvi (2) questo è forse il ms. che Felice Osio ebbe dal giureconsulto Francesco Caldagno, e ch'egli comunicò al Vossio (de hist. lat., 794).

- 2) Bibl. Comunale di Vicenza, ms. F. 4. 38, cart., colla data 26 maggio 1721, di mano di Michelangelo Zorzi. Il Muratori ebbe appunto dal suddetto Zorzi la copia che gli servì per la stampa: e dev'essere questa medesima, quantunque qui la partizione per libri sia come nel ms. descritto al n. 1. Dal Calvi (l. c.) apparisce che questo ms. alla metà dello scorso secolo spettava alla famiglia Conti di Vicenza. È dedotto da antico ms., da non confondersi col precedentemente descritto; si conservarono nella copia assai di sovente le abbreviazioni ch'erano nell'originale (3).
- 3) 4) 5) Sotto questi numeri pongo i tre ms., di cui ci diede conto G. E. Pertz sino dal 1824 (4). Sono i mss. Vaticani 4921, 3929, 3930. Il primo è del sec. XIV, e dal Pertz viene giudicato come assai importante. Egli ne riferisce alcuni passaggi, che completano poche

terea Vicentinorum ( $\Rightarrow$  1065 A) – f. 97, lib. IV, Digressi modicum ( $\Rightarrow$  1085 A) – f. 125, lib. V. Refert nunc ut gesta ( $\Rightarrow$  1119 A).

<sup>(1)</sup> Cangrande.

<sup>(2)</sup> Scrittori di Vicenza, I, 158.

<sup>(3)</sup> Nella stessa biblioteca conservasi una copia dell'ed. del Muratori, ms. G. 7. 9. 17, del sec. XVIII.

<sup>(4)</sup> Archiv, V, 177-8. Questr tre soli ms. ricorda anche il Potthast, Bibl. hist. m. aevi I, 312), che dipende dal Pertz.

lacune esistenti nel testo muratoriano. I due altri codici (dei quali l'ultimo è copia del precedente) spettano al sec. XVI.

6) Al Calvi non isfuggì che Apostolo Zeno (Lettere I, 53, n. 34) scrivendo nel 1701 al Muratori, lo avvertiva che un ms. della historia del F. trovavasi nell'Ottoboniana. Mercè della squisita gentilezza dell'illustre comm. G. B. De Rossi e del ch. E. Stevenson posso ricordare anche questo Codice, che è il Vatic. Ottob. n. 1877, in 4°, cart., di f. 186, del sec. XVII. Da una nota sull'antiporta emerge la sua antica appartenenza « ex codicibus ill.mi et excell.mi dni Joannis Angeli ducis de Altaemps ». È diviso per capi, con proprie rubriche (1).

#### V.

Come dissi sul principio, la scelta del secondo aneddoto è dovuta al ch. barone Manno: l'aneddoto è composto di tre importanti cronache astigiane edite dal Muratori (2), e quindi ripubblicate nel 1848 per cura di Celestino Combetti (3). La prima di esse vide la luce anche nel 1880, in testa al celebre codice Malabayla, edito per cura dell'illustre Quintino Sella, di cui è recente la morte lagrimata (4).

Ad Ogerio Alfieri (discendente da illustre famiglia astese di parte ghibellina) è ascritta la prima cronaca (Murat. 139 = Comb. 673 = Sella 37), ed è brevissima; dalle origini di Asti giunge al 1294. L'Alfieri ebbe molta parte nelle cose della sua patria, e fu una delle più spiccate personalità del proprio comune. Lo stile è ruvido e disadorno, ma non spropositato; la narrazione segue lacunosa e sgretolata, ma pur dimostra nell'autore caldo affetto per la patria. Come aveva osservato il Combetti, questa cronaca doveva essere unita ad una collezione di documenti fatta dall'autore stesso; ed adesso la cronaca del-

<sup>(1)</sup> Mi è gratissimo debito di ringraziare il Comm. Cesare Guasti, il prof. ab. Bernardo Morsolin, e il cav. Francesco Molon, per gli aiuti da essi datimi, colla consueta loro cortesia, nelle verificazioni di molti nomi toscani e vicentini.

<sup>(2)</sup> R. I. S. XI, 139 segg.

<sup>(3)</sup> Mon. hist. patriae, Script., III, 673 segg.

<sup>(4)</sup> Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, II, 57 segg. (Romae 1880), negli Atti dell'Acc. dei Lincei, ser. II, tomo 5.

l'Alfieri ci torna alla luce, mercè la splendida pubblicazione del Sella, appunto insieme con una collezione di documenti Astigiani, attribuita ad un Malabayla (e scritta verso la metà del secolo XIV); ma che probabilmente, nella sua sostanza, non è altro che la collezione stessa dell'Alfieri, che si lamentava perduta. E così ha spiegazione la *licinia* (elenco di ville e castelli dell'Astigiano), mancante al Muratori, e data dal Combetti.

Questo primo aneddoto, nel Muratori porta il titolo di chronicon, che il Combetti mutò in fragmenta de gestis Astensium, conservando il nome dell'Alfieri. Nel codice Malabayla, non c'è nome di autore, ed il titolo è: aliquid de ystoria civitatis Astensium (1).

Segue il memoriale di Guglielmo Ventura (Murat. 153 = Combetti 701), libro pieno di quella vita che ai suoi scritti può comunicare un uomo, il quale abbia in gran parte operato, ciò ch'egli imprende a descrivere. La cronaca va dal 1260 al 1325. Come già argutamente il Muratori dedusse della cronaca stessa, il Ventura nacque verso il 1250, o poco prima (cfr. col. 192 A, 227 B); ebbe molta autorità negli affari della sua patria, dove coperse le principali cariche: si trovò involto negli scompigli e nelle guerre del Piemonte: andò oratore in diverse terre d'Italia. Esigliato, come guelfo, nel 1303, subì poscia la prigionia. Acuto osservatore, e nelle sua spontaneità negletta non ingiocondo, potè imprimere ai propri scritti un carattere che li fa interessanti. Fu a Roma in occasione del giubileo promulgato dal pontefice Bonifacio VIII, e descrive la folla dei pellegrini, addensantesi lungo le vie, così che il nostro pensiero ricorre involontariamente all'esercito molto rammemorato dall'Alighieri (Inf. XVIII, 28). Guglielmo Ventura inserisce nella sua cronaca sermoni ed epistole, che afferma aver diretto a parecchi personaggi rivestiti di alta dignità, come a dire, a Filippo di Langosco, a Filippo di Savoia principe d'Acaja ecc. Cotali epistole sono ridondanti di vacuità retoriche, ma servono benissimo a farci respirare l'aura di quel tempo fortunoso. Anch'esse ci trasportano nel mezzo degli avvenimenti. In lui non abbonda l'erudizione sacra; non gli è del tutto ignota la letteratura classica; e neppure dimentica la

<sup>(1)</sup> Codex, cit. I, 57.

letteratura più recente, poichè nel testamento (inserto nel *Memoriale*) raccomanda ai figli di non leggere « romanzi ».

Il suo stile è in generale disadorno; ma non privo di efficacia, poichè esprime candidamente il vero. Così possiamo trovare in quelle pagine dei caratteri maestrevolmente ritratti. Cito ad es. quello di Guido da Montefeltro. Il Ferreto ne fa menzione per ricordarsi del consiglio frodolente di cui parlò Dante (Inf. XXVII, 116). Il Ventura invece ce lo rappresenta come un cavaliere onoratissimo, prode, liberale, savio, virtuoso: un tipo di cavaliere.

La sua Cronaca non si restringe ad Asti; cominciando specialmente dalla discesa di Enrico VII, egli obbedisce alle esigenze dei tempi nuovi, e dilata molto il suo orizzonte. Dei grandi fatti d'Italia, e della calata di Enrico VII, egli non si occupa, è vero, con soverchio interesse, ma ne parla, ed anche con certa diffusione; in generale osserva quegli avvenimenti un po' freddamente, a meno che la sua città non vi sia interessata in via diretta. Quando gli accade (Murat., col. 239) di raccontare la morte di Enrico VII, lo fa da semplice cronista, e non dimostra di provarne piacere o dolore. Esprime simpatia per Valerano di Lussemburgo, fratello di Enrico, e per Margherita, moglie di quest'ultimo, esaltando le loro qualità personali.

Ultimo viene il memoriale di Secondino Ventura (Murat. 269 = Comb. 821). Esso abbraccia un diverso periodo storico, poichè comincia dal 1420, e finisce al 1457, oltre ad una nota infine che spetta al 1386. L'aneddoto non è lungo, ed è di mediocre importanza. Lo stile è curato, come vuole la nuova cultura umanistica. Riguarda naturalmente prima di tutto Asti, e poi la casa di Savoia e quella di Visconti, le quali ebbero tanto influsso sui fatti di quel periodo storico nella regione dove visse Secondino.

#### VI.

Il Muratori, pubblicando tutti e tre gli aneddoti, li fa precedere da una delle sue solite, e così condite prefazioni; in essa dichiara di essersi giovato di due mss. alquanto mendosi, comunicati a lui dal march. Giuseppe Malaspina, abate commendatario di S. Marzano di Tortona. Non dichiara maggiormente le sue fonti.

Il Combetti non potè avere a mano nessun ms. molto antico. Per la cronichetta dell'Alfieri l'editore si giovò, oltre che dell'edizione muratoriana, anche di un ms. della fine del sec. XVI ch'egli trovò nell'arch. di Torino, e dal quale trasse la ricordata *licinia*: anzi pose questo ms. a fondamento della sua edizione. Consultò pure una copia del 1698. Q. Sella invece ebbe a sua disposizione il prezioso codice Malabayla, che muta essenzialmente la condizione critica del testo dell'Alfieri.

Per i due Ventura, il Combetti ebbe a sua disposizione due mss. del secolo XVI, da lui rinvenuti nell'archivio citato; ed inoltre si giovò della copia eseguita nel 1698, e dell'edizione muratoriana. E a desiderare che anche per questi due cronisti si possa rinvenire un codice migliore. Poichè sono molti i luoghi nei quali i vari testi diversificano tra loro. Il Combetti, com'egli stesso dichiara nella prefazione, registra parecchie, ma non tutte le discrepanze esistenti tra la sua edizione e la muratoriana. Specialmente nei nomi, si hanno delle mutazioni assai gravi. P. es. Murat. 201 D « ad ecclesiam sancti Michaelis quae est iuxta Moncalvum ». Nell'ediz. Comb. (747 A): « ad ecclesiam Suaneae quae est juxta Monchalerium »; dove poi l'editore vorrebbe mutare il Suaneae in S. Annae. In Murat. 248 B gli Astigiani vinsero quei di Casale, mentre il luo corrispondente nell'altra edizione attribuisce la vittoria agli Astigian. Nell'ediz. Combetti (col. 776 B), Clemente V è fatto erroneamente risiedere in Anagni; mentre nel testo muratoriano (la variante è registrata dal Combetti) egli ha la sua sede in Avignone (col. 776 B). In parecchi casi rimane dubbiosa la scelta (1).



<sup>(1)</sup> Libro ricco di pregi è quello di Giacomo Gorrini, Il Comune Astigiano e la sua storiografia (Fir. 1884); l'A. s'intrattenne lungamente sopra Ogerio Alfieri, e sopra Guglielmo e Secondino Ventura, lumeggiando i meriti di ciascuno. Ma, quanto a codici, egli (p. 112, 147, 188) non ci dà nessuna notizia nuova, rimanendosene contento di ripetere ciò che sappiamo dal Muratori e dal Combetti.

#### VII.

Nel compilare l'indice delle cronache Astigiane, fu usato naturalmente il testo muratoriano; nei luoghi nei quali l'edizione del Combetti dava delle varianti che mutavano i nomi, o la natura di alcun fatto, fu apposta la indicazione chiusa tra []. Dove non c'erano varianti, si lasciò la sola citazione del testo muratoriano.

Il segno [], nella Cronaca del Ferreto si adoperò soltanto due volte, per Benevento, e per Salerno, in un passo nel quale il testo muratoriano ha una lacuna, che è colmata dal ms. Vaticano 4921 (Pertz, Archiv, V, 178).

#### VIII.

Il barone A. Manno riferì alla R. Deputazione intorno a questi indici: e ne parlò calorosamente nelle sedute preparatorie di Genova, di Milano e di Torino, e poscia nella assemblea generale raccolta in Torino il 14 aprile p. p. Egli espose e chiarì gli intendimenti comuni; ed a lui unicamente è dovuto se la R. Deputazione fece buon viso a questi indici. Nella nota ch'egli apporrà agli indici delle Cronache Astigiane, compilati sotto la sua diritione, egli dichiarerà più dettagliatamente quali criteri abbiano guidato la R. Deputazione, in una deliberazione per la quale io debbo verso della medesima i sensi della gratitudine più viva, e della più sincera riconoscenza. A me non tocca entrare in tale argomento: e chiudo ringraziando la Deputazione predetta, ed il suo esimio Segretario, che vollero patrocinare questa pubblicazione.

Torino, 15 giugno 1884.

CARLO CIPOLLA.



### INDICE SISTEMATICO

DELLA

### HISTORIA RERUM IN ITALIA GESTARUM

(MURATORI, R I.S., IX, 941-1182)

DI

#### FERRETO DE' FERRETI

compilato da

FILIPPI

CANTI

VALMAGGI

GIOVANNI

GIUSEPPE

Luigr

sollo la direzione di

CARLO CIPOLLA

4 - Indici sistematici

## INDICE SISTEMATICO

DELT.A

## CRONACA D'ITALIA

Ιđ

## FERRETO DE' FERRETI

Δ

Azzone VIII d'Este, 1087 E.

- vi si accampa Cangrande, 1183 E.

 fortificazioni erettevi dai Padovani, 1140 A.

 ivi gli esuli Vicentini e Veronesi preparano la rivolta di Vicenza a Cangrande, 1178 A.

Abate del popolo, magistratura genovese, 1038 B-C, 1039 C; cfr. (Roberto Benavia).

Abruzzo, nei monti dell'A. campeggia

re Manfredi, 949 A.

Actia v. Lacedemonia.

ADELEITA D'UNGHERIA f. di Andrea
III, tutelata da Alberto d'Au-

stria, 1011 A.

sposa Carlo Uberto (d'Angiò) re

di Ungheria, 1011 B.

Adige cresciuto per le nevi, 1137 D; cfr. Alaris.

ADOLFO DI NASSAU eletto re di Germania, 964 C-D.

- emana un editto di accessione, 965 C.

 entra in campagna contro Alberto d'Austria, 991 B.

- battaglia e sua vittoria, 992 C-992 E.

- i suoi soldati si abbandonano al bottino. 993 B.

- sorpreso e ucciso, 993 E.

Adriaci porti, fino ad essi vuol spingersi Lampa Doria colla flotta genovese, 936 E.

(AGNESE DI BOEMIA) f. di Venceslao

IV sposa Enrico conte del Tirolo, 1011 B.

(AICHSPALT), (Pietro)

Alberto d'Austria in discordia con Alberto d'Austria per la divisione del patrimonio, 1048 A.

AIMERICO DI FIANDRA prefetto nelle milizie regie segue Enrico VII in Italia ed entra in Milano, 1058 C.

AIMONE VESC. DI GINEVRA, segue Enrico VII in Italia, 1058 A.

 conduce l'esercito mandato da Enrico VII contro Padova, 1069 A.

— in Verona chiede sussidio agli Scaligeri, 1069 A.

 presso Padova viene a colloquio coi Padovani, per indurli all'obbedienza d'Enrico, 1072 B-C.

 promette di ricondurre il Bacchiglione nel corso antico, 1072 E.

 per tal motivo va a Vicenza, dove si sottrae a stento al furore della plebe, 1072 E.

— ammalatosi sotto le mura di Brescia muore in viaggio ad Ivrea, mentre si faceva trasportare a Ginevra, 1079 C.

Alaris (Adige?), scorre presso Castelbaldo, 1173 A.

Albano, ves covi: Rodolfo, Leonardo Quercino.

Albertino dei Maltraversi da Castelnuovo uno dei condottieri dei Padovani, 1130 B.

- parente di Niccolò (Maltraversi)

perde la terra di Boccon (Coltellà), ed è fatto prigione da Can-

grande, 1135 E.

ALBERTINO MUSSATO origina dall'infima plebe padovana, per i suoi meriti ottiene onorevoli offici, ed è premiato dalla patria con pubblico dono, 1145 E.

· poeta e storico padovano scrive la storia di Enrico VII e i fatti d'Italia, 943 B, 1052 C, 1145 D-E.

- sua legazione a Enrico VII, 1052 C, 1058 A.

- citate alcune parole del 1. I, rb. I della Hist. Aug., 1053 A

- sua legazione a Énrico VII in Milano, 1065 A.

- invoca la protezione del conte di Savoia, 1065 A.

- persuade ai suoi concittadini l'obbedienza all'imp. 1072 B.

- va ambasciatore a Enrico VII pei suoi concittadini, 1073 A.

- legato di Padova ad Enrico VII

in Genova, 1090 B.
- consiglia ai Padovani l'amicizia
con Enrico VII, 1124 B.

- ferito, fatto prigioniero, è da Cangrande fatto curare in Verona nel proprio palazzo, 1145 C-D.

— incoronato poeta, 1065 A, 1090 B, 1145 D.

— muore a Chioggia, 944 A.

ALBERTO D'AUSTRIA f. di Rodolfo aspira al regno di Germania, 963 C. (cfr. Alberto di Sassonia).

— invidia contro Adolfo di Nassau eletto re di Germania, 965 A.

— aneddoti di quest'invidia, 965 D. - eccitato alla guerra contro Adolfo di Nassau da Gerardo arcive-

scovo di Magonza, 990 E. - entra in campagna; si abbocca col-

l'arcivescovo di Magonza, 991 B. - ne è tradito, 991 D.

- tenta di fuggire, 991 E.

- impegna battaglia, 992 C.

- da prima volto in fuga, 992 E.

- sorprende Adolfo di Nassau con pochi compagni, 993 C.

- sua vittoria finale, 994 B.

- eletto imperatore a Vienna, 994 D.

— manda ambasciatori a Bonifacio

VIII per annunziargli la propria elezione, 994 E.

- Bonifacio rifiuta di riconoscerlo, 995 A.

suo carattere morale; non scende mai in Italia, 995 A-B.

- È invitato da Bonifazio VIII a venire in Italia, 1002 C.

- conosciuta la morte del papa non si muove dal suo regno, 1002 D.

- tiene presso di sè Adeleita figlia di Andreasio (Andrea III) di Ungheria, 1011 A.

sua condotta a riguardo degli aspiranti al regno di Ungheria, 1011

- quanto regnò, 1047 E.

– non scese in Italia perchè vi si opponevano i Papi, 1048 A.

- per questione sorta nella divisione del patrimonio, gli si ribellano Giovanni ed Aimerico d'Austria, 1143 B-D.

ucciso a tradimento sul Reno (!) da suo nipote Giovanni, 1048 D--1050 A.

- sepolto in un tempio, che è affidato ai Cistercensi, 1050 A.

— risiedette in Vienna, 1050 B.

- nella Germania, i principi si rallegrano della sua morte, 1050 C.

- le sue ceneri sono trasportate nel tempio imperiale di S. Dionigi (a Spira), 1053 B.

ALBERTO DI COLZATE esule vicentino, è fatto prigioniero da Cangrande,

1174 B.

Alberto da Izza uno dei principali nella rivolta tentata da' Vicentini contro Cangrande, 1171 D.

— ingannato da Muzio de' Germani custode della porta; al quale manifesta ogni cosa, 1172 A.

- non conoscendo l'inganno, va in segreto a Padova ad annunziare essere ogni cosa preparata, 1172

consegna suo figlio in ostaggio ai Padovani, 1172 B.

- impiccato in Vicenza per ordine di Cangrande, 1174 É.

Alberto di Rovolone nominato da Enrico VII suo vicario a Brescia, 1059 E.

- cacciato dai Bresciani ribellatisi, 1063 A.
- parteggia pei Padovani contro Cangrande, 1180 C.
- nipote (per via illegittima) di Guglielmo di Castelbarco, 1130 C.
- ALBERTO DI SASSONIA (cfr. Alberto d'Austria), gli arcivescovi di Colonia (Sigfrido di Westenburg) e di Treveri (Boemondo di Warnesberg) desiderano di farlo eleggere re di Germania, 963 B.
- ALBERTO DELLA SCALA richiesto di aiuto da Botticella (Guido) Bonaccolsi per ricuperare Mantova, posseduta dallo zio Bardilone, gli concede degli armati, 932 C-D.
  - signore di Verona, inclinando a sevizia, muore dopo 31 anno di dominio, succedendogli il primogenito Bartolomeo, 1022 C.
  - a sua insaputa Maffeo Visconti fa parentela con Azzone VIII d' Este, 1022 E.
  - lascia la signoria di Verona ai figli Alboino e Cangrande, 1064
- Alberto Scotto signore di Piacenza, 1019 B.
- favorito da Filippone Langosco, da Antonio Fissiraga e da Cremona, odiato da Maffeo Visconti, 1019 D.
- Beatrice d'Este proposta in moglie ad uno dei suoi figli, 1019 D-E.
- imprudente, notifica a Maffeo Visconti l'offertogli parentado, 1019 E, 1020 A.
- si sdegna per il matrimonio contratto tra Galeazzo Visconti e Beatrice d'Este, 1020 C.
- Induce Pietro Visconti a congiurare contro il nipote Maffeo, 1020 D.
- conosciuta la sorte di Pietro Visconti, con 20 mila soldati muove verso Milano, 1020 E.
- con inganno si fa rilasciare da Maffeo Visconti il bastone della Signoria di Milano, 1020 E, 1021 A-B.
- conduce a Crema le sue coorti, 1021 C.

- eccita a tumulto i Cremonesi, 1021 C.
- per suo volere, recasi a Piacenza Maffeo Visconti esule di Milano, 1021 E.
- chiesto di aiuto da Giberto da Correggio, 1032 C.

  — signore di Piacenza, 1054 B.
- - conviene a Lodi con altri signori per opporsi alla venuta di En-rico VII, 1054 E.
  - è tratto da Antonio di Fissiraga nella congiura ordita dai Torriani, 1061 A-B.
  - è privato da Enrico VII della signoria di Piacenza, 1082 B.
  - segue Enrico fin presso Pavia, 1032 C.
- si rifugge in Arquà, di dove molesta i Piacentini, 1082 C.
- minacciato da Galeazzo Visconti nuovo governatore di Piacenza, 1032 C.
- ricorre per protezione a Maffeo Visconti, 1082 D.
- si arrende a Galeazzo, 1082 E.
- va a Milano coi figli e chiede a Maffeo che lo faccia rientrare in patria, 1038 B.
- è tenuto a bada con promesse da Maffeo, 1083 C.
- si rifugge in Cremona, quivi male accolto dai primati della città, miseramente muore, 1084, A-B.
- temuto in Piacenza, 1092 B.
- sue relazioni con Piacenza, 1120 C.
- ne è escluso e muore a Crema, 1121 C.
- ALBERTO SOARDI e Colleoni Federigo. ottimati di Bergamo, offrono sudditanza a Enrico VII, 1059 B.
- ALBERTO DA VIVARO, vicentino, fatto prigione in battaglia dai Padovani, 1126 B.
- Alboino della Scala, f. di Alberto, non ancora adulto alla morte
- del padre, 1022 C. sposa una figlia di Maffeo Visconti, 1022 E, 1023 A.
- succede al fratello Bartolomeo nel governo di Verona, 1023 A.
- genero di Giberto da Correggio, 1028 A.

– rimette in Parma Giberto da Correggio, 1028 B.

- aiuta Guido, detto Botticella Bonaccolsi a saccheggiare il Cremonese, 1028 C.

– difende Ostiglia da Azzone VIII

d'Este, 1023 D. – unito ai Mantovani assedia Bergantino e lo prende, 1028 D-E, 1024 A.

- ritorna a Verona, 1024 A.

- Muore e lascia il suo dominio al fratello Cangrande, 1024 B.
- signor di Verona alleato a Botticella (Guido) Bonaccolsi contro Cremona, 1081 C.

- va in soccorso di Brescia, 1082 C.

— genero di Giberto da Correggio, è dal medesimo chiesto di aiuto, 1032 C.

- fa alleanza con Giberto da Correggio, 1088 A.
- signor di Verona, 1054, B.

- manda legati ad Enrico VII, 1059 A.

- è fatto, mediante denaro, vicario regio in Verona, 1064 E.

- promette sussidio alle truppe cesaree contro Padova, 1069 A-B.

- dà onorevole sepoltura a Valerano di Lussemburgo, 1075 C.

- sua morte, 1089 D, 1122 D.

ALDIGERIUS, v. (Alighieri).

ALDOBBANDINO D'ESTE, esigliato da suo fratello Azzone VIII, 1081 A, 1087 C.

- si ritira a Bologna, 1087 C.

 nemico al fratello Azzone, 1087 D. — si lascia persuadere dal fratello Francesco a tentar l'acquisto di Ferrara dopo la morte di Azzone

VIII, 1088 B-C. - padre di Rinaldo ed Obizzo, 1170

ALDRIGETTO DI CASTELBARCO, per otto mesi governa Vicenza, 1128 E.

- va a Vicenza collo zio Guglielmo in soccorso di Cangrande, 1146 E.

Alessandria, fondata da Alessandro III, 1158 A.

🗕 nel suo territorio è Bassignana, 1158 A.

ALESSANDRO III, fonda Alessandria, 1158 A.

ALESSANDRO IV, avversario di Manfredi re di Sicilia, 945 C.

tratta con Corrado IV, 945 D, 946 A.

(Alponso III), re di Majorica, interviene per la liberazione di Carlo II d'Angiò, 955 E.

(Alfonso X), re di Castiglia, aspira

all'impero, 945 B. fratello di Enrico senatore di

Roma, 948 C-D. (Alighieri) Aldigerius, Dante.

Alpone, fiume attraversato dai Padovani, 1137 C.

ALTICHINO, Frassa, Pace, Pietro, Priore.

Altigrado (dei Cattanei da Len-DINARA), vesc. di Vicenza, invitato dal card. Arn. Pelagrua a sostenere i diritti pontificii sopra Ferrara, 1044 C.

- lodato, 1070 D.

ALTINERIO DEGLI AZZONI, offeso nell'onore della figlia da Rizzardo da Camino, ne procura la morte, 1129 C, 1130 Ā.

ALTOMANNO, Nicola.

Amadori dei Cancellieri, padre di Guglielmo, 972 A.

Amato Sopramonte, inviato dai Cremonesi a Enrico VII per offrirgli la signoria della città, 1059 C.

per la ribellione di Cremona è giustiziato da Enrico VII, 1082 A.

AMEDEO CONTE DI SAVOIA, favorisce il matrimonio di Giovanni di Lussemburgo figlio di Enrico VII con

Elisabetta di Boemia, 1056 D. segue nella discesa in Italia Enrico VII, di cui ha sposato la

sorella, 1057 D.

- Enrico VII ricorre a lui per sventare la congiura di Guido Torriano e di altri signori Lombardi, 1061 C.

- batte i Torriani, 1061 D-E.

— non lascia inseguire Guido fuggitivo, 1062 B.

— difende la casa di lui dalla rapina, 1062 C.

consiglia a Enrico di mostrarsi feroce contro i Lombardi, 1063

gli ambasciatori padovani lo chie-

dono a patrocinatore della loro causa presso Enrico, 1065 A.

- intercede a favore dei Padovani

presso l'imp., 1073 B.

– conforta l'abbattuto animo di Enrico, 1079 E.

– l'imp. fa disegno di affidargli il proseguimento dell'assedio di Brescia, 1080 B.

– entra in Brescia, dopo la resa, colle truppe tedesche, 1081 B.

- deputato da Enrico VII a decidere delle tenzoni fra le fazioni genovesi, 1089 B.

accompagna Enrico VII a Pisa,

1095 A.

— ha il comando di una parte dell'esercito presso il fiume Ombrone, 1098, A.

Ameni, vi sta il cardinale Napoleone Orsini, 1002 E.

– ha per prefetto Sigonfredo di Busso, armigero papale, 1003 C.

– v'entrano i congiurati contro Bonifacio VIII, 1003 D.

- insulto fatto dai Colonna a Bonifacio VIII, 1005 D, 1005 A.

- edifici: Palazzo di Bonifacio VIII.

Amalò, Brancaleone.

ANDREA DI LIAZABIO, CAVAliere vicentino, impiceato a Vicenza per ordine di Cangrande, come traditore, 1174 E.

Andrea Dandolo, comandante della flotta Veneta 987 A.

- muore 939 A.

- enorevole sepoltura concessagli da Lampa Doria, 989 A.

(ANDREA MOZZI), vescovo di Firenze, 974 D.

ANDREASIO (ANDREA III) RE D'UNGHE-RIA, muore senza prole, 1010 E. Angarana, villa vicentina abbruciata,

1124 E, 1125 A. Angelo Molin, ritratto del pontefice da lui fatto per ingiuria, e attaccato alla sua nave, 1047 E.

- prigione, è fatto morire dal legato (card. Pelagrua), ivi.

Ascid, Carlo I, Carlo II, Carlo (figlio di Filippo principe di Taranto), Carlo Martello (d'Ungheria), Carlo Uberto (d'Ungheria), Filippo principe di Taranto, Filippo d'Ungheria (?), Giovanni, Leonora, Pietro Tempesta, Roberto.

Anglia, in casa è Bordeaux, 953 E.

v. Inghilterra.

(Anna di Bormia), f. di Ottocaro (Wenceslao IV) di Bormia, sposa Enrico di Carinzia a Tirolo, e muore, 1056 B.

Annales, citati a proposito della data della morte di Enrico VII, 1116

Annales editi, citati per la morte di Adolfo di Nassau, 993 E.

Annales sacri, citati a proposito di Clemente V, 1189 D.

– ricordati, 1161 C.

Annibale Annibaldi, chiamato per lettera da Enrico VII, gli si presenta, 1100 A.

imprigionato 1100 B.

Annibaldi, famiglia potente di Roma, nemica degli Orsini e dei Colonna, 1005 E.

- Bonifacio VIII spera di esserne difeso, 1005 B.

contraggono parentela coi Colonna, 1005 E.

— Annibale, Giovanni, Bizzardo. Anselmo Guarnerino, mandato am-basciatore a Clemente V dai Padovani, 1065 B.

Antenore, dicesi che costruisse Padova e Venezia dopo l'assedio di Troia, 1054 C.

Padova è detta città di Antenore, 1172 B.

Antonio da Cortarolo, accita Niccolò de' Maltraversi da Lozzo a farsi ribelle, onde la sua effigie è ritratta come segno di obbrobrio nel palazzo pubblico di Padova, 1184 E.

Antonio da Fissiraga, signore di Lodi è favorevole ad Alberto

Scotto, 1019 D.

signore di Crema e Lodi, 1054 C. - conviene a Lodi con altri signori, per opporai alla discesa di Enrico VII, 1054 E.

- dissuade Guido della Torre dal congiurare con Maffeo Viaconte contro l'imp., 1061 A.

- è tratto da Guido nella congiura, 1061 A.
- cerca aderenti, 1061 B.
- caccia di Lodi i pretori regi e quelli che eran tornati d'esilio col favore d'Enrico VII, 1063 A.

 costantemente ribelle all' imperatore, 1066 D.

 eaduto in mano di Enrico VII per tradimento, è costretto a consegnargli Lodi, 1067 A.

— nella dieta di Pavia prega Enrico VII a non lasciare la Lombardia prima d'averla liberata dai tiranni, 1087 A.

- va a Tortona, ma non ottiene da Enrico VII ciò che spera, 1087 C.

 catturato presso Voghera da Manfredo Beccaria, 1087 D.

- consegnato a Maffeo Visconti che lo tiene in carcere, 1087 D.

— prigione a Milano, 1121 D, 1151 E.
ARTONIO DE LEO, padovano giurista,
va ambasciatore a Enrico VII,
1078 A.

Antonio de Malitiis, padovano, posto alla difesa di Montegalda; gli abitanti prendono lui e consegnano la terra a Cangrande, 1189 B.

ANTONIO MELIORIS (!) medico esule vicentino, è fatto prigioniero da Cangrande, 1174 C.

ANTONIO NOGAROLA, suo fratello Bailardino, in propria assenza, gli affida la difesa di Vicenza, 1140, D

- chiede siuto a Cangrande contro i Padovani che hanno occupato il borgo di S. Pietro, 1141 B, 1148 B.

- difende Vicenza, 1141 C.

ANTONIO DE ROVERIO, trevigiano, tratta segretamente con Cangrande, 1180 A-B.

- guadagna a sè Artico Tempesta, 1180 B.

Antonio Salvaginato, è impiecato, come traditore, in Vicenza per ordine di Cangrande, 1174 E.

ARTONIO DA VIGODARZERE, ambasciatore a Enrico VII per i Padovani, 1065 A, 1078 A.

Apicoltura, fiorente in Corsica, 1097 D. APOLLINIS « princeps » dei Templari,

costruisce presso Parigi un catium mirabile > (= Torre del Tempio), 1017 C.

Apostoli Ss., chiesa in Roma; v. S.

Pietro.

Apulia, principi, duchi: Roberto d'Angiò — cfr. Napoli.

Aquila, insegna imperiale, 1091 E, 1098 D.

Aquile, insegne imperiali dipinte nel pretorio dai Padovani, 1013 D.

 Enrico VII le fa porre sull'apice del tempio di S. Salvi, 1111 C.
 Aquileia, ivi gli esuli Torriani, 1020 C.

— patriarchi: Pietro (Gerra), Gastone (della Torre).

Aquisgrana, ivi incoronato Enrico VII re di Germania, colla corona argentea, 1053 A.

Aquitania, in essa è Poitiers, 1015 D.

Aragona, Pietro III ( = Pietro I, re di
Sicilia), Giacomo (= Federico I),
Federico II (re di Sicilia).

Archivio del Vesc. di Padova; cf. palazzo.

ARCO, Oderico.

Arcole, villa della regione iberna (veronese) assediata dai Padovani, 1187 C.

ABDOLFO O LANDOLFO BRANCACCI, da Napoli, cardinale nel conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011 E.

— mandato da Clemente V ambasciatore ai Templari per sapere se sia vera l'accusa d'eresia loro fatta, 1017 A.

Aresso, favorevole ad Enrico VII, gli giura fedeltà, 1109 D.

ostile ai guelfi toscani, 1155 B.
aiuta Uguccione della Faggiuola,

1158 B.

- vescovi: (Bandino dei conti Guidi).

ARNALDO DEI FRANGERI, card. vesc. di Sabina, è mandato da papa Clemente V a Enrico VII per l'incoronazione, 1076 A.

— entra in Brescia per indurre i cittadini alla dedizione, 1076 B.

 parla alla cittadinanza raccolta, 1076 C-D.

— n'esce senza aver nulla ottenuto, 1078 A. - si ritira in Cremona, aspettando l'esito dell'assedio, 1078 D.

ARMALDO PELAGRUA, card., mandato da Clemente V in Italia a predicare la crociata contro i Veneziani, 1044 A-D.

– predica in Piacenza e Parma,

1044 B.

- predica in Modena, Reggio e Bo-

logna, 1044 C.

- sollecita i vescovi delle città contigue a Venezia in favore dei diritti pontificii, 1044 C.

- assale i Veneziani, i quali riportano vittoria, 1044 B-C.

— affida a Franc. d'Este e al Salinguerra l'incarico di impedire ai Veneziani il passo del Po, 1045 D.

 il suo esercito riporta vittoria sopra i Veneziani, 1045 E, 1046 D.

- fa morire Angelo da Molin, 1047 A.

- mette sua sede in Castel Tedaldo, 1047 B.

- fa giustiziare alcuni partigiani dei Veneziani, 1047 B.

 vuol ricuperare quanto avevano occupato i Veneziani nel Ravennate, 1047 B-C.

- riforma i magistrati di Ferrara e abbatte Castel Tedaldo, 1047 C.

 ritorna presso Clemente V, il quale lo accoglie onorevolmente, 1047 C-D.

Arno, fiume; lo passa Enrico VII coll'esercito, sciolto l'assedio di

Firenze, 1118 C.

Arnaldo abate Tutelense ( = di Tulle), legato pontif. (insieme con Onofrio de Trebis) chiede il possesso di Ferrara, 1042 D-E.

 essendogli stato ciò rifiutato da Vittore Michiel rappresentante Veneziano in Ferrara, va a Venezia, 1043 A-B.

— quivi è offeso da alcuni giovani mentre espone l'ambasciata: va a Bologna, notifica ogni cosa a Clemente V, 1048 B-C.

Arqua, villa padov., vi si rifugia Alberto Scotto, privato della signoria di Piacenza, 1082 C.

 vi passa Cangrande coll'esercito, 1175 E. Arte poetica, sua determinazione ed importanza, 1018 E.

Arti, v. Lanifici.

Arti liberali, v. Studi.

ARTOIS, Roberto.

ARTICO TEMPESTA DEGLI AVOGARO, è guadagnato da Antonio e Nicolò de Roverio, che trattano segretamente con Cangrande, 1180 B.

- suo astio contro la plebe, 1180 C.

 è in ciò sollecitato da Margherita di Morgano, sua moglie, 1180 C.

Arx militiarum » in Roma, vicina al Campidoglio, donde fuggirono Rizzardo (Orsini) e Giovanni (Annibaldi) durante i torbidi che accompagnarono l'incoronazione di Enrico VII, 1100 C.

Arzignano, valle di, 1137 E.

ARZIGNANO, Sigonfredo di. ASPROMONTE, Giberto di.

Assemblea, dei signori d'Italia a Lodi per opporsi alla discesa di Enrico VII, 1054 E.

 vi convengono Guido della Torre, Filippone da Langosco, Alberto Scotto, Simone da Colubiano, Antonio da Fissiraga, 1054 E.

discussione ivi avvenuta, 1055 A.
di parecchi Signori Lombardi,

- di pareceni Signori Lombardi, raccolta da Enrico VII per giudicare della Congiura tentata da Guido della Torre, 1062 D.E.

 dei principali commilitoni di Enrico VII per decidere sul modo da tenere coi Signori Lombardi rivoltosi, 1063 B.

 ivi il conte di Savoia consiglia adoperare il ferro ed il fuoco, 1068 B.

 il vescovo (di Costanza?) consiglia di alternare la mitezza e la forza, 1063 C.

— di Pavia, raccolta da Enrico VII, 1085 B sgg.

 di parecchi Signori di Lombardia e rappresentanti di varie città presso Enrico VII in Genova, 1089 D-1090 B.

Assisi, villa di « Thuscia », dove si conserva il corpo di S. Francesco, 1012 C.

Asti, suoi legati alla Dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 C. Atrium, v. Palazzo.

Aurelianum, v. Orgiane.

Austria, Aimerico, Alberto I, Federico I, Giovanni, Leopoldo, o Lipoldo, Rodolfo I.

Aventino, sotto ad esso ata la villa di

Palestrina, 969 D.

— colle, su cui passa Enrico VII di Lussemburgo venuto a Roma per la incoronazione, 1104 B.

Avignone, residenza di Clemente V, 1048 E, 1075 E.

vi ritorna Clemente V, dopo il concilio generale di Vienna, 1169 B.

— vescovi: Giacomo (Duèse) di Cahors.

Avogadro da Colubiano, famiglia vercellese di parte guelfa, amica di Roberto d'Angiò, 1152 E.— Simone.

Avogaro, Artico Tempesta, Guecello

(Tempesta).

Avvelenamento, Benedetto XI muore per aver mangiato fichi avvelenati, 1019 B-C.

Avvocati, v. Avogadro, Avogaro. Avnaldi Comes, v. (Guglielmo) co. di (Haynalt).

Azzone (VIII) D'Este Duca di Fer-RARA, succede al padre Obizzo, 979 O.

- suo governo tirannico, 979 C.

- in guerra con Matteo da Correggio, 979 E.

- in guerra coi Bolognesi, 980 E.

- domanda e ottiene sussidi dai Padovani e dai Cimbrioi (= Vicentini); assolda mercenari, 981 A-B.
- scorrerie sul territorio Bolognese, 931 D.

- ritirata, 931 D.

- cessa la sua guerra contro Parma e Bologna, 1019 C.

 cerca con ogni studio l'alleanza dei duchi della Lombardia, 1019
 C.

— offre sua sorella Beatrice in moglie ad uno dei figli di Alberto Scotto, 1019 D-E.

riceve ambasciadori da Maffeo Visconti che gli domanda Beatrice in isposa per suo figlio Galeszzo, 1020 A-B. - acconsente alle nosse chieste da Maffeo Visconti 1020, 1022 E.

- fa impeto contro il Mantovane, di cui è signere Bonaccolsi (Guido) Botticella, 1628 B.

— gli muova guerra Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi, 1023 C.

- batte sul Po la flotta Mantovana, 1028 C.

— domina Ferrara, 1028 C.

assedia Ostiglia, 1023 D.
 suo carattene cattivo, 1028 E,
 1024 A.

— gli si ribellano Modena e Reggio per il suo governo tirannico, 1027 E, 1028 A.

- indarno avea eretto un castello in Modena, 1028 A.

- vita voluttuosa in Ferrara, 1028 B.

 si fida assai del suo condottiero e rappresentante in Modena, Manfredo da Sassuolo, 1028 E, 1029 D.

— odisto dai Reggiani, 1080 D.

— perde Reggio e Medena, 1030 D-E. — opprime Ferrara, 1031 A.

- esiglis Aldobrandino a Francesco

fratelli, 1031 A, 1087 C.

difende il Oremonese contro Botticella (Guido) Bonaccolai, 1031
D.

— tiene in custodia Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi e se ne serve contro Botticella, ivi.

- aiutato da Carlo D'Angià, ivi.

- assedia indarne Ostiglia, 1031 E. combattuto da Alboine della Scala e Passerino Bonaccolsi, 1031 E, 1032 A.

- sue malvagità, 1087 B.

— ottiene da Clemente V la legittimazione di un suo figlio illegittimo perchè possa succedergli, 1037 B.

-- combattuto dal fratello Francesco, 1087, C.

— malato, affida il governo al figlio Fresco, 1037 D.

- va alle terme padovane (di Abano), 1087 E.

- muore in Este, ivi. Cfr. 1088 A.

- ate cadavere trasportato a Ferrara, ivi.

- malato in Este avea chiamato a sè il fratello Francesco, per far la pace; dicesi da lui strozzato, 1088 C.
- neve da lui presa ai Mantovani, 1089 A.
- da lui condannati parecchi Ferraresi all'esiglio, 1040 A-B.
- tiranno di Modena e Reggio del

- cui possesso è privato dal popolo, 1059 B.
- tiranno in Reggio, 1154 A. Azzoni, Altinerio.
- A. DEI ROGATI, padovano, plebeo; mandato ambasciatore a Enrico VII, 1072 E.
  - impedito dal recarsi presso l'imperatore, 1073 B.

 $\mathbf{B}$ 

- Beechiglione, ingrossato dalle pioggie, vi annegano i soldati Padovani messi in fuga dai Vicentini ribelli, 1069 E.
- ne è tramutato il corso dai Vicentini in danno dei Palov., 1072 D.
- Aimone, vescovo di Ginevra promette di ricondurlo nel suo antico corso, 1072 D.
- un editto regio ordina ai Vicentini che sia rimesso nel suo pristino corso verso Padova. 1073 C.
- la deviazione del suo corso è causa di discordie tra Vicenza e Padova, 1094 E.
- descritto, 1128 E.
- presso Barbarano, i Padovani ne aprono l'argine, 1138 A.
- danno proveniente ai Padov. per la chiusura del fiume, 1189 D.
  appellato Timavo, 1189 E.
- lavori fatti dai Padovani, 1139 E.
   passato da Cangrande, 1175 D.
  Baillardino Nogarola, veronese, e-
- sorta Maffeo Visconti a ritirarsi nel villaggio di Nogarola, nel Veronese, 1021 E.
- ambasciatore degli Scaligeri presso Enrico VII, sostiene la causa di Passerino Bonaccolsi, 1064 B.
- parente di Nicolò de' Maltraversi
   da Lozzo, 1182 A, 1184 D.
   persuade Nicolò de' Maltraversi
- a darsi a Cangrande, 1184 D.

  prefetto (di Vicenza), vince i Pa-
- prefetto (di Vicenza), vince i Padovani nel borgo di S. Pietro presso Vicenza, 1140 B.
- mandato da Cangrande ad Ottone di Carinzia, 1140 D.
- fratello di Antonio N., 1140 D.
- Cangrande monta un cavallo delle sue stalle, 1148 C.

- prefetto per Cangrande in Vicenza, è avvertito da Muzio de' Germani della rivolta tentata da alcuni Vicentini, d'accordo cogli esuli e coi Padovani: per simulazione, lo conforta a proseguire nella congiura; avendo fiducia in lui i congiurati, egli consiglia Muzio de' Germani a mandare a Padova, come ostaggio, il proprio primogenito: egualmente fanno Alberto da Izza ed altri congiurati, 1172 A-C.
- viene a lui Cangrande, entrato di soppiatto in Vicenza, 1172 E.
- venuto in odio a tutti in Vicenza per la sua tirannia, e Cangrande gli sostituisce, quale governatore di Vicenza, Uguccione della Faggiuola, 1175 A-B.
- prende possesso di Montagnana a nome di Cangrande, 1177 A.
- BALDUINO (O FILIPPO?) (DI COURTE-NAY), genero di Carlo I d'Angiò, espulso dall'impero Costantinopolitano, sul quale il suocero intende riporlo, 952 D-E.
- Balduino (di Lussemburgo), arciv. di Treveri, fratello di Enrico VII, lo segue in Italia, 1057 D.
- a lui si rivolgono gli inviati padovani, per impetrarne il favore, 1078 B.
- conforta il fratello Enrico fra la avverse vicende dell'assedio di Brescia, 1079 E.
- accompagna Enrico VII a Pisa e a Roma, 1095 A, 1099 B.
- mandato ad espugnare la torre Tripizone, 1099 B.
- la occupa, 1099 C.
- mandato dal fratello a prender la

figlia Beatrice e a levar uomini, 1114 C.

BALEARIO BROGNACHI, padovano, giurista, va ambasciatore a Enrico VII, 1073 A.

Balzo, (Ugo)

BANDINO DE' CO. GUIDI, VESCOVO di Arezzo, si reca a Pisa presso Enrico VII e quivi muore, 1097 B.

Banglino Bonaccolsi, padre di Bertone, 1060 A.

Baon, villa padov., scorreria dell'esercito scaligero, 1184 D.

BAR, conte (Teobaldo).

Barbarano, villa vicent., vi si accampano i Padovani, 1187 A.

- sua antichità, 1133 A.

- devastazioni ivi fatte dai Padovani, 1188 B.
- assalito dai Padovani, 1138 A.
- ivi Cangrande coll'esercito, 1175 D.

BARDELONE BONACCOLSI signore di Mantova, 982 B.

— privato della signoria e mandato in esiglio da Botticella (Guido) Bonaccolsi, 988 A.

va a Chioggia, 988 B.a Padova, 988 B.

- male accolto dai nobili Padovani, 988 C.
- muore in Padova ed è sepolto nel Convento de' Frati minori, 988 C.
- signore di Mantova, è cacciato da Bartolomeo della Scala che sostituisce a lui Botticella, 1022 D. Barica, v. Berica.

BARNABA DORIA, genovese, capo della sua parte, 1088 E.

- richiama i guelfi in Genova, cacciandone Opizone Spinola, 1089
- cacciato da Genova, 1089 A.
- accusato di essersi approfittato del denaro pubblico, 1089 A-B.

BARNABA DEI MACARUFFI, padovano guelfo: assunto al reggimento di Padova, 1127 C.

- è ucciso, mentre combatte valorosamente contro Cangrande, 1144

BARRITO DI LINGUA-DI-VACCA, dai Padovani è mandato ambasciatore a Clemente V, 1065 B.

BARTOLOMBO (DA DEO) DE DIGITO, giustiziato in Vicenza per ordine di Cangrande, 1174 E.

BARTOLOMEO DELLA SCALA, signore di Verona, sfavorevole a Maffeo Visconti, 1021 E.

- succede al padre Alberto della Scala, 1022 C, 1023 A.

- prende il governo di Verona, vivo ancora il padre, 1022 C.

— fa Botticella (Guido) Bonaccolsi signore di Mantova, dopo di averne scacciato Bardilone e Taglino Bonaccolsi, 1022 D.

- rifiuta soccorso a Maffeo Visconti,

1022 E.

 non permette che le sue genti simulino di andare in aiuto di Maffeo Visconti, anzi concede ai Torriani di venire a Verons, 1022 D-E.

- pare odiasse Maffeo Visconti, perchè quest'ultimo si era imparentato con Azzone VIII d'Este, 1022 E.

da adolescente diventando giovane muore, lasciando due figli, uno legittimo, illegittimo l'altro, 1028 A.

BARULUS (= Filippo V), figlio di Filippo il Bello; la moglie sua è la sola trovata innocente fra le tre nuore di Filippo il Bello, 1138.

Basilea, vescovo: (Pietro di Aichspalt).

Bassano, mercenari padovani contro B. 1124 D.

- ne muovono i Padovani per assalire Marostica, 1127 A.

– contro di B. muovono i Padovani nel settembre (1313), 1133 E.

- Padovani ivi rifuggiti, 1145 A. - fortificato dai Padovani, 1148 B.

Bassignana, ivi combattimento tra Luchino Visconti ed Ugo del Balzo. 1158 A.

BAVIERA, Rodolfo, Lodovico III. Bazzano, fortificato da Azzo VIII d'Este, 980 D.

— in potere de' Bolognesi, 980 E. BEATRICE D'ESTE, sorella di Az-

zone VIII duca di Ferrara, è offerta da lui in isposa ad uno dei figli di Alberto Scotto, 1019 D-E.

 è richiesta in matrimonio da Maffeo Visconti per il suo figlio primogenito Galeazzo, 1020 D-E.

- sue lodi, 1019 E, 1020 A-B.

- sposa Galeazzo Visconti, 1020 C.
BEATRICE DI LUSSEMBURGO, figlia di
Enrico VII, è promessa sposa a
Pietro di Aragona figlio di Federico re di Sicilia, 1105 A.

 è mandata a prendere dal padre per essere condotta a marito,

1114 C.

BECCARIA, Manfredo. BELLINI, Benvenuto.

Belluno, per denaro vi è fatto da Enrico VII pretore (vicario impe-

riale) Rizzardo da Camino, 1072 B.

 monti, di: vi passa Enrico co. di Gorizia recandosi presso Cangrande, 1175 C.

Beltrame, Guglielmo.

Belzebù, invocato dal papa Bonifazio VIII morente, 1003 C.

Benaco, da questo lago Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi invia la sua flotta sul Mincio, 1023 C. (Benavia), (Roberto).

BENEDETTO XI (v. Niccolò Boccasini), per la sua giustizia odiato dai nobili Romani, 1011 E, 1012 A.

- sue incertezze, 1012 B.

 si astiene dallo scomunicare Filippo il Bello, ma non impedisce altri mali, 1012 B.

 determina di andare in Assisi, e pensa di trasportare la Sede Apostolica in Lombardia, 1012 C.

- opposizione dei Cardinali, 1012 C.

 va in Viterbo, in Orvieto e poscia in Perugia, dove si ferma, 1012 D.

 scomunica Firenze perchè non vollerichiamare dall'esiglio Vieri dei Cerchi, 1012 E, 1018 A.

- prepara editti contro Filippo il Bello, 1013 A.

 muore per aver mangiato fichi avvelenati, 5 luglio 1804: lodato, 1013 B.

sfavorevole ad Alberto I d'Austria,
 1048 A.

Benedetto Gaetani, suo carattere morale, 966 D.

 dicono spaventasse Celestino V per indurlo a rifiutare il papato, 966 D-E.

— da bassi natali giunge al Cardinalato, 967 A.

- come salisse al pontificato, 967 D, 963 E.

- v. Bonifacio VIII.

[Benevento], presa da Carlo di Valois (Cod. Vat. 4941, in Pertz, Archiv, V, 178).

Benvenuto Bellini, da Cangrande è fatto impiccare in Vicenza, 1174 E.

Beraldo Bonaccolsi, è inviato da Passerino e Butirone Bonaccolsi a chiedere in loro nome la signoria di Mantova, mediante denaro, 1064 D.

- la chiede ed ottiene, 1064 D.

— i suoi congiunti non lo lasciano rientrare in patria, 1064 E.

Berardo Maggi, vescovo di Brescia, lodato 1031 A-B.

 governa Brescia col favore del popolo, e manda in esiglio alcuni ottimati, fra cui i Brusati e i Confalonieri, 1031 A-B.

— rinnova le mura di Brescia, 1081 B.

- ne costruisce le porte, 1081 C.

— governa Brescia in pace e ottimamente per 10 anni; muore, 1031 C.

Berengario (Stredelli) card., mandato da Clemente V ambasciatore ai Templari, per sapere se fosse vera l'accusa di eresia loro fatta, 1017 A.

Bergamo, tiranneggiata da Guido della Torre, 1054 B.

— suoi legati alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 C.

— ne parte Nicolò (Maltraversi) da Lozzo, 1146 E.

- sottomessa a Maffeo Visconti, 1151 E.

- signori: Guido della Torre, Maffeo Visconti.

(Bergantino) Brigantinum, castello di Azzone VIII d'Este, è espugnato da Alboino della Scala collegato coi Mantovani, 1023 D-E, 1024 A.

- raso al suolo, 1024 A.

- castello d'Azzo d'Este, disfatto da Alboino della Scala e Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi, 1081 E, 1082 A.

Berica, Barica, vi passano gli esuli Vicentini per avvicinarsi alla città di Vicenza, 1171 E.

- Muzio dei Germani vi introduce gli esuli Vicentini e Veronesi, perchè possano quindi entrare in Vicenza, 1178 B.

- sua posizione strategica: sua ori-

gine antica, 1178 C.

- sobborgo di Vicenza, 1174 B. Berici, menti, presso ad essi una pa-

lude formata dal Tésina, 1129 A. - ivi i Padov. fanno prede, 1132 E. BERNABO DORIA, capo in Genova della fazione avversa agli Spinola, 1088 E.

– accuse mossegli da Obizzino Spinola e dai suoi aderenti, 1089 A.

BEROALDO, nob. Vicentino, desiderando la libertà della patria, diventa odioso ai Padovani che reggono Vicenza, 984 A.

 condannato al supplizio, 984 B-C. BERTO (DEI CERCHI), figlio di Ricuperio, fatto prigione al momento della cacciata di Vieri dei Cerchi, a Firenze, 997 D.

BERTOLDO, zio materno di (Ricoverino?), (Elisabetta figlia di Venceslao IV, re di Boemia, e) sp. di Giovanni di Lussemburgo, 1056 D.

BERTOLDO DI S. MINIATO, fatto prigioniero alla battaglia di Montecatini, 1160 E.

Berrone Bonaccolsi, figlio di Ban-glino, rientra in Mantova sua patria per mezzo di Enrico VII, 1060 A.

BERTRANDO DEL GOTH, Vescovo di Bordeaux, è eletto pontefice, successore a Benedetto XI, e prende il nome di Clemente V, 1015 A. (cfr. anche 1166 C).

- riceve lettere da Pietro e Giacomo Colonna, annunziantigli la sua elezione al Pontificato, 1015 B. - riceve ambasciatori che gli comunicano la sua elezione. 1015 B.

annunzia la sua elezione al re Filippo IV, 1015 B.

· v. Clemente V.

Bexanus, v. Bisatto.

Bianchi, la fazione dei, ha principio in Pistoia, 971 E-972 A, 978 D.

origine della denominazione, 972 A.

— tal divisione passa a Firenze e a Lucca, 968 B, 974 A.

- esuli dalla patria stanno due anni in Lucca, 1024 B-C.

desiderano rientrare in Firense, 1024 C.

- riprendono il dominio della città, dopo di averne cacciati i Neri, 1024 C.

- loro capo è Tesoluto Uberti, 1024 D.

Biserno, conte (Giovanni).

(Bisatto), Bexanus, f. nel Vicentino, 1125 A.

Bissaro, Gaaldinello, Guido. Bitefredum, che cosa significhi, 1126

Boccamazzi, Giovanni.

Boccampani, Giacomo. Boccasini, Niccolò.

Beccene, villa padov. fortificata, tenuta da Albertino dei Maltraversi di Gastelnuovo, presa da Cangrande, 1185 E.

Boemia, Agnese, Anna, Elisabetta, Giovanni, Venceslao IV (Ognenzveslao, Ottocaro), Venceslao V

(Ottocaro).

cfr. Enrico di Carinzia e Tirolo. (Boemondo di Warnesberg), arcivescovo di Treveri, ha parte all'elezione del re di Germania alla morte di Rodolfo I, 963 B.

Bologna, fa lega con Parma contro Azzo VIII d'Este, 940 A.

si fortificano ai confini di Modens, 980 C.

· muovono guerra ad Azzo VIII, 930 E.

- occupano il castello di Bazzano, 980 E. occupano altri luoghi già deveti

agli Estensi, 932 A.

- i Bolognesi ed i Parmigiani ces-

dun di Estrara, 1019 C.

\* finiti catuliari Bologneti si unisecno, mell'accedio di Pistoia, ai Fiorentini abbandonati da Roberto d'Angiò, 1625 D.

 condannati da Clemente V per aver preso parte all'assedio di Pistoia, dopo il suo divieto,

1025 B.

- v'entra il cardinale Napoleone Orsini mandato da Olemente V ad aggiustare la lotta tra i Fiorentini a Bolegnesi contro i Pistoiesi, 1626 A.

- a Napoleone Orsini dichiarano d'essere confederati coi Fioren-

tini, 1026 B.

minacciati di scomunica, 1026 B.
 disprezzano le minaccie del cardinale Niccolò Orsini e continua nella sua alleanza coi Fiorentini e nel proposito di espugnare Pistoia, 1026 B-C.

-- tacciano il cardinale e infieriscono contro il suo seguito,

1026 G-D.

- il papa e i cardinali determinano di punirli, 1026 E.

- sede di studi: ecomunicata, 1027 A.
   per via di legati chiede perdono al papa e l'ottiene, previa l'impesizione d'una multa, 1027 A.
- danneggiano Modena, 1080 D.
   Benedetto XI la dà in governo a Guido (Capello) vesc. di Farrara, 1080 D.

- ivi Aldevrandino d'Este, 1087 C.
- ivi due legati pontifici, 1042 D,

1948 C.

- il card. Arnaldo Pelagrua, legato di Clemente V, vi predica la crociata contro i Veneziani, per liberare Ferrara, 1044 C.

- Molti Bolognesi s'indirizzano verso Ferrara per combattervi i Ve-

nericai. 1045 B.

– fugati dai Veneziani, 1045 C.

 per vendetta assalgono la nave coi prigioni fatti da Lamberto da Polenta, 1046 E.

- sola città dell' Emilia che non soffra signoria, 1054 C.

- mingono Brescia alla ribellione,

--- premettendo aiuto, 1871 C.

 vi passano con difficoltà gli ambasciatori Padovani, evitando Vicenza, 1078 A.

 inimica a Enrico VII, non manda legati alla dieta da lui raccolta in Pavia, 1086 C.

- favorisce Guido Torriani, 1094 C.

- manda siuti a Firenze assediata da Enrico VII, 1112 C.

— aiuta quei di Firenze e di Cremons, 1122 D.

- aiuta Padova contro Cangrande, 1183 E.

— mandano soccorsi a Padova, 1147 B.

- favorisce i nemici di Maffeo Visconti in Lombardia, 1152 A.

- assolda Simone della Torre, 1158 D.

- nemica di Modena, 1154 B.

- manda aiuti ai Guelfi di Montecatini assediati da Uguccione della Fagiuola, 1157 B-E.

- prefetto: Guido da (Capello) Vicentino vesc. di Ferrara, per

Benedetto XI.

Boxaccolsi, Banglino, Bardelone, Botticella (Guido), Butirone (Bonaventura), Giovannino, Passerino (Binaldo), Saraceno, Tagino o Taglino.

Bonacosa da Marano, vicent., fatto giustiziare come traditore da

Cangrande, 1126 D.

Bonaventura Bonaccolsi v. Butirone (Bonaventura) Bonaccolsi.

BONAVENTURA BAVAGNANT, impiccato in Vicenza come ribelle per erdine di Cangrande, 1174 E.

Bonifacio VIII (v. Benedetto Gaetani).

- eletto papa, 958 D.

— ha notizia della sconfitta di Car-

lo II d'Angiò, 958 D.

 gli promette soccorso contro Federico di Aragona, regnante in Sicilia, 958 D.

— conosce l'invidia di Giacomo di Aragona per i prosperi successi avuti in Sicilia del fratello Fedarico, 959 A-C.

 prepara due eserciti sotto la condetta di Giacomo di Aragona,

959 C.

- si duole che Giacomo non abbia occupata la Sicilia, 960 A.

- incarica della guerra contro Federico, Carlo di Valois da lui chiamato in Italia, 960 B.

🗕 rimprovera Carlo di Valois per la sua condotta partigiana in Fi-

renze, 960 E.

– domanda ed ottiene da Carlo di Valois, promessa di aiuto alla Santa Sede, 961 A.

- dà notizia a Carlo di Valois della contesa verificatasi in Sicilia fra Giacomo e Federico di Aragona e delle lotte sostenute per la Chiesa dai suoi maggiori, 961 B.
- gli promette grandi doni, 961-B. — pone sotto il comando di Carlo

di Valois la sua flotta ed il suo esercito, 961 C.

— consigliato da Carlo di Valois a riconciliarsi con Federico di Aragona, 962 A.

- riceve ambasciatori da Federico di Aragona, 962 B-C.

- concede a lui, sua vita durante, il regno di Sicilia, mediante pagamento di un tributo, 962 C.
- stabilisce che, mancando la prole a Federico, il regno di Sicilia ritorni alla Chiesa, 962 C.
- concede a Carlo di Valois il titolo di re di Gerusalemme e di Sicilia, 962 C.
- concede a Federico il titolo di duca di Trinacria e di governatore della Sicilia, 962 D.
- rimprovera acerbamente del suo operato Carlo di Valois, 962 D.

- eletto papa, 969 A.

— chiesto l'aiuto di Carlo d'Angiò, viene a Roma, 969 B-C.

- sua condotta verso Celestino V, 969 C.
- ostilità contro i Colonna, 969 D. consiglio chiesto a Guido da Mon-
- tefeltro, 970 A.-C. - soccorsi dati a Carlo II re di Napoli, 971 C.
- concede a Corso Donati il principato di Massa, 975 C.
- suo colloquio con Vieri dei Cerchi, 975 C-D.

- aspira a dominare sopra Firenze e quindi sulla Toscana, 975 E.
- offerte a Vieri de Cerchi, 976 C. - aspira a rimettere la pace tra le fazioni di Toscana, 976 D.
- chiama in Italia Carlo di Valois, 976 E.
- lo manda paciere in Toscana, 976 E.
- richiama Carlo di Valois da Firenze, e gli rimprovera ciò che egli fece colà, 977 E.
- lo manda in Sicilia, 977 E.
- Alberto d'Austria gli significa la sua elezione ad Augusto, 994 E.
- rifiuta di riconoscere l'elezione di Alberto, 995 A-B.

- sue ricchezze, 996 B.

 moderatore dei principi della terra, favorisce i membri di sua famiglia, 996 C D.

scomunica Filippo il Bello re di Francia, 997 A.

- richiesto di aiuto dai suoi ambasciatori per la guerra di Fiandra, 999 A-B.

convoca a questo scopo il consiglio dei cardinali, 999 C.

sua avarizia, 999 E.

– suoi timori circa al mandare da Roma dei soccorsi in denaro al re Filippo il Bello, 999 E.

- gli concede finalmente le primizie dei prodotti del suo regno da restituirsi dopo tre anni, 1000 A.

- gli manda ambasciatori, 1000 A. – impensierito per la lotta tra Federico re di Sicilia e i figli di

Carlo II d'Angiò, 1000 C. - viene a lui Carlo di Valois, mandato da Filippo il Bello, 1000 D.

malcontento dell'operato di Carlo di Valois in Sicilia, 1000 E.

- domanda a Filippo il Bello la restituzione del soccorso da lui avuto, 1001 A.
- richiesto, per mezzo degli ambasciatori del re, di una dilazione, 1001 A.
- gli concede un anno di tempo, 1001 A.
- riceve freddamente Carlo di Valois. 1001 B.
- rimbrotta Carlo di Valois, 1001 B.

- temendo della fede di Filippo il Bello gli manda ambasciatori, 1001 B.
- si adira per la superba risposta di questo re, 1001 E.
- gli scrive lettere ricordandogli il suo dovere verso la Chiesa, 1002
- lo scomunica con tutti i suoi complici, 1002 A.

- interdice (Parigi), 1002 A-B.

- domanda aiuto a Carlo II d'Angiò contro Filippo il Bello, 1002 B.
- indignato del rifiuto, gli domanda la restituzione dei tesori della Chiesa spesi in causa della sua guerra contro Federico di Aragona, 1002 C.

- invita in Italia Alberto d'Austria, 1002 C.

- secondo alcuni, invita anche Federico di Sicilia, 1002 C.
- esiglia i Colonna, fra cui Sciarra, 1002 D.
- rilega in Anagni il card. Napoleone Orsini, 1002 E.
- ha presentimento della congiura, 1008 C.
- sorpreso in Anagni da Guglielmo di Nogaret e da altri congiurati, mentre sta pregando davanti all'altare, 1003 D-E.

- prega Sciarra Colonna e Rainaldo Sopino perchè non lo uccidano

colla spada, 1004 A.

lasciato in custodia ai figli di Matteo di Anagni, 1004 A.

- ritorna a lui Sciarra Colonna, che gli si dimostra benigno e gli espone i motivi della congiura, 1004 C.
- gli è da lui offerta la libertà, 1004 C.
- gli concede perdono e promette amicizia ai Colonnesi, ove gli sveli il piano della congiura, 1004 D.
- parole rivolte da Sciarra Colonna a Bonifacio VIII, 1004 D-E.
- soggetto a più attenta custodia, 1005 A.
- lasciato libero, poichè da un tumulto popolare vennero cacciati dalla città i congiurati, 1005 A.
  - 2 Indici sistematici.

- ritorna a Roma, 1005 A.
- gli vanno incontro i cardinali Matteo e Giacomo Orsini, 1005 A.
- sue parole ai cardinali radunati, nelle quali esprime il suo dolore per la violenza ricevuta, 1005 B-
- assoggettato ad attenta sorve glianza da parte del cardinale Matteo Orsini, 1005 D.
- dubitando del cardinale Matteo Orsini passa al Laterano, 1005 D.
- spera di essere favorito dagli Annibaldi, 1005 E.
- parole a lui indirizzate dal cardinale Matteo Orsini, per dissuaderlo di passare in Laterano, 1006 A-B.
- sua risposta al cardinale, 1006 C-D.
- indignato delle violenti parole del cardinale Napoleone Orsini si ritira nelle sue camere, 1006 E.
- circondato da guardie perchè gli sia impedita la fuga, 1006 E.
- si dispone ad andare in Laterano, 1007 A.
- ordina di ritirarsi ai cardinali Matteo e Napoleone Orsini, venuti a lui per sorvegliarlo, 1007 B.
- gli è chiuso il passo dai due cardinali. 1007 B.
- dichiarato prigioniero dal cardinale Giacomo Orsini, 1007 C.
- rifiuta di riunirsi ai cardinali, 1007 D.
- confortato da Giovanni Campano, 1007 D.
- passa le notti insonni : tristissimo per vedersi da tutti abbandonato, 1007 E, 1008 A.
- sue dimostrazioni di furore, invoca Belzebù, 1008 B-C.
- si dà di propria mano la morte, 1008 C.
- ritrovato morto dai cardinali nella sua camera, 1008 E.
- il popolo di Roma ha notizia della sua morte, 1009 A.
- sue esequie fatte in S. Pietro da tutto il clero romano, 1009 B.
- durata della sua vita e del suo pontificato, 1009 B.
- giudizio sulla sua vita, 1009 C-D.

della sua morte si duole Carlo II d'Angiò, 1010 B.

- rifiutandosi Carlo II di combattere contro Filippo il bello, si unisce a suo danno con Federico di Aragona re di Sicilia, 1010 B.

- manda pacieri tra i re di Francia e di Inghilterra Niccolò (Boccasini) di Trevigi, vescovo d'Ostia, e Giovanni di Murro, 1010 C.
- li fa quindi cardinali, 1010 D. - sfavorevole ad Alberto I d'Au-

stria, 1048 A.

- innalza il castello di Capo di bue,

1107 C. - fa Giacomo (Duèse) di Cahors ve-

scovo di Fréjus, 1168 A.

- Filippo V di Francia vorrebbe che fossero cremate le ossa di lui, 1169
- le sue ossa però sono conservate intatte per consiglio di Giacomo (Duèse) di Cahors, 1169 A-B.

BONMASSARO DA COLLE, esule vicentino, si unisce ai Padovani, 1180 C.

- prende parte con Macaruffo de' Macaruffi alla rivolta di Vicenza contro Cangrando della Scala, 1172 C.
- muore annegato, dopo la rotta subita dagli esuli Vicentini, 1174 C.

Bonmesio Paganoto, ambasciatore di Verona ad Enrico VII in Genova, 1090 B.

Bonsignori, Nicola.

BORDEAUX, ivi deve aver luogo un combattimento (« duellum ») fra cento cavalieri, per terminare la guerra di Pietro d'Aragona con Carlo d'Angiò, 953 E.

- fa parte dell'Anglia, 953 E.

- nella diocesi nasce Clemente V, 1139 C.

- Napoleone Orsini card., nipote del vescovo di B., lo vorrebbe eletto papa (conclave a. 1314), 1166 C.

- vescovo: Bertrando de Goth. Borgo, Sinibaldo.

Borgogna, conte Teobaldo.

Bosiolo, parmigiano, nunzio apostolico annuncia ad Enrico VII il giorno fissato dal papa per la |

- sua incoronazione in Roma 1066 D.
- va spontaneamente ad intercedere presso Enrico VII in favore dei Cremonesi, 1068 A.

consiglia i Cremonesi ad uscire supplici incontro all'imperatore, 1068 A.

Bosone da Dovara, cremonese, sua caduta, 1060 B.

Bosso, Marzio.

BOTTICELLA (GUIDO) BONACCOLSI, aspira alla signoria di Mantova, 982 B.

- va a Verona, sue calunnie contro Bardelone Bonaccolsi, 982 B-C.
- si procura fautori in Mantova, 982 D.
- suo moto contro Bardelone, 982 D.
- padrone di Mantova, esiglia Bardelone, 988 A-B.
- tiene la signoria di Mantova per sette anni, 938 D. — muore, 938 D, 1031 E.

- fatto signore di Mantova per opera di Bartolomeo della Scala, 1022 C.
- aiutato da Alboino della Scala, saccheggia il Cremonese, 1023 C.
  - signore di Mantova, 1023 B. - acconsente a che il fratello Rinaldo muova guerra ad Azzone

d'Este, 1023 Č.

– unito ad Alboino della Scala, devasta il Cremonese, rimanendo impedito di progredire da Azzone d'Este, 1031 C-D.

- morendo , lascia la signoria di Mantova a Passerino e Butirone

Bonaccolsi, 1063 E.

Brabante, Giovanni, Margherita, Rodolfo.

BRAIMONTE, Pietro.

Brancacci, Ardolfo (o Landolfo).

Brancaleone degli Andald, esule bolognese, ricorre a Enrico VII per rientrare in patria, 1059 C.

Breganze, villa vicent., disfatta dan Padovani, 1184 B.

Brendola, villa vicent., danneggiata dai Padovani, 1133 A.

Brenta, f. nel Padovano, 1133 D.

— Cangrande ne tenta il passaggio 1138 E.

Brescia, vi sta due mesi Maffeo Visconti, presso il lago d'Iseo, 1021 E.

per dieci anni sotto Berardo Maggi. 1081 A-C.

- sotto Maffeo Maggi, 1031 C.

- accorre in suo aiuto Alboino della Scala, 1032 C.

- tenuta in signoria prima dal vescovo Berardo Maggi, e poi dal costui fratello Maffeo, 1054 B.

- nominatovi vicario regio Alberto da Roviglione, 1059 E.

- col favore di Enrico VII vi rientra Tebaldo de' Brusati, 1060 B.

- si ribella all'impero, 1063 A. - sotto alle sue mura giunge Valerano di Lussemburgo, tentando invano di sedare la ribellione,

1063 C.

- sua condizione interna, 1063 D. i bresciani stabiliscono di tener fermo contro Enrico VII, 1071 C.

- vettovagliata la città, espulsi gli inabili alla guerra, si rinchiudono, 1071 D.

preparativi per l'assedio, 1071 D-E.

- varie vicende dell'assedio, 1074 E,

1075 A-B. - morte di Valerano di Lussem-

burgo, 1075 C.

- vi entrano i cardinali Arnaldo dei Frangeri e Leonardo Quercino, per ridurre la città a più mite consiglio, 1076 B.

– risponde a nome dei Bresciani . Picco dei Vernari podestà, 1077

B-D.

- violenti attacchi delle truppe cesaree, valentemente respinti, 1078 C-D.

- terribile epidemia nel campo assediante, 1079 A-C.

- per intromissione di Luca del Fiesco, si arrende a Enrico VII, 1080 D-E.

- ne sono smantellate le mura, e varie sevizie sono commesse contro i patti, 1081 B-C.

- Enrico VII vi nomina suo vicario Galeotto Malaspina, 1081

suoi legati alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 C. - sotto il campo di, si ammala Guido di Fiandra, 1087 E.

- moti e sedizioni, 1092 A.

- legati bresciani in Genova presso Enrico VII, successi nuovi moti in Brescia, ne partono alla volta, della loro città, 1094 A.

- parti guelfa e ghibellina, 1122 E.

– cacciati i ghibellini, guerreggia Maffeo Visconti e Cangrande, 1123 A-B.

- combattuta, ed il suo territorio devastato da Cangrande della

Scala, 1171 B-C.

vescovo e signore: Berardo Maggi.

- magistrati, pretore (pode-sta): Pino dei Vernari.

— edifici: palazzo pretorio. — signori, vicari imperiali: Maffeo Maggi, Alberto da Roviglione, Galeotto Malaspina.

Brigantinum, v. Bergantino. Brognachi, Baleario.

Brugges, vi pone il campo Filippo il Bello di Francia, in guerra colla Fiandra, 1001 B.

Brugnolo, Vivaldo.

BRUSATI, ottimati bresciani, mandati in esiglio dal vescovo Berardo Maggi, 1031 B.

· Tebaldo.

BUGAMANTE DE' PROTI, sua dispotica autorità in Vicenza, 1126 E.

- chiama in Vicenza Sigonfredo Ganzera suo suocero, 1065 D.

Buondelmonti, famiglia di Firenze, prende parte alle lotte civili, 979 A.

Buonconvento, villa vicina a Siena, vi si accampa e muore Enrico VII, 1115 D, 1116 B-E.

Busso, Sigonfredo.

BUTIRONE (BONAVENTURA) BONACcolsi, tiene la signoria di Mantova per anni 24 con il fratello Botticella (Guido), 983 D.

🗕 succede nella signoria di Mantova a Botticella (Guido), insieme col fratello Passerino (Rinaldo), 1063 E.

ottiene da Enrico VII il vicariato di Mantova, mediante denaro, 1064 E.

C

- recasi in aiuto di Cangrande, che guerreggia contro Padova, 1185 B.

- affidatagli Cremona, dopo sei mesi la lascia, 1152 C. Buzzacarini, Pantaleone.

(Cahors) Cadurca, V. Giacomo Duèse da Cahors.

CALCINENBORCH, v. Katzenellnbogen. Camignanum, nel Vico Lato (« Via Lata ») in Roma, ivi le truppe mandate dalla Toscana contro Enrico VII vengono a combattimento con gli imperiali, che rimangono vincitori, 1100 D-E

Camino, Gerardo, Quecello, Rizzardo, Tolberto.

Camisano, castello del vicentino, posseduto dai Padovani, che se ne giovano contro i Vicentini, 1125

- assalito e preso da Cangrande, 1135 C-D.

- vien posto a sacco e bruciato, 1135 D.

- governatore: Martino Cane. Campania, verso di essa fugge Corradino di Svevia, 950 A.

Campania (Campagna romana), vi si prepara la congiura contro Bonifacio VIII, 1003 B.

Campano, Giovanni.

Campidoglio, occupato con difficoltà da Enrico VII, 1099 E-1100 D.

- popolo romano radunato ivi da Enrico VII, 1105 D.

Campofiorito, Francesco.

— Lorenzo.

CAMPOSAMPIERO, Tisone.

CANCELLIERI, famiglia pistoiese: interni dissidi, da cui hanno origine le fazioni de' Bianchi e dei Neri, 971 E.

- causa della discordia in questa famiglia, 972 B.

CANCELLIERI, Amadori, Dori, Giovanni, Guglielmo, Meo, Schiatta, Simone, Vanni.

CANE, Martino. Zambonetto.

CAN GRANDE DELLA SCALA, figlio di Alberto della Scala, 1022 C.

- ancora giovanetto alla morte del padre, 1022 C.

- succede al fratello Alboino, 1020 В.

- signore di Verona, 1054 B.

- mediante denaro, ottiene da Enrico VII d'esser nominato vicario regio in Verona, 1064 E. - promette sussidio ai Cesarei con-

tro Padova, 1069 A-B.

— si introduce in Vicenza colle truppe cesaree, 1069 C.

— sue gesta sotto le mura di Bre-

scia, 1079 E.

— Enrico VII lo invita alla dieta di Genova, 1087 C.

— « juvenis animosus et imperizelator », ivi.

- va a Genova, 1089 C.

 ritorna tosto a Verona, dove trova il fratello moribondo, 1089 D.

- signore di Mantova, 1088 D.

- in lotta coi Padovani, 1112 D. - li fa condannare come ribelli da

Enrico VII, 1114 B.

- ottiene il dominio di Verona.

ambisce far conquiste, 1122 D.

— guerreggia i Bresciani, 1123 A.

— ottiene il dominio di Vicenza, 1123 D.

- accusato di vantarsi d'esser prefetto di Padova, 1129 A.

- in guerra coi Padovani, ne de-

vasta il territorio, 1125 A.C. scoperta una trama in Vicenza, ne punisce i partecipi, 1126 C sgg.

- adolescente tiranno, 1126 D.

-- vince i Padovani a Costoza, 1128 A-B.

- muove contro i Padovani accampati intorno a « Serula » ( = Serraggio) 1129 B.

- difende Castenedolo, 1130 E.

- inferiore per forze ai Padovani, 1131 C.

 devasta crudelmente alcune ville, e vessa il popolo (vicentino) con continue esazioni, 1131 D.

 principe nuovo e adolescente cupido di gloria, 1131 D.

- sue violenti rapine per aver oro dai Vicent. e dai Veron., 1131 D.
- libidinoso, mancator di fede, 1131 D-E

- sua nipote Verde, 1132 A.

- munisce Verona, 1132 C, 1182 E. - devasta il Padovano sino al Bren-

ta, 1183 D.

- è vizioso il suo esercito, 1134 B. - nuova devastazione nel padov., 1134 B C.
- guadagna colle persuasioni Nicolò Maltraversi da Lozzo, 1184 D.
- i suoi mercenari e gli esuli Padovani danneggiano il territorio di Padova, 1134 D.

- munisce Lozzo, e conduce seco a Vicenza Nicolò (de' Maltraversi di Lozzo), 1135 A.

- chiede aiuti a Maffeo Visconti ed a Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi, 1135 B.

– prende Camisano, 1135 C-D.

- lo saccheggia e lo dà al fuoco, 1185 D.
- va a Lozzo, 1135 D.
- dopo avere indarno invitati a battaglia i Padovani, distrugge le antiche mura di Cinto, 1185
- prende Boccon (Coltellà) e ne conduce prigione Albertino (Maltraversi) da Castelnuovo, 1135 E. - ritorna a Vicenza, 1136 A.
- mentre i Padovani, condotti da Vinciguerra da San Bonifacio, stanno presso Verona, teme che i Veronesi si ribellino a lui e richiamino l'esule, 1137 D.

- respinto dai Padov. nel combattimento di Montagnana, 1137 E.

- avuti aiuti da Lombardia, e assoldati dei Carinziani, si accampa in Abano contro i Padovani, 1138 D-E.
- prende Montegalda, 1139 A-B. - minacciato dai Padovani, 1139 E
- soggiorna a Verona, 1140 D.
- tratta con Ottone di Carinzia, 1140 D.
- corre voce di sua malattia, 1142

- assolda Pietro Braimonte catalano, 1142 E.
- Cangrande, avvertito del pericolo in cui versava Vicenza, vi accorre, 1143 B-E.
- viene alle mani coi Padovani, 1143 D.
- li vince e mette in fuga, 1144 A-1145 A
- prigioni da lui fatti, 1145 B-1146 A.
- preda da lui conquistata sopra i Padovani, 1146 B-C.
- spera di prender Padova, 1146 D.
- a lui vengono Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi di Mantova, Guglielmo e Aldrigetto da Castelbarco, Giberto da Correggio parmense, Nicolò (Maltraversi) da Lozzo, e i Veronesi, 1146 D-E.
- celebra la vittoria con festeggiamenti, 1147 C.
- tratta di pace coi Padovani, 1148 A.
- sua sconfitta ricordata, 1152 C.
- favorisce Franc. della Mirandola, governatore di Modena, 1154 C.
- richiesto di aiuto da Uguccione della Faggiuola assediante i Guelfi a Montecatini, 1158 A.
- tenuto in sospetto dai Padovani, manda in ritorno il suo soccorso
- ad Uguccione, 1158 B.

  -- coll'aiuto dei Ghibellini esuli, combatte Brescia e ne devasta il territorio, 1171 B-C.
- non potendo entrare nella città, cerca di impadronirsi del castello di Lonato, dopo di avere ritirato milizie da Verona e Vicenza, 1171 C.
- è ai suoi stipendi Uguccione della Faggiuola, 1171 D.
- avvisato da Bailardino Nogarola, suo prefetto in Vicenza, della rivolta ivi tentata d'accordo cogli esuli Vicentini e Veronesi e coi Padovani, 1172 A.
- lascia al Nogarola la direzione dell'affare, 1172 B.
- dai Carraresi viene avvisato dell'aiuto accordato da essi, con secondo fine, a Macaruffo de' Macaruffi, 1172 E.

- raccoglie l'esercito in Verona, 1172 E.
- recasi nel territorio Vicentino, 1172 E.
- sconosciuto entra in Vicenza per intendersi con Bailardino (Nogarola), 1172 E.

- aiuta i Vicentini a respingere gli assalitori, 1178 C-E.

 fa prigioniero Pescaresio (de' Montecchi), 1174 A.

 è condotto a lui Vinciguerra da S. Bonifacio, prigione, che muore in seguito a ferite, 1174.

 incolpa della sommossa i Padovani, e domanda loro in pena della rotta alleanza 20,000 marchi, 1174 D.

— manda a Verona gli esuli fatti prigioni ed in Vicenza fa giustiziare i capi della congiura, 1174 E.

- sostituisce a Bailardino Nogarola, odiato per la sua tirannia, Uguccione della Faggiuola, nella carica di governatore di Vicenza, 1175 A-B.
- si giova delle dissensioni esistenti in Padova, 1175 B.
- supposta sua alleanza coi Carraresi, che certo non sono avversi a che egli conquisti Monselice, 1175 C.
- guadagna per sè Maometto, soggiornante in Monselice, 1175 C.
- esercito da lui raccolto in Verona,
   1175 C-D.
- spedizione nel Vicentino e Padovano, 1175 D-E.
- occupa Monselice, 1175 E, 1176 A.
- muove contro Este, 1176 C.
- ferito leggermente all'oppugnazione di Este, 1176 C.
- le sue milizie fanno bottino in Monselice, 1176 E.
- minaccia guerra a Montagnana, se tosto non si arrende, 1177 A.
- per mezzo di Bailardino (Nogarola) prende possesso di Montagnana, 1177 A.
- fa incendiare Este, 1177 A-B.
- domanda cento cavalieri ad Enrico conte del Tirolo, 1177 B.
- si ferma otto giorni coll'esercito

- in Terradura, e vi soffre il fredde e le intemperie, 1177 C.
- suo primo bottino, 1177 D.
  occupa Pieve di Sacco, 1177 D.
- dispone il suo accampamento presso il ponte di San Nicolò, 1177 D.
- viene a patti coi Padovani da lui assediati, 1178 A.
- riceve a vita il possesso Monselice c di Montagnana, ed ha poi Castelbaldo in pegno del libero passaggio a lui concesso per Torre Estense, 1178 A-B.

 dopo la pace fatta con Padova, ritorna a Verona, 1178 C.

- si abbocca con Giacomo di Carrara eletto principe di Padova, e con lui stringe alleanza, che è poco duratura, 11/9 D.
- aggrava le sue città colle imposte e colle proscrizioni, 1179 E.
- aspira ad impadronirsi di Treviso, 1179 E, 1180 A.
- segretamente trattano con lui li Antonio e Nicolò di Roverio, 1180 A-B.
- tratta con Artico Tempesta degli Avogaro, 1180, B-C.
- secondo alcuni, manda doni a Margherita di Morgano, che si innamora di lui, 1180 D.
- eletto capo della lega dei duchi (signori) di Lombardia, 1181 A.
- propone agli esuli Doria e Spinola di aiutarli, purche aderiscano ai duchi (signori) Lombardi, 1181 A.
- gli aiuta con genti assoldate coi denari della lega, 1181 B.
- Canuganum, errore di scrittura (cfr. Gregorovius, St. di Roma, ediz. ital., VI, 62) per Camiganum;

v. a q. v. Capello, Guido.

Capo di bue, vi si ritirano le soldatesche di Giovanni d'Angiò, inseguite dall'esercito di Enrico VII, 1107 C.

CAPODIVACCA, Giovanni Enrico.

Carbonara, nel Padov., vi passa Cangrande coll'esercito, 1175 E.

Cardinali, in Roma tentano invano di pacificare Pietro d'Aragona

- (re di Sicilia) e Carlo d'Angiò, 952 U.
- riuniti a consiglio da Bonifazio VIII per trattare dell'aiuto da concedersi a Filippo il Bello di Francia guerreggiante colla Fiandra, 999 C.
- si dolgono dell' insulto fatto a Bonifazio VIII e si propongono di vendicarlo, 1005 B.

parole rivolte loro da Bonifa-

zio VIII, 1005 B.

- per consiglio di Giovanni Campano abbattono la porta della camera dove Bonifazio giace morto, 1008 E.

piangono la morte di Bonifa-Bio VIII, 1008 E.

- rimproverano il cardinale Matteo Orsini di essere stato causa della sua morte, 1009 A.
- rendono a Bonifacio VIII pella basilica di S. Pietro gli estremi onori, 1009 B.
- si radunano per eleggere il successore a Bonifazio VIII, 1010 A.
- eleggono pontefice il cardinale Nicolò (Boccasini) di Treviso, vescovo d'Ostia, che prende il nome di Benedetto XI, 1010 C.
- elenco dei Cardinali che presero parte al conclave per l'elezione di Benedetto XI, 1011 D-E.
- si riuniscono a conclave per la elezione di Clemente V, 1013 E-1015 D.

- si ritirano a godere le delizie della campagna, 1014 B.

- sono privati del cibo dai Perugini, che tolgono il tetto della casa dove essi stanno rinchiusi perchè si affrettino nella elezione del successore a Benedetto XI, 1015 A.
- pregano Clemente V a non voler trasportare lungi da Roma la sede pontificia, 1015 C.
- restando immutata la volontà del pontefice, lo seguono in Bordeaux, 1015 C.
- negano ad Enrico VII il diritto di farsi incoronare imperatore in altra chiesa che non sia S. Pietro, 1103 E.

— costretti dal popolo, glielo concedono, 1104 B.

- siedono alla mensa di Enrico VII dopo la sua incoronazione, 1105 Α.

- convocati da Enrico VII perchè aprano trattative di pace, 1105
- trattano con Giovanni (d'Angiò), ma egli rifiuta, rimandando la cosa all'arbitrio del fratello (re Roberto), 1105 C.

Carinzia, Cangrande vi assolda mercenari, 1138 D.

Elisabetta, Enrico (duca di C., e co. del Tirolo), Mainardo (id.), Ottone (id.).

Carlo (Magno?), sua progenie, 993 B. CARLO I D'ANGIO, Urbano IV gli offre il regno di Sicilia e Apulia, 946 C.

- chiede il regno siculo a re Manfredi, 946 D.

- uomo valoroso, sintato da que di Piccardia, è fatto Senatore d' Roma, 947 A.
- guerra e vittoria contro Manfredi, 947 A-948 B.
- conquista il regno siculo, 948 C. – guerra con Corradino, cui vince e manda a morte, 948 E-950 B.
- da (Tebaldo II) re di Navarra viene avvertito della morte di suo fratello (s. Lodovico IX), avvenuta a Tunisi, 951 B.
- porta soccorsi ai crociati 951 B. — si dirige verso l'Apulia, 952 A.
- in Sicilia col re di Navarra, 952 B.
- sua nimicizia con Pietro (III) d'Aragona, 952 C.
- suocero di Balduino (o Filippo?) (di Courtenay) imper. Costantinopolitano, ch' egli intende ri-mettere in sede; avversario di Michele Paleologo, 952 D.

avuta notizia degli apparecchi di Pietro d'Aragona, si affretta ad andare in Francia, 953 B.

- richiede d'aiuto Filippo III, re di Francia, contro il re Pietro III d'Aragona, 958 B.
- gli è tolto da quest'ultimo il dominio dell'isola di Sicilia, 958 C.
- accorre nel principato di Apulia,

per assionrarsene il possesso, 958 D.

- assedia il nemico in Messina, 958 ∷ **D**.

– fa pace col nemico, 958 E.

- stabilisce una tenzone (« duellum ») di 100 cavalieri scelti fra i due eserciti nemici, da farsi in Bordeaux, 958 E.

— fa ritornare in Apulia il suo eser-

cito, 958 E.

- si dichiara vincitore di Pietro III d'Aragona, 954 B.

— vuole gli sia restituito il regno di Sicilia, 954 C.

- con Filippo III di Francia devasta l'Aragona, e assedia la città dove ata il re, 954 C. — si ritira coll'esercito, 954 D.

- dopo la morte del re Filippo III, va in Provenza, di cui è conte, 954 E.

- scrivendo, commette a suo figlio Carlo II, di andare coll'esercito in Sicilia, 954 E.

— ha notizia della sconfitta e dell'imprigionamento di suo figlio, 955 B.

- recasi in Apulia, 955 B.

– muore, 955 C.

- incorona principe d'Apulia il nipote Carlo Martello, 955 C.

- ne affida la custodia al conte d'Artois, 955 D.

- è largo di cortesie alla figlia di Pietro III d'Aragona, sposa di suo figlio Roberto, 956 C.

— fa morire Corradino, e la moglie (sic!) di Gherardo conte (di Donoratico), 1090 E.

CARLO II d'Angiò (Lo Zoppo), è lasciato dal padre Carlo I d'Angiò alla custodia del regno di Sicilia, 953 B.

- riceve ordine dal padre di andare coll'esercito nell'isola di Sicilia,

954 E.

- vuol opporsi in Napoli a Ruggero di Loria, capitano della flotta di Pietro III d'Aragona, 955 A.

- vinto e fatto prigioniero, 955 B. -- condotto coi prigionieri in Aragos, 955 D.

– rimesso in libertà, 956 A.

- manda in Sicilia suo figlio Roberto di Taranto, 956 A.

– ritorna egli stesso a Napoli, 956

- ipocritamente piange la morte di Pietro III d'Aragona, 957 A.

teme del genero Federico (II) signore dell'isola di Sicilia, 957 B.

manda con un esercito in Sicilia i suoi due figli Roberto duca d'Apulia e Filippo principe di Taranto, 957 C.

ha notizia della sconfitta ed imprigionamento del figlio Filippo,

958 C.

- si rivolge a Bonifazio VIII, e ne riceve promessa di soccorso, 958 C-D.

- esorta Giacomo d'Aragona a rivolgersi alla Santa Sede, 959 A.

— gli manda ambasciatori, 959 B. - manda ambasoiatori a Carlo (di Valois) in Toscana, per togliere la discordia tra i consanguinei (Federico e Giacomo), 960 D.

- si oppone a che Bonifazio VIII conceda a Federico l'isola di Si-

oilia, 962 C.

nei patti tra Federico (II di Sicilia) e Carlo di Valois gli è riconosciuto il titolo di re di Sicilia, oltre a quello di re di Gerusalemme, 962 C.

sua parte nell'elezione di Boni-

fazio VIII, 968 B.

- permette al nuovo pontefice Bonifazio VIII di andare a Roma, sperandone vantaggi per il suo regno, 969 B.

disegna di rimettere nell'antico stato il regno di Sicilia, e chiede l'aiuto di Bonifacio VIII, 971 C.

-- amico della Santa Sede, 1000 D.

- manda ambasciatori a Filippo IV di Francia per averne aiuto nella lotta ingaggiata dai suoi figli Roberto e Filippo contro il genero Federico di Aragona, 1000 D.

malcontento dell'operato di Carlo di Valois in Sicilia, 1000 E.

- sa che Bonifazio VIII domandò a Filippo IV di Francia la re-

stituzione del soccorso avuto, 1001 A.

- da Bonifazio VIII richiesto di -aiuto contro Filippo il Bello di Francia, 1002 B.

— rifiuta di combattere Filippo il

Belle suo parente 1002 B.

– dal papa gli è richiest ala resti-- tuzione dei tesori della Chiesa, spesi nella sua guerra contro Federico di Aragona, 1002 C.

- venuto a Roma coi suoi due figli e con buon numero di soldati, si duole della morte di Bonifacio VIII, 1010 B.

- prega Bonifacio VIII ad adoperarsi perchè sia eletto re di Ungheria Carlo Uberto, figlio di Carlo Martello, 1010 E.

- assiste, con due figli, all'incoro- nazione di Benedetto XI, 1011 C. - regge Roma, e ne parte per an-

dare in Apulia, 1011 E.

- si interessa per la elezione del successore a Benedetto XI, 1014 D. - trattano con lui i Fiorentini Neri

per averne soccorso, 1024 E. - manda loro in aiuto suo figlio Roberto duca di Apulia, 1024 E.

- ricevutone ordine da Clemente V, richiama dall'assedio di Pistoia il figlio Roberto, 1025 D.

- aiuta Azzone d'Este contro Botticella (Guido) Bonaccolsi, 1031

- prende a precettore dei suoi figli, Giacomo di Cahors, 1167 D.

- manda spesso il detto Giacomo, come oratore al re di Francia, 1163 A.

Carlo d'Angid, figlio di Filippo di Taranto, ancora adolescente, da re Roberto è mandato insieme col padre con un esercito di 1200 cavalieri in aiuto dei Guelfi di Toscana, 1157 C-D.

- prende parte alla battaglia di Montecatini: dopo la morte del suo custode Uberio, fuggendo dal campo di battaglia viene ucciso,

1160 B.

- Uguccione della Faggiuoa lo fa seppellire con grande onore in Pisa, 1161 A.

Carlo Martello d'Angiò, è fatto da Carlo I d'Angiò principe dell'Apulia, 955 C.

- affidato alla custodia del conte d'Artois, 955 D.

- figlio primogenito di Carlo II, ed erede della corona, 956 A.

— fatto re d'Ungheria, 957 A.

– muore, 957 A.

- padre di Carlo Uberto, 1010 E. CARLO UBERTO D'ANGIÒ, figlio di Carlo Martello, eletto re di Ungheria dopo la morte di re Andreasio (Andrea III), 1010 E.

- va in Ungheria con Niccolò Boc-

casini, 1010 E.

acquista quel regno e sposa Adeleita, figlia di Andreasio re di Ungheria, 1011 B.

 v. Filippo d'Angiò re d'Ungheria.
 CARLO DI VALOIS, conte di Matera; detto « sine regno », 960 B, 1158 B.

- incaricato da Bonifazio VIII di condurre la guerra contro Federico d'Aragona signore di Sicilia, 960 B.

entra in Firenze come arbitro, 960 B.

- condanna all'esiglio la fazione dei Cerchi, 960 B-C.

- riceve ambasciadori da Carlo II di Angiò, 960 D.

- è rimproverato da Bonifazio VIII per la sua condotta parziale in Firenze, 960 E.

va a Roma, dove non gli riesce di esser fatto Senatore, 960 E.

- fa omaggio di fedeltà a Bonifazio VIII, 961 A.

- promette di aiutare la Santa Sede, 961 A.

- Bonifazio VIII gli parla della lotta avvenuta in Sicilia fra Giacomo e Federico di Aragona, e delle lotte sostenute per la Chiesa dai suoi maggiori, 961 B.

- dal papa gli sono promessi grandi

doni, 961 B.

– fa sembianza di accondiscendere ai desiderii di Bonifazio VIII, 961 B.

- riceve dal papa il comando della flotta e dell'esercito, 961 C.

 naviga al lido di Trapani, dove fa discendere quasi tutto il suo esercito, 961 C.

- sue conquiste, 961 D.

— di ciò spaventato re Federico, gli serive lagnandosi che abbia mosso guerra ad un parente, come egli era per lui, e pregandolo a volerlo riconciliare con Bonifazio VIII, 961 D.

 si dimostra sollecito a far pace con Federico di Aragona, 961 E.
 questi gli domanda un abbocca-

mento, 962 A.

— egli glielo concede presso Messina, 962 A.

 colloquio in Messina; a Federico restituisce tutte le terre occupategli, 962 A-D.

 consiglia Federico a mandar legati a Bonifazio VIII, per stabilire un trattato definitivo, 962 B-C.

- procura l'effettuazione del trat-

tato, 962 C.

 per ciò che egli avea fatto in tal riguardo, viene rimproverato da Bonifazio VIII in Roma, 962 D.

parte segretamente da Roma, 962 D-E.

- chiamato in Italia da Bonifazio VIII, 976 E.

a Perugia e Siena, 976 E, 977 A.
 ricevuto in Firenze, dove si comporta da traditore, 977 B.

- richiama in Firenze Corso Donati, 977 B.

- va in Sicilia, 977 E.

- lascia l'Italia, 978 A.

— mandato da Filippo IV il Bello di Francia in Toscana per pacificarla, viene per ordine dello stesso re a Roma, 1000 D.

 potendo, non fa prigioniero Federico di Aragona re di Sicilia,

1000 E.

- restituisce anzi a Federico stesso le città conquistategli, e viene a trattato col medesimo, 1001 A sg.

 ritorna, coll'esercito, a Roma, ed èrimproveratoda Bonifazio VIII,

1001 B.

- ritorna in Francia, 1001 B.

— padre di Filippo di Valois, 1153 A. Carnisprivio, solennità del, 1061 E. Carnisprivio, solennità del, 1061 E. Carnara, famiglia padovana, avuta notizia della rivolta di Vicenza contro Cangrande, che fu capitanata da Macaruffo de' Macaruffi, offre con prava intenzione aiuto a Macaruffo contro di cui nutrono grave rancore, 1172 D.

-- manifestano quindi ogni cosa a Cangrande, 1172 E.

- odiati in Padova, 1175 B.

 supposta alleanza con Cangrande, quando questi voleva occupare Monselice (cfr. Nicolò da Carrara), 1175 C.

 dolenti che Olderico Cucagna prenda la difesa di Padova contro

Cangrande, 1177 B.

 non vengono danneggiati dalla spedizione scaligera, perchè amici di Cangrande, 1178 C.

 contrarî a Macaruffo, che cerca il favore della plebe, 1178 C-D.

— cacciato Macaruffo, sperando di rendersi signori di Padova, convocano i Magistrati del popolo per la scelta di un signore che li protegga, 1178 E.

 per mezzo dei loro fautori, è fatto proclamare signore di Padova Giacomo da Carrara, 1179 B.

- Giacomo, Niccolò, Oppizo, Ubertino.

Cartagena, porto donde parte la crociata di S. Lodovico IX re di Francia, 950 E.

Casa di Ferreto Ferreti in Vicenza. 1069 E.

CASALALTO, Cortesia.

Casalmaggiore, di lì i fuorusciti Cremonesi infestano la patria loro. 1094 B.

CASERTA, (Riccardo).

Cassiano S., santuario, vi si ferma
— l'esercito cesareo, allontanandosi

da Firenze, 1113 C.

— per ordine di Enrico VII è devastata la campagna d'intorno. 1118 D.

Castel S. Angele, in Roma, occupato da Giovanni d'Angiò, 1101 B. Castelbaldo, dai Padovani concesso a

Cangrande, 1178 A.

(CASTELLANO SALOMONI) vescovo di Treviso, venera il corpo del b. Enrico, 1165 A.

Castello, Úbaldino. Castello di Modena edificato da Azzone VIII d'Este, 1028 A.

- Manfredo da Sassnolo lo consegna alla plebe (modenese) perchè lo distrugga, 1080 C.

Castel Marino, località della Campa-nia, 1002 D.

- soggiorno di Sciarra Colonna, 1002 D.

Castelnuovo, Albertino.

Castel Tea aldo in Ferrara, edificato da Obizzo d'Este, 1037 D.

in mano a Fresco d'Este, 1099 E. - in mano ai Veneziani, 1040 C-D, 1041 D, 1044 D, 1045 A.

- assediato dai Crociati, 1045 A-B.

 ivi si rifugiano i Veneziani sconfitti, 1046 B.

- preso e predato dai Crociati, 1046 D-E.

- ivi il Cardinale Arnaldo Pelagrua, 1047 B.

demolito dal detto Cardinale, 1047 C.

Castenedolo, villa vicent. assalita dai Padovani, difesa da Cangrande, 1190 E, 1191 A-B. - presa dai Padovani, 1192 B.

 devastazioni ivi fatte dai Padovani, 1133 B.

Castiglia, Alfonso X, Enrico.

Castiglione, vi si ripara Giberto da Correggio cacciato da Parma, 1122 C.

(Castiglione delle Stiviere) Castrum Leonis, ivi condotti alcuni prigionieri cremonesi, 1081 E.

 vi sono giustiziati molti Cremonesi ribelli, 1082 A.

Castiglione d'Orcia, in quel di Perugia, è preso ed incendiato da Enrico VII, 1109 C.

– Enrico VII vi si ferma nel viaggio da Pisa a Roma, 1097 E.

- vi piglia riposo Enrico VII con l'esercito, 1115 C.

Castonii, v. Gastone della Torre. Castrocaro, ivi prigioniero (Scarpetta) Ordelaffi, 1164 B.

Castelbarco, Aldrigetto, Guglielmo. | Castruccio | Decli Interminelli , fuoruscito lucchese, va presso Enrico VII in Pisa, 1096 D.

– con Giov. Parghia degli Interminelli, è alla testa dei Ghibellini ritornati in Lucoa, 1156 B.

- mercè l'aiuto di Uguccione e di mille Pisani ottiene vittoria, 1156 B.

- affezionato ad Uguccione della Faggiuola, e prefetto nei villaggi della Lunigiana, sottomette a costui molti villaggi della montagna, 1162 A-B.

- incomincia a tiranneggiare i suoi governati, 1162 A.

- essendo stato ucciso a tradimento un suo parente, egli fa morire trenta persone, 1162 B.

- scrive a Neri della Faggiuola di metterlo in salvo quando dovesso venire a lui, 1162 B.

– imprigionato in Lucca da Neri della Fagginola, 1162 C.

- rimandato libero da Uguccione della Faggiuola, venuto per ciò appunto a Lucca, 1163 B.

- congiura a danno di Uguccione,

1163 B.

-- chiamato a sè da Uguccione, 1168 C.

-- fatto signore di Lucca dopo la cacciata di Uguccione, 1163 E.

Castrum Leonis, v. (Castiglione delle Stiviere).

Catalogna, mercenari catalani al servizio di Roberto di Napoli, 1112 C.

v. Pietro Braimonte.

(Cattaneo da Lendinara), Altigrado. Cattedrale di Milano; presso ad essa abita Enrico VII, 1058 D.

- di Pisa; sepoltovi Enrico VII, 1116 E.

— di Treviso; ivi portata la salma del beato Enrico, 1165 C.

CAVALCABò, marchesi, parte da essi avuta nelle sedizioni di Cremona al tempo di Enrico VII, 1092 A.

 da Casalmaggiore, raccolti i guelfi e gli esuli, cômbattono la loro patria, 1094 B.

- Giacomo, Guglielmo, Lodovico. (CAVALLI) AB EQUIS, Niccold. CAVALCANTI, famiglia fiorentina, prende parte alle discordie civili, di Firenze, 979 A.

CAZINO GAZONE cremonese è giustiziato in Castiglione in pena della ribellione di Cremona, 1032 A.

CECCO DEGLI ORDELAFFI, esule da Forlì, 1163 E.

- rientra in patria con uno strata-

gemma, 1164 A.

- avendo persuasi gli amici ed il popolo di liberarsi dal dominio di Roberto di Napoli, ritorna padrone di Forlì, 1164 B.

- liberato a denari il fratello (Scarpetta) prigione in Castrocaro, lo rimette nella pristina posizione, 1164 B.

— conserva Forlì contro le aspirazioni di Roberto, 1164 C.

Cecina, f., ivi presso per due giorni sta accampato Filippo principe di Taranto, 1158 D.

CELESTINO V (v. Pietro di Morrone), sua elezione al pontificato, 966 в.

– sue virtù, 966 B.

— trasporta la sua residenza a Napoli, 966 C.

- rinunzia al pontificato, 966 D.

- fugge al suo convento, 967 A. CELTIBERI desiderano la venuta di Alberto d'Austria in Italia, 996

Celvaresium, v. (Cervarese Santa

Croce).

Cenobio, dei Frati Minori a Monte Tremiti di Apulia, in Padova, in Genova, in Roma, 967 A, 988, C, 1090 C, 1100 D.

- dei poveri, presso Treviso; 1164

--- dei Domenicani in Pisa, Roma e Verona, 1116 E, 1013 B, 1100 E, 1075 C.

CERCHI, famiglia fiorentina, esigliata da Carlo di Valois, 960 C.

- segue parte Bianca, 973 C.

- origine delle discordie con i Donati, 974 A.

- loro rappresaglia armata contro i Donati, 974 E.

- Berto, Consiglio, Giano, Giovanni, (Guglielmo) nipote di Vieri, Massimo (Manno?), Nicola, Riconetto (Ricoverino?), Ricuperio (Bicovero), Vieri.

(Corvarese Santa Croco) Colvaresium, villa del Padovano, presso cui riporta una vittoria Cangrande della Scala, 1173 B.

occupata dai Vicentini e Veronesi esuli, preparanti la rivolta di Vicenza contro Cangrande, 1178 B.

CHIARAMONTE, Manfredo.

Chieri, suoi legati alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavis, 1086 B. Chiesa Romana, v. Santa Sede. Chioggia, vi muore Albertino Mussato, 944 A.

-∉vi si reca Bardelone de' Bonsccolsi, 983 B.

stagni di, di spettanza dei Padovani, usurpati dai Veneziani, 1083 D-E.

- i Padovani vogliono trarne il sale, 1033 E.

Cimbria, gli antichi chiamavano Cimbria quella città che ora si dice Vicenza, 988 E.

 L'A. chiama spesso con tal nome Vicenza, e appella Cimbrici 1 Vicentini (cfr. p. e. 984 A-B).

Cinto, villa e colle nel Padovano, scorreria dell'esercito scaligero, 1184 D.

– sue antiche mura distrutte da Cangrande, 1135 E.

Cipro, di qui richiamato Sigonfredo Ganzera vicentino, 1065 C. Cittadella, Padovani ivi fuggiti, 1145

fortificata dai Padovani, 1147 B. (Clain) Clanum, fiume dell'Aquitania, presso Poitiers, 1015 D.

(CLARIACO) CLARIATIUM, Gratone, 81gnore.

Classicismo, ricordi classici riguardanti i veleni, 1013 C-D.

– ricordi di poeti classici latini e dell'arte poetica, 1018 E, 1019 A.

CLEMENTE V (v. Bertrando di Goth), guascone, vescovo di Bordesux, è eletto pontefice : come avvenisse l'elezione, 1015 A.

- desidera stabilire la sede pontificia in Bordeaux, 1015 C.

- giungono presso di lui i cardinali, 1015 C.
- sta per due anni in Poitiers, 1015 " · D.
- leva la scomunica a Filippo il Bello di Francia, 1016 B.
- libera dalla prigionia e riconferma cardinali Giacomo e Pietro Colonna, 1016 B.
- inquisizione contro i Templari, incolpati di disonestà e di eresia, 1016 D.
- manda ambasciatori ai Templari, i card. Berengario (Stredelli), Stefano (da Parigi) e Landolfo (Brancaeci) per investigare se sia vera l'accusa che è loro fatta, · 1017 A.
- riceve dai Templari la confessione della loro eresia, 1017 B.
- nel concilio tenuto nel di di Pasqua in Valenza (!) abolisce l'ordine dei Templari e li scomunica, 1017 B.
- condanna alle fiamme un cava-liere del Tempio, che pubblicamente lo insulta, 1017 E, 1018 A. - muore, 1018 B.
- ha notizia dell'assedio posto dai
- Fiorentini a Pistoia, 1025 B-C. - persuaso dai cardinali e specialmente da Rizzardo (Petroni), ordina ai Fiorentini Neri di togliere l'assedio da Pistoia, e di mandargli ambasciatori, 1025 C.
- ordina a Carlo II d'Angiò di richiamare dall'assedio di Pistoia sno figlio Roberto, 1025 D.
- scomunica i Fiorentini disobbedienti ai suoi comandi, 1025 E. - condanna pure i Bolognesi, 1625
- legittima il figlio illegittimo di Azzone VIII d'Este: l'abilita alla
- successione in Ferrara, 1037B. - manda il cardinale Napoleone Orsini ad allontanare Fiorentini e Bologuesi dall'assedio di Pistoia, 1026 A.
- determina di pinire i Bolognesi, che cacciarono il Card. Orsini e infierirono contro il suo seguito, 1026 D-E.
- scomunica Bologna, 1027 A.

- --- accorda ai Bolognesi il perdono, imponendo loro una multa, 1027 A.
- il vescovo di Ferrara lo sollecita ad assumere direttamente il governo di quella città, 1039 D.
- per mezzo di legati, domanda il possesso di Ferrara, 1042 D-E.
- non avendo i Veneziani voluto consegnare Ferrara ai suoi legati, chiede consiglio ai Cardinali, 1048 C-D.
- cita i Veneziani, 1048 D.
- li scomunica, 1048 E, 1044 A.
- manda il Cardinale Arnaldo Pelagrua in Italia, per predicar la crociata contro i Veneziani, 1044
- onora il Pelagrua, ritornante dall'Italia, 1047 C-D.
- sfavorevole ad Alberto I d'Austria, 1048 A.
- gli è scritta una lettera da Enrico VII, 1058 D.
- riceve un'ambasceria dai Pado-vani, 1065 B.
- proroga l'incoronazione di Enrico 1075 E.
- invia quattro cardinali a Enrico VII per incoronarlo in Roma, 1076 A.
- manda legati ad Enrico VII, 1102 B.
- invita gli Angioini ėd i loro fautori a non avversare Enrico VII, 1102 B-C.
- suoi buoni uffici per stabilire la pace, 1102 C.
- non riesce ad ottenerla, 1102 D.
- condanna i Templari, 1138 C. - muore a Lione. 25 aprile 1314:
- biografia, 1199 C-D.
- dicesi che Giacomo (Duèse) di Cahors mandussegli finte lettere regie, per ottenere la sede episcopale di Avignone, 1168 B-C.
- nomina Giacomo da Cahors vescovo di Avignone, raccomandandolo al re Roberto, 1168 C-D.
- gli si affeziona in breve tempo, per causa della sua eloquenza ed erudizione, 1163 E.
- convoca un concilio generale a Vienna, 1169 E.
- ritorna in Avignone, 1169 B.

— nomina cardinale, e ha per amico Giacomo di Cahors, in ricompensa dei servigi avutine, 1109 B. Cojono, v. Colleoni.

Collaterali, di Cangrande, 1173 D.

(COLLALTO), Rambaldo.

Colle, Bonmassaro.

Colleoni, Federico.

Colognola, villa del Veronese, distrutta dai Padovani, 1187 D.

Colonia, arcivescovi: (Sigfrido di Westenburg).

COLONNA, famiglia romana; ostilità di Bonifazio VIII contro di essi, 969 D.

- si ricoverano nel castello di Palestrina pressol'Aventino, 969 D.

- sono traditi da Guido da Montefeltro, 970 D.

- vanno esuli, ed i beni loro sono confiscati, 971 A.

- favoriti da Filippo IV il Bello di Francia, 999 C.

- cacciati in esilio da Bonifazio VIII, 1002 D.

- nemici degli Annibaldi a cui si affida Bonifazio VIII, 1005 E.

- contraggono parentela cogli Annibaldi, 1005 E.

 dopo l'esilio, rientrano in Roma e vi occasionano tumulti, 1012 A.

- Giacomo, Pietro, Sciarra, Stefano. Colubiano, v. Avogadro.

(COLZÈ), de COLZADE, de COLZADIO, Alberto, Gualdinello, Marcabruno.

Cometa, nell'anno 1297, 994 A. Como, soggetta a Martino Lavetario (Lambertenghi), 1054 B.

- si sottomette ad Enrico VII, 1059 B.

— nel suo territorio è Montorfano, 1067 C.

- suoi legati alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 C.

- vescovi: (Leone Lambertenghi).
- signori: Martino Lavetario

(Lambertenghi), Pietro Rusconi. Concilio di Valenza (!), Clemente V vi abolisce i Templari, 1017 B (ma cfr. alla voce seguente).

Concilio di Vienna, raccoltó da Clemente V: vi si tratta l'abolizione dei Templari, e la conservazione delle ossa di Bonifazio VIII, 1168 E.

 vi si recano prelati, per esortazione di Filippo V di Francia, 1169 A.

Conclave, per l'elezione di Bonifazio VIII, 967 B, 968 E.

- per eleggere un successore a Bonifazio VIII, 1010 A.

 elenco dei cardinali che vi presero parte, 1011 D-E.

— per l'elezione di Clemente V, 1018 E, 1015 D.

— per l'elezione di Giovanni XXII, 1167 A.

(CONFALONIERI) VEXILLIFERI, ottimati esigliati da Brescia per volere del vescovo Berardo Maggi, che temeva sorgessero tumulti in città, 1031 A-B; Corradino, Guglielmo.

Consiglio (dei Cerchi), padre di Giovanni, 977 C.

Consiglio di Ferrara, 1041 C, 1041 E, 1042 B.

- di Genova affida a Lampa Doria il comando della flotta contro i Veneziani, 986 C-D.

— di Padova, della plebe, dei magistrati e del (popolo), 1033 C.

- Senato di Padova, 1033 D.

 Consiglio di Padova radunato per ascoltare i legati Veneziani, 1034 B-E.

— di Padova, 1148 B-D.

di Padova, elegge a signore Giscomo da Carrara, 1178 E, 1179
 B.

di Vicenza, 1090 B.
 Contagio, v. Epidemia.
 Corcira, v. Curzola.
 Cornelli Castrum » v. Imola.
 (Cornovaglia) Cornubia, Rizzardo.
 Corona d'argento, è con essa incornato Enrico VII in Aquisgrana,

Corona di ferro, la cinge in Monza Enrico VII, 1060 B, 1085 B. Corona d'oro imperiale, posta sulla testa di Enrico VII, 1104 D-E, 1105 E.

— suo significato, 1104 E. Coronazione, v. Incoronazione. Corradino Confalonieri, preso da

Enrico VII quale ostaggio fra i Bresciani di parte guelfa, 1081 D.

CORRADINO DI SVEVIA, figlio di Corrado IV, aspira a ricuperare il regno siciliano, escende in Italia, 948 C, 948 D.

da Carlo d'Angiò è vinto ed ucciso, 948 E, 950 B, 1090 E.

CORRADO IV DI SVEVIA, figlio di Federico II, 945 A-B.

- sna pretesa al regno di Sicilia e di Gerusalemme, 945 C.

- diffida di Manfredi, 945 D.

sue trattative con Alessandro IV,
 945 D, 946 A.

- duca di Svevia, 946 A.

- sceso in Italia, combatte Manfredi, sua morte, 946 A, 950 A.

CORRADO DORIA, aiuta il fratello Barnaba nel combattere Opizone Spinola, 1089 A.

(CORRADO) CONTE DI OLANDA, pretende all'impero, 945 A.

CORRADODA VIVARO, Vicentino, ucciso in battaglia dai Padov., 1126 B. CORREGGIO, Giberto, Matteo.

Corsica, sua fertilità; apicultura, 1097 D.

(Corso) Curtius Donati, segue parte Nera, 978 C.

- gli muore la moglie ch'era de' Cerchi, 974 B.

- accusato di averla avvelenata, 974 B.

- sposa Tessa degli Ubertini, 974 D.

- odiato da Vieri de' Cerchi, 974 C.

gli Ubertini gli muovono causa presso il vescovo (Alberto Mozzi), 974 D.

 offende e minaccia (Guglielmo) nipote di Vieri de' Cerchi, 974 D.

- sna perfida condotta per vendicarsi de' Cerchi, 974 E.

- scoperto, esula a Roma presso papa Bonifazio VIII, 975 C.

- ottiene da lui il principato di Massa, 975 C.

 vuol riconciliarsi con Vieri de' Cerchi, coll' interposizione del papa, 975 C.

— esigliato, 977 B.

- richiamato in Firenze da Carlo di Valois, 977 B.

 vuol prender vendette contro i Cerchi, 977 B.

- perde il figlio Simone, 977 C.

- suo malgoverno in Firenze, 977 D, 973 B.

- chiede soccorso al suo suocero Uguccione della Faggiuola, 978 E.

— ucciso, 979 A.

- espulso da Firenze, 1024 C.

CORTESIA DI CASALOLTO, conte di Mantova rientra in Mantova sua patria per mezzo di Enrico VII, 1060 A.

— parteggia per i Padovani contro Cangrande, 1180 C.

Cortona, v'arriva Enrico VII, 1109 C.

— Sciarra Colonna vi conduce i pri-

gionieri di guerra, 1112 B.
Cosso Gambacorta, nei suoi orti Enrico VII emana l'editto di proscrizione contro i nemici dell'impero, 1096 C.

COSTANTINO, dona l'infula papale a S. Silvestro I, 1011 C.

Costantinopoli, Imperatori: Balduino (di Courtenay), Michele Paleologo.

COSTANZO DEI PAGANI, esule vicentino, è fatto prigioniero da Cangrande, 1174 B.

Cortarolo, villa padovana presa da Cangrande, che la pone a sacco, 1188 D-E.

Cortarolo, Antonio.

Cortona, prigioni ivi condotti da Sciarra Colonna, 1112 B.

Costanza di Svevia, figlia di re Manfredi e sposa a Pietro d'Aragona, 952 A.

Costanza, arcives covi: (Gerardo di Benars).

Costituzioni papali, citate, 969 C. Costoza, villa vic., sua descrizione, fatto d'armi fra Padovani e Cangrande, 1127 E, 1128 A.

- vi si accampano i Padovani, 1132 C.

— devastazioni ivi fatte dai Padovani, 1193 B.

— presa dagli esuli Vicentini e Veronesi che preparano la rivolta di Vicenza contro Cangrande, 1173 B. (Courfenay), Balduino (Filippo?). Creazzo, villa vicent. daneggiata dai Padovani, 1138 A.

Crema, vi conduce il suo esercito Alberto Scotto, 1021 C.

— vi muore Alberto Scotto, 1121 C. (cfr. sotto « Cremona »).

🗕 signori: Antonio da Fissiraga. Cremona, favorevole ad Alberto Scotto, 1019 D.

- messa a tumulto da Alberto Scotto, 1021 C.

- il Cremonese, è saccheggiato da Botticella (Guido) Bonaccolsi, aiutato da Alboino della Scala, 1028 C.

- territorio saccheggiato da Botticella (Guido) Bonaccolsi, 1081 D.

— il popolo cremonese si dà al lanificio, trascurando le armi, 1081 D.

- governata con varia signoria ora dal popolo, ora dagli ottimati, 1054 B.

- manda Sopramonte Amato, per offrire a Enrico VII la signoria della città, 1059 C.

- Enrico VII vi nomina suo vicario Giovanni di Castiglione, 1059 E.

- avversa a Enrico VII, che vuol sottometterla, 1066 C.

— i nobili Cremonesi dapprima ardenti nella ribellione contro Enrico VII, poi si raffreddano, 1067 A-B.

— Enrico VII manda contro Cremona il fratello Valerano, 1067 C.

tumulto popolare, 1067 D.
verso di essa si dirige Enrico VII per sottometterla coll'armi e punirla, 1067 D.

- i Cremonesi gli vanno incontro supplicandolo di pace e venia, 1063 A-B.

- sono male accolti da Enrico VII che incrudelisce contro di loro, 1063 B-D.

- antica torre nel foro, 1063 D.

— i cardinali inviati dal papa come suoi legati presso Enrico VII, aspettano ivi l'esito dell'assedio di Brescia, 1078 D.

- molti Cremonesi sono giustiziati per ordine di Enrico VII in pena della ribellione, 1031 E, 1032 A. vi è posto vicario imperiale Soffredo - Goffredo - pistoiese, 1082

vi muore Alberto Scotto, 1084 A-B (cfr. sotto: Crema).

- vi soggiorna Guido della Torre, 1120 A.

- suoi legati alla dieta raccoltada Enrico VII in Pavia, 1086 C.

- ne esce il vicario imperiale Goffredo, 1092 A-B.

i fuorusciti la fanno ribelle all'impero, 1092 A-B.

- se ne impossessano i fuorusciti guelfi, 1094 C.

– dal dominio di Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi passa sotto Maffeo Visconti, 1122 A.

- desolazione sua e del territorio, 1122 B.

— relazioni con Bologna, 1122 D. - manda soccorsi ai Padovani,

1180 A. - castelli del Cremonese sottomessi

a Maffeo Visconti, 1151 E. - avversa Maffeo Visconti, 1152 A.

— n'è prefetto Guglielmo Cavalcabò. che viene ucciso per opera del Visconti, 1152 B-C.

— ivi i Padovani assoldano soldati . mercenari, 1172 D.

- signori e vicari imperiali: Giovanni, Guglielmo e Lodovico Cavalcabò, Giovanni di Castiglione, Goffredo - Soffredo - pistoiese, Alberto Scotto, Passerino e Butirone Bonaccolsi, Maffee Visconti.

Croce, segno adoperato da Cangrande combattendo contro i Padovani, 1144 B.

Crociata, di s. Lodovico IX di Francia. in Africa contro i Saraceni; suo esito infelice; 950 D-951 D.

- le reliquie dei crociati sono accolte dal re di Trinacria (Federico II), 952 B.

contro i Veneziani, indetta da Clemente V e predicata dal cardinale Arnaldo Pelagrua, 1044 C.

- crociati in Ferrara, 1045 E. - vittoria sui Veneziani, 1045 E sg.

— prendono e depredano Castel Tedaldo, 1046 D-E.

(CUCAGNA) CUCANIA, Olderico. Curtarodolum, v. Cortarolo. Curzola, « veteres Concyram, indigenæ autem sermone vulgari Curculam appellant», 985 C.

— occupata e depredata da Lampa Doria, 987 C.

 sanguinosa battaglia tra Veneziani e Genovesi, 937 E.
 Custodia, v. Costoza.

D

DALESMANINI, Traverso.

Dalmasio, catalano, malvagio governatore di Ferrara per Roberto d'Angiò, è ucciso da Francesco d'Este, 1138 B, 1170 C.

Dalmazia, vi si dirige Lampa Doria colla flotta Veneziana, 987 C.

Dandolo, Andrea.

(DANTE ALIGHIERI) DANTES ALDIGE-RIUS, citato dove si parla del consiglio malvagio di Guido da Montefeltro a Bonifacio VIII (Inf. XXVII, 67), 970 D-971 B.

 chiamato il più erudito dei Fiorentini, ricordate le sue Cantiche sopra l'Inferno, 971 B.

- viene proscritto da Firenze « odio non culpa », 979 A.

Pasia, porta della città di Roma assalifa da Ianico. 1107 A.

Decemviri, mandati da Enrico VII, mentre era in Roma, ai cardinali, nella stessa città, per indagarne l'animo, 1103 C (cfr. 1103 D).

DECONE, v. (Diego della Ratta).

- lasciato da re Roberto al reggimento dei Fiorentini, 1110 E.

 cerca di animarli ad opporsi a Enrico VII che si approssima, 1110 E.

 sorpreso da Enrico VII con pochi armati in perlustrazione, rientra fuggendo in Firenze, 1111 B.

 si dispone con le sue truppe fuori della città, 1111 C.

- rifiuta di combattere, 1112 E. Demonio, v. Belzebù.

(DEC) DE DIGITO, Bartolomeo.

(DIEGO DELLA RATTA) DEGONE, condottiere del re Roberto, a Sarzana, per impedire il passo ad Enrico VII, 1092 C, 1094 A.

(DIETERO) CONTE DI (KATZENELLINBO-GEN), CALCINENBURG, è in Toscana con Enrico VII, 1098 C.

3 - Indici sistemutici.

Digesto di Giustiniano, citato, 1108 D.

DIMITRIO, nobile (vicentino), vinto e fatto prigioniero in Cervarese da Cangrande; ucciso, 1125 D.

Dionigi, S., tempio imperiale (in Spira), vi è tumulato Alberto I imperatore, 1053 B.

Domenicani, vedi Frati Predicatori. Domenico, S., chiesa, in Roma; ivi sepolto Benedetto XI, 1018 B.

Donati, famiglia fiorentina, segue parte Nera, 973 C.

 origine delle sue discordie coi Cerchi, 974 A.

- Corso, Forese, Simone (padre di Corso), Simone (figlio di Corso).

Donoratico, conte Faccio, conte Gherardo e sua moglie.

Dori dei Cancellieri, figlio di Guglielmo, giuocando attacca briga con Vanni figlio di Meo dei Cancellieri, e lo ferisce, 972 B-C.

— ha la mano tagliata da Meo, 973 A.

Doria, famiglia Genovese, fa parte a
sè in occasione dell'accoglienza
fatta ad Enrico VII in Genova,
1088 B.

 loro discordie con gli Spinola, 1088 E, 1090 B, 1093 E.

- esuli da Genova, insieme cogli Spinola, 1180 E.

 Cangrande promette d'aiutarli, se essi si uniscono ai duchi (Signori) Lombardi: accettano, 1181 A.

 Doria e Spinola sono aiutati da Maffeo Visconti, Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi e Cangrande, 1181 B.

— guerreggiano Genova, 1181 B, 1182 A.

- Barnaba, Corrado, Lampa.

Dovara, Bosone.

« Duellum » fra 100 cavalieri per decidere la contesa tra Pietro d'Aragona e Carlo d'Angiò, 958 E.

E

Eclissi, di luna nel 1912, 1108 D. EDOARDO (ENRICO III?) RE D'INGHIL-TERRA, soccorre i Crociati a Tunisi, 951 E.

 interviene per la liberazione di Carlo II d'Angiò, 955 E.

- (EDOARDO I d'INGHILTERRA) V. Guglielmo d'Inghilterra; in guerra con Filippo il Bello di Francia, si pacifica a persuasione dei legati pontifici (Niccolò Boccasini e Giov. de Murro); sp. (Margherita sorella di Filippo III), 1010 C D.
  - per volere di Filippo il Bello, sua moglie (Margherita) lo guerreggia; preso, è costretto a cedere il regno al figlio (Edoardo II), 1188 C.

(EDOARDO II RE D'INGHILTERRA), suo padre (Edoardo I) è costretto a lasciargli il regno, per opera della madre (Margherita) sorella di Filippo il Bello, 1138 C.

(EGIDIO DI WARNSBERG), abate di (Weissenburg) Guisemborch, segue Enrico VII in Italia, 1058 A, v. M... de Guisemborch.

Elba, isola, prodotti naturali, 1097 D. Elezione imperiale, dopo la morte di Federico II, 945 A.

— dopo la morte di Rodolfo (d'Habsburgo), 963 A sgg. 964 C-D.

- dopo la morte di Adolfo di Nassau, 964 C-D.

elezione di Enrico VII, 1052 B.
come votino gli Elettori, 1169 E.

(ELISABETTA) DI BOEMIA, f. di Venceslao IV, 1011 B.

- sp. Giovanni di Lussemburgo, figlio di Enrico VII, 1056 D.

(ELISABETTA) DI CARINZIA, (f. di Mainardo e) sorella di Enrico di C., e madre di Federico d'Austria, 1170 A.

ELISABETTA DI CARINZIA, f. di Ottone, sp. Pietro II figlio di Federico di Sicilia, 1151 B.

Emilia, rifiuta di far atto di sudditanza ad Enrico VII, 1059 C. — in essa è situata Bologna, 1059 C.  vi stanno tre giorni Uguccione e Neri della Faggiuola cacciati di Lucca da Castruccio degli Interminelli, 1168 C.

ENRICO IL BEATO, originario dai Van-

dali, 1164 C.

- pellegrino in Oriente, Occidente e Roma, 1164 C.

— mentre fa ritorno alla patria, si sofferma, per ricuperar la salute, in un cenobio di poveri presso Treviso, 1164 D.

— ricuperata la salute, si ferma ivi: sue orazioni e penitenze, 1164 E.

muore ivi dopo 15 anni, 1164 E.
 accorre, insieme col popolo, il vescovo di Treviso (Castellano Salomoni) a venerare il suo corpo nell'eremo, 1164 E-1165 B.

- prodigi avvenuti intorno al sno cadavere, 1165 A-B, 1165 E,

1166 A.

visitano la sua tomba Veneziani,
 Padovani, Vicentini, Friulani
 ed altri, 1165 B.

 la sua bara è portata nella cattedrale di Treviso e ivi tenuta

esposta, 1165 C.

— suo ritratto nel vestibolo del tempio di Treviso e nelle chiese delle città e luoghi vicini, compresa Vicenza, 1165 D-E.

— la sua fama cessa presto dopo la

sua morte, 1166  $ar{ ext{A}}$ .

— disparità di giudizi intorno ai suoi miracoli, 1166 B.

Enrico, duca di Carinzia e conte del Tirolo, si unisce al cognato Alberto d'Austria contro Adolfo di Nassau, 991 A.

— si comporta valorosamente nella

battaglia, 992 C.

sp. (Agnese) di Boemia, 1011 B.
 chiede a Enrico VII di essere restituito nel regno di Boemia, al quale pretende come marito ad (Anna) figlia primogenita di Ottocaro (Venceslao IV re di Boemia), 1056 B.

— zio di Elisabetta sp. di Pietro II

di Sicilia, 1151 B.

- parteggia per Federico d'Austria. aspirante al regno di Germania dopo la morte di Enrico VII di Lussemburgo, 1169 C.

- rimprovera Giovanni re di Boemia per aver favorito Lodovico

il Bavaro, 1170 A.

- ritenendo aver diritto al regno di Germania, appoggia la elezione di Federico d'Austria, figlio di (Elisabetta) sua sorella, 1170 A.

- richiesto da Cangrande della Scala dell'aiuto di cento cavalieri, 1177

- ENRICO DI CASTIGLIA, fratello di (Alfonso X) re di Castiglia, è fatto senatore di Roma, 948 C-D.
- ENRICO DI FIANDRA, segue Enrico VII in Italia con truppe transrenane, 1058 A.
- posto dall' imp. a capo delle milizie da lui condotte, 1058 A.
- mandato a Pisa da Enrico VII per sollecitare aiuti di denaro, 1092 E.
- lo accompagna a Pisa, 1095 A.
  procuratore di Enrico VII per lo sposalizio della sua figlia Beatrice, con Pietro d'Aragona, figlio di Federico, 1105 A-B.

- si arma contro Ianico insorto ro-

mano, 1107 B.

- lasciato in Roma da Enrico VII, che si ritira in Tivoli, 1107 E, 1108 A.
- al suo sopravvenire, fuggono i soldati Fiorentini che resistevano contro il conte (Tebaldo) di Santa Fiore, 1110 C.

ENRICO CONTE DI GORIZIA, conduce 200 armati a Cangrande, 1175

(Enrico III) re d'Inghilterra; v. Edoardo.

- Enrico VII di Lussemburgo, spoglia del potere e caccia in esiglio Guido della Torre, signore di Milano, 1022 A-B.
- scende in Lombardia, 1033 A.
- da lui vuol cominciare Ferreto la sua storia, 1047 E.
- eletto re di Germania, 1052 B.
- sp. Margherita, f. di (Giovanni I) duca di Brabante, 1052 B.

- incoronato in Aquisgrana re di Germania, 1058 A.
- riforma le dignità dell' impero, 1053 A.
- proscrive Giovanni d'Austria reo di lesa maestà, 1053 A.
- volendo applicare al fisco i beni del condannato, a ciò si oppongono Federico e Lipoldo d'Austria, 1058 A-B.
- si oppone a che il cadavere di Alberto I sia tumulato nelle tombe imperiali, 1053 C.
- lo concede poi per le preghiere dei figli, 1058 C.
- fa eredi dei beni di Alberto I, i figli più giovani di costui, 1058 C.
- scrive a papa Clemente V circa le cose dell'impero, 1058 D.
- manda legati in Italia ad annunziare la sua prossima venuta: favore da essi incontrato, 1058 E. 1054 C.
- si prepara a scendere in Italia, 1056 A.
- lascia pendente la controversia sulla successione boema, 1056 B-C.
- procura il matrimonio di suo figlio Giovanni con (Elisabetta) di Boemia, 1056 C-1057 A.
- scende in Italia, 1057 A.B.
- ha con sè cinque mila uomini, 1058 A.
- riceve omaggio da Guido dell**a** Torre, 1058 B.
- entra fra gli applausi in Milano, 1058 C.
- 🗕 fa rientrare in Milano gli esuli, 1058 C.
- cerca di ricondur ovunque la pace fra le fazioni, 1059 D-E.
- in Milano riceve omaggio di sudditanza da molti signori italiani, 1059 A-B.
- accoglie benignamente gli esuli e li fa rientrare in patria, 1059 D.
- elogio di Enrico VII, che avrebbe rialzato l'impero e rimessa la concordia nei popoli, se non fosse stato troppo credulo e benigno, inesperto della perfidia degli Italiani, 1059 D.
- nomina Lappo Farinata degli

Uberti, Giovanni Zeno, Alberto di Roviglione, Giovanni da Castiglione lucchese, suoi vicari a Modena, Verona, Brescia e Cremona, 1059 E.

— esige che ritornino in patria i fuorusciti in Mantova, Verona, Pavia, Parma, Cremona, 1060 A-B.

- cinge la corona ferrea in Monza il dì della Epifania (1811), 1060 B.

si affretta verso Roma, 1060 C.
 Guido della Torre con Maffeo Visconti ed altri signori congiurano contro di lui, 1060 C-D.

— Maffeo Visconti, traditore, gli rivela la cospirazione, 1061 C.

 in tal frangente, da pieni poteri al conte (Amedeo) di Savoia, 1061 C.

 dolente per il tradimento di Guido della Torre, 1062 D.

 raccoglie in assemblea i signori Lombardi per giudicare Guido della Torre, 1062 D.

 gli è portata notizia dagli espulsi della ribellione di Antonio da Fissiraga, 1063 A.

- sue apprensioni, 1063 A.

— si consulta coi principali suoi commilitoni, sul da farsi in riguardo ai Lombardi, 1063 B.

- medita la riforma delle città italiane, 1064 C.

- si affretta verso Roma, per l'incoronazione, 1064 C.

- chiede denaro ai signori Lombardi per pagare le truppe, 1064 C.

 gliene è procurato, specialmente per opera di Maffeo Visconti, 1064 D.

 concede ai Bonaccolsi il vicariato di Mantova, mediante lo sborso di una somma di denaro, 1064 D-E.

- concede per denaro il vicariato di Verona agli Scaligeri, 1064 E.

 stabilisce di combattere colla violenza e coll'astuzia i Lombardi ribelli, 1066 D.

 dal papa gli è fissata l'incoronazione per il dì dell'Assunzione, 1066 D.

- invita ad abboccamento Antonio

Fissiraga, Filippone da Langosco, Guglielmo e Giacomo Cavalcabò e Tebaldo (Brusati), 1066 E.

 colle minaccie costringe Antonio da Fissiraga, a consegnargli Lodi, 1066 E, 1067 A.

- manda il fratello Valerano, a sottomettere Cremona, 1067 C.

 decide di usar la violenza contro i Lombardi ribelli, 1067 D.

— muove con le sue truppe contro Cremons, 1067 D.

— sua severità e crudeltà contro i Cremonesi, che si arresero a discrezione, 1068 A-D.

— manda i suoi armati, in aiuto dei Vicentini contro Padova, 1069 C.

- riceve ricchi doni dai Vicentini, 1071 B.

- si dispone all'assedio di Brescia, 1071 B-D.

- fa delle concessioni ai Padovani, 1073 C.

- preparativi per l'assedio di Brescia, 1073 E, 1074 A.

— gli è condotto prigione Tebaldo dei Brusati, ferito, 1074 C.

— lo condanna a ignominioso supplizio, 1074, C-D.

 suo dolore per la morte del fratello Valerano, 1075 C-D.

— a quanto dice la fama, delibera di punire coi supplizi la nefanda schiatta dei Lombardi, senza perdonare ad alcuno, 1075 D.

- ottiene dal papa una proroga all'incoronazione, 1075 E.

accoglie con munificenza i cardinali inviatigli dal papa, 1076 B.

 incertezze ed affanni a esgione del lungo e inutile assedio di Brescia, 1078 A-B.

- suo scoraggiamento, 1079 D.

 sussidf dati ad Amedeo di Savoia, e a Guido di Fiandra, 1030 A.

 stabilisce di affidare la direzione dell'assedio di Brescia al conte (Amedeo) di Savoia, 1080 A.

— per intromissione di Luca del Fiesco viene coi Bresciani a patti che poi non mantiene, 1031 B.

- entra in Brescia per le mura amantellate, insieme coi fuorusciti, 1081 B.
- piglia seco sessanta ostaggi di parte guelfa, 1081 C.
- scrive alle popolazioni, perchè mandino legati all'assemblea generale di Pavia, 1081 D.

- per intercessione della moglie, manda liberi i prigionieri Bresciani, 1081 E.

- toglio la signoria di Piacenza ad Alberto Scotto, per darla a Pietro del Mesa, 1082 B.
- va a Pavia, 1085 A-B.
- donde andrà a Genova e Pisa, 1085 B.
- nel palazzo di Pavia raccoglie una dieta, 1085 B.

  - è diretto a Roma per l'incorona-
- zione, 1085 D.
- prende parte alla dieta pavese, 1085 B segg.
- ringrazia alla dieta pavese, i suoi fedeli, 1086 D.
- pregato da parecchi di varie città, a non partire dalla Lombardia prima di averla liberata dai tiranni, dà buone parole, 1087 B.
- lascia Pavia in governo a Lodovico di Savoia, 1087 B.
- va a Tortona, 1087 B.
- segretamente indice una dieta in Genova, alla quale invita anche Giberto (da Correggio) della cui fedeltà dubitava, 1087 B-C.
- v'invita anche Cangrande, 1087 C. - pochi dei signori seguono i suoi ordini: gli esuli lo detestano. 1087 C.
- permette che Antonio da Fissiraga sia consegnato a Maffeo Visconti, 1087 D.
- s'impossessa di Tortona, 1087 E. - riceve in Tortona gli ambascia-
- tori di Genova, 1087 E. - **va a** Genova, dov'è splendidamente accolto, 1088 A.
- ha la signoria della città, 1088 C.
- si propone di ricomporvi i dissidi, 1088 D.
- 🗕 richiama in Genova gli Spinola esiliati, 1089 A.

- delega Amedeo conte di Savoia a decidere delle discordie fra i Genovesi, 1089 B.
- sue disposizioni in ordine al governo di Genova, 1089 C.
- nomina Giberto di Aspromonte suo vicario in Genova, 1089 C.
- gli muore la moglie in Genova, 1090 C.
- riceve i legati Pisani, che lo sollecitano a recarsi nella città loro, 1090 E.
- riceve un legato da Roberto re di Napoli, 1091 A.
- e un legato pure dal re Federico di Sicilia, 1091 C.
- da Sciarra Colonna, che viene da Roma, è informato come i Napolitani hanno occupato una parte di quella città, 1091 D.
- manda a Roma Lodovico di Savoia, 1091 D.
- manda Guarnieri di (Homburg) Ottemborch a sedare i tumulti di Lombardia, ma con cattivo esito, 1092 B.
- sue angustie in Genova, 1092 C
- manda legati a Pisa per sollecitare soccorso di denaro, 1092 E.
- gli si presenta Giovanni d'Austria, condannato a morte, per implorare da lui il perdono, 1098 A sgg.
- si dispone a partire da Genova, dopo aver quivi sedate le fazioni, 1098 E.
- suo imbarco, 1094 E, 1095 A.
- suo arrivo e accoglienze in Pisa, 1095 B.
- assume il governo della città e nomina un vicario regio, 1095
- si decide a soffocare i moti delle città ribelli, 1096 A-B.
- emana un editto di bando contro parecchie città e persone potenti, 1095 B-C.
- si provvede di milizie pisane, 1096 D.
- lascia il governo di Pisa a Francesco degli Ubaldini, 1097 C.
- sua partenza da Pisa, 1097 D. - sceglie la via di mare, 1097 E.

- passa a Castiglion (d'Orcia), 1097 E.
- sue disposizioni per un'eventuale battaglia, 1093 A.
- si ferma non lungi da Siena, 1098 B.
- arriva a Ponte Molle, 1098 E.
- suo ingresso a Roma in S. Giovanni Laterano, 1099 B.
- fa rappresaglie in Roma: vuol impadronirsi dei luoghi occupati dagli Angioini, 1099 D.
- non riescendo ad avere l'ingresso al Campidoglio, ricorre all'inganno, 1099 E, 1100 A.
- fa venire a sè Annibale Annibaldi e con frode lo imprigiona, 1100 B.
- così ottiene l'ingresso al Campidoglio da (Giovanni) fratello di Annibale, non però senza sangue, 1100 C-D.
- battaglia datagli dalle milizie toscane e sua vittoria, 1100 D-E.
- le sue truppe si abbandonano al bottino, 1100 E.
- occupa definitivamente il Campidoglio, 1101 A.
- rappresaglie contro di lui per parte degli Angioini, 1101 B sgg.
- sue minacce contro i ribelli, 1102 D-E.
- tenta invano di occupare Castel S. Angelo, 1103 A.
- veduta l'impossibilità di esser coronato in S. Pietro, domanda di esserlo in qualche altra chiesa di Roma, 1108 B.
- manda un' ambasciata ai cardinali in Roma, per sapere che cosa essi pensassero circa la sua incoronazione, 1108 C.
- l'ambasciata spedita in Sicilia, ritorna a lui senza aver nulla concluso, 1103 C-D.
- dopo molto tergiversare da parte dei cardinali, ottiene di essere incoronato altrove che in San Pietro, 1104 A-B.
- viene nel locus di Santa Sabina, 1104 B.
- passa l'Aventino e va in Laterano facendo spargere denari lungo la via, 1104 B-C.

- è incoronato da Niccolò (Martini) da Prato cardinale, legato apostolico, e vescovo di Velletri, 1104 D.
- depone sull'altare la spada e lo soudo, prima di ricevere lo seettro, 1104 D.
- concede feste al popolo, 1104 E.
   siede a banchetto coi cardinali,
- 1105 A.

   si rallegra delle sponsalizie di sua
- iglia Beatrice con Pietro d'Aragona, stipulate nel palazzo di S. Sabina, 1105 A-B.
- a regio nome viene preposte alle cose marittime Federico d'Aragona, che Enrico VII conosceva quale nemico di re Roberto, 1105 B.
- permette che si ritirino dall'esercito quelli dei suoi soldati galli (tedeschi) che già sono stanchi, o soffrono il clima, 1105 B-C.
- chiamati a sè i cardinali, chiede pace al nemico: per dar quiete al popolo, ma senza voler avere l'apparenza d'abbandonar Roma come vinto, 1105 C.
- si duole che Giovanni d'Angiò non voglia entrare in trattative, come n'era stato domandato dai cardinali, 1105 C.
- per mezzo di Niccolò (Bonsignori) da Siena, fa annunziare al popolo romano che egli si allontana da Roma, 1105 D-E.
- il popolo e la plebe non vogliono che egli si allontani da Roma, 1106 B.
- i suoi soldati lo esortano a partire, 1106 C.
- stabilisce di restare in Roma, 1106 C-E.
- a mezzo di nove popolani, si fa dare (?) denaro da nove ricchi romani, per accontentare i soldati galli (tedeschi), 1106 D.
- lodato da Stefano Colonna per questa sua deliberazione, 1106 D.
- pareochi del suo seguito allontanandosi da Roma, egli non se ne sgomenta, ma dà nuovi ordini per la difesa, 1107 A.

- ha notizia della insurrezione di Ianico, 1107 B.
- lo fa inseguire fino alle città favorevoli a Giovanni d'Angiò, 1107 C.
- le sue schiere non potendo offendere quelle fuggenti di Giovanni d'Angiò, assale Capo-dibue, lo prende ed incendia, 1107 C-D.
- ritornato a Roma, fa pure incendiare alcune case che (Giovanni d'Angiò) possedeva colà presso Santa Sabina, 1107 D.

 stabilisce di dar un capitano al popolo nella persona di Giovanni Savelli, 1107 D-E.

rimanda in Germania Rodolfo duca di Baviera con molti Galli

(Tedeschi), 1103 A.

- temendo il calore estivo e la pestilenza, si ritira in Tivoli, lasciando in Roma Giovanni Savelli ed Enrico di Fiandra, 1107 E, 1108 A.
- si rallegra della vittoria ottenuta presso Tiferno da Giovanni di Zecano sulle genti di re Roberto di Napoli, 1108 B.
- vienea patti cogli Angioni, 1108 C.
   ritorna in Laterano carico di prede, 1108 D.
- riceve gran quantità d'oro da Federico d'Aragona, 1108 D.
- espone ai Colonnesi ed ai comandanti del popolo il motivo della necessaria sua partenza da Roma, 1108 D-E.
- parte da Roma, lasciando 400 cavalieri a Stefano e Sciarra Colonna ed a Giovanni Savelli capitano del popolo, 1109 A.
- non osano opporsi al suo passaggio le schiere nemiche, 1109
   A.
- passa a Sutri: arriva a Viterbo, dove il popolo lo riceve con affezione, 1109 B.

- va quindi in Todi, 1109 B.

- pregato da quei di Todi di assalire Perugia, rifiuta, 1109 B.
- alla sua uscita, quei di Todi gli chiudono le porte, 1109 B.
- entrando nel territorio di Peru-

- gia, si impadronisce di Marsano che poi dà alle fiamme, 1109 C.
- prende ed incendia Castiglione, 1109 C.
- va in Cortona; e poi in Arezzo dove riceve giuramento di fedelta anche da quelli del Santo Sepolcro prima a lui ribelli, 1109 C-D.
- pone il suo campo a Montevarchi, 1109 D.
- incendia tutte le case fuori mura, ed assalta Montevarchi che cede, 1109 D-E.
- non permette che venga saccheggiato, 1109 E, 1110 A.
- va al villaggio di S. Giovanni, dove eran fuggiti i villici dei luoghi vicini, e che tosto a lui si consegna, 1110 A.

- va ad Incisa, villaggio nel Fiorentino, 1110 B.

- assale i 700 astati Fiorentini che a lui si appongono, 1110 B.
- determina di muovere contro Firenze, 1110 C.
- il suo esercito sotto il conte di Santa Fiore ed Enrico di Fiandra vince i Fiorentini, 1110 C-D.
- si accosta con le sue truppe a Firenze, 1110 E.
- gli si aggiungono parecchi capitani e primati toscani, 1111 A.
- si affretta colle nuove forze verso Firenze, devastando il territorio per cui passa, 1111 A.
- sorprende Degone (Diego della Ratta) con pochi armati in perlustrazione e li mette in fuga, 1111 B.
- si ferma presso il tempio di S. Salvi, 1111 B.
- cerca invano di azzuffarsi coi Fiorentini, 1111 D-E.
- apprende i disastri toccati a Sciarra Colonna, 1112 B.
- sua irritazione contro Roberto di Napoli, 1112 B.
- fa devastare a ferro e fuoco i pressi di Firenze, 1118 B.
- non potendo indurre i Fiorentini a battaglia decisiva, abbandona l'assedio, 1118 B-C.
- si ferma a S. Cassiano facendo

devastare la campagna intorno, 1113 D.

- le salmerie proseguono verso Siena per la via di Pisa, 1113 D.

- solennizza quivi il Natale, 1113 E.

- si reca a Pisa, stretto dalla penuria delle vettovaglie, e vi è freddamente accolto, 1118 E.

- manda Uguccione della Faggiuola a sedare la ribellione dei Genovesi, 1114 A.

– dichiara Roberto di Napoli nemico dell'impero e reo di lesa maestà, e lo condanna a morte, 1114 B.

- condanna pure Giberto da Cor-

reggio, 1114 B.

– pone al bando i Padovani come ribelli, per la guerra da essi fatta a Cangrande della Scala, 1114 B.

– manda il fratello Balduino a prendere la figlia Beatrice e a levar uomini, 1114 C.

- si prepara ad entrar nel regno di Napoli per terra e per mare, 1114 D.

- arma navi a Pisa e a Genova, 1114 E.

- raccoglie fiscalmente denaro con malcontento del popolo, 1115 A.

— colpitoda grave morbo, 1115 A-B.

- non ben guarito, esce, con l'esercito, da Pisa e move verso Siena, fermandosi in Castiglione, 1115 C.

– si arresta a Buonconvento, per quindi assalir Siena, 1115 D.

- ripreso acerbamente dal morbo, 1115 D.

- per impulso di Niccolò Bonsignori ripiglia le armi, 1115 E.

- move contro Siena, ma recede tosto, 1116 A.

- muore, 1116 B-E.

— il suo corpo è tumulato nella cattedrale di Pisa, 1116 E.

– tumulti che accadono per la diceria corsa tra i Germani, che egli sia morto avvelenato nella comunione, 1117 A-B.

- varii sentimenti prodotti dalla notizia della sua morte, 1117 B-C.

- dalla Lombardia si dirige verso Roma, 1120 A.

- pone un preside in Pavia, 1120 C-- pone il conte di Salebrus (Salzburg) a suo vicario in Piacenza,

1121 A.

- dona Soncino al conte di Foragio (Fores), 1121 B.

rimette i Tizzoni in Vercelli, 1121 E.

concede Vicenza a Cangrande, 1123 C.

– fa Guernieri di Ottemborch (Homburg) suo vicario in Lombar-dia, 1135 B. - fa Nicolò (de' Maltraversi di

Lozzo) suo vicario in Parma,

1186 A.

- muore, 1138 C. – dovea divenir suocero di (Pietro) figlio di Federico I di Sicilia, 1151 B.

- affida a Maffeo Visconti il reggimento di Milano, 1151 E.

- la sua morte rallegra Firenze e Roberto di Napoli, 1155 A.

🗕 i Principi di Germania temporeggiano lungamente prima di eleggersi un re, 1169 C.

conseguenze che la sua morte ebbe in Genova, 1182 B.

Enrico Malacapella, vicent., cavaliere, esule ripara presso i Padovani, 1126 D, 1130 C.

- insieme con Macaruffo de' Macaruffi, prende parte alla rivolta di Vicenza contro Cangrande della Scala, 1172 C.

- si salva in Padova, dopo la sconfitta data da Cangrande ai Vi-

centini esuli, 1174 C.

Enrico Melioranza, proscritto dal cugino Morando Panensaco, 984 E.

- s'impadronisce di Valdagno, 985

- vinto dalle milizie Vicentine e condannato a morte, 985 A.

Enrico Ravasino, fugge da Vicenza, ribellatasi ai Padovani, e ripara in Padova, 1070 D.

esule Vicentino, si unisce ai Pa-

dovani, 1130 C.

Enrico Scrovegni, padovano, cavaliere, va ambasciatore a Enrico VII, 1072 E. - cade malato, 1078 A.

Enrico contre del Tirolo, v. Enrico duca di Carinzia.

(Enrico I) Langravio di Turingia aspira all'impero, 945 A.

(Enzela) Inzola, castello del parmense; ivi Giberto da Correggio è assediato dai Parmensi, 1082 B. (ENZOLA) INZOLA, Gerardo.

Epidemia, fa strage dell'esercito cesareo sotto le mura di Brescia,

1079 A-C.

- attacca Galli ( = Tedeschi) e Germani assedianti Brescia, 1090 C.

 per mezzo delle truppe di Enrico VII si propaga in Genova, 1090 C sg.

EPPESTEIN, Gerardo.

AB EQUIS, v. Cavalli.

Eremita, v. Enrico il beato.

Este, villa padov., vi muore Azzo VIII, 1037 E.

- verso di E. sono dirette le schiere Padovane, 1134 E. vi stanno accampati i Padovani,
 1181 E.

- contro di E. muove Cangrande, 1176 O.

— incendiato da Cangrande, 1177 A-B.

Este, famiglia marchionale, sua nobiltà, 1019 E.

— palazzo Estense in Ferrara, 1020 B.

— ritornano signori di Ferrara, 1170 C.

— Aldebrandino, Azzone VIII, Francesco, Fresco, Obizzo, Rinaldo.

Euganei, colli, colloquio ivi avvenuto tra Cangrande e Giacomo da Carrara, 1179 D.

— Padovani colà rifugiati, 1145 A. Euganee, sedi, così indicasi Padova, 985 B.

Ezzelino da Romano, domina in Vicenza, 984 B.

— tiranneggia Padova, 1073 D, 1179

F

Faccio conte (di Donoratico), figlio di Gerardo, capo dell' ambasceria mandata dai Pisani ad Enrico VII in Genova, 1090 E. Faceza, ivi è il card. Napoleone Orsini,

1026 C. FAGGIUOLA, Francesco, Neri, Uguc-

cione.

FALCONIERI, famiglia fiorentina costretta ad esulare da Firenze, 979 A.

FEDERICO (II d'Aragona) re di Sicilia figlio di Pietro III d'Aragona, 956 B.

- sposa Leonora figlia di Carlo II di d'Angiò, 956 C.

– gli è affidato il regno di Sicilia,

956 E.

— i suoi cognati Roberto d'Apulia

e Filippo principe di Taranto, gli muovono guerra, 957 C.

 riceve i loro ambasciadori, 957 D.
 ripetuti suoi assalti contro gli Angioini, 958 A.

 riceve ed accetta dichiarazione di guerra dagli ambasciadori di Filippo, 958 A. — lo sconfigge e fa prigioniero, 958 B.

 in disaccordo con suo fratello Giacomo, per la questione del regno di Sicilia; si prepara a resistergli, 959 D-E.

— sua guerra sfortunata, 959 E.

 atterrito dai successi di Carlo di Valois, 961 D.

— cede a lui, e gli manda lettere con cui gli muove dolce rimprovero per questa guerra, come fatta a un consanguineo, 961 D.

 lo prega di riconciliarlo con Bonifazio VIII, 961 D.

 domanda un abboccamento a Carlo di Valois, che glielo concede presso Messina, 962 A.

 suo convegno con Carlo di Valois, da cui riceve di ritorno le città che gli erano state prese, 962 B.

 per consiglio del Valois, manda alla Santa Sede ambasciatori, per ottenere l'approvazione della pace conchiusa, 962 B.

- in Roma, i suoi legati, col fa-

vore di Carlo di Valois, sebbene avversati da Carlo d'Angiò, concludono patti con Bonifazio VIII: Federico avrà il titolo di re di Trinacria, conservando il governo della Sicilia, che dopo la sua morte, passerà alla Chiesa, 962 C.

- celebra con feste e con banchetti la conchiusa pace, 962 D.

 suo trattato di pace con Carlo II di Valois, 978 A.

 vince i cognati Roberto di Apulia e Filippo di Taranto, 1000 C.

- li fa prigionieri entrambi, 1000 C-D.

— secondo alcuni, papa Bonifazio VIII lo invitò a venire in proprio aiuto, 1002 C.

— vuolsi che, tre giorni dopo la morte di Bonifacio VIII, venisse al lido italico, e se ne allontanasse poi, per timore di esser tradito, 1002 C.

— tenta di unirsi con lui Bonifazio VIII a danno di Carlo II d'Angiò, 1010 B.

- rifiuta, ma per dimostrarsi grato al pontefice va ad Ostia, 1010 C.

- manda un legato a Enrico VII

in Genova, 1091 C.

— per mezzo di Manfredo di Chiaramonte, tratta il matrimonio tra
suo figlio Pietro e Beatrice figlia
di Enrico VII, 1105 A.

 da Enrico VII viene preposto alle cose marittime, 1105 B.

— invia grande quantità d'oro ad Enrico VII, 1108 D.

 desidera ardentemente il matrimonio di suo figlio con Beatrice di Lussemburgo, 1114 D.

— manda un ambasciatore a Enrico VII offrendogli aiuto di uomini e di denari in danno di re Roberto, 1114 D.

- prepara la flotta nel golfo di Trapani, 1114 E.

- appresa la morte di Enrico VII, accorre a Pisa, 1118 A.

 cerca invano persuadere i primati di Germania a rimanere in Italia, 1118 B.

- ritorna in Sicilia, 1118 B.

- assalito da Roberto di Napoli, 1149 B.

— dispone armi in Messins, 1150 A.

 la sua flotta è impedita da tempesta, 1150 O-D.

— tratta di pace con re Roberto: si abbocca con lui, 1150 D-1151 A.

 rimane in Sicilia, vantandosi di avere ingannato il nemico, 1151
 A-B.

FEDERICO D'AUSTRIA, f. di Alberto I, dà sepoltura al padre ucciso, 1049 C-1050 A.

— muove contro Giovanni d'Austria, uccisore del padre loro, 1050 B.

- torna in Vienna, ivi.

 pretende all'impero alla morte del padre, 1052 B.

 aspira a succedere ad Enrico VII di Lussemburgo, 1169 C.

 nell'aspirazione al regno, gli è competitore Lodovico il Bavaro, 1169 C.

 parteggiano per lui Filippo re d'Ungheria, ed Enrico duca di Carinzia, 1169 C.

 colle preghiere e promettendo del l'oro guadagna alcuni del consiglio dei sette Elettori, 1169
 D.

restando dubbia l'elezione, è interpellato il re di Boemia, che per antica legge aveva diritto di voto, quando gli altri sei elettori erano divisi a parità nei loro voti, 1169 E.

 appoggiato da Enrico conte del Tirolo, che rimprovera a Giovanni re di Boemia di favorire Lodovico il Bavaro, 1170 A.

 adirato, vorrebbe definire colle armi la questione, mentre Lodovico il Bavaro desidera la si componga quietamente, 1170 B.

FEDERICO COLLEONI, sottomette Bergamo ad Enrico VII, 1059 B.
FEDERICO DI MONTEFELTRO, figlio di
Guido; fuorusoito, va presso En-

rico VII in Pisa, 1096 D.

— lodato; in Toscana con Enrico VII, 1111 A.

FEDERICO DELLA SCALA, preside di Vicenza, 1125 E.

- a lui commette la difesa di Verona suo zio Cangrande, 1136 D. Federico II di Svevia, imperatore,
- muore, 944 C, 945 A.

   dalla sua morte fino ad Enrico
  VII, la Lombardia non è sottoposta ad alcun Cesare, 1054 A.

- soffre la perfidia dei Lombardi, 1063 C.

- dall'epoca sua hanno principio le divisioni in Italia, 1077 B.

Feltre, monti di; vi passa Enrico conte di Gorizia recandosi presso Cangrande, 1175 C.

signore, pretore ( - vicario imperiale): Rizzardo da Camino.

Ferrara, vi arrivano gli ambasciatori di Maffeo Visconti, 1020 A.

- sede di Azzone VIII d'Este, 1028 B.
- oppressa da Azzone VIII, 1031 A.
   caccia da Serravalle e respinge nel Mantovano Bottesella (Guido) Bonaccolsi; dopo aver indarno assalita Ostiglia, ritorna a Ferrara, 1031 D-E.
- morto Azzone VIII, i Ferraresi vogliono la libertà, 1088 E.

- venduta da Fresco d'Este ai Veneziani, 1089 C.

- si avvicina Francesco d'Este, coi suoi, 1039 C.

 il suo vesc. Guido (Cappello) da Vicenza, eccita il popolo a liberarsi dai tiranni, 1039 C-D.

 liberata da Fresco d'Este e dai Veneziani, si governa colle proprie leggi, 1039 E-1040 A.

- richiamati quanti Azzone VIII avea esigliato, 1040 A-B.

- i Veneziani vi vogliono rimettere Fresco d'Este, 1040 B-C.
- si prepara a resistere, 1040 D-E.
  stretta dalla flotta veneziana,
  1041 A sgg.
- trattative con Giovanni Soranzo, 1041 D.
- costretta a scendere a patti, questi si fanno coi rappresentanti di Venezia, alla quale resta il governo della città, 1041 D-1042 D.
- chiestone il possesso dai legati pontifici Arnaldo abate di Tulles e Onobrio di Trebis, 1042 D-E.

- Clemente V manda a difender Ferrara il card. Arnaldo Pelagrua, che invita all'impresa i vescovi, Pagano (della Torre) di Padova, ed Altigrado (Cattaneo) di Vicenza, 1044 C.
- esercito colà mandato dai Veneziani contro il popolo ferrarese che stringeva Castel Tedaldo posseduto dai Veneziani, 1044 D, 1045 A-B.
- esercito vinto e flotta dei Ferraresi bruciata dai Veneziani, 1045
- vantaggi ottenuti contro i Veneziani, dai Ferraresi, e dal loro vescovo Guido (Cappello), 1044 C-D.
- ottenuta finalmente vittoria, il card. Arn. Pelagrua si ferma in Ferrara due mesi, e vi riforma i magistrati, 1047 C.

- gli Angioini la mantengono soggetta al papa, 1054 C.

- vi è ucciso Francesco marchese d'Este, 1138 B.

 dopo la strage dei Veneziani, viene sottomessa alla Chiesa, 1170 C.

— sotto la tirannia, prima di Dalmasio e poi del catalano Restauro, colà mandato dal re Roberto, 1170 C.

 per opera di Rinaldo Boccampani si libera dalla tirannia di Restauro, 1170 C-D.

- uccisione di Restauro e dei suoi, 1170 D-1171 A.

- riceve con allegrezza Rinaldo ed Obizzo d'Este, 1171 A-B.

- mercenarî ivi assoldati dai Padovani, 1172 D.

vi si ritira, con quattro figli,
 Macaruffo de' Macaruffi, 1178 D.

 vescovi: Guido (da Capello dei conti di Montebello).

— signori e duchi: Aldovrandino d'Este, Azzone VIII d'Este, Francesco d'Este, Fresco d'Este, Obizzo d'Este, Rinaldo d'Este, Roberto d'Angiò, Veneziani, cardinal Arnaldo Pelagrua; cfr. Clemente V.

- governanti per re Roberto d'Angiò: Dalmasio, Restauro. — magistrature, Consiglio. — edifici: castel Tedaldo, pa-

lazzo pretorio, palazzo estense. FERRARIO DI LANZATE, f. di Guido; il più giovane dei legati mandati da Vicenza ad Enrico VII in Genova, muore in quella città, 1090 A.

FERRETI, Ferreto.

FERRETO DE' FERRETI, vicentino, autore della Historia, 941-1182.

- lattante al tempo della battaglia di Curzola, la quale avvenne 82 anni prima ch'egli scrivesse, 990 C-D.
- ha casa in Vicenza, presso le mura dalla parte d'oriente, 1069 E.
- testimonio della rotta dei Padovani in Vicenza, 1069 E.
- storico vicentino, 1119 B.

- notizie biografiche, 1123 D.

- vede alcuni Vicentini guariti miracolosamente dal b. Enrico (in Treviso), 1165 E-1166 A.

Fiandra, nella reggia di Filippo il Bello di Francia trovansi dei Fiamminghi, bene accolti, 997 A.

- vinti e soggetti a tributo dal re di Francia, 997 A-B.

— in guerra con questo re, 998 B-C.

- favoriti dalle intemperie, 997 C--998 A.

- ingiuriano Filippo il Bello rinchiuso nel suo campo, 998 A.

- sconfiggono colla loro fanteria, la cavalleria francese, 998 B.

- risparmiano re Filippo, per reverenza ai suoi antenati, e non volendo andasse estinta la progenie di Carlo (Magno?), 998 B.
- riprendono la guerra contro questo re, 1000 B.
- fanno strage dei suoi eserciti, 1000 B.
- conchiudono una tregua per mezzo di un arbitrato, 1000 B-C.
- Enrico, Guido, Roberto, Ugo, (Guido?).

Firsco, Luca.

Fiesole, spesso viene così chiamata Firenze.

(Figline) Figinum, vill. del Fiorentino: vi sta Enrico VII, 1110 B. FILIPPI, Simone.

' FILIPPO (CARLO UBERTO?) (D'ANGIÒ), RE D'UNGHERIA, parteggia per Federico d'Austria aspirante al trono di Germania dopo la morte di Enrico VII di Lussemburgo, 1169 C.

Filippo d'Angiò, principedi Taranto, è mandato dal padre col fratello suo Boberto duca d'Apulia, in Sicilia contro il cognato Federico d'Aragona, 957 C.

- arriva a Messina, 957 D.

- stabilisce il campo presso Trapani, 957 E.

- manda nunzî a dichiarare la guerra al re di Sicilia, 958 A.

- sconfitto è fatto prigioniero, 958 B.

- dal padre Carlo II, mandato colla flotta in Sicilia; sconfitto, e fatto prigioniero da Federico d'Aragona, re di Sicilia, suo cognato, 971 D, 1000 C. - viene a Roma col padre e col

fratello, per proteggere Bonifa-

zio VIII, 1010 B.

- assiste alla consacrazione di Benedetto XI, 1011 C.

- dal fratello re Roberto di Napoli viene mandato col nipote Carlo e con 1200 cavalieri, in aiuto ai Guelfi di Toscana, 1157 C-D.

va a Fucecchio coll'esercito, 1158 C.

- si accampa prima alla Cecina, poi in Val di Nievole, 1158 D.

- cerca di far penetrare vettovaglie agli assediati Fiorentini, 1158 E, 1159 A.

– sue arti di guerra, 1159 A.B.

— vinto in battaglia da Uguccione della Faggiuola, 1160 C.

fugge con pochi compagni, 1160 C. - Roberto di Napoli lo richiama

da Firenze, 1161 C. (FILIPPO COURTENAY), v. Balduino

(di Courtenay). FILIPPO III RE DI FRANCIA, richiesto d'aiuto contro Pietro d'Ara-

gona, da Carlo d'Angiò, 958 B. — determina di aiutarlo, 954 A.

— pregato di astenersene da Pietro III di Aragona, 954 A.

— si reca a Bordeaux, luogo scelto per il « duellum » in cui doveva decidersi la lotta tra Carlo d'Angiò e Pietro di Aragona, 954 A.

- sua guerra in Aragona, 954 C-D.

- muore, 954 D.

FILIPPO IV, 1L BELLO, RE DI FRAN-CIA, paciero nella lotta tra Carlo II d'Angiò e Pietro III d'Aragona, 955 E.

scomunicato da Bonifacio VIII,

997 A.

- ma guerra in Fiandra, 997 A-B. - pone il campo a Brugges, 997 B.
- combatte contro Ugo (Guido?) conte di Fiandra, 997 C.
- ha contro di sè anche le intemperie, 997 C, 998 A.
- ingiuriato dai Fiamminghi, 998 A. - ordina al comandante dei suoi cavalieri, di espugnare la città
- assediata, 998 A. - sconfitto totalmente dalla fanteria dei Fiamminghi, 988 B.
- risparmiato dai Fiamminghi, 998 В.

– fugge in Francia, 993 B.

- raduna un nuovo esercito per ricominciare la guerra, 998 C.

- assolda mercenari, 998 C.

- prende in imprestito una quantità di denaro non volendo, per questa guerra accrescere le imposte, 993 C.
- per mezzo di ambasciatori domanda aiuto a Bonifacio VIII,

999 AB.

- Bonifacio VIII trova pericoloso il mandargli denari da Roma, 999
- ottiene da Bonifacio VIII le primizie dei prodotti del suo regno da restituirsi fra tre anni, 1000 A-B.

- con avversa fortuna riprende la guerra colla Fiandra, avvicinan-

dosi l'inverno, 1000 B.

- consigliato da Guglielmo re d'Inghilterra e da Teobaldo conte di Borgogna, affida loro la decisione della controversia, 1000 B-C.
- -- ritorna con pochi soldati in Francia, 1000 B.
- da Carlo d'Angiò riceve ambasciatori, che gli chiedono aiuto nella lotta tra Roberto e Filippo

- d'Angiò e Federico di Aragona, re di Sicilia, 1000 D.
- manda a Roma Carlo di Valois. 1000 D.
- richiesto da Bonifacio VIII della restituzione del soccorso da lui avuto, e di cui egli vuol continuar a godere, 1001 A.

- ottiene la dilazione di un anno alla restituzione, 1001 A.

- riceve ambasciatori da Bonifacio VIII, richiedente la restituzione delle primizie avute da lui in soccorso, 1001 B.
- adirato, li rimanda con acerbe parole, 1001 D-E.
- riceve lettere dal papa, 1002 A.

- scomunicato, 1002 A.

- sa che i Colonnesi furono cacciati in esilio da Bonifacio VIII, 1002 D.
- induce Sciarra Colonna a preparare la rovina di Bonifacio VIII. 1002 D.
- Sciarra Colonna gli comunica il piano della congiura ordita contro Bonifacio VIII: a Sciarra si unisce Guglielmo Nogaret, prefetto della milizia regia, con 300 cavalieri, 1003 B.
- · vengono a lui Nicola (Boccasini) e Giov. di Murro, legati di Bonifacio VIII, per combinare la pace tra lui e il re (Edoardo I) d'Inghilterra, 1010 C-D.

temendo che Benedetto XI rinnovi contro di lui la scomunica lo fa morire di veleno, 1018 A-B.

- Pietro Colonna lo avverte degli indugi frapposti alla elezione del successore a Benedetto XI, e lo prega ad interessarsene, 1014 C.
- a Pietro Colonna commette di adescare coll'oro e colle promesse i cardinali, 1014 D.
- riceve lettere da Giacomo e Pietro Colonna, che gli annunziano la elezione del vescovo di Bordeaux a papa, 1015 B.

– il vescovo di Bordeaux gli annunzia la propria elezione al

pontificato, 1015 B.

- pregato da Pietro Colonna di perorare la causa dei Colonnesi presso Clemente V, 1015 D.

- Clemente V lo scioglie dalla scomunica, 1016 B.

- partecipa del bottino dei Templari aboliti e scomunicati da Clemente V, 1017 C.

– muore per la morsicatura di un serpe, 1018 B.

- fa pratiche di amicizia fra Clemente V e Enrico VII, 1053 E.

- muore, dopo aver fatto morire due nuore per adulterio, chiudendo nel chiostro la terza riconosciuta innocente, 1188 B-C.

- eccita sua sorella (Margherita) a guerreggiare il marito di lei (Edoardo I) re d'Inghilterra, per costringer questo a lasciare il regno al figlio (Edoardo II), 1188 C.

ottiene da Clemente V la condanna dei Templari, 1138 C.

FILIPPO V RE DI FRANCIA (V. Barolus), si adopera perchè sia eletto un Francese a successore di Clemente V. 1166 C.

- esorta molti prelati a trovarsi al concilio generale convocato in Vienna di Provenza, 1169 A.

- desidera che siano abbruciate le ossa di Bonifazio VIII, 1169 A. FILIPPO DI SAVOIA, principe di Lacedemonia (Acaia), con cento cavalieri segue Enrico VII nella

sua spedizione italiana, 1057 E. FILIPPO DI VALOIS, f. di Carlo di V.; re Roberto lo invita in Italia contro Maffeo Visconti e in favore dei Torriani, 1158 A.

- assedia (Milano); corrotto, ne parte, dopo un abboccamento con Marco Visconti, 1158 A.

- figlio di Carlo di Valois: sta con soldati presso Vercelli, 1158 B.

FILIPPONE CONTE DI LANGOSCO, Signore di Pavia, è favorevole ad Alberto Scotto, 1019 D.

- signore di Pavia, 1054 B.

- conviene a Lodi con altri signori, per opporsi alla calata di Enrico VII, 1054 E.

- si stacca dalla congiura, 1055 D. - raggiunge Enrico VII a Torino

con molti cavalieri, 1057 C. — da Antonio di Fissiraga è tratto

nella congiura di Guido della Torre, 1061 A-B.

- invitato a un abboccamento da Enrico VII, 1066 E.

- riceve Enrico VII in Pavia, 1085

– ripreso il dominio della sua patria, invita a sè le genti di re Roberto per sterminio dei Ghibellini, 1092 A.

- occupa Pavia, 1120 C.

- nemico di Maffeo Visconti, e amico dei Torriani e di Alberto Scotto, 1120 C.

– preparasi a vendicare quest'ultimo, 1121 A.

fatto prigioniero da Galeazzo Visconti, 1121 B-C, 1151 E, 1152

muore, 1121 D.

Santa Fiore, (conte Tebaldo). Firenze, Fiesole, Carlo I d'Angiò doma

il popolo di Firenze, 950 D. - nobili e popolani di Firenze, pre-

gano Carlo di Valois di ricomporre in pace quella città, 960 B.

- vi si propagano le fazioni dei Bianchi e Neri, 975 C. - accoglie Carlo di Valois, 977 A.

assai male trattata dal Valois, 977 B-E.

- insurrezione contro Corso Donsti, che è ucciso: esiglio dei Guelfi, 978 B-979 B.

– Benedetto XI scomunica Firenze, perchè non volle richiamare dall'esilio Vieri de' Cerchi, 1012 E, 1018 A.

- favorevole ai Neri, dopo che ne era stato cacciato Corso Donati, 1024 C.

- conquistata poscia dai Bianchi, 1024 C.

 i Fiorentini (Neri) tentano rimettere i loro amici nelle rispettive città, 1024 D.

- trattano con Carlo II d'Angiò, che loro invia Roberto duca di Puglia, 1024 E.

- spedizione contro Pistoia, ivi.

– i duci e i magistrati Fiorentini ricevono ordine da Clemente V di togliere l'assedio da Pistois e di mandargli ambasciatori, 1025 C. - continuano più violento l'assedio di Pistoia, 1025 D.

 abbandonati da Roberto d'Angiò, radunano una gran quantità di cavalieri Bolognesi, 1025 D.

 scomunicati da Clemente V perchè disobbedienti ai suoi ordini, 1025
 E.

- costringono Pistoia alla resa dopo 18 mesi d'assedio, 1027 B-C.

- l'esercito fiorentino ritorna in Firenze, 1027 D.

- si regge a governo popolare, 1054 C.

- rifiuta di far atto di sudditanza a Enrico VII, 1059 C.

- eccita Brescia alla ribellione, promettendo sussidi, 1071 C.

 odiando Enrico VII non manda legati alla dieta da lui raocolta in Pavia, 1086 C.

accede a'la lega di altre città toscane contro Enrico VII, 1092 C.
posta al bando dell' impero da

Enrico VII, 1096 C.

- manda 700 astati in Incisa, perchè si oppongano ad Enrico VII, 1110 B.

- i soldati di F. seguono da lontano Enrico VII, che si avanza verso la città, 1110 C.

- resistono alquanto al conte (Tebaldo) di Santa Fiore, ma fuggono al sopravvenire di Enrico di Fiandra, 1110 C.

 dubbiosa sul da farsi allorchè si accostava alla città Enrico VII,

1110 E.

- Degone (Diego della Ratta) gli anima alla resistenza, 1110 E.

- Enrico VII giunge sotto le mura di Firenze, 1111 B.

 si preparano alla difesa, 1111 C.
 per ordine di Degone (Diego) si dispongono fuori della città, 1111 C.

- alla vista dell'esercito nemico, si arretrano, 1111 D.

- ivi accorrono soldati da varie città, 1112 B-C.

- non osano venire alle mani, 1112

 hanno la peggio in una scaramuccia sotto le mura, 1112 E. - i pressi della città sono devastati a ferro e fuoco, 1118 B.

 varii attacchi, per opera di giovani irrequieti, 1118 A.

— un piccolo presidio fiorentino colto fuori delle mura è battuto, 1118 B.

- Enrico VII, vedendo che ogni cosa gli riusciva a male, e che l'inverno si approssimava, si decide a lasciar l'assedio, 1113 B-C.

 relazioni amichevoli con Bologna, 1122 D.

- aiuta i Padovani contro Cangrande, 1133 E.

- i Padovani ne chiedono aiuti, 1147 B.

- favorisce i nemici di Maffeo Visconti in Lombardia, 1152 A.

- assolda Simone della Torre, 1153 D.

- lieta della morte di Enrico VII di Lussemburgo, 1155 A.

- teme di Uguccione della Faggiuola, 1155 B.

- domanda a Roberto d'Angiò l'aiuto di un principe, 1155 B.

— v'arriva Pietro d'Angiò, detto Tempesta, fratello di Roberto di Napoli, 1155 C.

 vi fuggono i Guelfi di Lucca, cacciati da Castruccio divenuto signore di questa città, 1156 B.

- eccita i Guelfi contro i Ghibellini di Lucca, 1156 C.

 incoraggia i Guelfi di Montecatini a resistere ai Ghibellini di Francesco della Faggiuola, 1157 B.

— condottieri a Montecatini:... di Lanlzosa (Pino della Tosa?) e Bertoldo da S. Miniato, 1160 E.

 lutto di Firenze per la sconfitta di Montecatini, 1161 B.

- vescovi: (Andrea Mozzi).

— edifici: palazzo pretorio. Fioreno di Poncarali, preso in ostaggio da Enrico VII fra i Guelfi di Brescia, 1081 C.

Fissiraga, Antonio.

(Fores) Foracio, (Giovanni).

FORESE (DONATI), ferito, in occasione della cacciata dei Cerchi da Firenze; decollato, 977 C-D. Forh, ne è esule Cecco degli Ordelaffi, 1163 E.

 ritorna sotto Cecco degli Ordelaffi, 1164 B-C.

— signori: Cecco degli Ordelaffi. Forma, Ponte de la, v'arriva Enrico VII di Lussemburgo venuto a Roma per la sua incoronazione, 1104 B.

Franceschino da Riva, sta per i Padovani contro Cangrande, 1130

Francesco d'Assisi S., regola di, 970 A.

— il suo corpo è conservato in Assisi, 1012 C.

Francesco da Camporiorito, cardinale, prende parte al conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011 D.

Francesco d'Este, esigliato da suo fratello Azzone VIII, 1081 A, 1087 C.

- nel Polesine, assale Rovigo e i luoghi vicini, 1037 C.

va a Padova e a Treviso, ivi.
nemico al fratello Azzone, 1037 D.

 persuade il fratello Aldobrandino a tentar la presa di Ferrara, dopo la morte di Azzone VIII, 1033 A-B.

 dicesi aver strozzato il fratello Azzone in Este, 1038 C.

- invade il Polesine, 1038 C.

- offeso a parole dal nipote Fresco d'Este, 1088 C.

a Venezia, e a Ravenna, 1089 D.
assolda genti, e chiama a sè Gen-

tile Orsini, 1038 D-E.

— muove contro Fresco d'Este, e
Ferrara, 1039 A D.

 si avvicina a Ferrara, 1039 C.
 vi è ricevuto come cittadino dal popolo già libero, 1040 A.

- nemico a Salinguerra pel possesso di Massa, 1040 E.

 il card. Arnaldo Pelagrua gli affida l'incarico d'impedire ai Veneziani il passo del Po, 1045 D.

- va in aiuto dei Padovani, 1130

— ucciso, 1138 B.

- sua moglie e i suoi figli vanno in esiglio a Rovigo, 1133 B. Francesco della Faggiuola, figlio di Uguccione, è dal padre mandato pretore dei Ghibellini di Lucca, 1156 C.

- adolescente valoroso, 1159 C.

— unito cogli esuli Ghibellini di Toscana, con molti Pisani, Lucchesi ed Aretini, va oltre la Nievole ed esamina l'esercito di Pietro d'Angiò, 1159 C-D.

- sua arte di guerra, 1159 E.

— ferito a morte nella battaglia di Montecatini, 1159 E, 1160 A.

— il padre ne piange la morte, 1160 D.

— fatto seppellire in Pisa, 1161 A. Francesco Gaetani, cardinale, prende parte al conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011 D.

Francesco Menabovi, esigliato da Ferrara, come aderente a Fresco d'Este, 1040 B.

Francesco della Mirandola, offre la signoria di Modena a Enrico VII, 1059 B.

 Enrico VII gli dà il governo di Modena, 1154 B.

 favorito da Cangrande della Scala e da Maffeo Visconti, 1154 C.

— podestà di Verona, 1154 D. Francesco di Morgano, trevigiano, si unisce ad Antonio e Niccolò di Roverio che trattano segretamente con Cangrande, per consegnargli Treviso, 1180 B.

FRANCESCO DELLA TORRE, figlio di Guido, segue Enrico VII nel suo viaggio a Roma, 1060 C.

— erede di suo padre Guido, 1120 B. Francesco conte degli Ubaldini, ha da Enrico VII il governo di Pisa, 1097 C.

Francia, re, s. Luigi IX, Filippo III, Filippo IV il Bello, Luigi Σ, Filippo V.

FRANGERI, Arnaldo.

FRASSA ALTICHINO, figlio di Pietro; cerca rifugio presso il vescovo di Padova, 1136 D.

ucciso da Niccolò da Carrara, 1186 E.

Frati minori, convento in Padova dove è sepolto Bardelone Bonaccolsi, 993 C.

Œ

- loro convento in Genova: ivi sepolta la moglie di Enrico VII, 1090 C.

- loro convento in Monte Tremiti di Apulia, 967 B.

- loro chiesa dedicata alla Vergine in Roma, 1100 D.

- un sacerdote degli ordini minori dà soccorso e consiglio al giovane Giacomo di Cahors che fu pei papa col nome di Giovanni XXII, 1167 B.

Frati Predicatori, loro convento in Pisa, dove avrebbe dovuto essere sepolto Enrico VII, se non fosse corsa certa fama sulla causa di sua morte, 1116 E.

- loro tempio di s. Domenico in Roma, 1013 B.

- loro convento in Verona; ivi è sepolto Valerano di Lussemburgo,

- alla Minerva in Roma, 1100 E. - un frate domenicano avvelenò Enrico VII, secondo una diceria diffusa in Germania, 1116 D.

Fréjus, vescovi: Giacomo (Duèse) di Cahors.

FRESCO D'ESTE, succede al padre Az-zone VIII nel governo di Ferrara e dominio, 1087 D.

assalito dal popolo ferrarese, 1088

- lo vince, 1089 A.

- assalito da Francesco d'Este suo zio, 1089 A-B.

chiede soccorso ai Veneziani, 1089 B.

cacciato dai Ferraresi insorgenti, 1089 E, 1040 A.

- condannato all'esiglio, 1040 B.

- eccita di nuovo i Veneziani contro Ferrara, ivi.

-- chiuso nel Castel Tedaldo, 1040 C-D (cfr. 1039 E).

- battuto da Giacomo Quirini, per lagnarsene va a Venezia, dove muore, 1045 A.

Frescobaldi, famiglia nobile fiorentina; parte da essa presa nelle guerre interiori, 979 A.

Friuli, i Friulani visitano la tomba del beato Enrico in Treviso. 1165 B.

Fucecchio, vi cercano ricovero i Guelfi cacciati da Castruccio, divenuto signore di Lucca, 1156 B.

- vi giunge Filippo, principe di Taranto, coll'esercito, 1158 C.

ivi Enrico VII, 1158 C.

Funerali, fatti solennemente nel Vaticano a Bonifacio VIII, 1009 B.

Cabii colles, v. Gavi.

GABOARDO SCROVEGNI, esule padov., ripara presso Cangrande, 1127 E.

GADDA GAMBACURTA, nei suoi orti Enrico VII emana l'editto di proscrizione contro i nemici dell'impero, 1096 C.

GAETANI, marchese, nipote di Bonifacio VIII, è assalito nel suo palazzo dai congiurati contro il papa, 1004 B.

- lasciato in libertà, 1004 C.

- Benedetto, Francesco, Giacomo. GAPARI, Venetico.

Galassino, pretore (podestà) di Vi-cenza, 1182 C.

GALEAZZO VISCONTI, primogenito di Maffeo, 1020 A, 1121 C, 1158 B.

- suo padre domanda in isposa per lui Beatrice sorella di Azzo VIII

4 — Indici sistematici.

d'Este, offerta già dal proprio padre ad uno dei figli di Alberto Scotto, 1020 A-B.

- sposa Beatrice d'Este, 1020 C.

- riceve avviso dal padre di mettere in salvo le ricchezze e quindi di fuggire dalla patria (Milano), 1021 D.

- fugge a Bergamo con 200 cavalieri mercenari, 1021 D.

aiuta Francesco d'Este, che vuol

rientrare in Ferrara, 1089 C.

- stringe amicizia coi figli di Guido Torriano, 1060 E.

-guida la gente di Enrico VII contro i Torriani, 1062 A.

- riceve il governo di Piacenza, levatone Pietro del Mesa, 1082 C, 1082 E.

— con buon nerbo di truppe, si uni-

sce a Goffredo pistoiese vicario imperiale in Cremona, 1092 B.

 governa Piacenza, in nome del padre Maffeo, 1121 C.

- fa prigione Filippone di Langosco, 1121 C-D.

— muove contro a Filippo di Valois, 1158 B.

GALEOTTO MALASPINA, Enrico VII gli affida il governo di Brescia, 1081 D.

— fa uccidere 300 plebei (di parte guelfa) per incitamento dei Ghibellini, 1082 A.

GALVANO LANCIA, ambasciatore di Federico II re di Sicilia presso Enrico VII, 1091 B.

GAMBACURTA, Cosso, Gadda. GANZERA, Sigonfredo.

Garda, lago di, v. Benaco.

GASTONE DELLA TORRE, arcivescovo di Milano, rientra in Milano per volere di Enrico VII, 1058 C-D.

 presiede alla cerimonia della incoronazione di Enrico VII in Monza, 1060 B.

— patriarca di Aquileia, 1158 C. (Gavi) Gabii colles, Enrico VII vi passa per andare a Genova, 1088 A.

(Gaville), v. (Tessa) Ubertini. Gazone, Cazino.

Genova, loro valore militare, 985 B.

sconfiggono i Veneziani, 985 B.
origine delle discordie coi Vene-

ziani, 985 C.
— sanguinosa vittoria a Curzola,

- sanguinosa vittoria a Curzola, 988 E. - sue perdite in questa battaglia,

989 B.

— pace con Venezia, 990 C.

— pace con venezia, 950 C — ivi Enrico VII, 1085 B.

- dieta indetta ivi, 1087 B.

— manda oratori a Enrico VII, 1087 E.

- splendida accoglienza fatta ad Enrico VII, 1088 A-C.

- danno la signoria della città ad Enrico VII, 1088 C.

- agitata dalle fazioni civili, 1088

 vi infierisce una malattia contagiosa, portatavi dalle truppe di Enrico VII, 1090 C-D. - sue angustie per la presenza di Enrico VII, 1092 C-E.

- si ribella a Énrico VII, 1114 A.

— Enrico VII prepone ai Genovesi dapprima Guglielmo (errore per Giberto) di Aspromonte, e poi, ribellandosi essi, Uguccione della Faggiuola, 1114 A.

— rinomata per quantità di navi,

1114 E.

— sottoposta Roberto d'Angiò, che se ne impadronisce a mezzo dei Grimaldi, 1180 E.

 esuli i Doria e gli Spinola, la combattono coll'aiuto dei duchi (signori) di Lombardia, 1180 E--1182 A.

descrizione geografica di Genova;
 suo commercio, 1182 A.

— dopo la morte di Enrico VII, è retta dai Doria; vanno esuli i Grimaldi, 1182 B.

- magistrature: abate del po-

polo, consiglio.

- chiese: convento dei frati minori.

— edifici: palazzo pubblico, palazzo di Lampa Doria.

GENTILE (DA MONTEFIORE), frate minore, cardinale, prende parte al conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011 E.

GENTILE ORSINI, cognato di Francesco d'Este, lo aiuta con uomini ed armi, 1098 D-E.

- entra nel suburbio di Ferrara, 1089 C.

- ferito a Roma, 1102 A.

 è invitato dal pontefice a non molestare Enrico VII, 1102 B.

GENTILE, plebeo modenese: suoi accordi con Sassuolo da Sassuolo per liberar Modena dalla dominazione di Azzone d'Este, 1028 D.

(Gerardo di Benars), arcivescovo di Colonia, accompagna Enrico VII in Italia, 1058 A.

-- consiglia ad Enrico di alternare la mitezza alla forza, in riguardo ai rivoltosi italiani, 1068

GERARDO DA CAMINO, presetto di Treviso, 974 B, 1129 C.

GERARDO CONTE (DI DONORATICO), la moglie di lui è condannata a morte da Carlo I d'Angiò, vincitore di Corradino, 1090 E.

– padre di Faccio, ivi.

Gerardo da Enzola, parmense, lodato: fatto da Enrico VII suo vicario in Parma, 1078 D.
- aiuta Guglielmo de' Rossi a cac-

ciare da Parma Giberto da Cor-

reggio, 1122 C. - reggente Padova per Enrico VII, ne diventa poi podestà, 1124 C.

GERARDO (DI EPPENSTEIN), arciv. di Magonza, sua astuta condotta nell'occasione dell'elezione del re di Germania, 963 C.

· ripreso da Alberto d'Austria, perchè non gli avea dato il suo voto

nell'elezione, 965 A.

- incita Alberto d'Austria a far guerra al re di Germania, 990 E.

· lo tradisce, 991 D.

- fatto prigioniero da Alberto d'Austria, 994 B.

liberato, 994 C-D.

- si dice morto di veleno, 994 C. GERARDO IOSANO, cremonese, giustiziato in Castiglione (delle Stiviere) in pena della ribellione di Cremona, 1082 A.

GERARDO DA SAN LUPIDIO, preposto da Pietro d'Angiò ai Guelfi di

Lucca, 1155 C.

- temendo della plebe ristabilisce in Lucca i Ghibellini esuli, 1155 D-1156 A.

GERARDO PROTI, vicent., ucciso in battaglia dai Padovani, 1126 B.

Germania, (i Germani vengono talvolta dal F. appellati Galli). Così anche Guarnieri di (Homburg) Ottemburch è detto gallo, 1092 B.

- non se ne allontana Alberto II d'Austria, 1148 A.

- ivi è una moltitudine di principi scambievolmente invidiosi, 1050

· i principi vi hanno il diritto d'eleggere il re di Germania, 1052 B.

discordia fra detti principi, dopo la morte di Alberto d'Austria, ivi.

il gallico (cioè germanico) idioma è parlato dal vicentino Sigonfredo Ganzera, proveniente da Cipro, per non farsi conoscere in Vicenza sua patria, 1065 D.

Germani combattenti nell'assedio di Brescia, portano sulle aste la testa di Tebaldo (Brusati), 1074

principi galli e germani con Enrico VII, 1056 A, 1071 E.

Germani combattono in Milano, 1062 B.

Germani e Galli all'assedio di Brescia, 1074 B-C, 1075 C.

- la Gallia (= Germania) è regione fredda e settentrionale, 1078 E, 1079 B.

Germani e Galli all'assedio di Brescia, attaccati dall'epidemia in causa delle condizioni atmosferiche, 1090 C.

Galli con Enrico VII in Roma,

1106 D-E.

Germani, in gran numero desiderosi di ritornare in patria, lasciano Enrico VII in Roma, e seguono Rodolfo di Baviera che ritorna in Germania, 1108 A.

Galli e Germani con Enrico VII sotto Firenze, 1112 E, 1118 B,

1118 E.

- in Pisa, loro dolore per la morte

di Enrico VII, 1117 B.
- non accettano i larghi stipendi offerti dai Pisani, e tornano in Germania, 1118 B.

Galli e Germani assoldati da Uguccione della Faggiuola, 1155

B, 1160 B.

- re: Rodolfo I d'Austria, Adolfo di Nassau, Alberto d'Austria, Enrico VII di Lussemburgo, Federico d'Austria, Lodovico il Bavaro.

- cfr. Vandali.

GERRA, Pietro.

Gerusalemme, re: Carlo II d'Angiò. Ghibellini, Gibolengi, tali sono gli Interminelli di Lucca, 979 B.

- esuli modenesi, richiamati in patria dopo che questa si liberò da Azzone d'Este VIII, 1080 C.

- capi ghibellini non sono rimessi

in Modena insieme cogli altri esuli, 1030 C.

- dall'epoca di Federico II hanno principio le divisioni in Italia, 1077 B.

- esaltati da Enrico VII, 1077 B.

- esortano Galeotto Malaspina a far morire d'inedia e di dolore 800 plebei ribelli Cremonesi, 1082
- Cangrande della Scala « imperii zelator », 1087 C. — di Genova, 1088 E.

- dolenti per la morte di Enrico VII, 1117 B.

- cooperandovi i signori Ghibellini, Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi ottiene il dominio di Modena, 1122 D.
- di Brescia, 1123 E.

- di Padova, 1127 C.

- di Vicenza, 1181 E.

- origine di questa fazione; diventa in fine odioso il nome ghibellino, 1131 E.
- famiglia Tizzoni di Vercelli, 1152

— di Reggio, cacciatine, 1154 A.

- di Pisa, nemici dei Guelfi di Toscana, 1155 A.

- esigliati da Lucca, tentano di rientrare in patria, 1155 C.

- ristabiliti in Lucca per opera di Gerardo da s. Lupidio, preposto ai Guelfi da Pietro d'Angiò, 1155 D, 1156 A.
- durano poco tempo in pace coi Guelfi, 1156 A.
- si impadroniscono di Lucca con Castruccio, 1156 B.

- da Montecatini li cacciano i Guelfi esuli da Lucca, 1156 B.

- temendo dei Fiorentini a cui si erano rivolti gli esuli Guelfi, fanno lega con Pisa, 1156 C.

— ad essi è mandato pretore Francesco figlio di Uguccione della Faggiuola, 1156 C.

GHIBERTI, Giovanni Quirico.

GIACOMO D'ARAGONA, succede al padre Pietro III nel regno d'Aragona, 956 E.

- invidioso dei successi del fratello Federico di Sicilia, 958 D-E.

esortato da Carlo II d'Angiò a ricorrere alla Santa Sede, 959 A.

· riceve ambasciatori da Carlo II

d'Angiò, 959 B.

rifiuta di combattere suo fratello Federico, se non n'abbia ordine dal pontefice, 959 B.

preposto ai due eserciti mandati contro re Federico, dal condottiere della Sede apostolica, uno armato coi denari di Carlo d'Angiò, e l'altro con quelli del censo sacro, 959 C.

va colla flotta contro la Sicilia,

959 D.

sconfigge in guerra il fratello Fe-

derico, 959 E.

dolente della sconfitta del fratello, nega ad altri l'ingresso nel regno di Sicilia, dicendo che il fratello era disposto a trattare, 960 A.

- manda lettere al fratello dicendosi dolente dell'avvenuto, e avvertendolo che non abbia a temer altro da lui, 960 A.

GIACOMO BOCCAMPANI, capo dei Ferraresi, che aspirano a libertà,

1088 E.

- assale Fresco d'Este, 1038 E. GIACOMO DA CARBARA, è uno dei capi

dei Padovani, 1180 A, 1180 D. uno dei principali Carraresi, 1136 D.

- sua autorità in Padova, 1137 B. - fatto prigione da Cangrande, 1144 E.

— condotto a Vicenza, 1145 A.

— condotto a Verona, e quivi tenuto onorevolmente nel palazzo di Cangrande, 1145 C.

- non partecipa ai segni di allegrezza fatti da Cangrande per la vittoria, 1147 C-E.

si studia di procurar pace tra Padova e Cangrande, 1147 E, 1148 A.

viene a Padova a consigliare la pace, 1148 C-D.

per la sua autorità, è ascoltato, 1148 D.

commessagli la difesa di Monselice: la cui perdita fu dal popolo padovano attribuita alla sua negligenza, 1176 B.

- proclamato signore di Padova, ~ 1179 B.
- primo monarca di Padova dopo la tirannia di Ezzelino da Romano, 1179 C.
- buon cittadino e principe, 1179 D.
- per assicurarsi l'alleanza di Cangrande, gli promette un tributo in denaro, 1179 D.
- colloquio con Cangrande presso i colli Euganei, 1179 D.
- aggrava i cittadini colle imposte e colle proscrizioni, 1179 E. GIACOMO CAVALCABÒ, marchese, si-
- gnore di Cremona, 1054 B.

   dà ospitalità a Guido della Torre
- esule e ramingo, 1063 A.
- invitato ad abboccamento da Enrico VII, 1066 E.
- si esilia spontaneamente da Cremona, 1067 E.
- GIACOMO COLONNA, dopo quello che Bonifacio VIII fece contro di lui e sua famiglia, si ritira in esiglio in Perugia, 1014 B.
- deposto da cardinale, chiama a sè con lettere il nipote di Pietro Colonna ch'era stato pure deposto da cardinale, e che viveva esule a Padova, 1014 B.
- conosciuta la nomina del pontefice fatta nel vescovo di Bordeaux, insieme col nipote Pietro, si affretta a far noto ciò, e all'eletto ed al re Filippo IV di Francia, 1015 B.
- richiamato dall'esiglio da Clemente V e riconfermato cardinale, 1016 B.
- Giacomo (Duèse) di Camons, cardinale, famigliare di Clemente V, 1166 C.
  - deforme di aspetto, ma molto istruito nelle scienze divine ed umane, 1166 C-D.
  - Roberto di Napoli designa di farlo eleggere a successore di Clemente V, 1166 D.
  - ottiene la maggior parte dei voti nel conclave, 1166 E.
  - sebbene riluttante, viene eletto a pontefice, 1167 A.
  - chiamato Giovanni XXII, 1167 A.
     sua origine plebea per parte del padre; sua gioventu, 1167 B.

- suoi studi giovanili, 1167 B.
- riceve aiuto e consiglio da un Minorita, 1167 B-C.
- entra a far parte di questo Ordine, 1167 D.
- precettore dei figli di Carlo II d'Angiò, 1167 D.
- sua erudizione, ed incarichi a lui affidati, 1167 D-1168 A.
- sovente va oratore al re di Francia per incarico di re Carlo II d'Angiò, 1168 A.
- fatto vescovo di Fréjus da Bonifacio VIII, 1168 A.
- si ferma cinque anni alla corte di Roberto di Napoli, 1168 B.
- Roberto lo manda a Lione per assicurarsi della Provenza, 1168 B.
- narrasi che fingesse lettere regie, per ottenere da Clemente V la sede di Avignone, 1168 B-C.
- rimproverato perciò da re Roberto, 1168 D.
- nominato da Clemente V vescovo di Avignone, 1168 D.
- diventa presto amico del papa, in grazia della sua erudizione ed eloquenza, 1163 E.
- per ordine di Clemente V esamina le carte dei Templari, e riferisce nel concilio di Vienna intorno alle accuse fatte ad essi, 1169 A.
- per suo consiglio, dal papa vengono soppressi i Templari, e conservate le ossa di Bonifacio VIII, 1169 A-B.
- in ricompensa, è nominato cardinale da Clemente V, 1169 B.
- eletto pontefice nell' anno 1316, 1169 B.
- v. Giovanni XXII.
- GIACOMO GAETANI, nipote di Bonifacio VIII, cardinale, prende parte al conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011 D.
- GIACOMO GUERNERI, caval. padov., mandato dal Senato di Padova a eseguire lavori per fare delle saline a Chioggia, 1033 D.
- Giacomo Orsini, va incontro a Bonifacio VIII, che ritorna in Anagni, 1005 C.
- incaricato dal cardinale Matteo

Orsini di impedire che il pontefice vada da Anagni a Roma in Laterano, 1007 Å.

— venuto in palazzo alla presenza del papa, gli vieta di uscirne, e lo dichiara prigioniero, 1007 B-C.

GIACOMO PICIGA, vicent., dottore in leggi, giustiziato come traditore da Cangrande, 1126 D.

GIACOMO QUIRINI, mandato dai Veneziani, coll'esercito, a Ferrara, 1044 E.

- batte Fresco d'Este, 1044 E.

- difende Castel Tedaldo, 1045 A. — nel territorio mantovano, 1045 E. GIACOMO VERLATO, vicentino, eccita i

suoi concittadini a ribellarsi alla signoria di Padova, 1066 B.

- autore di congiura in Vicenza, vi favorisce la parte cesarea nella cacciata dei Padovani, con Marcabruno da Vivaro, Guido Bissaro, Salomone, Marano, e Pietro Proti, 1069 D.

- abbandona Vicenza, per non essere punito da Cangrande, tiranno adolescente, 1126 D.

GIANO (DE' CERCHI?), florentino, padre di Guglielmo, 977 C.

GIBERTO DI ASPROMONTE, nominato da Enrico VII suo vicario in Genova, 1089 C.

- in tal qualità (nel testo per errore si ha Guglielmo di A.), ivi seda la ribellione, 1114 A.

GIBERTO, GHIBERTO, GUIBERTO, DA Correggio, figlio di Matteo, 980 B.

- suocero di Alboino della Scala, 1028 A.

🗕 i Rossi lo cacciano da Parma , dove lo restituisce Alboino della Scala, 1023 B.

- suocero di Giovanni Quirico, 1032

🗕 esigliato da Parma, 1032 A.

- suo carattere, 1032 B.

— in Inzola (Enzola) assediato dai Parmensi, 1032 B.

- chiede aiuto ad Alboino della Scala e ad Alberto Scotto, 1032 C.

- facendo strage del popolo parmense, ritorna in patria, 1032 C-1038 A.

- ne diventa signore, 1033 A.

- fa alleanza coi signori di Brescia, Verona, Mantova, 1083 A.

– signore di Parma, 1054 B.

– minaccia la libertà di Modena e Reggio, 1054 C.

- ottiene con denaro da Enrico VII la conferma della signoria sulla sua patria, 1072 A.

- invitato alla dieta di Genova da Enrico VII, che dubita di sua fedeltà, 1087 B-C.

— si lega in parentela con Guido della Torre, 1092 A.

suo dolore per la morte di Guido della Torre, 1094 D.

posto al bando dell' impero da Enrico VII, 1096 B.

- manda aiuti a Firenze assediata da Enrico VII, 1112 D.

- condannato a morte come ribelle da Enrico VII, 1114 B.

- nemico di Enrico VII, ne osteggia la parte in Lombardia, 1120

tiranneggia Parma, ne è cacciato, 1122 B-C.

sposa Maddalena de' Rossi, 1122 C.

- esule da Parma, ripara presso Cangrande in Vicenza, 1146 E.

va in aiuto di Rizzardino da Langosco in Pavia, 1152 E.

s'impossessa di Parma, 1154 A. Gibolengi, v. Ghibellini.

Giovanni S., villaggio del Fiorentino: vi arriva Enrico VII di Lussemburgo, al quale si consegna,

1110 A. Giovanni Battista, S., il giorno in cui ricorre la sua festività, è infausto ai Fiorentini, 1161 B.

Gievanni Laterano, S., venendo dal Vaticano colà si reca Bonifacio VIII, che dubita del cardinale Matteo Orsini, e dei complici di lui, 1005 D.

vi è consacrato Benedetto XI, . 1011 C

- vi entra Enrico VII, 1099 B.

vi è incoronato imperatore Enrico VII di Lussemburgo, 1104 C.

vi ritorna, carico di prede, En-rico VII, 1108 D.

Giovanni XXII (Giacomo Duèse di Cahors), santifica Lodovico di Angiò frate francescano, 957 B.

— eletto papa, 1167 A, 1169 B.
GIOVANNI ANNIBALDI, deputato da Lodovico di Savoia alla custodia dell'ingresso al Campidoglio, non lo affida poi ad Enrico VII, come esigeva il patto di consegna, 1099 E.

 per salvare il fratello (Annibale), imprigionato da Enrico VII, consegna il posto a quest'ultimo,

1100 B-C.

Giovanni d'Angiò, principe della Morea, figlio di Carlo II d'Angiò, viene dal padre mandato col fratello Roberto in Sicilia, 956 A.

- cade malato, 956 B.

— con molte forze militari viene mandato dal fratello Roberto re di Napoli, ad occupare la città Leonina per prevenire Enrico VII, 1091 B, 1098 D-E.

 cerca di occupare il passo di Ponte Molle, tenuto per Enrico VII da Stefano e Sciarra Co-

lonna, 1098 E.

 temendo per la venuta di Cesare, si ritrae; e, lasciati solo 40 uomini a difesa del Tripizone, ripara in Castel S. Angelo, 1098 E, 1099 A.

 perde il Tripizone, occupato dalle truppe di Enrico VII, 1099 C.

- suoi inutili sforzi per impedire agli imperiali l'accesso al Campidoglio, 1100 C-D.

- riceve soccorso di milizie dalla . Toscana, 1100 D.

 andati a male anche questi tentativi, si ritira dal Campidoglio, 1101 A.

 coll'aiuto degli Orsini conserva la maggior parte di Roma al di là del Tevere, 1101 B.

 dal Castel S. Angelo, combatte i Cesarei, 1101 B.

- sortita e sanguinoso combattimento coi Cesarei, 1101 B sgg.

- invitato dal pontefice a non molestare Enrico VII, 1102 B.

- richiesto dai cardinali di trattar di pace con Enrico VII, egli rifiuta, rimettendosene al fratello (re Roberto), 1105 C.

— castella a lui favorevoli, 1107 C.

 colla fuga i suoi soldati sfuggono alle truppe cesaree inseguenti, 1107 C.

— incendiato il suo accampamento, 1107 D.

- riceve aiuto da suo fratello Roberto, 1108 B.

— riceve con dolore la notizia della vittoria riportata sulle sue genti, presso Tiferno, da Giovanni di Zecano, 1108 C.

GIOVANNI D'AUSTRIA, figlio di Rodolfo: per causa del patrimonio si ribella a suo zio Alberto I, 1048 A-D.

- lo uccide a tradimento, 1048 D--1049 B.

— sfugge ai figli di Alberto I, che vogliono sopra di lui vendicare il loro padre ucciso, 1050 B.

 condannato a morte, viene a Genova per implorare il perdono da Enrico VII, 1098 A.

- si crede morto di veleno, 1098 C.

 da Enrico VII, per l'uccisione di Alberto I suo zio, viene condannato all'esiglio e alla confisca dei beni, 1053 A.

(GIOVANNI) CONTE DI BIFERNO, Comanda la milizie Toscane mandate in soccorso degli Angioini contro Enrico VII, 1100 D.

— fatto prigioniero dai Cesarei nel combattimento presso il Camigano in Roma, 1100 E.

GIOVANNI BOCCAMAZZI, cardinale prende parte al conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011 D

GIOVANNI BONACCOLSI, padre di (Guido) Botticella, 982 B.

(GIOVANNI) DUCA DI BRABANTE, padre di Margherita, sposa di Enrico VII, 1052 C. — procura il matrimonio di (Elisa-

 procura il matrimonio di (Elisabetta) di Boemia con Giovanni di Lussemburgo, 1056 E.

GIOVANNI CAMPANO, affezionato a Bonifazio VII, ne calma il furore negli ultimi suoi momenti, 1007 D. - per sua esortazione è atterrata la porta della camera dove Bonifacio VIII giace morto, 1008 D-E.

GIOVANNI DEI CANCELLIERI, genovese, eloquente oratore, recita un'orazione a Enrico VII in Pavia, 1085 C-1086 B.

- sua seconda orazione, 1086 C.

GIOVANNI ENRICO CAPODIVACCA, legato di Padova ad Enrico VII in Genova, 1090 B.

GIOVANNI, DI FRANCIA, frate, cardinale, prende parte al conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011 D.

 corrotto, siccome affermasi, da Filippo il Bello, prepara la morte di Benedetto XI, 1018 A.

GIOVANNI DI CASTIGLIONE, lucchese, è nominato da Enrico VII suo vicario a Cremona, 1059 E.

GIOVANNI (DE' CERCHI), figlio di Consiglio, avvelenato, come affermasi, nell'occasione della cacciata di Vieri dei Cerchi, 977 C.

GIOVANNI CONTE DI (FORES) FORA-GIO, da Enrico VII riceve in dono Soncino, 1121 B.

GIOVANNI PARGHIA DEGLI INTERMI-NELLI, sta con Castruccio alla testa dei Ghibellini ritornati in Lucca, 1156 B.

GIOVANNI ALFREDO CONTE DI (LI-GNITZ) LIGNA, CON CENTO CAVAlieri segue Enrico VII in Italia, 1057 E.

GIOVANNI DI LUSSEMBURGO, accampa diritti al regno Boemo, per averne sposato l'ereditiera (Elisabetta) primogenita di Ottocaro (Venceslao IV), 1056 B, 1056 E.

— re di Boemia, il suo regno è splendido per saggezza e virtù, 1057 A.

 riceve ordine dal padre (Enrico VII) di levar uomini e scender con essi in Italia, 1114 C.

 parteggia per Lodovico il Bavaro aspirante al trono di Germania, dopo la morte di Enrico VII di Lussemburgo, 1169 D.

— siccome per antica legge quando sono divisi, con parità di voti, gli altri sei elettori, deve votare il re di Bosmia; così egli decide la sorte in favore di Lodovico il Bavaro, 1169 E. 1170 A.

GIOVANNI MURBO, minorita, con Niccolò vescovo di Ostia, viene mandato da Bonifacio VIII a pacificare il re di Francia e di Inghilterra, 1010 C.

- procura un matrimonio tra le due

case, 1010 D.

— fatto, dopo ciò, cardinale da Bonifacio VIII, 1010 D.

- prende parte al conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011 E.

GIOVANNI PARTENOPEO, padov., giurisperito, ferito, 1146 A.

GIOVANNI DA PROCIDA, esorta Pietro III d'Aragona ad impadronirsi della Sicilia, 952 C.

— nemico di Carlo d'Angiò, 952 C.

— avvisa Michele Paleologo che Carlo d'Angiò vuol riporre sul trono di Costantinopoli Balduino (o Filippo?) (di Courtenay), 952 D.

— ne ottiene talenti d'oro, che il Paleologo gli dà affinchè si prepari la congiura contro Carlo d'Angiò, 952 E.

 porta a Pietro d'Aragona il denaro avuto dal Paleologo, e a lui promette ogni suo servigio, 952 E, 953 A.

GIOVANNI QUIRICO, posto al bando dell'impero da Enrico VII, 1096

— genero di Giberto da Correggio, 1082 A.

— a capo degli Ottimati, per escludere da Parma Giberto da Correggio, 1082 A.

 aiuta Guglielmo Rossi a cacciare da Parma Giberto da Correggio, 1122 C.

GIOVANNI (SAVIGNY) DE SAVEGNANO, sotto Enrico VII è senatore di Roma, 1112 A.

- ripara al campo di Enrico VII, assediante Firenze, 1112 A.

assediante Firenze, 1112 A.
GIOVANNI SAVELLI, da Enrico VII
è nominato capitano del popolo
romano, 1107 D-E, 1109 A.
GIORDANO SEREGO, sua nobiltà, 984 C.

Digitized by Google

- la sua famiglia dicesi discendere da una ninfa, ivi.

- vol**endo vendicare la mort**e del cognato Beroaldo, è giustiziato dai Padovani dominanti Vicenza, 984 C-D.

GIOVANNI SORANZO, mandato dai Veneziani, a rimettere Fresco d'Este in Ferrara, 1040 B.

recasi presso Fresco nel Castel

Tedaldo, 1040 C.

- minaccia i magistrati di gravi pene, se non ricevono i Veneti per loro signori, e se non mantengono il patto stretto con Fresco, 1040 Ü.

- costretto a ritornare nel castel Tedaldo, delibera di sottomet-

tere Ferrara, 1040 D.

- condottiere insieme con Vitale Michiel, della flotta veneziana diretta contro Ferrara, 1041 A.

- suo abboccamento coi rappresentanti dei Ferraresi, ai quali rimprovera di aver cacciato il proprio signore, 1041 D.

– ritorna a Venezia, 1042 D.

GIOVANNI TIEPOLO, v. Zagnino Tiepolo.

GIOVANNI II DELFINO DI VIENNA, guerreggia Maffeo Visconti, 1147

GIORDANO DA VIGONZA, caval. padov., mandato dal Senato di Padova ad eseguir lavori per far saline in Chioggia, 1088 D.

- mandato ambasciatore dai Pado-

vani a Clemente V, 1065 B.
- mentre governa Vicenza per i Padovani, i Vicentini si ribellano, 1069 C.

GIOVANNI DI ZECANO, zio materno di Sciarra e Stefano Colonna, fautore di Enrico VII in Campania, vince presso Tiferno le genti di Roberto di Napoli, 1108 В.

– i suoi soldati saccheggiano Ti-

Goffredo di Lignazzo, vicario im-

. ferno, 1108 C. GIOVANNI ZENO, v. Vanni Zeno. Ginevra, vescovi: Aimone. GIUSTINIANO, imperatore v. Digesto. Giubileo di Bonifacio VIII, 1018 D. periale per Enrico VII in Cre mona, 1092 A.

accompagna Enrico VII a Pisa, 1095 A.

- e oltre, 1098 C.

Goffredo, Soffredo, da Pistoia (anche in Albertino Massato, hist. aug., Murat., X, 402, si ha la doppia forma del nome, dipendente ivi da diversità di mss.) vicario imperiale in Cremona, 1082 A.

- ne esce, quando vi prevalgono i fuorusciti Guelfi, 1092 A-B.

- a lui si unisce Galeazzo Visconti con buon nerbo di soldati, 1092 B.

accompagna Enrico VII a Pisa, 1085, 1098 C.

GORIZIA, conte Enrico.

GOTH, Bertrando.

GRADENIGO, Pietro.

Grado, v. s. Pietro in G.

Grancona (nel testo per errore: Gramona), vill. del Vicentino, devastazioni ivi fatte dai Padovani. 1133 B.

GRATONE SIGNORE DI (CLARIACO) CLA-RIATIUM, conduce l'esercito da Enrico VII mandato contro Padova, 1069 A.

- si ferma a Verona, dove chiede sussidio agli Scaligeri, 1069 A. Grecia, commercio coi Genovesi, 1182

Gregorio da Pojana, fa prigione Albertino Mussato, 1145 D.

GRIMALDI, col loro favore, la parte di Roberto d'Angiò s'impadronisce di Genova, 1180 E.

- cacciati da Genova dopo la morte di Enrico VII, sono aiutati da Roberto di Napoli, ed assalgono le patrie terre, 1182 B.

Grosseto, piccola città, per la quale passa Enrico VII, 1115 C.

GUALDINELLO BISSARO, vicent., congiura contro la patria, favorendo la tirannide padovana, 984 B.

GUALDINELLO COLZADIO, vicentino, giustiziato da Cangrande come traditore, 1126 C.

GUALERANO DI LUSSEMBURGO, V. Valerano di L.

GUARNIERI CONTE DI (HOMBURG) OT-

TEMBURCH, mandato da Enrico VII in Lombardia a sedarvi i tumulti, 1092 B.

- va a Piacenza: costretto a scendere a patti, pieno d'ira ritorna presso Enrico VII, 1092 B-C.

- prima allontanato, e poi ricevuto in Piacenza, 1121 C.

- vic. per Enrico VII in Lombardia, va in aiuto di Cangrande, 1185 B.

- perde il suo vessillifero nella presa di Camisano, cui pone a sacco, 1185 D.

- condottiero della milizia cesarea, prende Guglielmo Cavalcabò in Soncino, 1152 B.

Guarnerino, Anselmo, Rolando.

GUECELLO DEGLI AVOGARO, fratello di Artico Tempesta, 1180 C.

GUECELLO DA CAMINO, aiuta i Padovani contro Cangrande, 1188 E, 1184 A.

- fratello di Rizzardo da C. offre il passo ad Enrico conte di Carinzia che si reca presso Cangrande, 1175 D.

- dopo la sua cacciata dalla città, Treviso gode la pace, 1180 A.

Guecello di Monsumo, giovane dissoluto di Treviso, si associa ad Antonio e Nicolò di Roverio, che trattano segretamente con Cangrande, 1180 B.

Guelfo (Pulci), parente di Carlo Donati, fatto prigione nell'occasione della cacciata di Vieri dei Cerchi, 977 C.

Guelfi, dall'epoca di Federico II hanno principio le divisioni in Italia, 1077 B.

- odiati da Enrico VII, 1077 B.

— di Brescia, 1091 C-D, 1122 E, sgg.

— di Genova, 1088 E.

- di Padova, 1127 C, 1187 A.

- di Vicenza, 1181 E.

- tal nome è presso tutti detestabiłe, 1181 E.

- famiglia Avogadri di Vercelli, 1152 E.

- di Lombardia difesi da Ugo del Balzo, 1152 E.

- potenti in Vercelli, 1158 A.

- loro annientamento in Vercelli, 1158 B.

- di Modena, esuli, minacciano la propria città, 1154 B.

di Toscana, hanno nemici i Chibellini di Pisa, 1155 A.

 signoreggiano in Lucca, 1155 C. durano poco tempo in pace coi Ghibellini rientrati in Lucca,

- sono vinti da Castruccio, che diventa signore di Lucca, 1156 B.

- fuggono a Fucecchio ed a Fi-

renze, 1156 B.

1156 A.

altri fuggono a Montecatini, cacciano i Ghibellini, imprigionano Guerruccio dei Quartezani e lo conducono a Firenze, 1156 B-

consigliati da Firenze e da Roberto di Napoli a combattere Lucca ed i suoi Ghibellini, 1156

assediati in Montecatini da Uguccione della Faggiuola, 1157 A.

incoraggiati da Pietro d'Angiò e dai Fiorentini, 1157 B.

ricevono aiuti dalla Toscana, da Bologna e da Padova, 1157 B.

- escono da Montecatini contro Uguccione, 1157 B-C.

- si ritirano entro il campo, 1157 C. - passato l'inverno, mandano ambasciatori a domandare siuto s Roberto di Napoli, 1157 C.

ricevono in aiuto Filippo principe di Taranto e Carlo suo figlio, con un esercito di 1200 cavalieri, 1157 D.

sentendosi deboli, domandano aiuto a Perugia, a Siena, a Pistois, ed a tutte le città della Toscana, 1157 E.

si armano contro di loro molti nobili della marina e della Lunigiana, 1158 C.

contro di essi continua l'assedio Uguccione della Faggiuola, 1158

E, 1159 A.

- sono vinti, 1160 B.

- descrizione della loro strage, 1160 C-D-E.

alcuni arrivano a Pisa, 1160 E.

- descrizione del loro bottino, consistenti in vasi preziosi, vesti splendide, ecc., 1161 A-B.

- gli assediati si consegnano a Uguccione, 1161 D.

GUERCINO, Leonardo. GUERNERI GIACOMO.

GUERRUCCIO DEI QUARTEFANI, imprigionato e condotto a Firenze dai Guelfi di Lucca cacciati da Ca-

struccio, 1156 C.

GUGLIELMO (forse EDOARDO I) RE
D'INGHILTERRA, insieme con
Teobaldo conte di Borgogna, si
fa mediatore di pace tra Filippo
IV e la Fiandra, 1000 B.

Guelielmo di Aspromonte, errore per: Giberto di A.; v. a q. n.

Guellelmo Beltrame, assoldato dai Padovani contro Cangrande, 1130 D.

GUGLIELMO DE' CANCELLIERI, pistoiese, uno dei principali di sua

famiglia, 972 Å.

- desidera invano d'impedire la divisione nella propria famiglia, all'occasione in cui Guglielmo suo figlio ferì Vanni figlio di Meo de' Cancellieri, 972 E.
- GUGLIELMO CASTELBARCO, zio di Alberto di Rovoglione, 1180 C.
- va presso Cangrande in Vicenza, 1146 E.
- consola Giacomo da Carrara prigioniero, 1147 D.
- aegozia la pace tra Padova e Cangrande, 1147 E, 1148 A.
- Guerramo Cavalcabo, march., signore di Cremona, 1054 B.
- dà ospitalità a Guido della Torre esule e ramingo, 1068 A.
   invitato ad abboccamento da En-
- rieo VII, 1066 E.
- abbandona Cremona, 1067 E.
  muore a Soncino, 1122 A.
- discordia fra i congiunti suoi, e i Ponzoni, 1122 A.
- prefetto di Cremona, aspira alla ricupera di Soncino: ma è ucciso a tradimento per opera di Maffeo Visconti, in Soncino, fattovi prigione da Guarnieri di Homburg, 1152 B-C.

Homburg, 1152 B-C.
GUGLIELMO (DE' CERCHI?), fiorent.
preso in occasione della cacciata di Vieri dei Cerchi, di cui

era nipote, 977 C.

- Guglielmo dei Confalonieri, pigliato come ostaggio da Enrico VII fra i Guelfi Bresciani, 1081 D.
- Guglielmo Ermano, inglese, assoldato dai Padovani contro Cangrande, 1130 D.
- (Guglielmo) conte di (Haynalt), Aynaldum, parteggia per Lodovico il Bayaro aspirante al trono di Germania dopo la morte di Enrico VII 1169 D.
- Enrico VII 1169 D.
  GUGLIELMO NOGARET, comandante
  della milizia di Filippo IV di
  Francia, è da questo re unito
  a Sciarra Colonna nella congiura ordita contro Bonifacio VIII, 1003 B.
  - con 300 armati, viene nella Campania (Campagna romana), 1003 B.
- entra in Anagni e con Sciarra Colonna, uccide i difensori di Bonifacio VIII, 1003 D.

— mette a sacco la casa dove sta il papa, 1003 E.

— cacciato dalla città con tutti i congiurati da un tumulto popolare suscitato dal cardinale Luca del Fiesco, 1005 A.

Guglielmo Novello, ghib. padov., ucciso in un tumulto, 1127 C.

- GUGLIELMO DA PARMA, cardinale, prende parte al conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011 D.
- Guglielmo Proti, vicent., muore, 1181 C.
- Guglielmo de' Rossi, rimane presso Enrico VII, non osando rientrare in Parma, donde era stato cacciato, 1060 A.
- nella dieta di Pavia, prega Enrico VII a non lasciare la Lombardia prima d'averla liberata dai tiranni, 1087 A.
- esigliato, sposa Maddalena figlia del suo nemico Giberto da Correggio: riammesso in Parma ne osceia il suocero, 1122 B-C.

Guglielmo Spini, è il primo a ferire Corso Donati, 979 A.

GUGLIELMO DI VALNICO, di Treviso, uomo fazioso ed audace si unisee ad Antonio e Nicolò di Roverio, che trattano segretamente con Cangrande, 1180 B.

Guidi, conti, Bandino.

Guido Bissaro, promove la ribellione di Vicenza ai Padovani, col favore dei Cesarei, 1069 D.

— sua dispotica autorità in Vicenza, 1126 E.

- muore, 1131 C.

Guido (Botticella) Bonaccolsi, v. Botticella (Guido) Bonaccolsi.

GUIDO (CAPPELLO DEI CONTI DI MON-TEBELLO), vicent., fatto da Nicolò IV vesc. di Ferrara e prefetto di Bologna, favorisce in Ferrara il popolo agognante libertà, 1039 C-D.

- manda legati a Clemente V, perchè riceva Ferrara sotto la Santa Sede, rendendola libera dai ti-

ranni, 1039 D.

(Guido) di Fiandra, aiuta Carlo d'Angiò contro Manfredi, 947 C, 948 B.

- condottiero di milizie sotto Enrico VII, 1080 A.

colle truppe cesaree entra in Brescia arresasi, 1081 B.

— muore, 1087 E.

- v. Ugo conte di Fiandra.

Guido di Lanzate, padre di Ferrario, 1090 A.

Guido de' Maltraversi da Lozzo, sposa Verde nipote di Cangrande, 1132 A.

Guido da Montefeltro, chiamato a sè da Bonifacio VIII, 970 A.

 tradisce i Colonna, col consiglio malvagio dato a Bonifacio VIII, 970 B.

- padre di Federico, 1111 A.

Guido conte di Namur, segue Enrico VII imp. in Italia con cento cavalieri, 1057 E.

Guido da Polenta, signore di Ravenna, 1088 D.

- accoglie Francesco d'Este esule, 1088 D.

GUIDO SAVINA, offre la signoria di Reggio a Enrico VII, 1059 B.

Guido Della Torre, succede a Mosca della Torre nel governo di Milano, 1022 A.  governa dieci anni, dopo dei quali da Enrico VII destituito e cacciato in esiglio, 1022 A-B.

- sua odiosa tirannide su Milano

e Bergamo, 1054 B.

 si consiglia cogli altri signori d'Italia per opporsi a Enzico VII, 1054 D-E.

 da essi abbandonato, all'accostarsi dell'imp., rinunzia ad op-

porglisi, 1055 D-E.

— gli si fa incontro riverente, 1058 B.

 partito Enrico VII alla volta di Roma, congiura contro di lui con Maffeo Visconti ed altri signori, 1060 C-D.

tratta con Antonio da Fissiraga,
 e lo attira nella congiura, insieme con Simone (Avogadro) da Colobiano, Alberto Scotto, Filippone da Langosco, ed altri, 1061 A.

- sue macchinazioni con Maffee

Visconti, 1061 B.

tradito da Maffeo Visconti, 1061 C.
battuto dai Tedeschi, 1061 D-E.

- costretto a lasciar Milano, 1062
B-C.

— condannato dall'assemblea dei signori Lombardi in contumacia, come reo di lesa-maestà: i suoi beni sono applicati al fisco, 1062 D-E.

- le sue case sono rase al suolo

1062 E.

 ottiene ospitalità in Cremona presso i march. Cavalcabò, 1063
 A.

- entra in Brescia travestito da frate minore, 1067 A.

— ivi tenta invano di scoitare alla ribellione Tebaldo dei Brusati, 1067 B.

— va a Cremona, indi a Parma, Reggio, Modena, Bologna, 1067 B.

— si ritira a Montorfano con alcuni di sua famiglia, 1067 B.

 contrae parentela con Giberto da Correggio, 1092 A.

— diventa signore di Cremona, 1094 C.

- sua morte, 1094 D.

— in Cremona cerca modi per far risorgere la sua famiglia, 1119 A.

- muore, 1119 B.

- Simone e Francesco figli, 1119 B. - padre di Simone e fratello di Pa-

gano, 1158 D.

Guido delfino di Vienna, segue Enrico VII in Italia con 400 cavalieri, 1057 E.

Guiferio da Sommovereno, cremonese, giustiziato in Castiglione, (delle Stiviere), per la ribellione di Cremona ad Enrico VII, 1082 A. Guisemborch, M... abbate di, - v. Egidio di Warnsberg.

Nantor, esule vicentino, GUZONE prende parte con Macaruffo dei Macaruffi alla rivolta di Vicenza contro Cangrande della Scala, 1172 C.

- rimane ferito nella scaramuccia tra Cangrande e gli esuli vicentini e veronesi, 1175 E, 1174

- fatto prigioniero da Cangrande, 1174 B,

## $\mathbf{H}$

Hantozzus, così è appellato una volta | (Haynalt) Aynaldi Comes, (Gugliel-(1172 C) Guzone Nantoi; v. a

(Homburg) Ottemburch, Guarnieri.

I

Ibernia, Veronenses Iberni, 1135 B. - nella regione *Ibernia* (veronese) è Arcole, 1187 C.

Illasi, vill. del veronese, distrutto dai

Padovani, 1137 D.

Illirici, così sono chiamati spesso (p. e., 985 B) i Veneziani; v. sotto di questo nome.

(Imbria > (Intra !), lago e terra che Enrico VII tocca, venendo da Losanna in Liguria, 1057 A-B.

- Enrico VII vi prepone come suo vicario Nicolò Bonsignori, 1058

(Imola) c Cornelii Castrum >, vi giunge il cardinale Napoleone Orsini, 1026 A.

Incisa, villaggio del Fiorentino: v'arriva Enrico VII, 1110 B.

Incoronazione, di Enrico VII a re di Germania in Aquisgrana, 1053

- di Enrico VII in Monza colla corona ferrea, 1060 B.

- di Enrico VII ad imperatore, in Roma, proposta nella chiesa dei Ss. Apostoli (Ss. Pietro e Paolo), e ottenuta in Laterano, 1102 C, 1108 B-E, 1104 B sgg.

Infula papale, donata da Costantino a s. Silvestro, 1011 C.

Intemperie, sono contrarie a Filip-po IV di Francia in guerra colla Fiandra, e favorevoli ai Fiamminghi, 997 C-998 A.

Inghilterra, re: Guglielmo (?), Edoardo I, Edoardo II.

Innocenzo IV, avversario di Federico II, 945 A.

INTERMINELLI, famiglia ghibellina, esigliata da Lucca, 979 B.

rientra coi Ghibellini in Lucca, 1156 A.

· Castruccio, Giovanni Parghia. (Intra?), v. Imbria.

Inzola, v. (Enzola).

(ISABELLA), figlia di Filippo IV il Bello e moglie di (Edoardo II) re d'Inghilterra, 1188 C.

(Isee) Iside, lago di: sulla sua riva soggiorna per due mesi Maffeo Visconti, 1021 E.

Isola, luogo della città di Vicenza: riparanvi i Padovani messi in fuga dai Vicentini ribelli, 1069 D.

Istrioni, prendono parte all'ingresso solenne di Enrico VII in Genova, 1088 A.

Italia, sue fazioni cominciate con Federico II, 1077 B.

· Italiani con Enrico VII all'assedio di Brescia, 1078 C.

J

- gli Italiani che combattevano con Enrico VII sotto Brescia, sono attaccati dall'epidemia più tardi che i Tedeschi e i Galli, e ciò anche per la loro sobrietà, 1078 E.
- priva del suo re, ed oppressa dai tiranni con giogo nefando, 1108 E.
- condottieri italici, sotto Enri-

co VII, si stancano del lungo assedio di Firenze, 1118 E.

— non visitata da Alberto II d'Austria, 1148 A.

- ofr. Latini.

Ivrea, vi muore il vescovo Aimone di Ginevra, 1079 C.

- suoi legati alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 B.

Jacium, v. (Lajaccion

Janico, uomo nobile ed audace, con pochi uomini incendia molte case di Roma, mentre in quella città trovasi Enrico VII, 1107 A.

— assalta le porte Dazia e Laterana, 1107 A-B.

— provoca a battaglia Rizzardo degli Annibaldi, 1107 B.

 fugge quando si armano contro di lui Enrico di Fiandra, Stefano Colonna, e Rizzardo degli Annibaldi, 1107 B.

— inseguito fino alle città favorevoli a Giovanni d'Angiò, 1107 C. Jofredo da Lignazo, v. Goffredo da

Lignazo.

(JOLANDA) (DI ARAGONA), figlia di Pietro III di Aragona, sposa Roberto di Napoli, figlio di Carlo II d'Angiò, 956 C-D. JOSANO, Gerardo.

## K

(KATZENELLNBOGEN) CALCINENBORCH, Dietero.

## L

Lacedemonia, principe: Filippo di Savoia (di Acaia).

(Lajaccio) Jacium, battaglia tra Genovesi e Veneziani, 985 C.

(Lambertenghi) Lavetario, (Leone), Martino.

Lampa Doria, genovese, a lui affidato il comando della flotta genovese contro i Veneziani, 985 B, 986 C-E.

- a Ourzola, 987 C.

— vorrebbe ritardar la battaglia, 987 D.

- sua completa vittoria, 988 D.

 concede onorevole sepoltura ad Andrea Dandolo, 989 A.

ritorna a Genova, 989 B-D.
onori resigli; viene edificato un palazzo in suo onore, e quivi è posta la sua icone, e in lettere

posta la sua icone, e in lettere d'oro è fatta memoria dei prigionieri e delle navi conquistate, 990 A-B.

 come tratta i prigionieri Veneziani, 990 B. LAMBERTO DA POLENTA, aiuta Gentile Orsini, 1089 C.

 fece molti prigioni nella vittoria dei Crociati contro i Veneziani, 1046 E.

 la sua nave coi prigionieri è assalita dai Bolognesi, ivi.

Lambro, fiume presso Milano, vi si accampa Alberto Scotto, venendo da Lodi verso Milano, con 20,000 uomini, 1020, E.

Lancia, Galvano.

L'ANDOLFO, v. Ardolfo Brancacci. L'ANFRANCO RANGONI, nobile modenese,

lodato; esigliato da Azzone VIII a Lucca, 979 D.

 combatte per i Lucchesi contro i Pisani, 979 D.

— richiamato dall'esiglio, vince gli Estensi, e fa prigione il conte di Sartigliano loro condottiere, 980 A-B.

- libera il detto conte, 980 B.

-- combatte coi Bolognesi contro Azzone VIII, 980 E.

Luscosco, Filippone, Rizzardino. Lamifici, a Parigi, 1002 B.

- in Cremona, 1031 D.

– in Verona, 1135 B.

LANZATE, Ferrario, Guido.

Lanzlosa, v. (Pino) de la Tosa.

LAPPO FARINATA DEGLI UBERTI, ricorre a Enrico VII per poter rientrare in Firenze, sua patria, da cui era esule, 1059 C.

- nominato da Enrico VII suo vicario a Modena (Mantova?; cfr. Renier, Liriche di F. degli Uberti, p. CII), 1059 E.

- mecede a Passerino (Rinaldo), e a Butirone (Bonaventura) Bonaccolsi, quale regio vicario in Mantova, 1063 E.

- accusa presso Enrico i fuorusciti rientrati in Mantova, come causa dei tumulti ivi successi, 1063 E-1064 B.

Laterana, porta della città di Roma, assalita da Janico, 1107 B.

Laterano, v. S. Giovanni in.

LATINI, combattono in Milano coi Germani, 1062 B.

LAVETARIO, v. (Lambertenghi). Legati pontifici, Arnaldo Frangeri, Arnaldo Pelagrua, Bosiolo parmense, Leonardo Quercino, Luca del Fiesco, Nicolò (Martini), Onofrio di Trebis.

Lemano, lago, presso ad esso la contea di Adolfo di Nassau, 964 C. Lendinara, villaggio del Polesine, te-

nuto lungamente dai Padovani, al cui possesso aspira Rinaldo d'Este, 1178 D-E.

LEO, Antonio.

LEONARDO QUERCINI, card., prende parte al conclave in cui fu eletto Benedetto XI, 1011 D.

mente V per incoronare Enrico VII, 1076 A.

- entra in Brescia per ridurre i Bresciani a più miti consigli, 1076

- ne esce senza aver nulla ottenuto, 1078 A.

vedendo ardenti alla guerra ambedue le parti, coi compagni di legazione, si ritira in Cremona attendendo l'esito dell'assedio, 1078 D.

assiste (?) alla dieta raccolta in Pavia da Enrico VII, 1085 B. LEONARDO, Cistercense, cardinale,

prende parte al conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011 E.

(LEONE) (LAMBERTENGHI) LAVETARIO vescovo di Como, fratello di Martino L., signore di Como, offre ad Enrico VII la signoria di quella terra, 1059 B.

(Leonora) (d'Angiò), figlia di Carlo II d'Angiò, sposa Federico di Aragona, re di Sicilia, 956 C.

LEOPOLDO, LIPOLDO D'AUSTRIA, f. di Alberto I, dà tomba al padre ucciso, 1049 C-1050 A.

va contro Giovanni d'Austria, uccisore del padre, 1050 B.

— torna in Vienna, ivi.

- segue Enrico VII imp. in Italia con 500 cavalieri, 1057 E.

- colpito dalla pestilenza sotto le mura di Brescia, ritorna in patria, passando per Verona, 1079 C.

Libano, monte d'Armenia (!), sotto cui è posta Jacium (Lajaccio).

Liegi, vescovi: (Teobaldo) co. di Bar.

Ligna, v. (Lignitz).

LIGNAZZO, Goffredo. (LIGNITZ) LIGNA, Giovanni Alfredo. Liguria, v. Lombardia.

LINGUA-DI-VACCA, Barrito.

Linsignanum, v. Lumignano.

Lione, vi muore Clemente V, 1139 C. - per incarico di Roberto di Napoli, vi si reca Giacomo da Cahors, che sarà poi pontefice sotto il nome di Giovanni XXII, 1168 B.

(Lisiera) Liseria, Cangrande ivi, 1143

Livenza, sulle sue sponde s'incontrano le genti del patr. d'Aquileja e di Rizzardo da Camino, 1036 E.

Lodi, vi arrivano i Torriani, venutivi da Aquileia passando per Verona, 1020 C.

· vi convengono alcuni signori di (Lombardia), per opporsi alla venuta di Enrico VII imp., 1054

- Enrico VII vi manda pretori regi

e vi rimette gli esuli; gli uni e gli altri sono cacciati da Antonio da Fissiraga, 1068 A.

- Ant. da Fissiraga, da Lodi, è presente alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1087 A.

— dipendente da Maffeo Visconti, 1121 B, 1151 E.

- signori, cfr. Antonio da Fissiraga, Maffeo Visconti.

Lodovico, d'Angiò, S., figlio di Carlo II. frate francescano, 956 A.

- canonizzato ∢sub aetatis nostrae curriculo » da papa Giovanni XXII, 957 B.

LODOVICO DI BAVIERA, aspira all'im-

pero, 968 A-C.

- compete per il trono di Germania con Federico d'Austria, dopo la morte di Enrico VII di Lussemburgo, 1169 C.

- parteggiano per lui Giovanni re di Bosmia, ed il conte di Hay-nalt, 1169 D.

- riuscendo incerta la elezione del re augusto fatta dagli elettori, è interpellato il re di Boemia, che per antica legge aveva diritto di voto, quando i voti degli altri sei elettori erano divisi a parità, 1169 E
- Giovanni di Boemia decide in suo favore la elezione, 1170 A.
- vuole si definisca con calma la questione della successione, nè assunse il nome di re prima di aver ottenuto l'assenso del re boemo, 1170 B.

Lodovico Cavalcabò, nipote di Guglielmo; egli e gli altri nipoti di Guglielmo, ottengono autorità in Cremona, donde cacciano Poncino, 1152 C.

-- cede la città a Passerino (Rinaldo) e Butirone (Bonaventura) Bonaccolsi di Mantova, 1152 C.

Lodovico IX, S., RE DI FRANCIA, SUS crociata, per la quale si assicura il favore del papa e del re di Navarra, 950 D-E.

- assedia Tunisi, 951 A.

- muore sotto Tunisi, 951 B.

LODOVICO X RE DI FRANCIA, primo-

genito di Filippo il Bello al quale succede. 1138 B.

sollecita l'elezione d'un papa dopo la morte di Clemente V, 1189 D.

- acconsente a che Filippo di Valois vada a sostenere i Torriani contro i Visconti, 1153 A.

(LODOVICO) CONTE DI (OETTINGEN) OCTINGEN, segue Enrico VII nella spedizione italica, 1098 C.

(LODOVICO II) CONTE PALATINO, favorisce l'elezione di suo cognato Venceslao (IV) re di Boemia al regno germanico, dopo la morte di re Rodolfo (suocero di ambedue), 963 B.

Lodovico di Savoia, a lui Enrico VII affida il governo di Pavia, 1087

intercede presso Enrico VII in favore di Antonio da Fissiraga, 1087 C.

precorre Enrico VII a Roma, 1091 D.

suoi pericoli ivi, 1098 E.

- essendo senatore (di Roma), affida l'accesso al Campidoglio a Rizzardo Orsini e a Giovanni Annibaldi, col patto che ricevessero amichevolmente Enrico VII, 1099 E.
- restituito da Enrico VII nella dignità Senatoriale (in Roma), già da lui esercitata, 1101 A.

al comando delle truppe regie contro le genti di Giovanni (d'Angiò), 1101 C.

esorta Enrico VII a partire da Roma, ricordando che col 1º di agosto (1311) scadeva la tregua fatta col nemico, 1106 C.

parte da Roma egli solo, vedendo che Enrico VII non vuole allontanarsene, 1107 A.

Lembardia, desiderano la venuta di Alberto d'Austria in Italia, 996 B.

Benedetto XI pensa di trasportare colà la sede apostolica, 1012 C.

i signori di L. favoriscono i Torriani, 1022 D.

sconvolta al momento della discesa di Enrico VII, 1088 A.

· i signori di L., temono la discesa di Enrico VII. 1055 D.

- a lui venuto, si umiliano, 1058 E.
- non dipendente da alcun Cesare dopo Federico II e prima di Enrico VII, 1054 A.

- ivi i legati di Enrico VII, 1055 B. - divisa in superiore e inferiore, 1054 E, 1055 D, 1071 C.

- disposizione dei signori di L. verso Enrico VII, 1058 D-E (cf. 1054
- i signori Lombardi sono raccolti in assemblea da Enrico VII per giudicare Guido della Torre, 1062
- lo giudicano reo di lesa maestà, in contumacia; i beni suoi sono applicati al fisco, 1062 E.

- perfidia dei Lombardi, 1063 C.

- signori di L., invitati da Enrico VII, recansi presso di lui in Genova, 1099 D sgg.

— lasciata da Enrico VII, prima di

averla liberata dai tiranni, con dolore di molti, 1087 A-B.

- travagliata dalle fazioni al tempo di Enrico VII, 1091 E.

- soldati lombardi con Diego (della Ratta) armigero di re Roberto, 1094 A.

- signori di L., sottomessi a Maffeo Visconti, 1121 E.

- ivi mandato da Enrico VII il co. Guarnieri (di Homburg) con 200 cavalli, 1135 B.
- · aiuti indi avutine da Cangrande, 1138 D.
- · guelfismo sostenutovi da re Roberto, 1152 E.
- ivi i Visconti, capi dei Ghibellini,
- . 1153 A. soggetta a Maffeo Visconti, 1158 C.
- Uguccione della Faggiuola viene agli stipendi dei Lombardi, dopo aver perduto il proprio dominio, 1162 A.
- tiranni (Signori) di L., nemici di re Roberto, 1166 D.
- mercenari assoldativi dai Padovani 1172 D.
- signori di L., si eleggono a capo Cangrande: osteggiano Genova, 1181 A-B.
- vicario imperiale: Guarnieri di Homburg.
  - 5 Indici sistematici

- signori: Maffeo Visconti.

- capo dei signori di L.: Cangrande della Scala.

Lonato, avanti a L. dispone il suo esercito Cangrande della Scala, dopo di avere inutilmente tentato di entrare in Brescia, 1171 C.

Longare, vl. nel vicent., vi si accampano i Padovani, 1182 C.

devastazioni ivi fatte dai Padovani, 1133 B.

Longhi, Guglielmo da Parma.

Lonigo, vl. (vicent.), devastazioni ivi fatte dai Padov., 1133 C.

vi è accolta la famiglia dei S. Bonifacio, 1133 D.

- ivi Cangrande co' suoi, 1175 D.

LORENZO ORSINI detto (DI CAMPODI-FIORE) DE CAMPOFLORIDO, adolescente valoroso, combattendo sotto Giovanni d'Angiò contro le truppe cesaree, è mortalmente ferito in Roma, 1102 A.

LORIA, Ruggero.

Losanna, ne esce Enrico VII, 13 novembre 1310, per scendere in Italia, 1057 A.

Loschi, Nicolò.

Lozzo, vill. vicentino, presso del quale scorre un ramo del Tésina, 1129 Α.

- ivi si ritira Nicolò Maltraversi, 1184 B.
- presa dai Padovani, 1135 A.
- ne sono respinti, e la terra è fulcita da Cangrande, 1135 A.
- vi si reca Cangrande, 1135 D.

- v. Maltraversi.

(Luca) del Fiesco, genovese cardinale, favorevole a Filippo il Bello, nel concistoro dei cardinali propone gli venga accordato soccorso da parte della Sede Apostolica, 999 D.

amico di Bonifacio VIII, suscitando a tumulto il popolo di Anagni, caccia i congiurati, 1005

- liberato da Bonifacio VIII, prende parte al conclave per l'elezione di Benedetto XI, 1011 E.

- mandato ad Enrico VII, per l'incoronazione in Roma, 1076 A.

si ritira in Cremona, aspettando

l'esito dell'assedio di Brescia, 1078 D.

induce i Bresciani a desistere dall'armi ed affidarsi a Enrico VII, 1080 D-E.

- assiste (?) alla dieta raccolta in Pavia da Enrico VII, 1085 B. Lucca, vi si propagano le fazioni dei Bianchi e dei Neri, 973 C.

- vi trionfano i Neri, 999 B.

– per tre anni vi soggiorna la fazione dei Bianchi pistoiesi esuli dalla patria, 1024 B.

- governo alternato tra le fazioni, 1054 C.

- accede alla lega di altre città toscane contro Enrico VII, 1092 C.

posta al bando dell'impero da Enrico VII, 1096 C.

- cacciati i Ghibellini, è governata dai Guelfi, 1155 C.

- i Ghibellini tentano di ritornarvi, 1155 C.

- vuole la pace cogli esuli, 1155 C.

— vi rientrano i Ghibellini, 1156 A. - ne diventa signore Castruccio degli Interminelli, 1156 B.

- temendo di Firenze, alla quale si sono rivolti i Guelfi esuli, fa lega con Pisa, 1156 C.

Uguccione della Faggiuola vi manda pretore dei Ghibellini suo figlio Francesco, 1156 C.

- dopo la rotta dei Guelfi a Montecatini e la morte di Francesco della Faggiuola, Neri ne è fatto signore da suo padre Uguccione, 1161 E.

vi giunge Uguccione della Faggiuola per cercare modo di liberare Castruccio, 1162 E.

- vi ritornano i soldati mandati a Pisa tumultuante, da Uguccione della Faggiuola, 1163 A.

- istigata da Castruccio degli Interminelli a cacciare Uguccione della Faggiuola, 1169 B.

- persone fidate e il popolo armano le mura; laonde Uguccione, comprendendo d'aver terminato il suo reggimento, invita a consiglio Castruccio e i primati di Lucca, dai quali è pregato di abbandonare la città, 1163 C.

- lasciata da Uguccione, 1163 C.

- ne è fatto signore Castruccio de-gli Interminelli, 1163 E.

- signori: Uguccione della Faggiuola, Castruccio degli Interminelli.

governatori (per Uguccione della Faggiuola): Francesco della Faggiuola, Neri della Faggiuola.

governatore (per Robertod'Angiò): Gerardo da S. Lupidio. Lucchino Visconti, figlio di Maffeo,

governa Cremons, 1122 A.

mandato dal padre in aiuto di Cangrande, 1135 B.

va contro Ugo del Balzo, e lo uccide presso Bassignana, 1153 A.

LUCIO SEGO detto PANZETTA DELLE SCHENELLE, esule padov., ucciso alla battaglia di Costoza, 1128 B-C.

Lucchino Visconti, figlio di Maffeo, riceve dal padre ordine di mettere in salvo le ricchezze e quindi di fuggire, 1021 D.

- va a rendere omaggio ad Enrico VII in Genova, 1089 E. accompagna Enrico VII da Ge-

nova a Pisa, 1094 E.

(Lumignano) Linsignanum, villaggio vicentino, devastazioni ivi fatte dai Padovani, 1199 B.

Lunigiana, molti signori dei colli della Lunigiana si armano contro i Guelfi fiorentini, 1158 C.

 Uguccione della Faggiuola manda colà quale prefetto Castruccio degli Interminelli, 1162 A.

- signori: Uguccione della Faggiuola (cfr. Malaspini).

governatore: Castrúccio Ca-stracani degli Interminelli (per Uguccione).

LUPIDIO S., Gerardo.

Lupo, nome di una nave di Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi, 1023 C.

Lussemburgo, sta tra i territori dei Franchi e dei Germani (passaggio desunto dalla hist. aug., lib. I, rub. 1, di Albertino Mussato), 1053 A.

Balduino, Beatrice, Enrico VII, Giovanni, Valerano.

M

Macabrano, v. Marcabruno da Vi-

Macaruffi, somma autorità dei Macaruffi in Padova, 1136 A.

- Barnaba, Macaruffo.

MACARUFFO DE' MACARUFFI, padovano, guelfo, assunto al governo di Padova, 1127 C.

- uno dei condottieri dei Padovani, insieme coi suoi fratelli, 1130 B,

1130 E.

– spaventato, perchè i Padovani insorgono a libertà, 1136 D.

- per consiglio del vescovo esce di

Padova, 1136 D.

- riacquista il favore del popolo, e dei Carraresi, sebbene egli favorisca la parte guelfa, 1137 A.
- sua autorità in Padova, 1137 B. - nel consiglio di Padova sconsiglia la pace con Cangrande, 1148 A-B.
- de' primari Vicentini, cogli esuli e con alcuni della città, tenta di far ribellare Vicenza a Cangrande, 1171 D-E.
- domanda aiuto a Vinciguerra conte di S. Bonifacio, ed a Piscaresio (dei Monticoli?), cacciati di Verona da Alberto della Scala, 1172 D.

— i Carraresi gli offrono aiuto, con intenzione di tradirlo, 1172 D.

- consiglia i Vicentini ed i Veronesi esuli ad andare verso Monselice, 1178 A.
- odiato dal popolo di Padova per-, chè eccitò gli esuli contro Cangrande, violando la pace, 1175 B.
- riacquista il favore del popolo, allorchè questo accagionò Giac. da Carrara della perdita di Monselice, 1176 B.

uno degli ambasciatori di Padova, incaricato di trattare con Can-

grande, 1178 B.
contro di lui, desideroso del favore della plebe, si manifestano i Carraresi, 1178 C-D.

- fugge perciò coi suoi quattro figli in Ferrara, dove eccita alla ri-

- scossa il suo genero Rainaldo d'Este, 1178 D.
- annunzia al popolo la elezione di Giacomo da Carrara a principe di Padova, 1179 C.

Macchine da guerra, adoperate nell'assedio di Brescia, 1074 A-B.

usate dai Padovani contro Barbarano, 1138 A.

- usate dei Cesarei per oppugnare il Campidoglio, 1101 A.

- adoperate da Cane della Scala contro Lonato, 1171 C.

MACONE, (MAOMETTO) guadagnato da Cangrande, gli procura l'acquisto di Monselice, 1175 C-1176 A.

MADDALENA DE' Rossi, figlia di Guglielmo, sposa Ghiberto da Correggio, 1122 C.

MAFFEO MAGGI, fratello del vesc. Berardo, gli succede nel governo di Brescia; uomo bellicoso, 1031 C, 1054 B.

stringe alleanza con Giberto da Correggio, 1083 A.

sollecitato da Guido della Torre ad unirsi a lui contro Enrico VII, 1055 E.

- d'accordo con Tebaldo dei Brusati fa ribellar Brescia ad Enrico VII, 1063 A.

Mappeo Visconti, prefetto di Milano, è costretto ad esularne, 1019 B.

- Alberto Scotto ne è invidioso, 1019 D.

- da Alberto Scotto gli è notificato il matrimonio a lui offerto da Azzo VIII duca d'Este, 1019 E, 1020 A.
- desiderando Beatrice d'Este per Galeazzo suo primogenito, manda ad Azzone legati in Ferrara, 1020 A-B.

- riceve risposta favorevole alla sua domanda, 1020 B.

- ha notizia della congiura orditagli contro da Alberto Scotto e dal proprio zio Pietro Visconti, 1020 D.

cattura e conduce a Milano Pietro Visconti, e lo tiene in carcere, 1020 D.

 conduce il suo esercito presso Melegnano, 1020 E.

- ingannato da Alberto Scotto, che gli consiglia di deporre lo scettro del comando, e di richiamare in patria i Torriani, 1020 E, 1021 A-B.

- rimanda il suo esercito, 1021 B. + Azzone d'Este fa appena mostra di aiutarlo, 1021 B-C.

- privato della libertà, 1021 C-D. - avvisa i suoi figli di mettere in salvo le loro ricchezze e quindi

di fuggire da Milano, 1021 D. - va a Piacenza, per volere di Alberto Scotto, 1021 E.

- soggiorna due mesi presso Brescia, sul lago d'Iseo, 1021 E.

- va a Verona, di cui è signore Bartolomeo della Scala punto a lui favorevole, 1021 E.

- ritorna a Milano, di cui è rifatto signore, 1021 E, 1022 A.

- temendo dei Torriani, domanda aiuto agli amici e ad Alberto della Scala, 1022 D.

– dà in isposa una sua figlia ad Alboino della Scala, 1022 E.

- Bartolomeo della Scala, avversario di Maffeo, sconsiglia il padre dal soccorrerlo, 1022 E.

– causa del rancore degli Scaligeri contro di lui, era l'aver Maffeo fatta parentela con Azzone d'Este, senza parteciparlo ad Alberto della Scala, 1022 E.

cade abbandonato da tutti, 1022

- encomiato, 1023 A.

- padre di Galeazzo, 1089 C.

- esigliato dai Torriani, viene a Torino, a raggiungervi Enrico VII, 1057 C.

- rientra in Milano con Enrico VII, 1058 D.

congiura con Guido della Torre a danno di Enrico VII, 1060 C-D.

crede agevole la vittoria sopra Cesare, 1061 B.

rivela a Enrico VII la cospira-zione di Guido, 1061 C.

- nell'assemblea dei signori Lombardi mostrasi ardente contro Guido della Torre, 1062 D.

cacciato costui, gli si accostano molti ottimati, 1064 C.

· estorce al popolo molto danaro, per pagar le truppe di Enrico VII, 1064 C-D.

- è fatto vicario regio in Milano, 1067 D.

si rallegra per la cattura di Antonio da Fissiraga, ivi.

- col permesso di Enrico VII, riceve il Fissiraga, consegnatogli da Manfredo Beccaria: lo tiene in carcere, ivi.

- governa Milano, 1120 A.

avversato dalla parte dei Torriani, tanto fra i nobili che fra i plebei, 1120 A-B.

distribuisce tesori per accattivarsi il popolo, 1120 B-C.

sottomette Lodi, Soncino, Como e Piacenza, 1121 B-C.

- padrone di dieci città, 1122 E.

- guerreggia Brescia, 1123 A. pregatone, manda Luchino suo figlio inaiuto di Cangrande, 1135 B.

desidera mandare il suo secondogenito in aiuto di Cangrande, ma non lo fa, essendo in guerra col Delfino di Vienna, 1147 A. ottiene da Enrico VII il governo

di Milano, 1151 E.

estensione del suo dominio, 1151 E. 1152 A.

— gli si o<u>p</u>pongono P**arma, Cr**emona, Pavia, sostenute da Roberto di Napoli, da Firenze, e da Bologna, 1152 A.

- fa uccidere a tradimento Guglielmo Cavalcabò, prefetto di Cremona, 1152 B-C.

conquistata Cremona, si fa nemico Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi, 1152 D.

con dolo conquista Pavia, 1152

aspira al possesso di Vercelli, che

è la sola a resistere, 1152 E. favorisce i Tizzoni ghibellini, di Vercelli, 1152 E.

combattuto da Ugo del Balso e da Filippo di Valois, 1152 E. 1158 A.

s'impadronisce di Vercelli, massacratine i Guelfi, 1158 B.

- corrompe. Filippo di Valois e lo rimanda in Francia, 1159 B.
- ottiene tutta la Lombardia, 1153
- favorisce Franc. della Mirandola, che governa Modena, 1154 C.
- richiesto di aiuto da Uguccione della Faggiuola assediante i Guelfi in Montecatini, 1158 A.

- non glielo concede, 1158 B.
  teme di Filippo di Valois, che si trova sotto Vercelli, 1158 B.
- sospettoso della influenza di Roberto di Napoli in Genova, 1180
- manda il figlio Marco in aiuto degli Spinola e dei Doria, esuli Genovesi, che combattevano per ritornare in patria, 1181 A.

Maggi, Beraldo o Berardo, Maffeo. Maghinardo da Businana, capitano delle milizie di Azzo VIII, 981 D.

- sconsiglia ad Azzone di terminare la guerra sul modenese, 981 D.

Magonza, per ordine di Alberto d'Austria, vi è condotto prigioniero l'arcivescovo (maguntino), 994 В.

- colà recasi Alberto d'Austria, che libera l'Arcivescovo, e sottopone la città ad un governatore regio, 994 C-D.

arcivescovi: Gerardo (di Ep-

penstein).

Mainardo co. di Carinzia e del Ti-ROLO, aspira all'impero, 963 A. Maiano, v. Tebaldo co. di Santa Fiora.

**Majorica**, re: Alfonso.

MALECAPELLA, Enrico. Maladum, v. Malo.

Malasrina, Marchesi, prestano in Genova omaggio ad Enrico VII, 1089 E.

- loro possessi (in Lunigiana), ivi.

- Galeotto.

Mulattia, nell'esercito padovano, 1181 A.

- in Vicenza, 1191 B.

– cfr. Epidemia. Malitiis, Antonio de.

(Edfo) Maladum, Meledum, villa vicentina, disfatta dai Padovani, 1134 B.

- vi si accampano i Padovani, 1138
- MALTRAVERSI, nobile famiglia padovana, 1180 B.
- MALTRAVERSI DI CASTELNUOVO, Albertino.
- MALTRAVERSI DA LOZZO, Guido, Ni-
- Manfreut (di Svevia), re di Sicilia, combattuto da Innocenzo IV, 945 B-C.
- guerreggia Corrado IV, 946 A-B.
- assolda i Saraceni, e guerreggia Urbano IV, 946 C.
- guerreggia Carlo I d'Angiò, 947 A-948 B.

- muore a. 1265, 948 B.

Manfredo Beccaria, pavese, rimane presso Enrico VII, non osando rientrare in Pavia, donde era stato cacciato, 1060 A.

- nella dieta di Pavia prega Enrico VII di non lasciare la Lombardia avanti d'averla liberata dai tiranni, 1087 A.

procura la cattura di Antonio da Fissiraga, 1087 D.

- amico di Maffeo Visconti, non concede al Fissiraga di redimersi a denaro, ivi.

consegna il Fissiraga a Maffeo

Visconti, ivi.

Manfredo di Chiaramonte, governatore di Viterbo, manda mi-lizie ad Enrico VII, 1098 D.

- accompagna nel loro riterno i legati inviati da Enrico VII in Sicilia per combinare un matrimonio tra le due case reali, 1103
- tratta, in qualità di procuratore di Federico d'Aragona, in Roma, nel palazzo presso S. Sabina, le sponsalizie del figlio di lui Pietro con Beatrice figlia di Enrico VII, 1105 B.
- va ambasciatore a Enrico VII, offrendogli aiuto di uomini e di denaro, in nome del re di Sicila, 1114 D.
- ritorna a Federico per espor<del>g</del>li il disegno di Enrico VII, 1114 E. Manfredo da Sassuolo, condottiero in Modena della milizia di Az-

zone VIII d'Este, dal quale era molto amato, 1028 E.

- sconsiglia il figlio Sassuolo dal preparare la rivolta di Modena contro l'Estense, 1023 E-1029 B.

- muta pensiero, 1029 C.

- sua casa in Modena, dove funge le veci di Azzone d'Este, 1029 D.

- trattiene i suoi soldati dal combattere i Modenesi insorti, 1029 D-1030 A.
- assume il governo di Modena, 1030 C.
- -- consegna alla plebe il castello costruito da Azzone, affinchè essa lo distrugga, 1030 C.

(Manno), v. Massimo (de' Cerchi). Mantova, dal popolo ivi è odiato il governo tirannico di Bardelone dei Bonaccolsi, 982 B.

- presa dalle truppe scaligere, 932

D-E.

 Azzone VIII d'Este fa impeto contro il Mantovano, di cui è signore Botticella (Guido) Bonaccolsi, 1023 B.

- flotta mantovana sul Po, battuta da Azzone VIII d'Este, 1028 C.

- uniti ad Alboino della Scala, i Mantovani espugnano Bergantino, 1023 D-E, 1024 A.

- Botticella (Guido) Bonaccolsi, viene respinto nel territorio Mantovano, da Azzo d'Este, 1031 D.

— il dominio di M. passa da Botticella (Guido), a Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi, 1031 E.

- nave mantovana presa da Azzone VIII d'Este, 1039 A.

- Giacomo Quirini nel territorio di, 1045 E.

- Lapo Farinata degli Uberti (il testo ha Modena in luogo di Mantova) vi è da Enrico VII nominato suo vicario, 1059 E.

- contro il volere di Passerino, vi rientrano molti fuorusciti col favore di Enrico VII, 1060 A.

🗕 vic. imp. Lapo Farinata degli Uberti, 1063 E, 1064 A.

- suoi legati alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 C.

— ivi i Padovani assoldano mercenari, 1172 D.

- conti: Cortesia di Casalolto.

- signori e vicari imperiali: Bardelone, Botticella (Guido), Butirone (Bonaventura), Passerino (Rinaldo), Tagino Bonaccolsi; Lapo Farinata degli Uberti.

— edifici: palazzo pubblico. Маометто, v. Macone.

Marano, Bonacosa, Riprando, Salomone.

Marca d'Ancona, in essa la terra di Murro, 1011 E.

- v. Gentile da Montefiore.

Marca trevigiana, afflitta da una pioggia torrenziale, 1069 B.

- v. « Marchitae ».

MARCABRUNO COLZADIO, vicent., giustiziato da Cangrande come traditore, 1126 C.

MARCABRUNO TIEPOLO, muore nell'occasione della rotta data da Cangrande agli esuli Vicentini e Veronesi, 1174 A.

Marcabruno da Vivaro, promuove la ribellione di Vicenza ai Padovani. coll'aiuto dei Cesarei, 1069 D.

padre di Alberto, 1126 B.

— sua dispotica autorità in Vicenza, 1126 E.

- muore, 1131 C. MARCARIA, conte Rinaldo.

Marchitae, così chiamati gli abitanti della Marca Trevigiana, 1085

Marco S., chiesa di Roma, con torre, 1099 D.

- presa agevolmente dai Cesarei, 1099 E.

MARCO VISCONTI, figlio di Maffeo, riceve ordine dal padre di mettere in salvo le riochezze e di fuggire da Milano, 1021 D.

- muove contro di Filippo figlio di Carlo di Valois, 1158 B.

- mandato dal padre in aiuto dei Doria e degli Spinola, esuli da Genova che combattevano per ritornarvi, 1181 A.

MARGHERITA DI BRABANTE, MOGLIO di Enrico VII. 1052 B.

— prega il marito di non distruggere la torre nel foro di Cremons, 1068 D.

- segue il marito all'assedio di Brescia, 1071 E.

— sue virtù, 1072 A.

- invano chiede al marito grazia per Tebaldo Brusati, 1074 C.
- sue pietose pratiche durante l'assedio di Brescia, 1079 D.
- insieme col marito, entra nell'arresa Brescia, 1081 B.
- ottiene dall'imp. che sian liberati i Bresciani fatti prigioni, 1081 E.
- muore in Genova, e vi è regalmente seppellita nel convento de' frati Minori, 1090 C.

(MARGHERITA) DI FRANCIA, Sp. Edoardo I, d'Inghilterra, 1010 D.

 guerreggia il marito e lo costringe a lasciare il regno al figlio (Edoardo II), 1138 C.

MARGHERITA DI MORGANO, eccita Artico Tempesta degli Avogaro suo marito, 1180 C.

 alcuni vogliono abbia ricevuto perciò doni da Cangrande di cui si innamora, 1180 D.

Maria, S., dei Frati Minori in Roma; combattimenti tra Cesarei e Angioini, 1100 D.

Marsciano (Marsanum), villaggio presso Perugia, preso ed incendiato da Enrico VII, 1109 C.

Marostica, invano assalita dai Padovani, 1127 A.

Marsilio Dei Rossi, prigione nell'aula di Cangrande (in Verona), 1145 C.

Martini, Nicolò.

MARTINO CANE, preposto dai Padovani, al castello di Camisano (Vicentino) perchè combatta i Vicentini, 1125 C.

- se ne assenta, 1135 C.

padre di Zambonetto, 1174 A.
 MARZIO Bosso, uno de' legati mandati da Vicenza ad Enrico VII in Genova, 1090 A.

MASCARELLO, Montorio.

MASINARIO DI LODI, giustiziato in
Castiglione (delle Stiviere) in seguito alla ribellione di Cremona
contro Enrico VII, 1092 A.

Massa, pretese di Salinguerra e di Francesco d'Este, sopra di 1040 E.

- Massa (Trabaria), piccola provincia tra la Tuscia e la Romagna, da Bonifacio VIII viene conceduta in principato a Corso Donati, 975 C.
  - posseduta da Uguccione della Faggiuola, 978 D.

- signori: Corso Donati, Uguccione della Faggiuola.

Massimo (o Manno?) (DEI CERCHI) avvelenato nell'occasione della cacciata di Vieri dei Cerchi da Firenze, 977 C.

Matera, conte: Carlo di Valois.

MATTEO DI ANAGNI, a' suoi due figli viene affidata da Sciarra Colonna la custodia di Bonifacio VIII, 1004 A.

MATTEO DA CORREGGIO, signore di Parma, 979 E.

— guerreggia Azzone VIII d'Este, 979 E-980 B.

MATTEO ROSSO ORSINI, cardinale, sua condotta nel concistoro tenuto dai cardinali, dopo che Celestino V si era segretamente ritirato dal palazzo pontificio, 967 B. — avverso a Filippo IV, nel conci-

 avverso a Filippo IV, nel concistoro propone che dalla Santa Sede gli venga negato il chiesto soccorso, 999 C-D.

 muove incontro a Bonifacio VIII che ritorna da Anagni, 1005 B.

- sospettando di Bonifacio VIII lo assoggetta ad attenta custodia, 1005 D.
- conosce l'intenzione del pontefice di andare al Laterano, 1005 E.
- sue parole al pontefice per dissuadernelo, 1006 A-B.

- dispone guardie intorno alle stanze del papa, 1006 E.

— manda Giacomo e Napoleone Orsini, con altri, perchè impediscano a Bonifacio VIII, di passare in Laterano, 1007 A.

 rimproverato dai cardinali di essere stato la causa della morte del pontefice, 1009 A.

- prende parte al conclave per l'elezione di Benedetto XI, 1011 D.

- avversario di Bonifacio VIII, ivi.

 simula di approvare il viaggio stabilito da Benedetto XI, che desiderava trasportare la Sede Apostolica in Lombardia, 1012 D.

 pensa di fare eleggere un de' suoi nipoti a successore di Benedetto XI, 1014 A-D.

Mazzoni, famiglia ghibellina di Brescia, 1122 E.

Meledum, v. Malo.

(Melegnano) Merignanum, vi conduce il suo esercito Maffeo Visconti, in guerra con Alberto Scotto, 1020 E.

Melioranza, famiglia vicentina, esigliata da Morando Panensacco, 984 E.

MELIORIS (!), Antonio.

Menabovi, Francesco.

MEO DEI CANCELLIERI, uno dei principali di questa famiglia pistoiese, 972 Å.

- assume l'appellativo di Bianco, 972 B.

 taglia la mano a Dori dei Cancellieri feritore del proprio figlio Vanni, 978 A.

Mercenari, saraceni, di re Manfredi, 946 C.

— al soldo di Lanfranco Rangoni, 980 B.

- al soldo di Azzone VIII d'Este, 981 A.

— al soldo di Filippo IV il Bello contro la Fiandra, 998 C.

 raccolti da Pietro Visconti e Alberto Scotto per combattere Maffeo Visconti, 1020 D.

 duecento cavalieri mercenari accompagnano Galeazzo Visconti fuggente da Milano a Bergamo, 1021 D.

 di Azzone VIII d'Este, sotto Manfredo da Sassuolo in Modena, 1028 B, 1028 E, 1029 D-E, 1030 B.

— conosciuto l'animo di Manfredo, si accordano con Sassuolo da Sassuolo, 1080 B-C.

— di Azzone VIII in Reggio, 1080 E.

- di Franc. d'Este, 1038 D.

- di Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi, 1089 A.

— assoldati in Roma da Gentile Orsini, 1039 A. - assoldati nel Polesine di Rovigo da Franc. d'Este, 1089 C.

— al soldo dei Veneziani, 1044 D.

- assoldati oltre il Reno da Enrico co. di Fiandra, 1058 A.

 al soldo di Giovanni da Zecano, fautore di Enrico VII, 1108 C.

 al soldo dei Fiorentini, custodiscono Montevarchi, assalito da Enrico VII, 1109 D-E.

— che seguivano Enrico VII, dopo la sua morte rimangono allo stipendio dei Pisani, 1118 C.

- di varie lingue, assoldati da Cangrande, e condotti a Vicenza, 1128 E.

- assoldati dai Padovani contro Cangrande, 1130 D, 1132 A.

— vizî dei mercenari assoldati da Cangrande, e danni che ne subironc i Veronesi e i Vicentini, 1191 D, 1184 B.

— assoldati da Cangrande, 1132 C. — assoldati dai Padovani, 1133 E.

- al soldo di Cangrande, 1194 D. 1187 E, 1148 C.

— 150 cavalieri di Carinzia, assoldati da Cangrande, 1188 D.

- cavalieri al soldo di Padova, 1140 E, 1141 A.

 sotto Antonio Nogarola, 1141 C.
 di Vanni Scornegiani, da Pisa, 1142 D, 1144 A, 1144 E.

- Pietro Braimonte, catalano, al soldo di Cangrande, 1142 E.

- assoldati da Padova, combattono coi Catalani di Pietro Braimonte assoldato da Cangrande, 1142 E.

— i Torriani assoldati dai Padovani, 1153 C.

 Simone della Torre assoldato or da Bologna, or da Firenze, 1153
 D.

 Galli e Germani assoldati da Uguecione della Faggiuola, 1155 B, 1160 B.

 assoldati in Pisa da Uguccione della Faggiuola, 1158 E.

al soldo di Filippo d'Angiò principe di Taranto venuto in soccorso dei Guelfi di Firenze, 1159
 B, 1160 C.

 Uguccione della Fagginola agli stipendi dei Lombardi, 1162 A. - di Uguccione, 1162 D, 1168 A. - Catalani, sotto Restauro in Fer-

rara, 1170 E.

- assoldati in Ferrara dai Padovani, 1172 D.
- Enrico co. di Gorizia conduce 200 armati a Cangrande, 1175 C.
- di Uguccione della Faggiuola, 1175 D.
- di Cangrande, 1175 E, 1181 B. prendono Monselice, 1176 D.

- dei Padovani (cfr. Olderico Cu-cagna), 1177 B.

- dati da Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi ai Doria ed agli Spinola esuli da Genova e desiderosi di rientrarvi, 1181 B.

- genti assoldate coi denari della Lega di Lombardia sono concesse da Cangrande a questi fuorusciti, 1181 B.

- v. Catalogna, Pietro Braimonte,

Piccardia.

— v. Catalogna, Gallia, Germania. Меза, Pietro.

Messina, v'arrivano coll'esercito Giovanni duca di Puglia, e Filippo principe di Taranto, 957 D.

- abboccamento di Carlo di Valois con Federico di Aragona, 962 A.

– se ne allontana Carlo di Valois, 962 D.

– re Federico vi raduna armi, 1150 A. MICHELE PALEOLOGO, avvisato da Giovanni da Procida che Carlo di Angiò vuol rimettere sul trono di Costantinopoli il proprio genero Balduino, 952 D.

- sue trattative con Giov. da Procida, dal quale si lascia indurre a dargli dei denari per assicurarsi l'aiuto di Pietro (III) d'Aragona contro Carlo d'Angiò, 952 D-E.

MICHIEL, Vittore.

Ellaro, intervengono mediatori di pace insieme coi Padovani, fra Veneziani e Genovesi, 990 C.

- ne è prefetto (capitano) Maffeo Visconti, 1019 B.

v'arriva Alberto Scotto con un esercito di 20 m. uomini, 1020 E.

- v'entrano i Torriani, nemici di Maffeo Visconti, prigioniero di Alberto Scotto, 1021 E.

- appellata una seconda Roma, 1022 В.
- retta tirannicamente da Guido della Torre, 1054 B.
- vi è accolto festosamente Enrico VII, 1058 C.
- ivi presso la Cattedrale, abi**ta** Enrico VII, 1058 D, sgg.
- lotta ivi avvenuta tra Germani e / Latini, 1062 B.
- suoi legati alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 C.
- sotto da Maffeo Visconti, 1120 A. — il partito dei Torriani vi avversa
- il Visconti, 1120 A-B.
- Maffeo Visconti ne ottiene il dominio da Enrico VII, 1151 E.
- assediata da Filippo di Valois, 1153 A.
- vescovi: Gastone della Torre.
- -- signori e vicari imperiali: Guido della Torre, Maffeo Visconti (cfr. Galeazzo, Luchino e Marco Visconti).
- chiese: Cattedrale.

- vico.

Milizia cittadina, di Venezia, 1044 E. — di Verona e Vicenza, 1171 C.

- di Padova, 1085 D.

*Milizie*, v. « Arx militiarum » (= Militiarum locus, 1099 E).

Mincio, Bonaccolsi Passerino manda in esso la sua flotta, 1023 C. Minerva, chiesa della, dei Predicatori,

in Roma, 1100 E.

sino ad essa si spingono le truppe di Enrico VII, nelle scorrerie dopo il combattimento al Camigano, 1100 E.
S. Miniato, Bertoldo.
Miracoli, v. Enrico il beato.

MIRANDOLA, Francesco.

Mitra bianca bicipite, se ne copre il card. Nicolò da Prato nell'incoronazione di Enrico VII, 1104 D.

Modena, soggetta agli Estensi, 979 C.

- fiorente sotto Obizzo, è tiranneggiata da Azzone VIII, 979 C-D.
- soggetta ad Obizzo d'Este, 1027 E. — si ribella ad Azzone VIII, in causa
- del suo governo tirannico, 1027 E-1028 A.
- castello in essa edificato da Azzone VIII, 1028 A.

- sua storia antica, 1029 B.

— rivolta ivi istigata e diretta da Manfredo da Sassuolo, condottiero per Azzone, ed al figlio di lui Sassuolo da S., 1023 C-1080 C.

— ne assume il governo Manfredo da Sassuolo, 1030 U.

- richiamati gli esuli ghibellini, si fanno nuove leggi, 1030 C.

— sempre osteggiata da Bologna, 1030 D.

 il card. Arnaldo Pelagrua vi predica la crociata contro i Veneziani, 1044 C.

retta a governo popolare, 1054 C.
i Bologuesi e Giberto da Corregigo

ne minacciano la libertà, 1054 C.

— il popolo si libera dalla tirannia

di Azzone VIII d'Este, 1059 B.

Francesco della Mirandola ne offre
la signoria a Enrico VII, 1059 B.

— Lapo Farinata degli Uberti (ma cfr. a questo nome) vi è nominato suo vicario da Enrico VII, 1059 E.

 suoi legati alla Dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 C.

— per opera dei ghibellini, passa dal dominio di Bologna a quello di Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi, 1122 C-D.

- sempre sconvolta; disfatta per le dissensioni dei suoi principali

cittadini, 1154 B.

 sotto Francesco della Mirandola postovi da Enrico VII, 1154 B.

minacciata dagli esuli Guelfi, 1154 B.

- si sottomette a Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi, 1154 B-C.

vi si ritirano Uguccione e Neri della Faggiuola, cacciati di Lucca da Castruccio degli Interminelli, 1163 D.

 signori: Obizzo d'Este, Azzone VIII d'Este, Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi, Manfredo da Sassuolo, cardinal Arnaldo Pelagrua, cfr. Bologna.

- vicario (per Azzone VIII):

Manfredo da Sassuolo.

vicarî imperiali: Lapo Farinata degli Uberti (?; cfr. sotto Mantova) Francesco della Mirandola. — rettore: Manfredo da Bassuolo. — edifici: castello, palazzo prefet-

tizio.

Mobilie, di Bonifacio VIII, 1007 A.

Molin, Angelo.

Monastero, v. Cenobio.

Monselice, vl. del Padovano fortificata dai Padovani, 1147 B.

— verso di M., dicendo di andare a Ferrara, muovono gli esuli Vicentini e i Veronesi, per consiglio di Macaruffo (de' Macaruff) capo della rivolta di Vicenza contro Cangrande, 1179 A.

 occupata da Cangrande, per il tradimento di certo Macone, 1175

C-1176 B.

 la sua difesa era stata commessa a Giac. da Carrara, che dal popolo padov. fu quindi accusato di negligenza, 1176 B.

gli abitanti fuggono, cercando rifugio in Polesine, 1175 D.

 dai magistrati di Padova è ceduta a Cangrande, sua vita durante 1178 A.

Mons Aureus, v. Montorio. Mons Gaudii, v. Montegalda. Mons Vargus, v. Montevarchi. Montagnana, ivi presso si accampano

i Padovani, giugno (1818), 1187 B.

- sua antichità, 1137 B.

vi si ritirano alcuni abitanti di Monselice, dopo la caduta del loro paese in mano dello Scaligero, 1176 D.

 minacciata di guerra da Cangrande, se tosto a lui non si ar-

rende, 1177 A.

— si arrende a Cangrande che ne prende possesso per mezzo di Bailardino (Nogarola), 1177 A.

— dai magistrati di Padova ceduta a Cangrande, sua vita durante, 1178 A.

Montebello, vl. vicent., vi si accampano i Padovani, 1137 D.

 vi si combatte tra Padovani e Cangrande, 1187 E.

— vi passa Cangrande, 1143 B. Monte Berico, v. Berici, monti. Montecatini, vi carcano asilo alcuni

Guelfi di Lucca, cacciati da Ca-

struccio divenuto signore della città; cacciano i Ghibellini, facendo prigioniero Guerruccio dei Quartesani che conducono a Firenze, 1156 B-C.

 i Guelfi vi sono assediati da Francesco della Faggiuola, figlio di

Uguccione, 1157 A.

 vittoria di Uguccione della Faggiuola sopra i Fiorentini, 1159
 B-1161 D.

(Mosteconi?), Piscaresio.

Montecchio, vi. veronese, distrutta dai Padovani, 1187 D.

MONTEFELTRO, Federico, Guido, Spe-

Monteriore, Gentile.

Monteforte, vl. veronese, distrutto dai Padovani, 1137 D.

(Mentegalda), Mons Gaudii, il suo territorio è percorso dal Tésina, 1129 A.

 difesa dai Vicentini, dai quali dipende, 1131 B.

- munita dai Padovani, 1131 B.

ivi si accampa Cangrande, 1139 A.
 difesa da Antonio de Malitiis padovano, 1139 B.

- presa da Cangrande, che l'abbrucia, 1139 B, 1131 B.

MONTENERO, Pietro.

Monte Orfano, promontorio nel Comense di M., cercano ivi asilo alcuni della numerosa famiglia dei della Torre, esuli, 1067 C.

Mente Pulciano, ivi Sciarra Colonna è spogliato di parte delle sal-

merie, 1112 B.

1 12

(Montevarchi), Mons Vargus, vi pone il suo campo Enrico VII, 1109 D.

— assalito da Enrico VII, 1109 D-E. — cede all'imperatore, 1109 E.

— non è saccheggiato per volere di Enrico VII, 1109 E, 1110 A. MONTORIO MASCARELLO, vicent., ucciso in battaglia dai Padovani, 1126 B.

Monterio, vi. presso Verona, vi si fermano i Padovani, 1187 C. — ivi Vinciguerra da Sanbonifacio, esule veronese, piange contemplando la sua città, 1137 C.

Monzumo, Guezelo.

Morando Panensacco, vicent., proscrive il cugino Enrico, 984 E.

 esiliato col figlio, dai Vicentini ribellatisi a Padova, muore in esiglio, 1070 D.

- ucciso, 1141 E.

Morando da Trissino, esule vicent., si unisce ai Padovani, 1180 C, 1187 E.

MORANDO VERLATO, vicent., congiura contro la patria, favorendo la tirannide padovana, 984 B.

Morea, principi: Giovanni d'Angiò.

Morgano, Francesco, Margherita.

Morrone, nell'Abruzzo, patria di Celestino V, 966 A.

Mosca della Torre, infierisce contro i Visconti, 1022 A.

- muore e a Milano gli succede nel comando Guido, 1022 A.

Mossano, vl. vicent., devastazioni ivi fatte dai Padovani, 1133 B.

 al ponte di, va Cangrande, e poi Uguccione (della Faggiuola) coi mercenari, 1175 D.

(Mozzi), (Andrea).

Murro, villa della Marca d'Ancona, 1011 E.

Murro, Giovanni. Mussato, Albertino.

MUZIO DEI GERMANI, custode di una porta di Vicenza, inganna Alberto da Izza; da lui si fa comunicare il segreto sulla rivolta tentata dai Vicentini contro Cangrande, e lo svola a Bailardino Nogarola, 1172 A-C.

— per consiglio dello stesso Bailardino, fingendo di assentire alla congiura, rilascia in ostaggio ai Padovani il suo primogenito,

1172 B.

M... abate di Guisenborch, v. Egidio di Warnsberg abate di Weissemburg.

N

NAMUR, conte Guido. Nanto, villa vicent., devastazioni ivi fatte dai Padov., 1138 B.

Nantoi, Guzone.

Napoleone Orsini, cardinale, nel concistoro dei cardinali propone che si sovvenga a Filippo IV di Francia, non colle ristrette ricchezze del clero, ma cogli accumulati denari della Chiesa, 999

avvisato dal nipote Sciarra Colonna della congiura ordita contro Bonifacio VIII, 1002 E.

– rimane in Anagni, per volere del pontefice, 1002 E.

approva la congiura di Sciarra, e gli promette aiuto, 1002 E.

- chiama a sè Rinaldo Sopino, per unirlo a Sciarra Colonna, 1002 E-1008 A.

- stabilisce il giorno dell'esecuzione della congiura, 1008 C.

– con inganno si fa consegnare le chiavi della città di Anagni da Sigonfredo di Busso, 1003 C.

- risponde acremente a Bonifacio VIII, che dall'aula pontificia in Roma intendeva recarsi al Laterano, 1006 D-E.

- dispone guardie intorno alle camere del papa, 1006 E.

- mandato dal cardinale Matteo Orsini nelle stanze del papa, perchè impedisca a che egli passi in Laterano, 1007 A.

- rifiuta di obbedire all'ordine del pontefice che gli comanda di ritirarsi, 1007 B.

- impedisce al papa di uscire, 1007

- prende parte al conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011
- a persuasione di Filippo il Bello prepara la morte di Benedetto XI, 1018 A.
- cerca di far eleggere a pontefice qualcuno di sua famiglia, 1014
- Clemente V lo manda ad allon-

tanare Fiorentini e Bolognesi dall'assedio di Pistoia, 1026 A.

si ferma alcuni giorni in Imola, poi entra in Bologna, 1026 A.

espone ai Bolognesi il motivo della sua venuta, 1026 A-B.

dichiarandosi i Bolognesi alleati dei Fiorentini, li minaccia di scomunica, 1026 B.

- Bologna disprezza le sue minaccie, 1026 B-C.

mentre sta per scomunicare Bologna, il popolo insorge; costrettolo alla fuga, infierisce contro il suo seguito, 1026 C-D.

espone al papa, ciò che gli avvenne in Bologna, 1026 D.

ciò che egli fece, viene dal papa fatto manifesto ai cardinali, 1026 E. - offeso dai Bolognesi, 1048 C.

- consiglia al papa di usar rigore contro i Veneziani, invasori di Ferrara, 1043 C-D.

- dopo la morte di Clemente V, disegna di far eleggere pontefice suo zio, vescovo di Bordesux, 1166 C.

Roberto di Napoli gli scrive esortandolo a favorire la elezione al pontificato del cardinale Giscomo (Duèse) da Cahors, 1166 E.

Napoli, (città) presa dal duca di Svevia, 946 A.

vi ritorna Roberto duca di Apulia, dopo l'infelice spedizione contro Sicilia, 971 D.

- invasa dalle armi di Federico di Aragona, 1000 D.

sotto Carlo II d'Angiò, 1024 E. re: Carlo I, Carlo II, Roberto

d'Angiò.

edifici: palazzo di re Carlo II d'Angiò.

Napoli (regno), principato d'Apu-lia e regno di Sicilia offerti da Urbano IV a Carlo I d'Angio, 946 C.

Nassau, descrizione geografica, 964 C. Nassau, Adolfo.

Navarra, re: (Tebaldo II). NERI DELLA FAGGIUOLA, secondoge nito di Uguccione, prende parte alla lotta contro i Guelfi di Firenze, 1159 D.

- insieme col padre, vince a Mon-

tecatini, 1160 C.

dal padre fatto signore di Lucca, 1161 E

- imprigiona, per ordine del padre, Castruccio degli Interminelli, 1162 C.
- riceve aiuto dal padre per resi-stere a chi vuol liberare Castruccio, 1162 D.

- insieme con suo padre Uguccione, abbandona Lucca, 1168 C.

- con permesso di Passerino Bonaccolsi si ritira in Modena, 1168 D.

Neri, fazione dei, ha origine in Pi-stoia, 971 E, 978 D.

origine della denominazione, 972

- tal divisione da Pistoia passa a Firenze e Lucca, 978 B, 974 A.

- cacciati i Bianchi di Pistoia, i Pistoiesi Neri li combattono coll'aiuto dei Fiorentini, 1024 C.

- sono cacciati di Pistoia dai Bianchi che ripigliano il sopravvento nella città, 1024 C. - cfr. Firenze, Lucca, Montecatini.

NICOLA DI ALTOMANNO, legato di Verona ad Enrico VII in Genova, , 1090 B.

NICOLA DE' CERCHI, fratello di Vieri, segue parte bianca, 973 C.

- sua importanza in Firenze, 974 A.

— uceiso, 977 C.

(NICOLA DE' CERCHI?), nipote di Vieri dei Cerchi offeso da Corso Donati, 974 D.

NICOLA Vicentino, autore primo della rivolta tentata dai Vicentini, contro Cangrande, 1171 D.

Nicold IV, interviene per la libe-razione di Carlo II d'Angiò, 955 E.

- nomina Guido (Cappello) da Vicenza a vescovo di Ferrara e a prefetto di Bologna, 1039 D.

Nicolò Boccasini, domenicano, succede a Bonifacio VIII, 1010 C.

suo elogio, 1010 C.

- Bonifacio VIII lo manda, insieme

con Giov. de Murro a conciliar pace tra i re di Francia ed Inghilterra, 1010 C-D.

- eletto cardinale, 1010 D.

- con Carlo Uberto d'Angiò, va in Ungheria, 1010 E.

- ritorna a Roma, 1011 B.

- eletto e consacrato papa, 19 ottobre e 1 novembre 1303, 1011 B-C.

v. Benedetto XI.

Nicold Bonsignori, senese, cacciato di patria, va al seguito di En-rico VII, 1057 B. da Enrico VII è fatto prefetto di

Imbria (Intra?), 1057 B, 1058

- presso Enrico VII, nel Senese, 1098 B.

consiglia ai Cesarei di devastare il territorio senese, 1098 C.

per incarico avutone da Enrico VII arringa il popolo romano, 1102 D.

- esorta Enrico VII a porre il campo presso Buonconvento, per poi assalir Siena divisa dalle fazioni, 1115 D.

NICOLÒ DA CARRARA, nipote di Gia-como, e figlio di Ubertino, è uno dei condottieri dei Padovani, 1180 B.

assale Pietro Altichino, ch' egli odiava sia per motivi pubblici, sia per ingiuria privata, 1136 B-C.

 preso il vessillo del popolo, proclama in Padova la libertà, 1136 C.

- Pagano della Torre vesc. di Padova, lo trattiene dal gettarsi contro Macaruffo (de' Macaruffi), 1,136 C-D.

uccide Pietro Altichino e i tre figli di lui, 1186 E.

- fa credere agli esuli Vicentini e Veronesi, di indirizzarsi con essi verso Monselice, seguendoli a poca distanza con 50 schiere di pedoni, 1178 A.

invece era d'accordo con Can-

grande, 1173 A.

supposta sua alleanza con Cangrande, che aspira alla conquista di Monselice, 1175 C.

Nicold Cavalli, combattendo insieme con Cangrande, muore all'oppugnazione di Padova, 1177 C-D.

Nicolò Loschi, vicentino, ucciso in battaglia dai Padovani, 1126 R

NICOLÒ DE' MALTRAVERSI DA LOZZO, Azzone VIII d'Este malato in Este si serve di lui per chiamare a sè il fratello Francesco, 1083 C.

- uno dei condottieri dei Padovani, 1180 B, 1180 D.

 sua parentela con Bailardino (Nogarola) e con Cangrande, 1192 A.

— suggerisce ai Padovani di assalire Castenodolo, 1192 A

- sospetto ai Padovani, si ritira a Lozzo, 1184 D.

 sua effigie dipinta ad abbrobrio nel palazzo pubblico di Padova, 1195 E.

recasi a Vicenza insieme con Cangrande, 1135 A.

- parente di Albertino da Castelnuovo, 1135 E.

— va vicario di Enrico VII in Parma, 1136 A.

— da Bergamo si reca presso Cangrande in Vicenza, 1146 E.

NICOLÒ (MARTINI), da Prato, card. vescovo d'Ostia e Velletri inviato da Clemente V a Enrico VII per l'incoronazione, 1076 A.

 si ritira in Cremona, cogli altri cardinali legati, per aspettarvi l'esito dell'assedio di Brescia, 1078 D.

 assiste alla dieta raccolta in Pavia da Enrico VII, 1035 B.

- recita un'orazione nella detta dieta, 1086 B.  legato apostolico, celebra messa in s. Giovanni Laterano, nell'occasione della incoronazione di Enrico VII, 1104 C.

- incorona Enrico VII, 1104 D.

 parla al popolo romano radunato da Enrico VII in Campidoglio, 1105 D-E, 1106 A.

— si allontana da Roma, vedendo che Enrico VII ha stabilito di non partirne, 1107 A.

NICOLO DA PRATO, V. Nicolo (Mar-

tini).
NICOLO DI ROVERIO, trevigiano, traditore della patria, tratta segretamente di amicizia con Cangrande, 1180 A-B.

— guadagna a sè Artico Tempesta (degli Avogaro), 1180 B.

NICOLÒ DA SIENA, V. Niccolò (Bonsignori).

Nicold s., v. Ponte di s. N.

Nievole, torrente di Toscana, presso la quale si accampa Filippo di Angiò, principe di Taranto, 1153 D.

— passato da Francesco della Faggiuola, 1159 D.

NOGARET, Guglielmo.

Nogarola, villaggio del Veronese, vi si ritira Maffeo Visconti per consiglio di Nogarola Bailardino, 1021 E.

NOGAROLA, Antonio, Bailardino, Verde.

Novara, vi passa Enrico VII, 1058 A.
— suoi legati alla dieta raccolta da
Enrico VII in Pavia, 1086 C.

— si sottomette a Maffeo Visconti, 1151 E.

— signori: Simone (Avogadro) da Colobiano, Maffeo Visconti. Novello, Guglielmo.

OBERTO MARCHESE PALLAVICINO, col favore di Enrico VII rientra in Cremona, donde era stato espulso dopo la caduta del suo congiunto Bosone da Dovara, 1060 B.

OPIZO DA CARRARA, assale Pietro Altichino, ch'egli odiava sia per motivi pubblici, sia per odio privato, 1186 B-C.

OBIZZO II D'ESTE, padre di Assone VIII e di Beatrice, 1020 C, 1027 E.

- edifica un castello in Ferrara, 1087 D. - a Rovigo presso il Po - per non recar molestia ai Padovani, presso dei quali abitava — si abbecca con Rinaldo Boccampani, col quale prepara la sollevazione di Ferrara, 1170 D.

- ritorna a Ferrara, accolto entusiasticamente dal popolo, 1171

A-B.

- OBIZZONE SPINOLA, esiliato da Genova sperando il ritorno in patria, recasi presso Enrico VII in Torino, 1057 C.
  - capo della fazione avversa ai Doria, 1088 E.
  - esule da Genova, vi è richiamato da Enrico VII, 1089 A.
- accuse sue e della sua fazione contro Barnaba Doria, 1089 A.
- accuse mosse contro di lui, quale sovvertitore della patria, coll'aiuto del march. di Monferrato, 1089 A.
- OPIZONE DA UNZIOLA, posto al bando dell' impero da Enrico VII, 1096 C.

Octingen, (sta per Octingen), Lodo-

Operico D'Arco, riguardato come uccisore di Adolfo di Nassau, 993

— ucciso, 993 E.

OGNENZEVERLAO, vedi Venceslao IV.

OLANDA, conte Corrado.

OLDERICO DI CUCAGNA, assoldato dai Padovani che temono di Cangrande; prende la difesa della loro città, 1177 B.

Ombrone, fiume, passato da Enrico VII, nell'andare e nel tornare da Roma, 1093 A sg, 1115 C.

Onorrio de Trebis, legato pontificio (insieme con Arnoldo ab. Tutelense) chiede il possesso di Ferrara, 1042 D-E.

- riceve un rifiuto da Vittor Michiel rappresentante dei Veneziani in

Ferrara, 1043 A.

— da Bologna, notifica l'avvenuto al papa, 1048 C.

ORDELAFFI, Cecco, (Scarpetta).

(Orgiano) Aurelianum, vill. vicent. vi si accampano i Padovani, 1183 A-C.

- ivi Cangrande della Scala, coll'esercito, 1175 D.
- Orsini, famiglia romana, favorevole a Carlo re di Napoli, 1091 B, 1099 D, 1101 A.

Lorenzo di questa famiglia è soprannominato « de Campoflorido» (  $\equiv$  Campodifiore), 1102 A.

Gentile, Giacomo, Lorenzo di Campodifiore, Matteo, Napoleone, Orso, Ponzelletto, Ponzello, Rizzardo.; cfr. Francesco « de Campoflorido » (= Campodifiore).

Orso Orsini, passa spontaneamente dalla parte di Enrico VII, 1103 A. Orvieto, ivi Benedetto XI, 1012 D.

- fa parte del ducato di Spoleto e dei possessi della Chiesa romana, 1012 D-E.
- Orzinovi, vill. nel Bresciano: vi passa Valerano fratello di Enrico VII, 1063 D.
- v'arriva Federico di Aragona re di Sicilia, 1010 C.
- Ostia, vescovi: Nicolò (Boccasini) da Treviso, Nicolò (Martini) da Prato.

Ostiglia, assediata da Azzone VIII d'Éste, 1023 D.

- difesa da Alboino della Scala, che unito coi Mantovani, assedia Bergantino e lo prende, 1023 D-E, 1024 A.
- posseduta dagli Scaligeri, e indarno assediata da Azzone d'Este, 1031 E.

Ottimati, di Bergamo, 1059 B.

- di Brescia, 1031 A, 1080 D, 1081 C.
- di Cremona, 1067 A, 1120 A.

- di Firenze, 979 A.

- di Lucca, 1162 A, 1163 C.
- di Milano, 1064 C.
- di Modena, 1154 B.
- di Padova, 1141 D.
- di Piacenza, 1121 C.
  di Pisa, 1097 D, 1168 E.
- di Pistoia, 972 A.
- di Reggio, 1154 A.
- di Roma, 1014 E, 1100 B, 1106 E.
  - di Treviso, 1180 B.
- di Vercelli, e di parte guelfa, sono gli Avogadri da Colobiano, 1152 E.

— di Vicenza, 981 A, 1070 C, 1128 C-D, 1125 E.

Ottocaro, di Boemia, v. Venceslao IV e Venceslao V.

Ottomborch, v. Guernieri di Homburg.

OTTONE, DUCA DI CARINZIA E CONTE DEL TIROLO, lasciato da Enrico VII al governo del regno (germanico), 991 A.  Cangrande manda a lui quale suo legato Bailardino Nogarola, per implorarne soccorsi, 1140 D.

 dà la figlia Elisabetta in isposa a Pietro, figlio di Federico re di Sicilia, 1151 B.

OTTONE DI SASSONIA imperatore, lodato, 968 B.

Ovidio Nasone, citato a proposito dell'arte poetica, 1019 A.

P

PAGE ALTICHINO, figlio di Pietro; cerca rifugio presso il vescovo di Padova (Pagano della Torre), 1136 D.

— ucciso da Nicolò da Carrara, 1186 E.

Padova, mandano soccorsi ad Azzo VIII, 981 A.

— ivi si ritira Bardelone Bonaccolsi, 988 B-C.

- signoreggiano Vicenza, 984 A.

— loro intervento per metter pace tra Veneziani e Genovesi, 990 C.

- rompono guerra ai Veneziani, che li offendono nelle cose loro, 1038 B-C.
- lusso, e prosperità dei Padovani, 1033 B.
- apprestamenti di difesa, 1033 D.
- cause della discrepanza dei Padovani coi Veneziani, sono gli stagni di Chioggia, e le saline che colà i Padovani vogliono fare, 1033 E.
- negoziazioni coi Veneziani, 1034
- i legati Veneziani nel consiglio di Padova; discussioni, 1034 B-1035 A.
- si preparano alla guerra, 1035 C-D.
- campo dei Padovani, come custodito, 1085 D-E.

— vinti, 1036 A-E.

- ivi Francesco d'Este, 1037 C.
- terme nel territorio (cfr. Abano), 1037 E.
- molti Padovani vanno come crociati nella guerra di Ferrara, 1045 E.
- fiorisce in libertà, 1054 C.
- domina sopra Vicenza, 1054 B.

manda ambasciatori a Enrico VII in Milano, chiedendo da lui: di vivere colle patrie leggi e costumi, di eleggersi i pretori, e di avere il vicariato regio sopra Vicenza, 1065 A.

 dopo 80 giorni di negoziazioni, gli ambasciatori fanno ritorno in Padova, 1065 A-B.

— deliberano di non obbedire a Enrico VII, prima di avere esposta ogni cosa al Papa, poiche dicevano che la loro città era soggetta alla Chiesa, 1065 E.

— mandano quattro ambasciatori a Clemente V. 1065 B.

Clemente V, 1065 B.

— le si ribella Vicenza, coll'aiuto
delle armi cesaree, 1065 C, 1066
A-C.

 il presidio padovano in Vicenza è messo in fuga, o fatto prigioniero, 1070 A.

 i Padovani, alla notizia della rivolta, si levano popolarmente e muovono armati contro Vicenza, 1670 B.

- ritornano indietro, 1070 C.

- rappresaglie contro i Vicentini, 1071 A.

 deliberano di sottomettersi a Enrico VII, per consiglio di Albertino Mussato, e dopo trattative col vesc. Aimone di Ginevra. 1072 B-D.

— mandano ambasciatori ad Enrico VII, 1072 E.

 accolgono festosamente gli ambasciatori ritornati colle concessioni imperiali, 1073 C.

— fa atto di fedeltà e di sudditanza ad Enrico VII, 1073 C.

- vi è posto vicario regio, Gerardo di Enzola, 1073 D.
- dipingono nel pretorio le aquile imperiali, e fanno un dono ad Enrico VII, in eccedenza a quanto si erano obbligati di dargli, 1073 D.
- mandano legati alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 C.
- mandano legati in Genova ad Enrico VII, 1090 B.
- ottengono rescritti imperiali circa la questione che avevano coi Vicentini sul corso delle acque, che i Vicentini impedivano dal fluire verso Padova; ritornano lieti alla propria città, 1094 E.
- mandano aiuti a Firenze, assediata da Enrico VII, 1112 D.
  già ribelli ad Enrico VII, pren-
- già ribelli ad Enrico VII, prendono le armi contro Cangrande della Scala, 1112 D.
- condannati come ribelli da Enrico VII, per esortazione di Cangrande, 1114 B.
- guerreggiano Vicenza, 1119 A.
  parte padovana in Vicenza, 1128
- C-D.

   sdegnati per l'assoggettazione di
- sdegnati per l'assoggettazione di Vicenza a Cangrande, rompono la soggezione ad Enrico VII, 1124 A-D.
- guerra sul Vicentino contro Cangrande, 1124 E.
- loro territorio invaso da Cangrande, 1125 A-C.
- assalgono Vicenza: loro vittoria presso il ponte di Quartisolo, 1125 E-1126 B.
- prosegue la guerra, 1127 A sgg.
   la parte ghibellina vi è oppressa dalla guelfa, che ottiene il governo, 1127 C.
- riprendesi la guerra contro Cangrande, e Vicenza, 1127 D.
- con malo successo, 1128 A-B, 1129 A-B.
- aintati dai Cremonesi e da Francesco d'Este, 1130 A.
- guerra contro Cangrande: discordie scoppiate nel campo padovano, 1180 D-E.
- invane assalgono Castenedolo, 1180 E-1181 B.
  - 6 Indici sistematici

- lo prendono, 1192 B.
- si accampano a Barbarano, 1188 A.
- devastano vari villaggi del Vicentino meridionale fino a Lonigo, 1193 B-D.
- territorio padovano assalito da Cangrande, 1133 D.
- muovono contro Bassano 1183 E.
- assoldano mercenari, e sono aiutati da Bologna, Fiesole e Guecello da Camino, 1183 E.
- nuova scorreria sul Vicentino, 1134 A-B.
- territorio manomesso da Cangrande, 1194 B-C.
- rinnega la sua patria Nicolò (dei Maltraversi) da Lozzo, per aderire a Cangrande, 1134 D.
- mandano le loro truppe ad Este, 1134 E.
- condannano a morte Nicolò (dei Maltraversi) da Lozzo, come traditore della patria, 1194 E.
- disfanno la sua casa e ne dipingono per obbrobrio l'effigie sul fastigio del palazzo pubblico, 1194 E.
- prendono e poi perdono Lozzo, 1135 A.
- accampati ad Este, non accettano battaglia con Cangrande, 1135
   E.
- discordie: somma autorità in mano dei Macaruffi, 1136 A.
- chiamati a libertà da Nicolò da Carrara, 1186 C.
- si calma il furore popolare; plebiscito; Padova rimane sotto il comando di tre: Macaruffo dei Macaruffi, Giacomo ed Ubertino da Carrara, 1197 A-B.
- spedizione contro Cangrande, nella quale depredano molte ville del Veronese, 1197 B-1193 B.
- distruzioni nel Veronese e nel Vicentino, 1137 B-E, 1138 A.
- riprendono la guerra contro Cangrande, 1183 D.
- dal Bacchiglione derivano un corso d'acqua a difesa di Padova, 1139 E.
- rifanno i valli e l'aggere di Abano, e difendono la sua torre, 1140 A.

- muovono contro Vicenza, e occupano il borgo di s. Pietro, 1140
- ne sono scacciati, 1140 B.

- aiutano gli esuli Vicentini contro Vicenza, 1140 D sgg.

- obbedisce al podestà (prefetto) Poncino (Ponzoni) Cremonese, 1140 E.
- occupano il borgo di s. Pietro, presso Vicenza, e poi l'abbandonano, facendovi grandi devastazioni, 1140 E-1142 D.

- vinti e fugati da Cangrande sotto

- Vicenza, 1144 A-1145 B.
   arrivando Poncino (Pon zoni) in Padova, vi porta alcun conforto, 1145 B.
- prigionieri Padovani in Vicenza e in Verona, 1145 C-1146 A.
- magistrature varie di Padova, 1145 E.
- chiedono aiuti a Treviso, Bologna, Firenze, 1147 B.
- fortificano le terre del territorio, 1147 B.
- il Consiglio di Padova si occupa della pace con Cangrande, 1148
- fanno la pace, essendo Venezia mediatrice, 1148 E-1149 A.
- · vi trovano rifugio molti Torriani, 1153 C.
- mandano aiuti ai Guelfi di Montecatini, assediati da Uguccione della Faggiuola, 1157 B.
- Padovani pellegrini alla tomba del beato Enrico in Treviso, 1165
- ivi sono ospiti Rinaldo ed Obizzo d'Este, 1170 D.
- stringono alleanza con Vicenza, che loro domanda soccorso contro Cangrande, 1171 D.
- · v'arriva di nascosto Alberto da Izza, riferendo che era tutto disposto per la rivolta di Vicenza: per prova della sua fedeltà agli esuli Vicentini, consegna suo figlio quale ostaggio nella città Antenorea (Padova), 1172 B.
- vi si salva Enrico de' Malcapelli, scampato alla strage degli esuli Vicentini, 1174 C.

- in pena della rotta alleanza con Cangrande, questi domanda 20000 marchi, a Padova, per mezzo dei Veneziani, custodi della pace, 1174 D.
- negano i Padovani d'aver preso parte alla tentata rivolta di Vicenza, del che erano accusati da Cangrande; si lamentano delle devastazioni fatte da Cane nel loro territorio, 1174 D.
- il popolo odia i Carraresi: odia anche Macaruffo (de' Macaruffi), perchè, rompendo la pace, mandò gli esuli (Vicentini) contro Cangrande; questi determina di trar profitto di tali dissensioni, 1175 B-C.
- spavento in Padova, per la caduta di Monselice in mano a Cangrande: il popolo ne accagiona la negligenza di Giacomo da Carrara, 1175 A-B.

temendo di Cangrande, assoldano Olderico di Cucagna, famoso nel Friuli; egli prende la difesa della città, 1177 B.

Cangrande nel Padovano, 1177. combattimento; uccidono Nicolò Cavalli, contubernale di Cangrande; ma poi cedendo si ritirano lasciando ricche spoglie al nemico, 1177 D.

assediati da Cangrande, e privi di vettovaglie, vengono a patti con lui, 1177 E, 1178 A-B.

- concedono a vita a Cangrande, Monselice e Montagnana: lasciano libero il passaggio per Torre Estense, e danno in pegno Castelbaldo, 1178 A.
- cacciato Macaruffo de' Macaruffi, i magistrati di Padova sono raccolti per scegliere un principe che li protegga, 1178 E.

ne è proclamato principe Giacomo di Carrara, 1179 B

- vescovi: Pagano della Torre. signori: Ezzelino da Romano Giacomo da Carrara (cfr. Tisone da Campo Sampiero, Macaruffo e Barnaba de Macaruff e Pietro de Altichino).
- magistrature: consiglio (cfr.

1145 E, 1148 A); capitano (prefetto): Poncino da Cremona; pretore: Rossello governatore per Enrico VII: Gerardo da Inzola.

- chiese: dei frati Minori.

- edifici: palazzo vescovile, palazzo pubblico, palazzo del pretorio.

- v. Euganee sedi. Pagani, Costanzo. Pagani, v. Saraceni.

Pagano di Panico, ricorre a Enrico VII per rientrare in patria (Bologna), da cui era esule, 1059 C. Pagano della Torre, vesc. di Pa-

dova, avutone invito dal card. Arnaldo Pelagrua, va a Ferrara per difendere i diritti pontifici su quella città, 1044 C.

- paciere tra Macaruffo de' Macaruffi, e Nicolò da Carrara, 1136

- consiglia Macaruffo ad uscir di Padova, 1136 D.

- per timore, consegna a Nicolò da Carrara, Pietro Altichino e i suoi tre figli, che avevano cercato rifugio presso di lui, 1136
- aiuta a custodir Padova, dopo la sconfitta ricevuta da Cangrande, 1147 A.
- favorisce i profughi di sua famiglia; lodato, 1153 C.
- · passa alla sedia di Aquileia, 1153

Paganato, Bonmesio.

Palatinato, conti: Lodovico II. Palazzo, di Bonifazio VIII in Anagni, 1008 C-1004 C.

- «aula secretior» del papa in Avignone, 1026 E: cfr., 1027 A.

- palazzo pontificio, ivi, 1043 E. - pretorio in Brescia, 1076 E.

- estense in Ferrara, 1020 B.

pretorio ivi, 1041 C.
pretorio in Firenze, 975 B.

- pubblico di Genova, 990 A, 1099 D.

- edificato ivi a pubbliche spese per onorare Lampa Doria, 990 A.

— pubblico in Mantova, 938 A. prefettizio in Modena, 1092 D (?), 1092 E.

- di re Carlo II in Napoli, 1167
- vescovile in Padova, 1136 C-E. - pubblico ivi, 1134 E, 1179 C.
- pretorio ivi abbruciato, 1084 B, 1078 D, 1178 C.

- pubblico di Pavia, 1085 B.

- vescovile di Perugia, 1012 D. - pretorio estense in Reggio, 1030 D.

pontificio in Roma, presso la chiesa dei Ss. Apostoli (s. Pietro), 967 B, 1005 B, 1006 E, 1007 A, 1008 E, 1009 A.

o « locus » di S. Sabina, ivi,

1104 B, 1105 A-B.

di Cangrande (in Verona), 1145 C, 1148 C.

vescovile di Vicenza, assalito dal popolo, 1072 D.

Paleologo, Michele.

Palestrina, castello de' Colonna, posto sotto l'Aventino, 969 D.

– ivi si rinchiudono i Colonna combattuti da Bonifacio VIII, ivi. lungo assedio; Bonifacio VIII

ordina che sia demolito, 971 A.

Pallavicino, Oberto. Paludi, di Chioggia, 1033 E.

Pantaleone Buzzacarini, mandato dai Padovani a devastare il Veronese a destra d'Adige, 1183 D.

uno dei principali ambasciatori Padovani a Cangrande, per trattare di tregua, 1178 B.

Panensacco, Enrico, Morando.

Panico, Pagano

PANZETTA, v. Lucio Sego

Parigi, ivi: studio delle arti liberali, opifici di lana, popolazione numerosa e ricca, 1002 B.

interdetta da Bonifacio VIII, 1002 B.

edifici: atrium (Tempio) dei Templari.

Parma, in guerra con Azzone VIII d'Este, 979 E seg.

- territorio danneggiato, 980 B.

vantaggi riportati per opera di Lanfranco Rangoni, 980 B.

— pace coll'Estense, 980 C.

- i Parmigiani ed i Bolognesi cessano la guerra con Azzone VIII, 1019 C.

- ne è signore Giberto da Correggio, restituitovi dal suo genero Alboino della Scala, 1023 B.

guerra: Giberto da Correggio escluso da Parma, vi ritorna cogli aiuti di Alboino della Scala, strage dei Parmensi, 1032 A. -1033 A

- suoi legati alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 C, 1087 A.

- favorisce Guido della Torre, 1094

— messa al bando dell'impero da Enrico VII, 1096 C.

- Nicolò (de' Maltraversi) di Lozzo ne è vicario per Enrico VII, 1136 A.

- ne è cacciato Giberto da Coreggio, 1146 E.

- avversa Maffeo Visconti, 1152 A. - sottomessa a Giberto da Coreg-

gio, 1154 A.

- vicari imperiali: Nicolò (dei Maltraversi da Lozzo).

- signori e capitani: Matteo e Giberto da Correggio; Guglielmo Rossi, Gerardo da Enzola.

Partenopeo, Giovanni.

Pasqua, nel giorno di, nel terzo anno del suo pontificato, presso Va-lenza (cfr. Vienna), Clemente V vi tiene un concilio, 1017 B.

Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi, tiene la signoria di Mantova, insieme col fratello Butirone per 24 anni, 988 D.

- ucciso con molti di sua famiglia, 983 D.

 fugge da Serravalle, terra assalita da Azzone VIII d'Este, 1028 C.

- col consenso del fratello (Guido), detto Bottesella, prefetto di Mantova, riprende la guerra contro l'Estense, 1028 C.

- manda la flotta sul Mincio, 1028

- tenuto in custodia a Serravalle, per volere di suo fratello Guido (Botticella), da Azzone d'Este, che se ne serve per opporlo a Guido istesso, 1081 D.

- ottenuto il governo di Mantova, l

aiuta Alboino della Scala contro Azzone d'Este, 1031 E.

fa alleanza con Giberto da Correggio, 1033 A

signore di Mantova, 1054 B.

manda legati ad Enrico VII. 1059 A.

suscita la plebe mantovana contro Lapo Farinata negli Uberti, vicario regio, e gli esuli richiamati da Enrico VII, 1063 E, 1064 A.

fa chiedere da Beraldo suo parente, la signoria di Mantova a Enrico VII, mediante somma di

denaro, 1064 D.

- Beraldo la ottiene per sè: ma cacciatolo, Passerino, offerta a Enrico maggior somma, è fatto da lui vicario di Mantova, 1064

- perde Cremona, 1122 A.

- s'impadronisce di Modena, 1122

- richiesto di aiuto da Cangrande, 1185 B.

va presso Cangrande in Vicenza, 1145 D.

conforta Giac. da Carrara prigioniero, 1147 D.

- si presta a trattar della pace tra Padova e Cangrande, 1147 E--1148 A.

affidatagli Cremona, dopo sei mesi la abbandona, 1152 C.

nemico a Maffeo Visconti, 1152 D. si fa signore di Modena, 1154

B.C. - teme di Uguccione della Faggiuola, assediante i Guelfi in Montecatini, 1158 A.

manda cento cavalieri in aiuto ad Uguccione, che ne lo richiese, 1158 A.

- permette ad Uguccione e a Neri della Faggiuola, cacciati da Lucca, che si ritirino in Modens, 1168 D.

odiato dai Bolognesi, 1168 D. - sotto di lui milita Uguccione della Faggiuola, 1163 D.

aiuta con mercenari i Doria e gli Spinola, esigliati da Genova, 1181 B.

Digitized by Google

Patrimonio di s. Pietro, assalito dai Saraceni di re Manfredi, 946 C. Pavia, ivi Enrico VII, 1085 A.

- Enrico VII indice ivi un'assem-

blea generale, 1081 D.

vi si dirige Enrico VII, 1082 C. - dieta da lui ivi raccolta, 1085 B sgġ.

suoi legati alla dieta ivi raccolta,

1086 C, 1087 A.

- Enrico VII parte da P., affidando il governo a Lodovico di Savoia, 1037 B.
- vi si dirige Antonio da Fissiraga, 1087 D.

occupata da Filippone da Langosco, 1120 C.

tenuta da Rizzardino figlio di Filippone, viene conquistata da Galeazzo Visconti, 1121 D.

- avversa Maffeo Visconti, 1152 A. – sua antichità, 1152 D.

- conquistata da Maffeo Visconti, 1152 E.
- vicari imperiali: Lodovico di Savoia.
- signori: Filippone da Langosco, Rizzardino da Langosco, Maffeo Visconti.

- edifici: palazzo pubblico.

Pazzi, nobile famiglia florentina, prende parte alle discordie della sua patria, 979 A.

Pelagrua, Arnaldo.

Pellegrinaggi, Enrico il Beato (cfr. a questo nome) pellegrino in Oriente, in Occidente e a Roma, 1164 C.

Pera, presso Costantinopoli, tenuta da Genova, 986 B.

DEI PERIALTI, uomo popolano e valoroso, muore nella battaglia data da Cangrande agli esuli Vicentini, 1174 A.

Peragia, ivi Carlo di Valois, 960 E, 976 E.

ivi Benedetto XI, 1012 E.

fa parte del ducato di Spoleto e dei possessi della chiesa romana, 1012 D-E.

il popolo irritato per l'indugio dei cardinali nella elezione del successore a Benedetto XI, 1014 E.

- toglie il tetto alla casa dove stavano chiusi i cardinali, e li priva del cibo, 1015 A.

accede alla lega delle città Toscane contro Enrico VII, 1092

avversa a Todi, con cui ha frequenti contese per riguardo ai confini, 1109 B.

nel suo territorio di Sciarra Colonna riporta una vittoria, 1112 A-B.

richiesta di aiuto dai Guelfi assediati da Uguccione della Faggiuola in Montecatini, 1157 É.

edifici: palazzo vescovile.

Pescaresio, Piscaresio, (dei Mon-TECCHI?) esule, illustre veronese, sta coi Padovani contro Cangrande, 1180 B.

invitato da Macaruffo de' Macaruffi a prender parte alla congiura per ribellare Vicenza a Cangrande, 1172 D.

fatto prigioniero da Cangrande, 1174 A

chiuso in carcere in Vicenza, insieme con un suo figlio illegittimo, 1174 E.

Pestilenza, v. Epidemia, Malattia. (Petroni), Rizzardo.

Piacenza, ne è signore Alberto Scotto, 1019 B, 1054 B.

· ciò volendo Alberto Scotto, entra ivi Maffeo Visconti, 1021 E.

 il card. Arnaldo Pelagrua vi predica la crociata contro i Veneziani, 1044 B.

il Pelagrua s'indirizza da Cremona verso Piacenza, 1082 A.

- gli vengono incontro i Piacentini, i quali genuflessi gli domandano la libertà della patria, 1082 B.
- accogliendo in città trionfalmente Enrico VII, con lui si lagnano della tirannia di Alberto Scotto, 1082 B.
- Enrico VII priva del potere Alberto Scotto, dando il governo a Pietro Del Mesa veronese, 1082 B.
- partito Enrico VII, Galeazzo figlio di Maffeo Visconti, assume il governo, escludendone il Del Mesa, 1082 C.

 suoi legati alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 C.

— battaglia tra Filippone di Langosco, e il conte di Salebrus, (Salzburg) posto da Enrico VII a guardia della città, 1121 A-B.

 riceve Guarnerio di Ottomburch (Homburg), e si sottomette a Maffeo Visconti, 1121 B-C.

— sottomessa a Maffeo Visconti, 1151 E.

 vicari imperiali: conte di Salebrus (Salzburg), cfr. Guernieri di Homburg.

— signori e vicari imperiali: Alberto Scotto, Pietro del Mesa, Galeazzo Visconti.

PIAZZOLA, Rolando.

Piccardia, valore dei Piccardi; sono nell'esercito di Carlo I d'Angiò, 947 A.

Picena urbs, Piceni colles, ecc., tali nomi vengono dati a Pistoia, parecchie volte; v. sotto P.

Piceno, campo, presso Pistoia, fatto d'armi, 1034 E.

Piciga, Giacomo.

(Pietro di Aichspalt), vescovo di Basilea, segue Enrico VII in Italia, 1058 A.

recasi presso Clemente V in Avignone: esponendogli ciò che ad Enrico VII era toccato di sinistro, e specialmente la guerra bresciana, lo prega di posticipare il tempo dell' incoronazione: è esaudito, 1075 E, 1076 A.

Pietro Altichino, plebeo padov,, assunto al governo di Padova.,

1127 C.

— amico dei Macaruffi; sua superbia, 1136 A.

— ferito da Nicolò ed Opizone da Carrara, dai quali era odiato anche per motivi privati; si rifugia nel palazzo vescovile, 1186 B-C.

- suoi tre figli, Pace, Priore, Frassa, fuggiti pure nel palazzo ve-

scovile, 1136 D.

— il vescovo Pagano della Torre, spaventato da Nicolò da Carrara, lo consegna allo stesso, insieme coi suoi tre figli, 1136 E. - ucciso, dopo aver assistito alla morte dei figli, 1136 E.

PIETRO TEMPESTA DI ANGIÒ, fratello di Roberto di Napoli, è da costui mandato in Toscana, 1155 B.

- in Firenze, 1155 C.

- prepone ai Guelfi di Lucca Gerardo da San Lupidio, 1155 C.

 incoraggia i Guelfi di Montecatini a resistere ai Ghibellini di Pisa e Lucca comandati da Uguccione della Faggiuola, 1157 B.

— alla battaglia di Montecatini è vinto e ferito, 1159 C-1160 A.

— fatto seppellire in Pisa, con gran pompa, da Uguccione della Faggiuola, 1161 A.

PIETRO RE D'ARAGONA E DI SICILIA, nemico di Carlo d'Angiò, 952

— marito di Costanza, figlia di re Manfredi, 952 B.

Manfredi, 952 B.

— aspira al regno di Sicilia, 952 B.

— si prepara a venire in aiuto a Michele Paleologo, da cui riceve denari a mezzo di Giovanni da Procida, 952 A 953 A.

— manda ambasciadori al pontefice per ottenere soccorsi contro i suoi amici; esaudito dal Papa, il quale credeva ch'egli intendesse muover guerra ai Saraceni, 958 A.

— conduce rapidamente la sua flotta nel porto di Messina, 958 C.

— si impadronisce della Sicilia, 953 C.

 Carlo d'Angiò muove contro di lui nell'isola di Sicilia: assedia Messina, 958 D.

Messina, 953 D.

— persuade l'Angioino a questo, che,
a sollievo del popolo, la guerra
venisse decisa per « duello » da
combattersi tra due schiere, ambedue di cento cavalieri, in Bordeaux, città di Anglia, 953 E.

 stupore destato universalmente da tale sfida, 958 E.

— prega Filippo III re di Francia, di cui conosceva l'astuzia, di non venire colà dove doveva scendere a tenzone con Carlo, 954 A-B.

- va incognito a Bordeaux, luogo scelto per la tenzone; temendo di Carlo e di Filippo III, ritorna nel suo regno, 954 B.

perciò dichiarato vinto da Carlo

d'Angiò, 958 B.

- l'Angioino e Filippo III collegati nella guerra contro re Pietro; Dio disperde i loro progetti, 954 C-D.

- manda la sua flotta sotto la condotta di Ruggero di Loria, alla oppugnazione di Napoli, 955 A.

- fa sembianze di piangere la morte di Carlo I d'Angiò, di cui loda la probità, dacchè non ha più motivo di temerne, 955 D.
- fa condurre in Aragona, Carlo II ed i prigionieri, 955 D.

– li rimanda in libertà, 956 A.

- trattative d'accordo tra re Pietro e Carlo II d'Angiò, 956 B-C.
- dà sua figlia in isposa a Roberto figlio di Carlo II d'Angiò, 956 C.
- riceve per suo figlio in isposa la figlia di Carlo II d'Angiò, 956 C.
- ritorna, dopo gli sponsali, in Aragona, raccomanda a suo figlio primogenito Federico il regno della Sicilia, e muore, 956 E.

- lascia il regno d'Aragona al figlio minore Giacomo, 956 E.

- lodato, 1151 B.

Pietro II d'Aragona re di Sicilia, f. di Federico I, il suo procuratore Manfredo Chiaramonte celebra, in Roma, a suo nome, le sponsalizie con Beatrice di Lussemburgo, 1105 B.

- sposa Elisabetta figlia di Ottone, duca di Carinzia, 1151 A-B.

- lodato, 1151 B-C.

Pietro Braimonte, catalano, assoldato da Cangrande; ucciso, 1142 E, 1148 E.

PIETRO COLONNA, card., sua condotta nell'elezione di Bonifacio VIII,

976 D, 968 C.

- deposto da cardinale, esule a Padova, è richiamato per lettera da Giacomo Colonna, al tempo del conclave per il successore a Benedetto XI, 1014 B.
  - in Perugia, 1014 C.
- avvisa Filippo IV di Francia

- degli indugi frapposti alla elezione del pontefice, e lo prega ad interessarsene, 1014 C.
- invitato da Filippo IV il Bello a corrompere coll'oro i cardinali, attende a ciò, 1014 D.
- si adopera perchè sia eletto papa Clemente V, 1015 A.
- conosciuta l'elezione del pontefice fatta nel vescovo di Bordeaux, ne avvisa Filippo IV e lo stesso eletto, 1015 B.
- prega Filippo IV di perorare la causa dei Colonnesi presso Clemente V, 1015 D.
- richiamato dall'esiglio da Clemente V e riconfermato cardinale, 1016 B.
- sua autorità, e sua accortezza; parte avuta nella elezione del successore a Clemente V, 1166 C.
- è in dubbio se debba favorire l'elezione di Giacomo (Duèse) da Cahors, 1167 A.
- Pietro (Gerra) da Roma (!), patr. di Aquileja contende, pei confini con Rizzardo da Camino prefetto di Treviso, 1086 E.
  - manda sua gente al fiume Livenza, 1036 E.
- alcuni dei suoi sudditi offrono Udine a Rizzardo da Camino, 1037 A.
- concordia col Caminese, 1037 A. Pietro Gradenico, doge di Venezia, 1035 B.
- suoi pregi e difetti, 1085 B-C.
- minaccia in segreto i Padovani, 1085 C.
- Pietro del Mesa, veronese, da Enrico VII gli è dato il governo di Piacenza, 1082 B.
  - lui allontanato da Maffeo Visconti, ottiene potere in Piacenza Galeazzo Visconti, 1032 B, 1121 C.
- Pietro da Montenero, uomo fazioso e audace, dopo la caduta della (torre) delle Milizie in Roma, passa spontaneamente alla parte di Enrico VII, 1103 A.

Pietro di Morrone, per consiglio di Carlo d'Angiò, è fatto papa, col nome di Celestino V, 966 A; v. Celestino V.

- suo amore alla solitudine; accetta a malincuore il papato, 966 B.

PIETRO DE' PROTI, vicentino, promove la ribellione di Vicenza ai Padovani, 1069 D.

sua dispotica autorità in Vicenza,
 1126 E .

Pietro Rusconi, signore di Como, si unisce ad Alberto Scotto e Pietro Visconti contro Maffeo Visconti, 1020 D.

Pietro di Savoia, uno dei Cesarei, muore in Roma in un combattimento tra Imperiali e Angioini, 1101 E.

PIETRO DI SPAGNA, cardinale, prende parte al conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011 D.

 difende Bonifacio VIII tacciato di eresia, 1016 A.

Pietro da Trissino, nob. vicent., giustiziato da Cangrande come traditore, 1126 B.

Pietro Visconti, zio di Maffeo, è indotto da Alberto Scotto a congiurare contro il proprio nipote, 1020 D.

 uscito dalla patria (Milano) per sottrarsi all'odio del nipote, preso sui monti da suo nipote e condotto prigioniero a Milano, 1020
 D.

Pietro, borgo di San, v. Vicenza. Pietro, San, in Grado, chiesa presso Roma, 1095 B.

Pietro, San, basilica in Roma, doveva esservi incoronato Enrico VII, 1102 B, 1108 B-E.

- con annesso palazzo pontificio, 1005 B, (cfr. 1011 B).

- ivi si fanno le esequie di Bonifacio VIII, 1009 A-B.

- ivi viene proclamato pontefice Benedetto XI, 1011, B.

Pietro, San, chiesa suburbana di Vicenza, 1140 E.

Pieve di Sacce, villaggio del Padovano, è occupato da Cangrande, 1177 D.

PIGELLO PORTINARI, ferito, e costretto a fuggire da Firenze, in occasione della cacciata di Vieri dei Cerchi, 977 C.

(Pino?) della Tosa (?), (nel testo del

Ferreto: (.... de Lanizosa), condottiero dei Fiorentini, è fatto prigioniero nella batțaglia di Montecatini, 1160 E.

Pino dei Vernari, esule cremonese, podestà di Brescia, risponde fieramente ai legati pontifici venuti per ridurre i Bresciani all'obbedienza di Enrico VII, 1077 B-C.

Pioggia, e inondazioni nel tempo della Pasqua dell'anno 1312, nella Marca Trevigiana; laonde quei popoli spaventati depongono le armi, 1069 B-C,

Piombino, sua posizione elogiata, 1097

Pirati, loro costumi, 985 E. Pisa, governo popolare, con alternativa tra le fazioni, 1054 C.

- ivi Enrico VII, 1085 B.

— mandano legati ad Enrico VII in Genova per sollecitarlo a venire nella loro città, 1090 E.

 mettono a sua disposizione navi e galere, 1091 A.

- soccorrono di denaro Enrico VII,

1092 E sg.
— suoi ricchi doni ad Enrico VII,

1093 D.

festosa accordienza fatta ad En-

— festosa accoglienza fatta ad Enrico VII, che vi fece il suo ingresso addì 6 febbraio 1812, 1095 B-C.

— città ricca e potente per terra e per mare, 1095 C.

— Enrico VII ne toglie il preside, per sostituirlo con un vicario regio; muta leggi e plebisciti; s'impadronisce del tesoro, raccolto in lungo tempo e con molta fatica, 1095 C-D.

- malcontento del popolo, 1095 D.

 Enrico VII turbato di ciò, rimette in vigore le pristine leggi, fatta solo eccezione per l'officio del podestà 1005 D

podestà, 1095 D.

esige che i Pisani gli diano uomini nell'occasione del suo viaggio a Roma; rassegna da lui fatta davanti al vestibolo del suo teatro (palazzo): a giudizio di molti, erano 1000 cavalli, 4000 balestrieri, 6000 gladiatori con lance

e scudi, oltre a infiniti plebei di leggera armatura, 1096 D-E.

- i soldati (d'Enrico VII) si danno in Pisa al vino e alle libidini, 1096 E-1097 A.

— i soldati dell'arciv. (Balduino) di Treveri, nei borghi della città, si danno ai canti ed ai balli; vengono alle armi con quelli del Conte di Savoia, 1097 A.

- punizione inflitta da Enrico VII ai rei; egli rimette poi pace tra

i due duci, 1097 A-B.

- Enrico VII afflitto per la morte, 20 apr., del vescovo di Arezzo, ch'era venuto a lui con molta truppa, 1077 B.

- ne parte, 26 apr., Enrico VII, affidandone il governo a Francesco Ubaldini; e conducendo seco alquanti ottimati, e duecento dei principali della plebs media, 1097 C-D.
- vi si reca, 18 apr. 1913, Enrico VII, dopo aver sciolto l'assedio di Firenze; ma vi è freddamente accolto, 1113 E.

- presso il lido pisano, Enrico VII apparecchia navi contro Roberto

di Napoli, 1114 E.

- nella cattedrale di Pisa è tumulato il corpo di Enrico VII, con splendide esequie, 1116 E.

stipendiano i mercenari di Enrico VII, 1118 C.

- chiamano al governo Uguccione della Faggiuola, 1118 C.

- sotto Uguccione della Faggiuola osteggiano i Guelfi di Toscana, 1155 A.

- soccorrono di 1000 uomini Castruccio, che diventa signore di Lucca, 1156 B.

- i ghibellini fatti padroni di Lucca, temendo della fazione guelfa, ch'era sostenuta dai Fiorentini fanno lega coi Pisani, e danno ad essi il dominio della propria città, 1156 C-D.
- v'arrivano i prigioni Guelfi fatti da Uguccione della Faggiuola nella battaglia di Montecatini, 1160 E.
- vi sono seppelliti con gran pom-

pa Francesco della Faggiuola, e Carlo e Pietro d'Angiò, 1161 A.

– ivi è odiato Uguccione per la sua avarizia, 1161 C.

- levansi contro Uguccione della Faggiuola, 1162 A-C.

nella vigilia del giorno di Pasqua insorgono e proclamano la libertà della città, 1162 E, 1162 A.

- contro di Pisa Uguccione dirige due coorti di soldati, i quali nulla potendo ottenere, ritornano a Lucca, 1168 A.

- dopo la cacciata di Uguccione della Faggiuola, è governata dai primati (ottimati, nobili) e dal popolo, 1163 E.

signori: Uguccione della Faggiuola.

chiese, convento dei Frati Predicatori, 1116 E, 1117 A.

Piscaresio, v. Pescaresio.

Pistola (detta più volte Picena urbe, o simili), quivi hanno origine le fazioni dei Bianchi e dei Neri, 960 C, 971 E-978 C.

- ivi Carlo di Valois, 976 E

– assalita dai Fiorentini e da Roberto d'Angiò, 1024 E.

territorio devastato, 1024 E, 1025 A.

– sua storia antica, 1025 A.

— sua difesa, 1025 A.

- giunge a Clemente V notizia del suo assedio; se ne duole manda legati per farlo cessare; scomunica i riluttanti, 1025 B-D.
- dopo 18 mesi d'assedio, s'arrende ai Fiorentini, 1027 B-C.
- Pistoiesi in esiglio, 1027 C.
- desolazione della città, 1027 D.
- accede alla lega di altre città Toscane contro Enrico VII, 1092
- richiesta di aiuto dai Guelfi, assediati in Montecatini da Uguccione della Faggiuola, 1157 E.

(Piumazzo) Plumatium, fortificato da Azzone VIII, 980 D.

PLACIOLA, v. Piazzola.

Plebiscito, in Padova, 1124 B, 1126 E, 1187 A.

Plebs, d'Italia, desidera la venuta di Enrico VII, 1055 B.

Plebs infima, in Padova, 1145 E. Plebs media, in Brescia, 1063 D.

- in Genova, 1038 D. - in Padova, 1146 A.
- in Pisa, 1097 C.

- in Vicenza, 1090 A, 1171 D.

- malcontenta, sotto il dominio di Cangrande, sia perchè oppressa da rapine di denaro, sia perchè vedeva la jattura della patria (Vicenza), 1171 E.

ad essa appartiene Pietro di Morrone (Celestino V), 966 B.

Plebs non media, in Padova, 1070 B. Plumatium, v. Piumazzo.

Po, in esso la flotta Mantovana viene battuta da Azzone VIII d'Este,

1028 C. - Serravalle sul, 1031 D.

— Ostiglia sul, 1031 E.

- passa presso Castel Tedaldo, 1087 D.

- alla d. di esso sono accampati i (crociati) del card. Arnaldo Pelagrua, che vengono vinti dai Veneziani, 1045 B-C.

— i Veneziani sconfitti presso al Po,

1046 C.

— in esso è giustiziato Angelo da Molin, 1047 A.

Poesia, v. Arte poetica. Polana, Gregorio.

Polana, vl. vicent. occupata con molta strage dai Padovani, 1188 C.

Poitiers, luogo dell'Aquitania sul fiume Clano, dove si stabilisce per due anni Clemente V, 1015 D.

Polenta, Guido, Lamberto.

Polesine, ivi Franc. d'Este, che muove guerra al fratello Azzone, 1037

- assalito da Franc. d'Este, 1038

- Franc. d'Este vi raccoglie soldati, 1039 C.

- vi si ritirano alcuni abitanti d'Este dopo la caduta di questa terra, in mano di Cangrande, 1176 D.

- Macaruffo Macaraffi eccita suo genero Rinaldo d'Este ad impadronirsene, 1178 D.
Pomo d'oro, dato ad Enrico VII

quando fu incoronato in Roma, 1104 D.

Poncarali, Fioreno.

Poncino (Ponzoni) da Cremona, prefetto di Padova, guida i Padovani nella guerra contro Vicenza, 1140 E sgg.

- suo editto perchè non si infierisca contro i vinti, 1141 B, D.

- ritrae i Padovani dal Borgo di San Pietro (presso Vicenza), 1142

– li dispone in campo, 1142 E.

- oppugna Vicenza, 1143 E. - non crede che sia venuto in Vicenza Cangrande, 1144 A.

vinto da Cangrande, 1144 B.

- con difficoltà riesce a tornare in Padova, 1145 B.

— cacciato di Cremona, dai nipoti

di Gugl. Cavalcabò, perchè voles avere potere eguale ad essi, 1152 C.

coi soldati di Maffeo Visconti, occupa Cremona in nome di lui,

1152 C.

Ponte Barbano, vl. sui confini tra Padova e Vicenza: vi passano i Padovani movendo contro Vicenza, 1070 B.

Ponte-di-Brenta, l'attraversano i Pa-

dovani nel sett. (1918), 1183 E. Ponte Molle, presso Roma, occupato dai Colonna per Enrico VII; Giovanni d'Angiò tenta di impadronirsene, 1098 E.

vi passa Enrico VII, allontanandosi da Roma, 1109 A.

Ponte della Forma (= acquedotto di Nerone?: cfr. Gregorov. VI, 71), v. Forma.

Ponte di San Nicolò per cui si entre in Padova, Cangrande vi dispone il suo campo, 1177 D.

PONTINATIIS, DE, v. Pigello Portinari; « de Portinatiis » è lezione errata.

PONZELLETTO ORSINI, invitato dalla S. Sede a non avversare Enrico VII, 1102 C.

Ponzello Orsini, invitato dalla 8. Sede a non avversare Enrico VII, 1102 C.

Ponzoni, famiglia cremonese, avversa ai Cavalcabò, 1122 A.

- Poncino.

PORTINARI. Pigello.

PRIORE ALTICHINO, f. di Pietro, cerca rifugio presso il vescovo di Padova, Pagano della Torre, 1136 D.

- richiesto da Nicolò da Carrara, il vescovo preso da timore glielo consegna; ucciso, 1136 E.

Procida, Giovanni.

Profesia di un Napoletano contro Clemente V, 1017 D-1018 B.

Proti. Bugamante, Gerardo, Guglielmo, Pietro.

Provenza, in essa è Valenza ( = Vienna?), 1017 B.

Roberto d'Angiò manda di P. in Lombardia, Ugo del Balzo, 1152

- conte: Carlo I d'Angiò.

Puglia, v. Apulia. (Pulci), Guelfo.

QUARTESANI, Guerruccio.

Quartesolo, ponte del, vittoria ivi dei Padovani sopra i Vicentini, 1126

 Cangrande incalza i Padovani fino al ponte di Q., 1145 A.

Quascogna, da gente guascona è originario Clemente V, 1015 A. Quercini, Leonardo. Quirico, Quircio, Giovanni.

Quirini, Giacomo, Giovanni.

R

Ragusa, soggetta a' Veneziani: vi giunge Lampa Doria, 989 C.

RAMBALDO (DI COLLALTO), conte (di Treviso), coopera all'uccisione di Rizzardo da Camino preside di Treviso, 1129 D-E.

(RAMBERTI) Ramberto.

RAMBERTO (Ramberti), ferrarese, esigliato da Azzone VIII, richiamato dal popolo ferrarese fatto libero, 1040 A.

BANGONI, Lanfranco.

RAVAGNANI, Bonaventura.

RAVASINO, Enrico.

Ravenna, sotto Guido da Polenta, che per varî giorni ospita il suo amico march. Francesco d'Este, 1033 C.

- aiuta Gentile Orsini, che combatteva per rimettere il marchese Francesco d'Este in Ferrara, 1089 C.

possessi Veneziani sulla marina ravennate, 1047 B-C.

- manda aiuti a Firenze, assediata da Enrico VII, 1112 C.

- signori: Guido da Polenta. Reggio, soggetta ad Obizzo d'Este, 1027 E.

- si ribella ad Azzone VIII d'Este, per il suo tirannico governo, 1027 E, 1028 A, 1030 D-E.

- il card. Arnaldo Pelagrua vi predica la crociata contro i Veneziani, 1044 C.

- si regge a governo popolare, 1054 C.

- minacciata dai Bolognesi e da Giberto da Correggio, 1054 C.

- si libera dalla tirannia di Azzone VIII d'Este, 1059 B.

- Guido Savina ne offre la signoria a Enrico VII, 1059 B.

— suoi legati alla dieta raccolta da

Enrico VII in Pavia, 1036 C.

- messa al bando dell'impero da Enrico VII, 1096 C.

conservasi in libertà, 1122 D.

- cacciati i Ghibellini, e scossa la tirannide di Azzone d'Este, vive tranquilla: suo governo, 1154 A-B.

- signori: Obizzo d'Este, Azzone VIII d'Este, (cfr. Guido Savina).

- edifici: palazzo pretorio-estense. Regina, nome di una nave di Bonaccolsi Rinaldo, 1023 C.

(Reineri), Teodorico.

Religione cristiana, permessa in Tunisi, 951 D.

Reno (confuso colla Reuss?) vicino ad esso è ucciso Alberto I d'Austria, 1048 E, 1049 A.

REPETTI, Tisivolo.

RESTAURO, catalano, mandato con 200 catalani, da re Roberto a governare Ferrara, 1170 C.

- sua tirannia, 1170 C.

- ucciso dal popolo ribellatosi, 1170 D-1171 A.

Retrone, f. vicent., descritto 1128 E. - passato da Cangrande coll'esercito, 1175 D.

(Ricardo), co. di Caserta, favorisce Carlo I d'Angiò, 947 B.

RICONETTO (errore per: RICOVERINO?) (DE' CERCHI), gli è tagliato il naso, nell'occasione della cacciata di Vieri de' Cerchi da Firenze, 977 C.

(RICOVERO) RICUPERIUS (DE' CERсні), padre di Berto (de' Cerchi), 977 C.

« Ricuperius » v. (Ricovero) (de' Cerchi).

Rimini, manda aiuti a Firenze assediata da Enrico VII, 1112 C.

RINALDO (PASSERINO) BONACCOLSI, V. Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi.

RINALDO D'ESTE, a Rovigo, presso il Po affine di non recar molestia ai Padovani presso cui abitava, si abbocca con Rinaldo Boccampani, col quale prepara la sollevazione di Ferrara, 1170 D.

- ritorna a Ferrara, accolto entusiasticamente dal popolo, 1171

- genero di Macaruffo Macaruffi, è da lui esortato ad impadronirsi del Polesine, 1178 D.

RINALDO CONTE DI MARCARIA, MANtovano, condottiero dei mercenari del signor di Mantova, aiuta Fresco d'Este contro il popolo

di Ferrara, 1039 A.

- ucciso nella battaglia in cui il card. Arnaldo Pelagrua vinse i

Veneziani, 1047 A.

RINALDO DEGLI SCROVEGNI, esule padov., ripara presso Cangrande, 1127 E.

RINALDO SOPINO, viene invitato dal cardinale Napoleone Orsini a far parte della congiura ordita contro Bonifacio VIII, 1002 E, 1008 A.

- si unisce a Sciarra Colonna, 1003
- entra in Anagni coi congiurati, 1003 D.
- Rinaldo Verlato, capo di sua famiglia, esule da Vicenza, ripara presso i Padovani, 1126 D, 1180 C.

RIPRANDO DI MARANO, esule vicentino, è fatto prigioniero da Cangrande, 1174 B.

Ritratto, i Padovani fanno dipingere sul pubblico palazzo l'effigie di Nicolò (de' Maltraversi da Lozzo), condannato come traditore, allato a quella di Antonio da Cortarolo, 1134 E, 1135 A.

RIVA, Franceschino.

RIZZARDO ANNIBALDI, dopo la dedizione della (torre) delle Milizie, passa spontaneamente alla parte di Enrico VII, 1108 A.

- combatte sotto Enrico VII: alla porta Lateranense è provocato a battaglia da Janico nobile ro-

mano, 1107 B.

- muove contro Janico, il quale si affretto a fuggire, 1107 B.

Rizzardo da Camino, prefetto di Treviso, aiuta con mille armati i Padovani, 1035 D.

- in discordia con Pietro (Gerra) patr. d'Aquileia per questione di confini, 1036 E.

manda sue genti al fiume Livenza, 1036 E.

- invitato da alcuni congiurati ad occupar Udine, non può entrarvi: viene a concordia col patriarca, 1037 A.

non molto fiero signore di Tre-

viso, 1054 B.

ottiene per denaro da Enrico VII la pretura (il vicariato) di Treviso, Belluno e Feltre, 1072 B.

manda in soccorso ai Padovani, il suo parente Tolberto con cento cavalli e trecento pedoni, 1129 C.

ottiene il governo di Treviso, dopo la morte di Gerardo suo padre; del quale non imitò gli esempi tirannici, mentre invece seppe accattivarsi l'amor della plebe, 1129 C.

- dissoluto, offende la moglie di Altinerio degli Azzoni; costui, accordatosi col conte Rambaldo (di Colalto) fa uccidere Rizzardo intento al giuoco degli scacchi, 1129 D-E.
- ucciso in causa della sua dissolutezza, 1129 C-1130 A.
  fratello di Guezelo, 1175 D.

RIZZARDO, CONTE DI CORNOVAGLIA, inglese, aspira all'impero, dopo

la morte di Federico II, 945 B.
RIZZARDINO DI LANGOSCO, figlio di
Filippone, tiene Pavia: vinto e
ucciso da Galeazzo Visconti, 1121
D.

 lodato; invano riceve aiuto da re Roberto e da Giberto da Correggio; ucciso in Pavia dai soldati di Maffeo Visconti, 1152 D-E.

- RIZZARDO ORSINI, deputato da Lodovico di Savoia alla custodia del locus Militiarum, donde aveasi accesso al Campidoglio, non lo affida poi ad Enrico VII, come esigeva il patto di consegna, 1099 E.
- caduta l'arx Militiarum in mano dei Cesarei, egli insieme con Giovanni Annibaldi, si ritraggeno alla difesa del Campidoglio, 1100 C-D.
- spaventato dei mezzi di oppugnazione usati dai Cesarei, si ritira dal Campidoglio, insieme con Giovanni Annibaldi, 1101 A.

RIZZARDO RICARDO (PETRONI), senese, cardinale, prende parte al conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011 E.

 difende Bonifacio VIII tacciato di eresia, 1016 A.

 favorevole ai Bianchi, persuade Clemente V a costringere i Fiorentini Neri a levare l'assedio da Pistoia, 1025 C.

RIZZARDO..., legato inviato da Roberto re di Napoli ad Enrico VII,

in Genova, 1091 A.

- accolto lietamente da Enrico VII;
   supposizioni varie fatte dal volgo
   sullo scopo di questa legazione,
   1091 A-B.
- quando re Roberto mandò il fra-

tello Giovanni alla difesa di Roma, egli partì di soppiatto da Genova, per recarsi in Apulia, 1091 B.

Roberto D'Angid, dal padre Carlo II d'Angid, dato come prigione insieme col fratello Giovanni, in luogo del padre, in Sicilia in mano del re Pietro III, 956 A-B.

- sposa (Jolanda) figlia di Pietro III d'Aragona, 956 C-D.

 aspira a ricuperare l'isola di Sicilia, tenuta da Federico I (di Aragona), 957 C.

insieme col fratello Filippo, principe di Taranto guerreggia in Sicilia, 957 C.

- arriva a Messina, dove stabilisce il campo, 957 D-E.

- ha notizia della sconfitta del fratello, 958 C.

- ritorna velocemente in Apulia, 958 C.
- dal padre Carlo II, è mandato colla flotta in Sicilia, 971 D.
- ritorna, fuggendo, in Napoli, 971 D.
- figlio di Carlo II d'Angiò, vinto da re Federico di Aragona, 1000
- inseguito per mare, viene fatto prigioniero, 1000 D.
- viene a Roma col padre e col fratello per proteggere Bonifacio VIII, 1001 B.

- assiste alla consacrazione di Benedetto XI, 1011 C.

- duca di Apulia, mandato dal padre in aiuto dei Fiorentini (Neri), 1024 E.
- pone il campo presso Pistoia, 1024 E.
- suo stratagemma di guerra, e sua crudeltà, 1025 B.
- dal padre viene richiamato dall'assedio di Pistoia, 1025 D.
- tiene Ferrara e la Romagna per il papa (Clemente V), 1054 C.
- manda Rizzardo... quale suo ambasciatore ad Enrico VII, in Genova, 1091 A-B.
- accordatosi cogli Orsini, invia il fratello Giovanni alla difesa di Roma, 1091 B.

— in guerra con Enrico VII di Lussemburgo, 1105 C.

— suo fratello Giovanni rimette al suo arbitrio la pace con Enrico VII, richiesta dai cardinali, in Roma, 1105 C.

— dà aiuto a suo fratello Giovanni,

1108 B.

- le sue genti sono assalite e vinte presso Tiferno da Giovanni da Zecano, 1108 B.
- viene a patti col nemico, 1108 C.
  manda Degone (Diego della Ratta)
- a reggere i Fiorentini, 1110 E.
- sua opposizione a Enrico VII, 1112 B.
- cerca da ogni parte aiuti per Firenze combattuta da Enrico VII, 1112 C.
- dichiarato da Enrico VII nemico dell'impero e reo di lesa maestà, e condannato a morte, 1114 B.
- manda a Tortona dei soccorsi contro la parte di Enrico VII, 1120 A.
- sollecita l'elezione di un papa dopo la morte di Clemente V, 1139 D.
- muove guerra a Federico di Sicilia; assedia Trapani, 1149 B.
- trattative di pace, 1150 D.
   suo abboccamento col re Federico, 1150 E-1151 A.
- ritorna a Napoli, 1151 A.
- favorisce i nemici di Maffeo Visconti in Lombardia, 1152 A.

- sue truppe in aiuto di Rizzardino

di Langosco, 1152 D.

- amico degli Avogadri (da Colobiano), Guelfi, di Vercelli, 1152
   E.
- durante la Sede vacante, manda da Provenza in Lombardia Ugo del Balzo, per difendervi i Guelfi, 1152 E.
- chiama in Italia Filippo di Valois, per restituire i Torriani in (Milano), 1153 A.

— si rallegra per la morte di Enrico VII di Lussemburgo, 1155 A.

 Firenze, disprezzando il prefetto mandatole da re Roberto, come d'animo vile, domanda al re un principe, 1155 B.

- manda in Toscana suo fratello Pietro Tempesta, 1155 B.
- prepone a Lucca, retta a parte guelfa, Gerardo da san Lupidio, 1155 C.
- persuade i Guelfi di Lucca, esuli a Firenze, e cacciati dalla patria da Castruccio, a combattere contro la patria e contro i Ghibellini, 1156 C.

 i Guelfi di Montecatini gli domandano aiuto, per mezzo di ambasciatori, 1157 C.

— manda loro in aiuto il fratello Filippo principe di Taranto, con 1200 cavalieri, 1157 C-D.

avuta notizia della rotta di Montecatini, e della morte di Carlo e Pietro d'Angiò, richiama il fratello Filippo, 1161 C.

— i suoi soldati sono cacciati da Forlì che ritorna sotto gli Or-

delaffi, 1164 B.

si adopera per far eleggere a successore di Clemente V, il cardinale Giacomo (Duèse) di Cahors,
 1166 C.

spera di poter così abbattere (Federico) signore di Sicilia, nonchè Maffeo (Visconti) e gli altri tiranni di Lombardia procurandone la scomunica, 1166 D.

 scrive al cardinale Giacomo (Duèse) da Cahors, supplicandolo a volersi fare eleggere papa e promettendogli denari a tal fine, 1166 D.

— manda un ambasciatore ai cardinali, raccolti per l'elezione, e invia lettere; agisce d'accordo con Napoleone Orsini allo stesso scopo, 1166 E.

- sta alla sua corte Giacomo (Duèse)

da Cahors, 1168 B.

 coll'aiuto dei Grimaldi, le forze sue s'impadroniscono di Genova, 1180 E.

- aiuta i Grimaldi, esuli da Genova, dopo la morte di Enrico VII. 1182 B.
- manda a Lione Giacomo (Duèse)
   da Cahors per assicurarsi della
   Provenza, 1168 B.
- lo rimprovera di aver finto lettere

regie per ottenere da Clemente V la sede di Avignone, 1168 D.

- Clemente V gli raccomanda Giacomo (Duèse) di Cahors, che quindi nomina vesc. di Avignone, 1168 C-D.

- il malvagio Dalmasio, e quindi il tiranno Restauro, catalano, governano in suo nome Ferrara,

1070 C-1171 A.

(BOBERTO) CO. D'ARTOIS, Carlo I di Angiò morendo gli affida la custodia del regno e di Carlo Martello, figlio di suo figlio Carlo II allora prigione, 955 C-D.

(ROBERTO BENAVIA), Abate del popolo in Genova, al momento della venuta di Enrico VII, 1088 B-C,

1089 C.

Roberto di Fiandra, è mandato da Enrico VII ad occupare la rocca del Tripizone in Roma, 1099 B. — la occupa, 1099 C.

Redano, f., presso a cui sta la contea di Adolfo di Nassau, 964 C.

- scorre presso Vienna, 1168 E. Rodolfo, card. Albano, morto nella crociata di Tunisi, 951 A.

Rodolfo D'Austria, re dei Germani, muore, 963 A, 1048 A.

Rodolfo Duca di Baviera, pretende all'impero alla morte di Alberto I d'Austria, 1052 B.

– accompagna Enrico VII a Pisa,

1095 A.

- e a Siena, 1098 C.

— si ritira in Germania con molti soldati Galli (=Germani), lasciando in Tivoli Enrico VII, 1108 A.

Rodolfo duca di Brabante, segue Enrico VII in Italia con 800 cavalieri, 1057 E.

ROGATI, A. dei.

Rolando Guarnerino, è mandato ambasciatore a Clemente V dai Padovani, 1065 B.

Rolando di Piazzola, padovano, legato di Padova ad Enrico VII

in Genova, 1090 B.

- nel consiglio di Padova, propugna l'indipendenza da Enrico VII, ch'egli riguarda come debole e preso in mezzo dai nemici: insiste perchè siano richiamate in vigore le antiche leggi, e di nuovo si conquisti Vicenza, 1124 A-B.

giurisperito: è tra i feriti, nella rotta avuta da Cangrande, 1145

E-1146 A.

- uno degli ambasciatori di Padova, incaricato di trattare con Can-

grande, 1178 B.

- nel consiglio padovano è richiesto del suo parere sulla scelta di un principe che sostenga la repubblica e difenda i confini di Padova; suo discorso, 1179 A-B.

Roma, ivi Carlo I d'Angiò, n'è fatto

senatore, 947 A.

Enrico di Castiglia senatore di R. vi riceve Corradino, 948 C-D.

- ivi Carlo di Valois, 962 D-E.

- Bonifacio VIII trova difficile mandare da R. oro ed argento a Filippo il Bello, 999 E.

- vi giunge dalla Sicilia Carlo di Valois, coll'esercito di papa Bonifacio VIII, 1001 B.

vi ritorna da Anagni papa Bonifacio VIII, 1005 A.

- vi muore Bonifacio VIII, 1008 C. – v'arriva Carlo II d'Angiò con due suoi figli e con buon numero di soldati per proteggere Bonifacio VIII, 1010 B.

- retta da Carlo II d'Angiò, 1011

Ε.

- v'entrano i Colonna per opporsi a Benedetto XI, 1012 A.

Gentile Orsini vi arruola soldati, 1039 A.

- vi si reca Enrico VII, 1085 D.

- Giovanni d'Angiò vi è mandato dal fratello Roberto re di Napoli, per prevenirvi Enrico VII, 1091 B.

- Enrico VII vi entra e va in s. Giovanni Laterano, 1099 B.

combattimenti tra i Cesarei e gli Angioini, alla rocca del Tripizone, a quella delle Milizie, e al Campidoglio, 1099 B-1102 A.

- i cardinali notificano al papa ciò che accade in Roma, 1102 D.

— Enrico VII fa radunare il popolo al Campidoglio, mentre gli Orsini tengono la porzione di Roma oltre il Tevere, per la parte An-

gioina, 1102 D.

— pochi tra Orsini e tra quelli in generale che stavano sull'altra riva del Tevere, aderiscono agli inviti di Enrico VII e passano a lui, 1102 E-1103 A.

— insorge il popolo violentemente contro i cardinali che negano ad Enrico VII di farsi incoronare altrove che in s. Pietro, 1104 A.

 avvenuta tra Enrico VII e i cardinali la convenzione per l'incoronazione, il popolo si fa tranquillo, 1104 B.

 allegrie popolari, pranzi, doni e balli in occasione della incoronazione di Enrico VII, 1104 E,

1105 A.

- popolo stanco di star sulle armi, 1105 C.

 Enrico VII non vuole lasciar R. così da aver l'apparenza di vinto, 1105 C.

 popolo convocato in Campidoglio da Enrico VII, 1105 D.

 Enrico VII, al popolo raccolto sul Campidoglio, fa annunciare da Nicolò (Bonsignori) la sua prossima partenza da Roma, 1105 D sgg.

 il popolo e la plebe non vogliono che Enrico VII si allontani dalla loro città e la lasci derelitta, 1106 B.

- da ricchi romani, Enrico VII toglie (?) denari per pagare i soldati Galli (= Germani), 1106 D.

Eurico VII, determinato a fermarsi in Roma, pone la sua residenza « ad Militias », 1106 D.

- Enrico VII raccoglie di nuovo il popolo romano; Stefano Colonna insiste sulla necessità che il re componga in pace la città, prima di partire, impedendo agli ottimani di opprimere la plebe per l'accoglienza fatta a Cesare, 1105 D-E.
- se ne allontanano Lodovico di Savoia, il Delfino di Vienna ed il cardinale Nicolò da Prato, quantunque ciò fosse contro al volere di Enrico VII, 1107 A.

- Janico (Giovanni Savelli?), con

pochi uomini, incendia molte case della città, mentre vi soggiorna Enrico VII, 1107 A.

 Enrico VII, cacciato Giovanni d'Angiò, incendia parecchie sue case, presso santa Sabina, 1107 D.

- stando per ricominciare la guerra in città, Enrico VII, dà al popolo come suo capitano Giovanni

Savelli, 1107 D-E.

— cominciando ivi la pestilenza, Enrico VII parte dalla città, in cui lascia, oltre al Savelli, Enrico di Fiandra con 400 cavalli, e ciò a difesa della Sede Augustea, 1107 E, 1108 A.

- magistrature, senatori: Carlo I d'Angiò, Enrico di Castiglia, Giovanni Savigny.

— capitano del popolo: Gio-

vanni Savelli.

— chiese: Ss. Apostoli (= s. Pietro) s. Domenico, s. Giovanni in Laterano, s. Marco, s. Maria dei frati minori, della Minerva dei predicatori, s. Pietro, s. Sabina.

— luoghi ed edifici: « arx », 0 « locus Militiarum », Campidoglio, castel s. Angelo, Laterano (cfr. s. Giov. in L.), torre presso la chiesa di s. Marco, « Tripizonis arx », Vaticano o palazzo pontificio.

- porte: Anzia (= Appia) Laterana.

Romagna, tenuta da (Roberto d'Angiò) duca di Puglia, in nome del papa (Clemente V), 1054 C.

 le città di R. mandano aiuti a Firenze assediata da Enrico VII, 1112 C.

— ivi i Padovani assoldano soldati mercenari, 1172 D.

Romanengo, vi sono condotti alcuni tra i prigionieri bresciani presi da Enrico VII, 1081 E.

Romano, Ezzelino.

Rossello, pretore di Padova, 1035 E. Rossi, famiglia fiorentina, costretta ad esulare da Firenze, 979 A.

Rossi, famiglia parmigiana, avversa a Giberto da Correggio: lo caccia di Parma, 1023 B. - espulsa da Parma, 1154 A.

- Gugliemo, Maddalena, Marsiglio, Matteo.

Rossino, valoroso adolescente, f. del pretore Rossello, prefetto delle milizie padovane nella guerra contro i Veneziani, 1035 D-1036 Α.

Roverio, Antonio, Niccolò.

Bovigo, assalita da Franc. d'Este, 1037 C.

- come in luogo d'esiglio vi si ripara la vedova di Franc. d'Este, coi figli, 1138 B.

abboccamento ivi avvenuto tra Rinaldo ed Obizzo d'Este, e Rinaldo da Boccampani, 1170 D.

- nel Pollesine, 1178 D.

Bovolone, vill. pad., distrutta da Cangrande, 1127 B.

ROVOLONE, Alberto.

Ruggero di Loria, comanda la flotta di Pietro III d'Aragona, 955 A.

- viene a Napoli, 955 A.

— in Sicilia prende parte alla guerra di Giacomo d'Aragona contro re Federico, 959 E.

Rusconi, Pietro.

Sabina, vescovi: Arnaldo de' Frangeri.

Sabina, s., (chiesa) e locus (palazzo) vi si reca Enrico VII di Lussemburgo per poter passare poi in Laterano ad esservi incoronato, 1104 B.

- vi ritorna dopo l'incoronazione; pranzo, 1104 E, 1105 A.

- nell'aula presso il cenobio, si celebrano gli sponsali fra Pietro figlio di Federico di Sicilia, rappresentato da Manfredo Chiaramonte, e Beatrice primogenita di Enrico VII, 1105 A-B.

- data alle fiamme, 1107 D.

Sacco, v. Pieve di Sacco.

Salebrus, v. Salzburg.

[Salerno], città presa da Carlo di Valois, 961 D (secondo il ms. Vaticano 4941, cfr. Pertz, Archiv, V, 178). Saline, di Chioggia, 1038 E.

Salinguerra, ferrarese, condannato all'esiglio da Azzone VIII, vien richiamato dal popolo libero, 1040 A-B.

avversario a Franc. d'Este per causa del possesso di Massa, 1040 E.

– il card. Arnaldo Pelagrua gli dà l'incarico d'impedire ai Veneziani il passo del Po, 1045 D. Salio, Ubertano.

Salomone da Marano, promove la ribellione di Vicenza ai Padovani, 1069 D.

(Salomoni), (Castellano). Saluzzo, s., badia; v. Salvi, s.

7 - Indici sistematici.

SALVAGINATO, Antonio.

Saluzzo, Marchesi di, vengono a Genova, presso Enrico VII, 1089

Salvi, s., tempio e badia presso Firenze; presso ad essa è ucciso Corso Donati, 978 E, 979 A.

sull'apice di esso, Enrico VII fa porre le aquile (imperiali), 1111

(Salzburg) Salebrus, Conte di, vicario d' Enrico VII in Piacenza, è fatto prigione da Filippone di

Langosco, 1121 A-B.
Sanbonifacio, Vinciguerra da S., conte di Verona.

San Sepolero, terra d'Etruria, già avversa Enrico VII, gli fa omaggio di fedeltà, 1109 D.

« Sansia », ( = Sion i), Enrico VII ve-nendo da Losanna in Liguria passando per Sansia (Sion?) ed Imbria ( Intra?), 1057 A.

Santa Sede, è vacante (dopo la morte di Clemente IV) 952 A.

propone Carlo Martello a re d'Ungheria, 956 A.

suoi diritti sulla Sicilia, 962 C.

 diritti su Spoleto, 1012 E.
 dopo la morte di Benedetto XI, per il disaccordo dei cardinali, sta per quasi due anni senza pontefice. 1014 E.

- benefica Bologna, 1027 A.

- suoi diritti sopra Padova, 1065 B.

- vacante per la morte di Clemente V, 1166 B.

Saraceni, assoldati da Manfredi, 946

- crociata di s. Lodovico IX di Francia contro di essi, 950 D.

 loro stratagemma contro i Cristiani, reso vano per grazia divina, 951 C.

- il re loro è obbligato a pagar tributo al re di Sicilia, 951 D.

— guerra contro di essi desiderata dalla Santa Sede, 958 A.

— possiedono la Terra Santa, 1016 D. SARACENO BONACCOLSI, rientra in Mantova sua patria per opera di Enrico VII, 1060 A.

Sardegna, suoi prodotti naturali, 1097

Sartigliano (Savigliano?), il conte di, condottiere di Azzo VIII, nella guerra contro Parma, 930 B.

Sarzana, Degone (Diego della Ratta), condottiere del re Roberto vuol quivi impedire il passo ad Enrico VII, 1092 C.

Sassovia, Ottone (imperatore), (Alberto) (cfr. Austria).

Sassuolo da Sassuolo, maneggia la liberazione di Modena, dalla tirannica dominazione di Azzone d'Este, 1028 C-E.

- manifesta i suoi divisamenti al padre Manfredo, 1028 E - 1029 B.

— si accorda coi mercenari estensi, 1030 B-C.

Sassuolo, Manfredo, Sassuolo.

SAVEGNANUM, v. (Savigny).

Savelli, Giovanni; cfr. Janico.

Savignano, terra fortificata da Azzo VIII, 930 D.

SAVIGNY, Giovanni.

SAVINA, Guido.

Savoia, Amedeo V, Filippo (di Acaia), Lodovico, Pietro.

Savona, ivi i Doria e gli Spinola, esuli da Genova, 1181 A.

Scala, Alberto, Alboino, Bartolomeo, Cangrande.

SCARPETTA DEGLI ORDELAFFI, liberato dalla prigionia di Castrocaro, muore entro un anno, 1164 B-C.

Scettro, dato dal card. Nicolò (Martini) da Prato ad Enrico VII di Lussemburgo nella sua incoronazione 1104 D. — sormontato dal pomo colla croce: sua significazione, 1104 D, 1105 E.

Schenella, v. Lucio Sego.

SCHIATTA DE' CANCELLIERI, fratello di Meo; parte secondaria da lui avuta nella divisione di sua famiglia, 972 D-E.

— già di parte Bianca, passa alla

Nera, 1024 D.

Schio, vl. vicent., disfatta dai Padov., 1184 B.

SCIARRA COLONNA, è cacciato in esiglio da Bonifacio VIII, 1002 D.

 dimora in Castel Marino, 1002 D.
 indotto da Filippo IV di Francia ad imprigionare Bonifacio VIII,

1002 D-E.

— dà notizia della congiura al cardinale Napoleone Orsini, 1002 E.

 lieto della sua approvazione, stabilisce con lui il piano della congiura, 1003 A.

— riferisce al re di Francia Filippo IV che la congiura fu ben disposta, 1008 B.

 si unisce a lui Guglielmo di Nogaret, prefetto della milizia regia, 1003 B.

- viene nella Campagna (Romana) 1003 B.

- entra in Anagni coi congiurati, 1003 D.

— recasi al palazzo (teatro) dove stail papa, e ne uccide i difensori, 1003 D.

- entra nella camera del papa insieme coi congiurati, 1008 D.

— mette a sacco la casa abitata da Bonifacio VIII, 1003 E.

 copre d'ingiurie il papa, che lo scongiura a non ucciderlo 1004 A.

— confida in custodia Bonifacio VIII ai figli di Matteo di Anagni, 1004 A.

 assale il palazzo del marcheet (Francesco Gaetani), nipote di Bonifacio VIII, 1004 B.

— sulla sera temendo del popolo si ritira; così il Marchese conservò sò, i sui tesori e la sua casa, 1004 B-C.

— ritorna presso Bonifacio VIII,

varso del quale si dimostra benigno; gli espone la causa della congiura, additandogliela nella posizione dei Colonna: il papa gli promette di mostrarsi in avvenire benigno verso i Colonna, 1004 C.

– gli offre la libertà, 1004 C.

- il papa gli propone il suo perdono, e gli promette amicizia ai Colonnesi, ove gli sveli il piano della congiura, 1004 D.
- sue benevole parole al papa, 1004 D-E.
- fa custodire il papa, con maggior cura 1005 A.
- cacciato dalla città con tutti i congiurati da un tumulto popolare, cuscitato dal cardinale Luca del Fiesco, 1005 A.
- fugge da Roma, appena conosciuta la morte di Bonifacio VIII, 1009 E.
- entra in Roma al tempo della elezione di Clemente V, 1014 B.
- fa sapere ad Enrico VII che i Napolitani occuparono una parte di Roma, 1091 B.
- recasi a Genova presso Enrico VII, 1091: D.
- procura di conservare ad Enrico VII il passo di Ponte Molle, 1093 E.
- con schiere regie, riporta vittoria nel perugino, e conduce dei prigioni a Cortona, 1112 A-B.

- spogliato delle salmerie presso Montepulciano, 1112 B.

Sciti, commercio coi Genovesi, 1182 A. Scornigiani, Vanni.

Scotto, Alberto.

SCROVEGNI, Enrico, Gaboardo, Rinaldo.

Scudo, deposto da Enrico VII sull'altare, nell'atto della sua incoronazione, 1104 D.

Sede Apostolica, v. Santa Sede.

SEGO, Lucio. Serego, Giordano.

(Serraggio) Serula, vl., vi si accampano i Padovani, 1128 C.

- combattimento ivi, 1129 A-B. Serula, v. Serraggio.

Serrayalle, villa del Mantovano; vi si

- ferma Alboino della Scala, 1023 B.
- ivi è custodito Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi, 1031 D.
- abbruciato ivi il ponte sul Po, 1031 E.
- Sicilia (isola), ivi (Trinacria) sono accolte le reliquie della crociata di Tunisi, 952 B.
- Pietro III d'Aragona conduce la sua flotta nel porto di Messina: bene accolto dai principali del regno, già ribelli all' Angioino, 953 C.
- si impadronisce della S., 958 C. — nega di restituirla a Carlo d'An-

giò, 954 C, 956 B.

- v'arriva Roberto di Taranto figlio di Carlo II d'Angiò, 956 A.
- Pietro (III) d'Aragona la lascia al figlio Federico (II), 956 E.
- combattuta da Roberto e Filippo d'Angiò, 957 C-E.
- per il possesso di essa combattono Federico, e Giacomo d'Aragona, 958 D-E.
- v'arriva colla flotta Giacomo d'Aragona: non ardisce d'invadere il regno del fratello, 959 D-960 A.
- alla volta di essa Bonifacio VIII manda Carlo di Valois, 961 A-B.
- assalita dal Valois, 961 C-961 E.
  patti tra Carlo di Valois e Fe-
- derico di Sicilia, 961 E-962 D.
- pattuiscono i due suddetti, che Federico si chiamerà re di Trinacria, e governatore ma non re di Sicilia, morto Federico, la Sicilia ritornerà al papa come a suo signore diretto, 962 C.
- questo patto dispiace a Bonifacio VIII, 962 D-E.
- infelice spedizione di Roberto e Filippo d'Angiò contro di essa, 971 C.
- Bonifacio VIII vi manda Carlo di Valois, che quindi viene a patti con re Federico, 977 E-978 A.
- Lampa Doria la tocca, andando alla spedizione contro i Veneziani, 937 C.
- vi si ferma alcuni giorni nel ritorno dalla detta spedizione, 989 D.

- v'arrivano, per far guerra al cognato Federico, Roberto duca d'Apulia, e Filippo principe di Taranto, 1000 C.
- vi è condotto prigioniero Roberto di Apulia, 1000 D.
- v'arriva coll'esercito Carlo di Valois, 1000 E.
- se ne allontana, andando a Roma, 1001 B.
- re: Pietro I, d'Aragona Pietro II d'Aragona, Federico II d'Aragona.

Sicilia (regno), Manfredi, re di S., 945 B.

- offerto da Urbano IV a Carlo di Angiò, 946 C.
- l'Angioino chiede questo regno a Manfredi, 946 D.
- guerra e vittoria dell'Angioino contro Manfredi, 947 A-948 B.
- conquistato da Carlo d'Angiò, 948 C.
- v'arriva il re di Trinacria, insieme con (Tebaldo) re di Navarra, che tornava malato dall'Africa, 952
   B.
- Carlo II d'Angiò è lasciato dal padre alla custodia del regno, 953 B.
  - per i patti tra Carlo di Valois e Federico di Sicilia, Carlo d'Angiò tiene il titolo di re di Sicilia, 962 C-D.
  - Carlo II tende a rimettere il regno nell'antica condizione, 971 C.
  - posseduto da Carlo d'Angiò, 1024 E.
  - cfr. Napoli.

Siena, ivi Carlo di Valois, che vi mette pace, 977 A.

- accede alla lega di altre città toscane contro Enrico VII, 1092 C.
- scorrerie sul suo territorio per parte delle truppe di Enrico VII, 1098 C.
- loro timori all'avvicinarsi di Enrico VII, 1093 C.
- muove contro di essa Enrico VII, 1115 C.
- divisa dalle fazioni, 1115 D.
- richiesta di aiuto dai Guelfi, assediati in Montecatini da Uguccione della Faggiuola, 1157 E.

- (SIGERIDO DI WESTERBURG) arciv. di Colonia, parte da lui avuta nell'elezione del re di Germania alla morte di Rodolfo I, 963 B, 964 A-B.
- SIGONFREDO DI ARZIGNANO, decorato dell'ordine equestre, vicentino, fa parte della legazione mandata da Vicenza ad Enrico VII in Genova, 1090 A.
- esule, ripara presso i Padovani,
   1126 D, 1130 C, 1137 E.

Signa Caesarea, innalzati in Vicenza,

- in Padova, 1073 D. 10

SIGONFREDO DI BUSSO, tiene le chiavi di Anagni, 1003 C.

- ingannato, le consegna al cardinale Napoleone Orsini, nemico del papa, e capo della congiura ordita contro di lui, 1003 C.
- SIGONFREDO GANZERA, vicent., mandato ambasciatore dal re di Cipro a Clemente V, si ferma in Vicenza sua patria, 1065 G, D.

— infiamma i concittadini a liberrarsi dal giogo di Padova, 1065

- aspetta in Verona notizie di Vicenza, 1066 B.
- nell'aula cesarea, ai abbocca con Teobaldo (di Bar) vestovo di Liegi, 1068 E.
- ottiene promessa d'aiuti per la infausta liberazione di Vicenza dai Padovani, 1068 E, 1069 A.
- SILVESTRO I, s., riceve in dono da Gostantino l'infula papale, 1011 C.
- Simbaldo di Borgo, cremonese, ginstiziato a Castiglione (delle Stiviere), per la ribellione di Gremona, 1082 A.
- Simeone (Avogadro) da Colomano, vercellese, signore di Novara e Vercelli, 1054 B.
  - conviene a Lodi con altri signori per opporsi alla discesa di Enrico VII in Lombardia, 1054 E.
- move incontro a Enrico VII, 1058 B.
- è tratto da Antonio di Rissiraga nella congiura di Guido della Torre, 1061 A-B.
- muore, 1121 E.

Simone de' Cancellieri, di Perugia, uno dei principali di quella fa-

Smone Donate, di Firenze, padre di Corso, seguela parte Nera, 973 C. SIMONE DONATI, figlio di Corso, è ucciso nell'occasione in cui fu cacciato di Firenze Vieri dei Cerohi, 977 C.

Smong Filippi, pistoiese, ricorre a Enrico VII per rientrare in patria, 1059 D.

- legato di Enrico VII in Sicilia, ritorna a Roma, 1108 D. SIMONE DELLA TORRE, figlio di Guido,

al seguito di Enrico VII, nel ' suo viaggio a Roma, 1060 C.

- a capo del conflitto ingaggiato in Milano dalla parte dei Torriani contro le genti di Enrico VII, 1 1061 D-E.

- figlio ed erede di Guido della Carl Torre, 1120 B.

- nipote di Pagano della Torre, 1158 D.

- sue imprese militari, 1158 D-1154 11 JA. 

SIMEONE DA VIGODARZERE, padov., preposto alla milizia padovana nel campo contro i Veneziani, 1085 E.

- come combatte coi Veneziani, 1036 В.

Sinodo, tenuta a Valenza (Vienna) da Clemente V, nel giorno di Pasqua; ivi è condannato l'Ordine dei Templari, 1017 B.

(Bionf), v. Sansia. SOARDI, Alberto.

Seave, vi... veron., distrutta dai Padovani, 1187 D.

*Sobristà*, dei soldati italiani, maggiore di quella dei Tedeschi, 1078 E.

SOFFREDO DA PISTOIA, V. Goffredo da Pistoia.

Sommovereno, Guiferio.

Sencino, vi passa Enrico VII diretto Oremona, 1081 D.

donate da Enrico VII al conte 😘 (Giovanni) di (Fores) Foragio, si sottomette ad Enrico VII, 1121 

- ivi muore Guglielmo Cavalcabò, 1122 A.

- Guglielmo Cavalcabò v'entra per impossessarsene, ma Guarnieri di Homburg lo fa prigione; decapitato, 1152 B.

signori: conte Giov. di Fores,

Guglielmo Cavalcabò.

Sopino, Rinaldo.

SOPRAMONTE, Amato.

Soranzo Giovanni.

(Sosano) Zauxanum, vl. vicent, devastazioni ivi fatte dai Padovani, 1133 B.

Spada, brandita da Enrico VII nell'occasione della sua incoronazione.

1104 D.

Speranza di Montefeltro, si riunisce all'esercito d'Enrico VII, che muove per la Toscana, 1111 A. SPINI, Guglielmo.

Spinola, famiglia genovese, in lotta coi Doris, 1088 E, 1090 B, 1098

Ε.

- esuli da Genova, insieme coi Doria (v. a questo nome), guerreggiano la loro città, 1180 E-1182 A.

- loro accuse contro Barnaba Doria, 1089 A.

· Obizzone.

Spira, chiese: (S. Dionigi).

Spoleto, per la valle di S. passa Carlo di Valois, 960 E.

Spoleto, ducato di, fa parte della dote della Chiesa, in esso Viterbo, Orvieto, Perugia, 1012 D-E.

STAZIO, ricordato a proposito dell'arte poetica, 1019 A.

Stefano Colonna, fratello di Sciarra Colonna, prende parte alla congiura ordita contro Bonifacio VIII, 1003 A.

- entra in Roma al tempo della elezione di Clemente V, 1014 B.

- favorisce Enrico VII e procura di conservargli il passo di Ponte Molle, 1098 E.

lo conforte, 1102 B.ferito, 1103 C.

- in un'assemblea del popolo romano raccolta nel luogo delle Milizie, loda Enrico VII per la sua venuta a Roma, e lo esorta a non partirne prima di avervi composta la pace, e ordinato il governo, 1106 D-E.

— si arma contro Janico, 1107 B. - loda il divisamento di Enrico VII

di visitare le altre parti d'Italia,

1108 E, 1109 A.

STEFANO DA PARIGI, card., mandato da Clemente V ambasciatore ai Templari, per sapere se sia vera l'accusa di eresia loro fatta, 1017

Storia, difficoltà ch'essa presenta, sua condizione presso ai Greci ed ai Latini, 1119 B-C, 1120 A.

STREDELLI, Berengario.

TADDEO DEGLI UBERTI, ricorre a Enrico VII per rientrare in Firenze, da cui era esule, 1059 C.

- fuoruscito, recasi presso Enrico

VII in Lucca, 1096 D.

Tagino Bonaccolsi, fratello di Bardelone, signore di Mantova, è cacciato da Bartolomeo della Scala, che dà il dominio di Mantova a Botticella (Guido), 1022 D.

Taranto, principi: Roberto d'Angiò, Filippo d'Angiò.

TEBALDO CONTE DI BAR, Vescovo di Liegi, al seguito di Enrico VII nella sua discesa in Italia, 1057

- suo colloquio con Sigonfredo (Ganzera) vicentino, 1068 E.

 mandato da Enrico VII quale suo legato a Pisa per sollecitare aiuti di denaro, 1092 E.

- accompagna Enrico VII a Pisa, 1095 A.

- e quindi a Siena, 1093 C.

- muore in Roma, ferito in un combattimento tra Cesarei ed An-

gioini, 1101, E.

TEOBALDO CONTE DI BORGOGNA, insieme con Guglielmo re di Inghilterra, si fa mediatore di pace nella guerra tra Filippo IV di Francia e la Fiandra, 1000 B.

TEBALDO DE' BRUSATI, bresciano, avverso a Maffeo de' Maggi e famigliare a Enrico VII, 1059 A.

- rientra in Brescia col favore di

Enrico VII, 1060 B.

- d'accordo con Maffeo dei Maggi,

Studi, studio delle arti liberali in Parigi, 1002 B.

Bologna sede degli studi delle arti liberali, 1027 A.

- di grammatica e dialettica, coltivati da Giacomo (Duèse) di Cahors, 1167 B.

Susinana, Maghinardo. Sutri, vi passa Enrico VII allontanandosi da Roma, 1109 B.

Svevia, Federico II, Corrado IV, Corradino; cfr., Costanza, Manfredi.

fa ribellar Brescia ad Enrico VII. 1063 A.

- invitato ad abboccamento da Enrico VII, 1066 E. a capo di Brescia ribelle, 1071

C.

provvede a guernirla e difenderla, 1074 A-B.

- mentre con pochi armati si trova sopra una rupe contigua alla città, è circondato dai nemici, 1074 B.

ferito, è messo in mano di Enrico VII, 1074 C.

- da Enrico VII viene condannato a morte, convinto del delitto di lesa maestà, invano impetrandone la grazia l'imperatrice, 1074 C.

- suo ignominioso supplizio, 1074 D. (TEBALDO) RE DI NAVARRA, prende parte alla crociata di s. Lodovico IX re di Francia, 950 E.

- notifica a Carlo d'Angiò la morte del fratello di lui, 951 B."

- determina di far pace coi Baraceni, 951 D.

- ritorna ammalato dall'Africa e viene in Sicilia, accoltovi dal re di Trinacria (Carlo d'Angio), 952 B.

- muore in Sicilia, 952 B. (TEBALDO) CONTE DI SANTA FIORA DA MAIANO, aiutato de Enrico

di Fiandra, combatte e fuga i Fiorentini, che assalivano da tergo i Cesarei; eroica azione di un cavaliere, 1110 C.

TEMPESTA, v. Artico Tempesta degli Avogaro, Pietro Tempesta d'Angiò.

Tempio, torre del, v. palazzo dei Tem-

plari a Parigi.

Templari, Ordine dei, istituito per ricuperare la Terra Santa, 1016 D.

- essendo essi incolpati di empii riti, stabilisce una inquisizione

Clemente V, 1016 D.

- Berengario (Stredelli) e Stefano da Parigi card. preti, e Landolfo (Brancacci) card. diacono, ambasciatori di Clemente V, vengono ai Templari per esaminare l'accusa che è loro fatta, 1017 A.
- confessano la loro eresia, 1017 B.
   nella sinodo tenuta a Valenza (Vienna) Clemente V li condanna

ed abolisce, 1017 B.

- sono imprigionati per tutta la Francia e la Provenza, 1017 C.
- occupato il palazzo dei Templari in Parigi, 1017 C.
- infelice sorte dei fuggiaschi, 1017
- uno di essi è condannato alle fiamme da Clemente V, per averlo pubblicamente insultato, 1017 E. 1018 A-B.
- profetizza la prossima morte del pontefice e del re Filippo IV, 1018 A-B.
- quindici mila Templari imprigionati, 1018 C.

- l'Ordine è condannato e soppresso da Clemente V, 1183 C.

 per consiglio di Giacomo (Duèse) di Cahors è soppresso quest'Ordine, 1169 A B.

Tenearola, vl. padov., fatto d'armi tra Padovani e Cangrande, 1138 E.

TEODORICO (REINERI), cardinale, prende parte al conclave per la elezione di Benedetto XI, 1011 D.

(Teole) Titulus, villa nel padov., vi passa Cangrande coll'esercito, 1175 E.

Terme, v. Abano, Padova.

Terradura, luogo vicino a Padova, dove Cangrande si ferma otto giorni coll'esercito, 1177 C.

Terra di Lavoro, posseduta da Carlo I d'Angiò, 947 B. Terra Santa, s. Lodovico IX la vuol liberare, 950 D.

— morte del suo patriarca, 951 E-952 A.

— in mano dei Saraceni e dei Pagani; alla sua conquista combattono i Templari, 1016 D.

(Tésina) Ticinalis, Tesina, Tisina, torrente del vicentino, 1125 D, 1127 D, 1125 E.

TESOLUTO DEGLI UBERTI, capo dei Bianchi fiorentini, 1024 D.

- suo carattere, ivi.

Tesoro, della corte di Francia, 997 A.

— tesori della Santa Sede, 999 A-B.

- del Marchese (Gaetani) in Anagni, 1004 C.

(Tessa) Ubertini (di Gaville), seconda moglie di Corso Donati, 974 D.

Tevere, f. che passa per Roma, 1005 D. Thedaldi Castrum, v. Castel Tedaldo, e Ferrara.

Thiene, vl. vicent., disfatta dai Padovani, 1134 B.

Thuseia, v. Toscana.

Ticino, fiume, passa per Pavia, 1152 D. Tiepolo, Marcabruno, Zagnino.

Tiferno, ivi Giovanni di Zecano assalta le genti di Roberto di Napoli, 1108 B.

- depredato dai soldati di Zecano, 1103 C.

Timavo, v. Bacchiglione, 1139 E. Tiranni, gravano sempre i popoli con esazioni, infrangono le leggi sacre, favoriscono gli empi, sono dediti alle delizie e alle voluttà, ecc., 1084 B-D.

— descrizione di essi; vivono sempre in sospetto ed ansietà, 1096 A.

Tirolo, conti: Mainardo, Ottone, Enrico: cfr. Carinzia.

Tissirolo dei Repetti, vicent., ucciso in battaglia dai Padovani, 1126 B.

TISONE DA CAMPOSAMPIERO, nob. padovano guelfo, assunto al governo di Padova, 1127 C.

- è uno dei condottieri dei Padovani, 1130 B, 1130 E.

— favore in lui riposto dal popolo; muore, 1191 A.

Titulus, v. Teolo,

Tiveli, vi si reca Enrico VII, uscendo da Roma, 1108 A.

Tizzoni, famiglia vercellese, viene restituita in patria da Enrico VII, 1121 E.

- di parte imperiale; sua potenza in Vercelli, 1152 E.

- aiutati (?) da Maffeo Visconti, contro gli Avogadro di Colobiano, 1152 E.

Todi, vi giunge Enrico VII, e vi dimora tre giorni, 1109 B.

- consigliano il re ad assalire Perugia, ma egli a ciò si rifiuta, 1109 B.

- tumulto; chiudono le porte al re che partiva, 1109 B.

- apertegli le porte, Enrico VII invade l'agro perugino, 1109 C.

Tolberto da Camino, mandato da Rizzardo da Camino suo parente in aiuto dei Padovani, con 100 cavalli e 800 pedoni, 1129 C.

Torino, vi si ferma Enrico VII nella sua discesa in Italia, 1057 B.

Torre, famiglia, avversa a Maffeo Visconti, 1019.

- esuli in Aquileja, vanno a Verona e quindi a Lodi; favorevoli ad Alberto Scotto, 1020 C.

— rientrano in Milano, 1021 E.

- cacciano in esiglio i partigiani di Maffeo Visconti, 1022 A.

- esigliati al momento della venuta di Enrico VII in Milano, 1022 B.

- essendo favoriti dai Signori di Lombardia, incutono timore a Maffeo, 1022 D.

- accolti in Verona, 1022 E.

- sperano di ritornare in Milano, coll'aiuto di Filippo di Valois, 1159 A.

- partito Filippo di Valois, perdono ogni speranza e si sparpagliano per il mondo, 1153 B-C.

molti vanno a Padova, prenden-

dovi gli stipendi militari, 1158 C.

- Francesco, Gastone, Guido, Mosca, Pagano, Simone.

Torre di Abano, fatta a forma di tempio, 1140 A.

- di Este, Cangrande ottiene dai Padovani il libero passaggio, 1178 A.

presso la chiesa di S. Marce in Roma, presa dopo breve resistenza dai Cesarei, 1099 D-E.

- di Vicenza, sopra di cesa le in-

segne cesaree, 1069 D.

· v. Tripizone.

Tortona, ivi Enrico VII, 1087 B.

- di lì invita i Signori al convegno di Genova, ivi.

- ivi Aut. da Fissiraga, il quale non riesce ad ottenere dal re ciò che spera (il ritorno in patris), 1087

- Enrico VII se ne impossessa, 1037

- ivi gli cratori di Genova, 1037 E. - sottomossa a Maffeo Visconti, 1151  $\mathbf{E}$ .

Tosa (?), (Pino?). (Toscana) Thuscia, Carlo d'Angiò aiuta i suoi amici in Toscana, 950 D.

— vi giunge per pacificarla Carlo di Valois, mandato dal fratello Filippo IV di Francia, 1000 D.

— in essa è Assisi, 1012 C.

- soldati toscani con Dego (Diego Ratta) armigero di re Roberto, 1094 A.

— le città di essa si ètringono in lega contro Enrico VII, 1092 C.

– manda soccorso di milizie agli Angioini in Roma, 1100 D.

aiuta Firenze contro Enrico VII, 1112 C.

- i Guelfi di T. hanno per nemici i Ghibellini di Pisa, 1155 A.

- ivi i Padovani assoldano mercenari, 1172 D.

Trapani, si colloca presso ad essa l'e-sercito di Filippo principe di Taranto, nella guerra contro Federico di Aragona, 957 E.

vi sbarca, coll'esercito, Carlo di

Valois, 961 C. - assedio, 961 D.

– nel golfo di Trapani prepara la sua flotta re Federico d'Aragona, 1114 E.

- assediata da Roberto d'Angiò, 1149 B-1150 C.

TRAVERSO DEI DELESMANINI, esule padov., ripara presso Cangrande. 1127 E.

Trebis, Onofrio de.

Treste, monti di, per i quali discende Corradino, 948 C.

- monti di, da essi discende Odorico

d'Arco, 998 D.

- monti di: vi passa Enrico di Gorizia recandosi presso Cangrande, ·1175 C.

Treveri, arcivescovi: Balduino di Lussemburgo, (Boemondo di Warnesberg).

Treviso, sotto Rizzardo da Camino,

1085 D.

— ivi Francesco d'Este, 1037 C.

- suoi legati alla dieta raccolta in Pavia da Enrico VII, 1086 C.

- neciso Rizzardo da Camino, la città rivendicasi in libertà, 1129 C-1130 A.

- manda soccorsi a Padova, 1147 B.

 prodigi avvenuti presso il corpo del b. Enrico, 1164 E, 1165 A-B, 1165 E, 1166 A-B.

- gode la pace, dopo la cacciata di · Guecello da Camino, 1180 A.

- Cangrande mira ad impadronir-

sene, 1180 A.

- trattano segretamente con Cangrande Antonio e Nicolò di Roverio, Guglielmo di Valnico, Guezelo di Monsumo, Francesco di Morgano ed altri, 1180 B.
- vescovi: (Castellano Salomoni). - conti: Rambaldo (di Collalto).
- signori e capitani (vicarî |

imperiali): Gerardo da Camino, Guecello da Camino, Rizzardo da Camino.

chiese: cattedrale, Cenobio per i poveri presso Treviso.

Trinacria, Carlo I d'Angiò c rex Trinacriae » (nel 1270), 952 B.

- titolo reale di T, creato in favore di re Federico II, 962 D.

- re: Pietro d'Aragona, Federico II.

· cf. Sicilia (isola).

Trombettieri, all'ingresso solenne di Enrico VII in Genova, 1088 A.

Tripizone, rocca in Roma con torre; difesa dagli Angioini, 1099 A-B.

- occupato dalle truppe di Enrico VII; 1099 C.

Trissino, valle di, ricca e fertile, nel Vicentino, 984 D-E, 1137 E.

Trissino, illustre famiglia vicentina; discordie tra i suoi membri, 984 D.

- Morando, Pietro.

Troico lido, assalito ed occupato dalla flotta genovese, condotta da Lampa Doria, 935 E.

(Tulle) Tutela, abate: Arnaldo. Tunisi, tenuta dai Saraceni, 950 C.

— oppugnata da s. Lodovico IX re di Francia, 950 E.

- sua forza, 951 E.

Turingia, Enrico I langravio.

Tutelensis abbas, v. Arnaldo abate di Tulle.

U

UBALDINI, conte Francesco.

UBALDINO DI CASTELLO, legato di Enrico VII in Sicilia, ritorna a Roma, 1103 D.

UBERTANO DI SALIO, preso in ostaggio da Enrico VII, fra i Bresciani di parte guelfa, 1081 D.

Uzzeri, Lappo Farinata, Taddeo, Tesoluto.

UBERTINI (DI GAVILLE), aiutati dai Cerchi nella opposizione a Corso Donati; intentano processo contro di Corso, presso Andrea Mozzi vescovo di Firenze, perchè egli aveva sposato, a loro insaputa, Tessa degli Ubertini, 974 D.

- Tessa.

Ubertino da Carraba, padre di Nicolò, malato nei piedi, 1190

— è fra i primi di sua famiglia, 1136 D.

- sua autorità in Padova, 1186 B.

- nel Consiglio di Padova, suggerisce la pace con Cangrande, 1148

– padre di Nicolò, 1178 A, 1175 C. UBERTO, scudiero di Carlo, figlio di Filippo principe di Taranto, non riesce a salvarlo (nella battaglia di Montecatini), 1160 A-B.

- fugge a Pisa, 1160 E.

Udine, indarno Rizzardo da Camino tenta avere questa città, per mezzo di congiurati, 1037 A.

'Ugo (forse Guido?) conte di Fian-DRA, resiste fortemente a Filippo IV di Francia, 997 B-C.

- i Fiandresi sono favoriti dalle intemperie, 997 C-993 A.

Ugo DEL BALZO, lodato, 1152 E.

- re Roberto d'Angiò lo manda in Lombardia a proteggervi i Guelfi, 1152 E.

- ucciso a Bassignana, 1158 A.

Ugo delfino di Vienna, segue Enrico VII imp. in Italia 1057 E. UGUCCIONE DELLA FAGGIUOLA, SUO-

cero di Corso Donati, 978 D.

- dicesi che Corso Donati lo richiedesse d'aiuto e ch'egli glielo promettesse, 978 D.
- possiede Massa Trabaria, 978 D.

· lodato, 978 D-E.

- si dirige verso Firenze con cavalli e fanti, udendo che Corso Donati era in pericolo, ma non giunge a salvarlo, 978 E.

 fuoruscito ghibellino, va presso Enrico VII in Pisa, offrendogli i propri servigi, 1096 D.

 si riunisce colle sue truppe all'esercito di Enrico VII in Toscana, 1111 A.

- mandato da Enrico VII a sedare la incipiente ribellione dei Geno-

vesi, 1114 A.

- da Genova è chiamato a governare la repubblica pisana, 1118 C.

- per decreto del popolo, preposto a Pisa, e fatto comandante dei soldati già al servizio di Enrico VII, ora assoldati dai Pisani, 1118 C.
- signore di Pisa, 1155 A.

- incute timore a Firenze, 1155 B.

- -- somministra aiuto a Castruccio, che diventa per tal modo signore di Lucca, 1156 B.
- manda quale pretore dei Ghibellini di Lucca, Francesco suo figlio, 1156 C.
- assedia i Guelfi di Montecatini, disposto a passare colà nel campo l'autunno e l'inverno, 1157 A.

- sostiene una sortita dei Guelfi, 1157 C.
- in seguito al soccorso mandato da Roberto di Napoli ai Guelfi, continua più veemente la guerra, 1157 D.
- domanda aiuto a Cangrande delia Scala, a Maffeo Visconti, ed a Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi: da quest'ultimo riceve 100 cavalieri, 1158 A.

- aiutato dagli Aretini, 1158 B.

– sessanta mila uomini favorevoli ai Fiorentini, determinanola sua rovina, 1158 D.

- con lui militano dei Germani, 1158 E.

- suoi mercenari: descrizione del suo esercito, composto di 70m. pedoni e 8m. cavalli, 1158 E.

- divise l'esercito contro a quello di Filippo d'Angiò principe di Ta-

ranto, 1159 C.

- battaglia di Montecatini, insieme col figlio Neri, vince il nemico. già in parte sconfitto dal figlio Francesco, 1160 C.
- descrizione della strage dei ne-

mici, 1160 C-D.

permette ai prigioni fatti nella battaglia di Montecatini di redimersi a denaro, 1160 E.

- fa seppellire in Pisa il corpo dell'ucciso figlio Francesco, 1161 A.

- fa pure seppellire con gran pompa in Pisa, Carlo figlio di Filippo di Taranto, e Pietro Tempesta uccisi nella battaglia di Montecatini, 1161 A.
- bottino della vittoria, 1161 A-B. – ritione per sè tutta la preda ed il prezzo della redenzione dei prigioni; per ciò viene in odio

ai principali pisani, 1161 C. - ottiene con minaccie che (Montecatini) si consegni a lui, 1161 D.

- fa suo figlio Neri signore di Lucca, ed egli si impadronisce di Pisa, 1161 E.
  - per il suo governo tirannico, in Pisa riesce odioso agli ottimati ed al popolo, 1161 E.

cacciato dal dominio va agli stipendi della Lombardia, 1162 A. - ordina al figlio Neri di tenere in prigione Castruccio, fino a suo nuovo ordine, 1162 C.

 i principali cittadini Pisani stabiliscono di cacciarlo ed ucciderlo colla violenza, 1162 C.

 essendo in Pisa, ha notizia che in Lucca si vuol liberare dal carcere Castruccio, 1162 D.

 manda soccorso a suo figlio Neri per resistere al movimento fatto per liberare a forza Castruccio, 1162 D.

- va a Lucca per cercar maniera di liberare l'amico (Castruccio), 1162 E.

essendo in Lucca, è informato del tumulto fatto dai Pisani per restituirsi in libertà; tosto manda a Pisa due coorti di soldati, che però nulla potendo fare, ritornano a Lucca, 1169 A.

- rimandalibero Castruccio, che suscita contro di lui la popolazione di Lucca, perchè lo scacci

dalla città, 1163 B.

vedendo che nella notte i rivoltosi aveano occupate le porte e le mura, sulla mattina chiama a sè. Castruccio e i principali di Lucca, i quali lo pregano di lasciare la città, 1168 C.

- lascia Lucea, insieme con suo fi-

🟥 glio Neri, 1168 C.

 col consenso di Passerino (Rinaldo) Bonaccolsi si ferma in Modena, 1168 D. — al soldo di Passerino, (Binaldo) Bonaccolsi 1171 D.

— Cangrande lo chiama a sè con molte promesse, 1171 D.

.— va con Cangrande nel Vicentino, per tenere sommessa la città, 1172 E.

 è il primo che da Vicenza esca a combattere gli assalitori, che vengono fugati, 1178 D.

— è fatto da Cangrande governatore di Vicenza in sostituzione di Bailardino Nogarola, venuto in odio a tutti, 1175 A-B, 1175 D.

— si sofferma al ponte di Mossano, passato da Cangrande coll'eser-

cito, 1175 D.

 propone ai duchi (Signori) di Lombardia, di eleggersi un capo 1180 E, 1181 A.

Ungheria, gli Unni adesso sono detti Ungheri, 1010 E.

— re e famiglia reale: Adeleita, Andreasio (Andrea III), Carlo Martello, Carlo Uberto figlio di Carlo Martello, Elisabetta, Filippo (Canroberto?); v. Boemia ed Angiò.

Unni, v. Ungheria. Unziola, Opizone.

Urbano IV, guerreggia contro Manfredi, e contro i Saraceni 946 C.

offre il regno Siculo a Carlo d'Angiò, e lo soccorre, 946 C, 947
 B-C.

Urbs marmorea, così chiamata Verona, 1069 C.

Valdagno, occupata da Enrico Panensacco, 984 E.

- villa vicentina, descritta, 935 A. - ripresa da Morando Panensaeco,

che vi fa prigione Enrico, 935 E. Valenza (!) vi tiene nel giorno di Pasqua, nel terzo anno (!) del suo pontificato (1811-2) una sinodo universale Clemente V, nella quale abolisce l'ordine dei Templari, 1017 B.; cfr. Vienna.

- soggetta a Roberto di Napoli,

- 1152 D.

VALERANO DI LUSSEMBUEGO, fratello

di Enrico VII, lo segue in Italia, 1057 D.

— va a sottomettere Brescia ribelle, 1063 C.

- si ferma ad Orzinovi, 1068 D.

- va a Cremona, per ricondurla all'obbedienza, 1067 C.

— ne fugge tra il furore del popolo, 1067 D.

- ne impetrano il favore gli inviati Padovani, 1073 B.

— muore all'assedio di Brescia, 1075 B-C 4.

VALNICO, Guglielmo,

Valois, Carlo « sine regno », Filippo. Vandali, militano per Corradino, 948

- con Enrico VII all'assedio di Brescia, 1078 C.

- da essi discende il beato Enrico, 1164 C.

– v. Germania.

Vanni Scornegiani, da Pisa, assoldato dai Padovani, 1141 A-D.

- consiglia ai Padovani d'abbandonare l'occupato borgo di s. Pietro, 1141 E.

- depredazioni da lui ivi fatte, 1142 Ć-D.

- a lui viene dai Padovani affidata la suprema direzione dell'esercito, 1144 A.

- conduce seco pochi soldati, disprezzando le forze nemiche, 1144 A.

 condottiero dei cavalieri mercenari, 1144 E.

- fatto prigioniero da Cangrande, che gli si mostra benigno, 1144

- Cangrande lo conduce prigione a Vicenza, 1145 A.

- prigione nell'aula di Cangrande (in Verona), 1145 C.

 fa parole per conciliar pace tra Cangrande e Padova, 1147 E--1148 A.

Vanni Zeno, pisano, è nominato da Enrico VII vicario regio a Verona, 1059 E.

 essendo andato (a Milano) presso Enrico VII, gli è impedito il ri-

torno in Verona, 1069 A. - è fatto pretore (podestà) regio in

Vicenza, 1071 A.

— legato di Enrico VII in Sicilia, ritorna a Roma, 1103 D.

Vaticano, v. palazzo pontificio in Roma.

Veleni, ricordi di storia antica sui veleni, 1013 C-D.

Velletri, vescovi: Niccolò (Martini) da Prato.

Venalità, delle cariche sotto Enrico VII, 1064 E.

VENCESLAO IV, OTTOCARO, RE DI BOEMIA E D'UNGHERIA, aspira alla successione germanica, dopo la morte di Rodolfo d'Austria, 968 A-C.

capo del partito dell'opposizione a Carlo Uberto in Ungheria, 1011 A.

- destina suo figlio Ottocaro (Venceslao V) al regno di Ungheria, 1011 A.

— muore e gli succede Ottocaro (Ven-ceslao V) nel regno boemo, 1011 A-B.

- la sua figlia primogenita (Anna) sp. Enrico di Carinzia, 1056 B.

- sua figlia secondogenita (Elisabetta), sposa Giovanni di Lussemburgo, 1056 B. (Venceslao V) Ottocaro, f. di Ven-

cealao IV indarno aspira al regno di Ungheria : succede al padre nel regno di Boemia, 1011 A.

ucciso, 1011 B.

Venda, vill. padov., scorreria dell'esercito scaligero, 1134 D.

Venetico dei Gafari, rientra in Mantova sua patria, per mezzo di Enrico VII, 1060 A.

Venezia, rotti dai Genovesi, 985 B. - origine delle discordie coi Genovesi, 985 C sgg.

- loro apparecchi per la guerra, 986 E, 987 A.

- loro flotta affidata ad Andrea Dandolo, 987 A-B.

- sconfitti dai Genovesi a Curzola, 987 C-988 D, 989 A.

- pace con Genova, 990 B-D. - i Veneziani rompono Pamicizia

coi Padovani, 1033 D. — usurpano da lunghissimo tempo

gli stagni di Chioggia, 1033 E. sdegnati perchè a Chioggia i Padovani fecero delle saline, 1058 E.

— mandano legati a Padova, 1034 A.

- discorso dei legati nel Consiglio di Padova, 1094 B-E.

– i legati, ritornando da Pádova. riferiscono nulla aver ottenuto, 1085 B.

— i Veneziani detti Marchita, 1035

— determinano la guerra contro Padova, 1035 B.

- provvedimenti per tale guerra 1085 E.

- vittoria, 1036 B.
- ivi Fresco d'Este, 1080 C.
- richiesti, mandano aiuti a Fresco d'Este in Ferrara, 1039 B-C.
- cacciati dai Ferraresi insorgenti, 1089 D-1040 A.
- sollecitati da Fresco, mandano Giov. Soranzo per rimettere Fresco in Ferrara, 1040 B.
- mandano una flotta, 1041 sgg.
- eccupazione di Ferrara, 1042 C D.
- rifiutano di ceder Ferrara a Clemente V, 1043 B-C.
- citati dal papa, mandano legati a lui, ma senza intenzione di recedere, 1048 D-E.
- seomunicati, 1043 E.
- organizzano un esercito, e lo mandano a Ferrara, 1044 E.
- ivi muore Fresco d'Este, 1045 E. - vittoria contro i (Crociati) del
- legato Arnaldo Pelagrua, 1045 B-C.
- sconfitti dai Crociati, 1045 E--1046 D.
- perdono Castel Tedaldo, 1046 D-E. - fiorisce in libertà, 1054 C.
- mediatrice di pace tra Padovani e Cangrande, 1148 E, 1149 A.
- lodi : libera e senza divisioni di
- parti, 1149 A-B. i Veneziani alla tomba del beato Enrico a Treviso, 1165 B.
- custodi dell'alleanza tra Padova e Cangrande, che per mezzo loro domanda 20000 marchi a Padova in pena della rotta amicizia. 1174 D.
- dogi: Pietro Gradenigo.
- spesso detti Illirici; p. e., 997 E. Vercelli, vi passa Enrico VII scendendo in Italia, 1058 A.
- suoi legati alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 C.
- Simone (Avogadro) da Colobiano ivi è in dissidio coi Tizzoni, 1121 E.
- parti, di cui trae profitto Maffeo Visconti, 1121 E.
- gli esuli vengono rimessi in città
- da Enrico VII, 1121 E.

   resiste a Maffeo Visconti, 1152 E.
- divisa fra i Tizzoni imperialisti e gli Avogadri guelfi, 1152 E.

- quantunque i Guelfi siano aiutati da Roberto d'Angiò, Maffeo Visconti ottiene il dominio della città, 1152 E-1158 B.
- · ivi Filippo di Valois con soldati francesi, 1158 B.
- signori: famiglia Tizzoni, Simone (Avogadro) da Colobiano.
- VERDE (NOGAROLA), sp. Guido figlio di Niccolò de' Maltraversi da Lozzo, 1132 A.
- VERLATO, Giacomo, Giovanni, Morando, Rinaldo.
- VERNARI, Pino.
- Verena, soggiorno fattovi da Corradino di Svevia, 948 C.
- vi arrivano gli esuli Torriani venendo da Aquileia, 1020 C.
- vi sono accolti i Torriani: locchè desta stupore, poiche Alboino della Scala era genero di Maffeo Visconti, 1022 E.
- vi ritorna Alboino della Scala dopo di aver vinto e raso al suolo
- Bergantino, 1024 A.
   ivi Giovanni Zeno vi è nominato vicario regio da Enrico VII. 1059 E.
- ivi portato Leopoldo duca d'Austria, colpito da malattia sotto Brescia, 1079 C.
- suoi legati alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 C.
- manda legati ad Enrico VII in Genova, 1090 B.
- sotto Cangrande della Scala, 1122 D.
- infelici condizioni dei Veronesi. 1181 D.
- vi si trova Cangrande, 1132 C.
- il quale la munisce temendo dei Padovani, 1132 E.
- la sua plebe attende più al lanificio, che alle armi, 1135 B.
- i confini del suo territorio stanno ad ovest di Montagnana, 1137 B.
- contro di essa muovono i Padovani, 1137 C.
- la regione di Verona è detta Iberna, 1187 C.
- territorio a d. d'Adige devastato dai Padovani, 1188 D.
- vi si ferma Cangrande, 1140 D.
- i Veronesi abili alle armi vanno a

Cangrande, dopo la sua vittoria contro i Padovani, 1146 E.

 ne partono pedoni chiamati da Cangrande, oppugnante Lonato, 1171 C.

- vi raduna il suo esercito Cangrande, quando conosce essere i Vicentini preparati alla rivolta, 1172 E.
- gli esuli Veronesi insieme cogli esuli Vicentini vanno verso Monselice, mostrando di avviarsi a Ferrara, mentre Niccolò da Carrara, promette di seguirli da tergo, 1173 A.

 sono traditi; passano per Abano, Cervarese e Costoza e riescono a Vicenza, 1178 A-B.

 da Muzio dei Germani vengono introdotti nel sobborgo vicentino di Berica, 1179 B.

 i soldati di Cangrande li vincono e massacrano, 1173 C-E.

 ivi Cangrande raduna l'esercito per la spedizione contro i Padovani, 1175 D.

 vi ritorna Cangrande dopo la pace fatta con Padova, 1178 C.

- cfr. Ihernia, Urbs marmorea, che sono appellativi di Verona.

- conti: Vinoiguerra da Sanbonifacio.

signori e vicari imperiali:
 Alberto della Scala, Alboino della Scala, Bartolomeo della Scala, Cangrande della Scala, Giovanni, o Vanni Zeno da Pisa.

- magistrati, podestà: Francesco della Mirandola.

chiese: Cenobio dei Domenicani.
edifici: palazzo di Cangrande.
Vessillo, dei Padovani, 1136 C, 1143 D.
v. Croce, o Signa.

▼ VEXILLIPERI », v. Confalonieri (famiglia).

Viandrar, v. Villandran.

Via Lata, in Roma: presso di essa è Camignanum, 1100 D-E.

Vicariato regio, di Vicenza, chiesto dai Padovani ad Enrico VII, 1065 A.

Vicari imperiali, Alberto da Rovolone in Brescia; Alboino e Cangrande della Scala in Verona;

Francesco della Mirandola in Modena; Gerardo da Enzola in Padova; Giberto da Aspromonte in Genova; Giberto da Correggio in Parma; Giovanni di Castiglione in Cremona; Giovanni o Vanni Zeno in Verons e poi in Vicenza; Goffredo (da Lignazzo) in Cremona; Goffredo e Soffredo pistoiese in Cremena; Lappo Farinata degli Uberti in Modena (?) e in Manteva; Nicolò de' Maltraversi da Lozzo in Parma; Maffeo Visconti in Milano; Passerino (Rinaldo) e Butirone Bonaccolsi in Mantova; Pietro del Mesa in Piacenza; Rizzardo da Camino, in Treviso, Feltre, Belluno; conte di Salzburg in Piacenza.

- ofr. Pavia, Pisa.

Vicentino Anonino, persona di massima autorità, esorta il Ferreto a scrivere la sua storia, 944 B. Vicenza, essendo sotto il dominio dei Padovani, manda soccorsi ad Azzone VIII d'Este, 931 A.

- piocola città, detta dagli antichi

Cimbria, 933 E.

— dediti al guadagno, e discordi. 938 E, 934 A.

— cessato il giogo di Ezzelino, la plebe per metter termine ai gravi tributi imposti dai nobili, sottomette la città ai Padovani, 984 A-B.

- tirannico governo dei Padovani, 934 A-B.

 il preside manda alla morte Beroaldo, nobile vicentino, perchè pericoloso ai dominatori; lotte intestine, 934 B-935 B.

soggetta alla tirannia di Pudova,
 è costretta ad aiutarla contro

Venezia, 1085 D.

- tenuta in signoria dai Padovani, 1054 B.

 accoglie con favore l'annunzio della venuta di Enrico VII, 1055 C.

— i Padovani chiedono ad Enrico VII il vicariato di Vicenza, 1065 R

- congiura contro la signoria dei

- Padovani, il cui mite giogo durava da 46 anni, 1065 C, 1066 A-C.
- ad essi è unito Cangrande, 1069 D.
- rivolta in Vicenza: cacciato il pretore padovano, si innalzarono i caccarea signa sulla torre, 1069 D.
- i Vicentini si ribellano ai Padovani e chiamano in proprio aiuto le schiere di Enrico VII da Verona, 1069 C.
- letruppe di Enrico VII vi si introducono da Porta Nuova, 1069 C.
- i Vicentini si rallegrano grandemente della vittoria, 1070 C
- ivi è posto vicario regio Giov. Zeno, 1071 A.
- offrono larga somma di danaro in dono a Enrico VII, 1071 B.
- tramutano il corso del Bacchiglione, allontanandolo da Padova, 1072 D.
- sirifiutano di ristabilirlo, nel corso antico. 1072 D.
- si scagliano contro il vescovo Aimone di Ginevra, che aveva ordinato, in nome di Enrico VII, di rimettere nell'antico alveo il Bacchiglione, 1072 E.
- suoi legati alla dieta raccolta da Enrico VII in Pavia, 1086 C.
- manda legati in Genova ad Enrico VII, 1090 A.
- controversie coi Padovani 1094 E.
   nel Vicentino Cangrande combatte contro i Padovani, 1114 B.
- contro i Padovani, 1114 B.

   in guerra con Padova, 1119 A.

   ne ottiene il dominio Congrande
- ae ottiene il dominio Cangrande della Scala, sotto di cui migliora la sua condizione, 1123 B-E.
- parte padovana ivi, 1123 C-D.
   ivi mercenari di varie lingue al
- soldo di Cangrande, 1128 E.

   assalita dai Padovani, i quali prima
  conducono dei trattati con alcuni
  Vicentini, 1125 E sgg
- punizione inflitta da Cangrande ai traditori, 1126 C-1127 A.
- desolazione della città, sotto il tirannico governo di Marcabruno da Vivaro, Guido Bissaro, Pietro Proti, e Bugamante, 1126 E, 1127 A.

- esuli Vicentini si uniscono ai Padovani, 1180 C.
- epidemia in Vicenza, 1181 B.
- infelici condizioni dei Vicentini, 1131 E.
- discordie intestine tra Guelfi e Ghibellini, 1131 E.
- borgo di s. Pietro occupato dai Padovani: i quali poi ne sono cacciati, 1140 A-B.
- n'è prefetto Bailardino Nogarola, 1140 B.
- desolazione del territorio interposto tra Padova e Vicenza, 1140 B-C.
- esuli Vicentini studiano il modo di rientrare in patria, 1140 C-D.
- gli esuli, aiutati dai Padovani, occupano il borgo di s. Pietro, 1140 D sgg.
- difesa da Antonio Nogarola, in assenza del fratello Bailardino, 1140 D, 1141 B-D.
- il borgo di s. Pietro è abbandonato dai Padovani, che vi commettono rapine ed infamie, 1142 B sgg.
- terrore in Vicenza, 1143 A.
- vi giunge in buon punto Cangrande, 1143 B, D-E.
- vinti i Padovani, Cangrande raduna ivi l'esercito contro Padova, 1146 D-1147 A.
- territorio rimesso a coltura dopo la pace, 1149 A-B.
- ritratto del beato Enrico ivi, 1165 D.
- Vicentini alla tomba del beato Enrico in Treviso, 1165 B, 1165 E, 1166 A.
- ne partono pedoni, chiamati da Cangrande della Scala oppugnante Lonato, 1171 C.
- molti della « plebs media » si accordano coi Padovani per liberare la patria, 1171 D.
- Macaruffo (de' Macaruffi) eccita gli animi, accordandosi cogli esuli Vicentini, 1171 D-E.
- Nicola Vicentino ed Alberto da Izza prendono parte alla rivolta, 1171 D.
- la « plebs media » era malcontenta, sia perchè oppressa da ra-

pine di denari, sia perchè vedeva la iattura della patria, 1171 E.

— gli esuli si presentano alla porta della città, sperando di guadagnarne il custode, Muzio de' Germani, 1171 E-1172 A.

 Muzio tiene in parole Alberto da Izza, e, chiarito d'ogni cosa, ne riferisce a Bailardino (Nogarola), 1172 A.

 Cangrande arriva sul territorio di Vicenza preparata alla rivolta, 1172 E.

 v'entra di soppiatto Cangrande, 1172 E.

— esuli Vicentini vanno coi Veronesi verso Monselice, mostrando di recarsi a Ferrara; Niccolò da Carrara promette di seguirli da tergo, 1173 A.

 traditi; senza saperlo passano per Abano, Cervarese e Costoza, e così riescono a Vicenza, 1173 B.

 esuli Vicentini e Veronesi sono da Muzio de' Germani introdotti nel sobborgo vicentino di Berica, 1178 B.

- i soldati di Cangrande li vincono e massacrano, 1173 C-E

— molti sono fatti prigionieri da Cangrande, altri condannati all'esiglio, 1174 B-D.

 Cangrande vi fa impiccare Pescaresio (de' Montecchi?), ed altri principali della sommossa, 1174
 E.

Cangrandene fa governatore Uguccione della Faggiuola, in sostituzione di Bailardino Nogarola venuto in odio a tutti, 1175 A-B.

 Uguccione della Faggiuola, « præfectus » 1175 D.

 nel suo territorio è il ponte di Mossano, 1175 D.

- Cimbria, Cimbrici, appellativi di Vicenza e dei Vicentini; v. a q. n.

- vescovi: Altigrado (Cattaneo da Lendinara).

 signori: Ezzelino da Romano, Cangrande della Scala (vicario imperiale); cfr. Morando Panensacco, Padova.

- magistrature, governatori:

(per Cangrande), Aldrigetto da Castelbarco, Bailardino Nogarola, Antonio Nogarola, Uguccione della Faggiuola.

 pretori: Galassino, Giovanni da Vicenza, Giovanni o Vanni Zeno; cfr. Marcabruno da Vivaro.

- chiese: s. Pietro (suburbana).
- edifici: palazzo vescovile, casa

di Ferreto autore della historia.
 porta, nuova.

- borgo s. Pietro.

— vicus latus, v. via Lata.

- vicus publicus, in Genova, 1088 D.

Vicus, presso Milano, dove hanno le loro case i Torriani, 1061 D. Vienna (d'Austria), sede di Alberto I

d'Austria, 1050 B.

— ivi i figli di lui Federico e Li-

poldo, 1058 B.

Vienna (di Francia), concilio generale
ivi tenuto da Clemente V, 1186
E; ofr. Valenza.

VIENNA (DI FRANCIA), DELFINI, un Delfino, al seguito di Enrico VII, si allontana da Roma, quando vede che all'imperatore ripugna di allontanarsene, 1107 A.

— Un Delfino guerreggia Maffeo Visconti, 1157 A.

- delfini: Guido, Ugo.

Vieri de' Cerchi, fiorent., segue parte Bianca, 978 C.

— suo credito in Firenze, 914 A.

— cognato e avversario di Corso Donati, 974 B.

prende ad odiarlo, ritenendolo avvelenatore della moglie, ch'era sorella di Vieri, 974 C.

— suo nipote (Guglielmo) essendo stato offeso da Corso Donati, ne seguono tumulti, 974 D-975 B.

 chiamato a Roma da Bonifacio VIII, che lo vuol pacificare col Donati, 975 G.

 s'abbocca con Bonifacio VIII, che cerca guadagnarselo, per dominare in Toscana, 975 D-976 D.

— lascia Bonifacio VIII, giudicando ch'egli sia non pastore, ma lupo rapace; il Papa lo rimanda con benignità, assicurandolo di volere la pace di Toscana, 976 D.

- perseguitato da Carlo di Valois, 977 B.
- fugge da Firenze, 977 C.
- condannato a perpetuo esiglio, 977 D.
- esigliato da Firenze, 1012 E. Vigalis, errore di stampa; v. Vignale (di Maremma).

Vigna, v. macchine da guerra. Vignale (di Maremma), Enrico VII vi passa, 1097 D.

VIGODARZERE, Antonio, Simone.

Vigonza, Giordano da.

(Villandran) Viandrar, nella dioc. di Bordeaux, patria di Clemente V, 1139 C

Villaverla, vill a 7 miglia da Vicenza: vi si accampano i Padovani, 1134 A.

VINCIGUEBRA DA S. BONIFACIO, conte di Verona, esule, uomo di grande animo, si reca presso Enrico VII in Milano, 1060 A.

- non azzarda di ritornare in Verona, dove gli Scaligeri dominavano già da lungo tempo, 1060

- nella dieta di Pavia prega Enrico VII a non lasciare la Lombardia, prima d'averla liberata dai tiranni, 1037 A.

- sta coi Padovani contro Can-

grande, 1190 A.

- famiglia sua accolta in Lonigo, 1133 D.

- condottiero dei Padovani contro Cangrande, 1187 B.

- venuto a Montorio, piange vedendo Verona da cui era esule, 1137 C.
- fa distruggere parecchie ville del Veronese, 1137 C-D.
- esigliato da Verona al tempo di Alberto della Scala, 1172 D.
- da Macaruffo de' Macaruffi è chiamato a prender parte al moto tentato per sollevare Vicenza contro Cangrande, 1172 D.

- prigioniero di Cangrande, e ferito; muore, 1174 B.
- Virgilio Marone, ricordato a proposito dell'arte poetica, 1019 A.

- citato, 1122 A.

Visconti, sono capi dei Ghibellini in Lombardia, 1154 A.

- Galeazzo, Luchino, Galeazzo, Maffeo, Pietro.
- v. Lombardia.
- Viterbo, vi passa Carlo di Valois, 960 E.
  - ivi Benedetto XI, 1012 D.
- fa parte del ducato di Spoleto e dei possessi della Chiesa Romana, 1012 D-E.
- vi arriva Enrico VII, diretto a Roma, 1093 D.
- vi giunge Enrico VII, nel ritorno da Roma, 1109 B.
- il popolo lo riceve con affezione, 1109 B.
- governatore: Manfredo di Chiaramonte.
- VITTORE MICHIEL, condottiere insieme (con Giov. Soranzo della flotta veneziana diretta contro Ferrara, 1041 A.
  - assume il governo di Ferrara, 1042 D.
- i magistrati ferraresi lo eccitano ad obbedire ai Legati pontif. che chiedono il possesso di Ferrara, 1042 D-E.
- rifiuta, 1042 A.
- richiamato a Venezia dal Senato, 1044 D.
- Vivaldo Brugnolo, vicent., giovane, vaincontro a Cangrande, che accorre alla liberazione di Vicenza, 1148 D.
  - suoi atti di valore combattendo i Padovani, 1144 C.
- Vivaro, Alberto, Corrado, Marcabruno.
- Voghera, suoi coloni complici di Manfredo Beccaria, 1087 D.
- colà fu preso Ant. Fissiraga, ivi.

 $\nabla \nabla T$ 

(WARNSBERG), (Egidio). (Weissenburg), v. (Egidio di Warnsberg).

8 - Indict statematici.

- cfr. M... di (Weissenburg) Guisemborch. (WESTERBURG), (Sigfrido).

 $\mathbf{z}$ 

ZAGNINO TIEPOLO, esule vicent., si unisce ai Padovani, 1180 C. ZAMBONETTO CANE, padovano, ucciso combattendo contro Cangrande presso Vicenza, 1174 A. Zauxanum, v. Sosano.

Zavatterelle, vi sono arrestati i legati bresciani che vengono da Genova; sono rilasciati per denaro, 1094 A-B.

ZECANO (ZEÇANO?), Giovanni. ZENO, Vanni o Giovanni.

#### AGGIUNTE E RETTIFICAZIONI

Pog. 1, tra i nomi dei compilatori, va mutato Canti Giuseppe in Canti Gustavo.

- 6, col. 1, dopo la lin. 33: esiglia da Verona il co. Vinciguerra da Sanbonifacio e Piscaresio, 1172 D.
- » 8, » 2, » 6: l'elenco dei principi di Apulia, si cominci con Carlo Martello.
- » 10, » 1, » 18: COLOBIANO.
- » 12, 1, dopo la lin. 15: Barbano, v. Ponte Barbano.
- » 15, » 2, lin. 29, tra i Bonaccolsi si aggiunga: Beraldo.
- » 20, » 1, » 37: Campodifiore.
- » 33, » 1, » 2-3, s'inserisca: Cucenelli sylva (Cozzile), ivi Uguccione della Faggiuola, 1159 A.
- » 53, » 1; le linee 34-44 vanno dopo la linea 48.
- ▶ 40, » 2. » 41: ENRICO PANENSACCO.
- » 48, » 1, » 18: CAMPODIFIORE.
- » 57, » 1, si cancellino le linee 31-3.
- » 62, » 1, » 13: Janico (= Giov. Gavelli?).
- » 88, » 2, » 12: Pioggia portentosa, a favore dei Crociati dinanzi a Tunisi, 951 C



## INDICE SISTEMATICO

DELLE

# CRONACHE ASTESI

(MURATORI R. I. S., XI, 131-272)

DI

### OGGERO ALFIERI GUGLIELMO e SECONDINO VENTURA

compilato da

MERKEL Carlo OCCOFERRI GEROLAMO ROBERTI GIUSEPPE

sotto la direzione di

**ANTONIO MANNO** 

### AVVERTENZA

Il Conte Carlo Cipolla, da Verona, professore di storia moderna nella R. Università degli studi di Torino, ha dato compiuta ragione di questo faticoso, benchè modesto lavoro. Egli informò come venisse concepito, decretato e diligentemente preparato. Disse degli applausi e degli aiuti venuti da questa R. Deputazione di storia patria e dei sussidi di lavoro di alcuni giovani studenti, pochi ma bueni. Egli diede estesa notizia su ciò che oggi suolsi chiamare la letteratura di queste cronache ed indicò partitamente e con chiarezza la regola e le notazioni che si adoperarono nella compilazione dei due indici. Tacque soltanto della sua assidua ed amorosa opera per indirizzare quei giovani ad indagini che naturalmente loro non erano famigliari e soccorrerli colla sua pronta erudizione. Quando queste cose dicessi, e pubblicamente e in nome della R. Deputazione lo ringraziassi, avrei supplito alla sola lacuna della sua bella prefazione.

Ma avendo la penna in mano soggiungerò che fu intendimento della R. Deputazione nell'approvare questa compilazione di compiere quanto s'era raccomandato nel Congresso storico di Milano; di servire agli studi storici e di fare modesto ma opportuno omaggio al Congresso di Torino che speriamo sarà fecondo di ottimi e pratici risultati.

La proposta della formazione di *Indici sistematici delle fonti* storiche italiane, fatta, discussa e valentemente difesa e vinta a Milano dall'illustre professore G. I. Ascoli, non abbisogna di commenti. Io allora ebbi a promettere la mia, qualunque sia, personale collaborazione e me ne sdebitai grazie alla protezione della R. Deputazione, grazie ai valenti consigli ed aiuti del Conte Cipolla, grazie all'efficace lavoro dei giovani studenti di questa scuola di magistero. Collabora-

zione prevista e consigliata a Milano e che a Torino fummo lieti di trovare volenterosa ed operosa.

Questi Indici sistematici come lavoro parziale, e come già avvertì il professore Cipolla, riescirono alquanto diffusi. Se si venisse ad una compilazione più estesa, se si volesse spingere questa indagine analitica ad una raccolta di cronache; sarà strettamente da badare all'economia del lavoro, perchè altrimenti l'impresa non proseguirà oltre alle intenzioni o si arrenerà per mancanza di tempo, per istanchezza di compilatori o per soverchio di spesa.

Supponiamo che si voglia fare un Indice generale dei soli venticinque tomi (o 28 volumi) dei *Rerum italicarum scriptores* senza tener conto delle addizioni del Tartini, del Mittarelli, dell'Amari, ecc., si dovrà condurre il lavoro sopra la seguente paginazione:

| Tomo   | I,             |   |   |   | Pagine      | 505      |    |   |         |       |
|--------|----------------|---|---|---|-------------|----------|----|---|---------|-------|
| >      | >,             |   |   |   | <b>)</b>    | 580      |    |   |         |       |
| >      | $\Pi_{i}$      |   |   |   | <b>»</b>    | , 576    |    |   |         |       |
| •      | » <sub>2</sub> |   |   |   | >           | •        |    |   | Colonne | 1112  |
| •      | 8,             |   |   |   | •           | 686      |    |   | •       | •     |
| >      | » g            |   |   |   | >           | >        |    |   | •       | 1251  |
| >      | 4              |   |   |   | >           | 628      |    |   | •       | •     |
| •      | 5              |   |   |   | >           | 645      |    |   | •       | •     |
| •      | 6              |   |   |   | •           | •        |    |   | 3       | 1196  |
| •      | 7              |   |   |   | •           | •        | ٠. |   | •       | 1108  |
| •      | 8              |   |   |   | >           | >        |    |   | •       | 1180  |
| •      | 9              |   |   |   | >           | >        |    |   | •       | 1290  |
| »      | 10             |   |   |   | •           | •        | •  | • | n       | 1406  |
| ъ      | 11             |   |   |   | •           | Ð        |    |   | •       | 1344  |
| •      | 12             |   |   |   | •           | •        |    |   | •       | 1184  |
| •      | 18             |   |   |   | •           | •        |    |   | •       | 1270  |
| •      | 14             |   |   |   | »           | •        |    |   | •       | 1186  |
| •      | 15             |   |   |   | •           | •        |    |   | •       | 1088  |
| •      | 16             |   |   |   | <b>»</b>    | <b>)</b> |    |   | •       | 1204  |
| )<br>) | 17             |   |   |   | •           | •        |    |   | •       | 1326  |
| •      | 18             |   |   |   | •           | •        |    |   | •       | 1220  |
| •      | 19             |   |   |   | )<br>)      | <b>)</b> |    |   | •       | 1076  |
| •      | 20             |   |   | : | <b>»</b>    | >        |    |   | >       | 1090  |
| )      | 21             |   |   |   | <b>&gt;</b> | >        |    |   | •       | 1218  |
| •      | 22             |   |   |   | •           | •        |    |   | •       | 1252  |
| ,      | 28             |   |   |   | •           | •        |    |   | •       | 1216  |
| •      | 24             | • |   |   | <b>)</b>    | •        |    |   | •       | 1230  |
| •      | 25             | • | • |   | ,           | <b>)</b> |    |   | •       | 478   |
| -      |                | • | • | • |             |          |    |   |         |       |
|        |                |   |   |   | Pagine      | 8620     |    |   | Colonne | 25925 |

ossia sopra una mole di 33165 colonne di fitta stampa in-folie.

E siccome le colonne che corrispondono nel tomo IX° alla cronaca del Ferreto sono dugento cinquantacinque e danno in questo volume 114 pagine stampate di indice; così, senza tener conto delle frazioni di pagine, per l'indice intero muratoriano le facciate saranno

$$x = \frac{114 \times 33165}{255} = 14823$$

le quali distribuite a sedicine in fogli di stampa, daranno di questi n. 926 '/, che possono formare comodamente venticinque volumi di mole eguale a quelli della *Miscellanea di storia italiana*, con una spesa di pura stampa (non parliamo di lavori rimunerati) che batte sulle cinquantamila lire!

Voglio sdebitarmi coi giovani studenti che per parecchi mesi ho veduti assidui al lavoro e costanti nel sostenerne le non sempre piacevoli fatiche. Li lodo e per quel che più mi riguarda, lodo particolarmente il signor Carlo Merkel da Torino. Essi avventurati, se, proseguendo indagini poco comuni ed adoperandosi in lavori che non saranno mai compensati nè da mercede nè da fama, si procacceranno con questa robusta ginnastica intellettuale una felice attitudine agli studi più reconditi.

Debbo pure lode ad altro studioso giovane, cioè al dottore Giacomo Gorrini che di corto pubblicò un saggio storico e critico intitolato Il Comune Astigiano e la sua storiografia (Firenze, 1884).

A dir vero, ed il Conte Cipolla ne toccò nella sua prefazione, era nelle mie intenzioni di discorrere alquanto sulla importanza di queste cronache astigiane e sopra gli studi sulle medesime ed accennare a quelli aspettati con ansietà che loro daranno una luce postuma ed un notevole contributo di chiarimenti. Dopo letta l'opera coscienziosa del vogherese Gorrini rimando, senz'altro chi ne sarà curioso, al suo recente volume. Per tale guisa questo lavoro, composto sostanzialmente da mani giovani, riceverà opportune spiegazioni da mente giovane.

Consolante spettacolo, di chi sa resistere ad inconsulti solletichi, fra il bailamme di un perpetuo carnevale; fra le distrazioni continue, i blandimenti, le procacità, gli ozi volgarissimi di coloro che dalle panche di scuola vogliono reggere il mondo o sdottoreggiano colla peluria al mento. Dall'aura sana e consolante di questa gioventù che, senza smorzare nessun entusiasmo, nè comprimere verun battito generoso, sa educarsi alla sapienza ed all'esempio degli antichi; traggo confortevoli pronostici per la prossima virilità della più illustre e felicemente ringiovanita fra le nazioni.

ANTONIO MANNO.

Abbate del Popolo, in Genova, Enrico di Lussemburgo tenta invano di deporlo dall' ufficio, 285 A.

Abbellimenti di città, Asti abbellita nel 1280, 149 D, 150 A.

ABELONE MALABAYLA, è preso prigioniero a Quattorde, 223 C.

Abbiategrasso, cast. di, dato dai Milanesi al castellano di Porta Romana, 277 A.

Acaja, il principato di, è acquistato per forza dal figlio di Carlo re di Sicilia, 210 B.

principi di, - Filippo di Savoia.

Acqui, posseduta da Guglielmo marchese di Monferrato nel 1289,

- è presa da Carlo d'Angiò, 160 B.

- carcerati in, da Filippo siniscalco di Carlo d'Angiò, 162 A.

- dominata dai Guelfi, 180 A.

- Gian Giacomo di Monferrato dà iu pagamento ad Amedeo VIII la città ed il territorio di, che riceve poi in feudo a patto che mancando la linea mascolina ritornino ai duchi di Savoia, 272 E-273 A.

Adda, passaggio dell', dei Veneziani die. 1446, 277 A. Adorno, Barnaba.

ADREANO, imperatore, signore di Asti, 140 C.

Agliano, il castello di, è distrutto dagli Astigiani, 208 C.

- è preso dai Solaro, 242 A.

[Agliano], (il castello di, feudo del comune d'Asti, tenuto in feudo da signori per patto fatto, 689 D).

- signori di, — Muccagatta.

AGLIATE, Antonio, Martino.

Agnete, monastero di Santa, in Asti nel 1280, 150 A.

Americo di Todio, è fatto decapitare già morto sotto la tortura, per ordine di Ezzelino, 154 B.

Almoyno Solaro, è messo nelle prigioni di Fossano, 197 E.

Aymone, vescovo di Vercelli eccita Guglielmo di Monferrato a richiamarvi il podestà ghibellino. 166 D.

AINALDO SOLARO, uccide in s. Stefano Rosso degli Isnardi, 241 D.

con parecchi partigiani s'impossessa del castello di Agliano, 242

AINARDO DI PEUTTE, fatto prigione dai soldati di Amedeo di Savoia, 260 A.

Alassia, contessa, prende Asti nel 1070, la incendia nel 1091, 141 Α.

- sua morte, 141 A.

Alassio, i fuorusciti genovesi vanno per prendere, ma i governanti di Genova li distornano dall'impresa ed incendiano Alassio, 256 D.

Alba, tenuta da Carlo re di Sicilia e conte di Provenza, 143 B.

posseduta dal marchese di Monferrato nel 1289, 144 C.

- (patto e concordia con Asti, 696 a.).

- spedizione di Carlo d'Angiò contro, 158 C.

– è soggiogata da Carlo d'Angiò, 158 C.

— Filippo di Gonissa e Ferrario di Amato a. 1273, vi radunano milizie contro Asti, 160 E.

– vi sono condotti gli Astigiani fatti prigionieri alla battaglia di Cossano. 161 A.

– spedizione degli Astigiani contro,

161 U.

- gli Astigiani prendono alcuni balestrieri provenzali al ponte di, 161 C.
- offesa e combattuta dal conte d'Artois, 162 B.
- (dimora del conte d'Artois, 712

– prigionieri in, 162 B.

- devastata dagli Astigiani e Chieresi che ne cacciano i ministri di re Carlo d'Angiò, a. 1274, 162 D.
- guasti arrecati dagli Astigiani, 168 A.
- si corre il pallio dagli Astigiani nella festa di s. Lorenzo l'anno 1275, 163 A.
- si sottrae al dominio di Carlo d'Angiò, s'allea con Asti e ne riceve ogni anno il podestà, 163 C.
- caccia quelli che ospitarono gli uomini del Braia capitano Angioino, 166 C.

soggiogata da Guglielmo march. di Monferrato, 168 A.

- vi si fermano i Solari ed i Car-retti (Caneti 720 b) cacciati da Asti, 170 C.

- dominata dai Guelfi, 180 A.

– vi si ritirano i Solari, al che si oppongono i Kuppa (Rappe, 789 d) ed i Costanzi, ma sono ben accolti da Oddone marchese del Carretto podestà d'Alba, 195 D. — і Кирра (Варре, 740 А) ed і Соstanzi sono esigliati da, 195 E.

- Oddone del Carretto per timore di quelli di Castello lascia l'uffizio di podestà, rimangono i Solaro ed i loro partigiani, 196 A.

- molestata da Muzio Asinari e Guglielmo di Mombello, 196 B.

- dimora dei Solaro in, non possono danneggiar gli Astigiani, 196 C.

quello di, è saccheggiato dagli Astigiani, dai march. di Monferrato e da quelli di Saluzzo difesa da Giorgio di Leva (di Ceva, 742 a), 197 C.

- Carlo re di Sicilia vi manda ambasciatori, ai quali gli Albesi e gli esuli d'Asti prestano giura-

mento, 197 D.

– gli Astigiani la trattano sempre più acerbamente, 198 A.

- cavalieri di, sotto la condotta di Albertono degli Spettini potestà di Alba si uniscono a Guglielmo di Castello (di Mombello) ed ai Solari per muovere contro Asti, 199 B.
- venutovi Rinaldo di Leto siniscalco di Carlo re di Sicilia presta giuramento al re, 205 B.
- ritorno ad, di Rinaldo di Leto, 206 A.
- epistola del Ventura in cui sono allegoricamente rappresentate le accoglienze verso gli Astigiani esuli, 220, capo L.

vi si reca Roberto re di Sicilia, 225 A.

- Roberto occupa, 229 C, una parte del ponte di, (delle mura di Alba, 836 a).
- diroccata per straripamento del Tanaro, 280 D.
- (distrugge Manzano, 691 d).

- magistrati:

– podestà, Oddone del Carretto; Albertono degli Spettini; Bergadano di Sistri (Sisterni).

(Albano s.), (suoi diritti feudali « fide-

litas », 694 d). Albenga, i Genovesi prendono ed incendiano, 256 E.

- il vescovo di, figlio a Raimondo (Rinaldo 807 c) Spinola si scontra ad Andora con 50 galee genovesi e venuto alle mani muore nella mischia, 259 D-E.

 è assediata e presa nel 1822 dai Genovesi alleati coi marchesi del

Carretto, 264 D.

 Jacopo Piccinino, capitano dell'esercito del duca di Milano, assedia invano, 274 D.

Albertino di Solaro, morte di, 156 D.

ALBERTO DELLA SCALA, succede nella signoria di Verona a Mastino, 179 A.

ALBERTO GUTTUARIO DI CASTELLO, Vescovo d'Asti a. 1422, 269 C.

— sua morte 16 luglio 1489, 275 E, (Alberto Incisa), (marchese d'Incisa, marito di Damicella, 688 b).

(Alberto Sardo), (fratello di Ruffino Tibury, Ottone, e Grignola, sua donazione ad Asti, 689 b).

Alberto Scoto, amicizia con Galeazzo Visconti e Manfredino Beccaria, 170 A.

- capitano di Piacenza, fa convenzioni con Asti, 167 C.

 inganna Maffeo Visconti inducendolo a far pace coi Torriani, 170 D.

- è cacciato di Piacenza e la sua casa è diroccata, 171, C.

 signore di Piacenza, ne caccia il podestà ed il capitano del popolo, entrambi milanesi, e si inimica così i Torriani di Milano, 184 B e C.

 prega Albertono degli Spettini podestà di Asti a mandare soldati Astigiani in aiuto di Piacenza, 200 A.

— rende il castello di Piacenza ai Milanesi, a. 1447, 279 C.

Albertono Spettini, piacentino, podestà di Alba, guida i cavalieri, che stavano coi Solaro in Alba, contro Asti, 199 B.

- creato podestà di Asti, 200 A.

— per preghiera di Alberto Scoto capitano di Piacenza manda 100 soldati Astigiani in aiuto dei Piacentini, 200 A.

Albissola, Opecino Spinola dimora in,

248 E.

 re Roberto, è sconfitto dai fuorusciti genovesi, prende il paese e gli viene ripreso, 255 C.

Albugnano, è assediato e preso dagli

Astigiani, 169 A.

ALDOBRANDINO D'ESTE e Francesco d'Este, fratelli ad Azzo VIII osteggiano Folco erede di Azzo, 184 A.

ALERAMO LAICO, è messo nelle prigioni di Fossano, 197 E.

ALERAMO LAJOLIO, console in Asti, 214 B.

— (è messo nelle prigioni di Fos-

sano, 742 b).

ALERAMO SOLARO (Lajolio, 742 b) accompagna gli ambasciatori di Carlo re di Sicilia al loro partir d'Alba, 197 D.

Alessandria, guerra con Asti nel 1225 battaglia di Calamandrana, 142 B.

- posseduta dal marchese di Monferrato nel 1289, 144 C.

 Guglielmo di Monferrato vi è tenuto prigione in una gabbia di legno, 145 C.

— fa guerra contro a Giovanni di

Monferrato, 152 B.

 (procura che Nizza si assoggetti ad Asti, 692 b).

 distrugge Garbazolia e Lintignano, ne conduce via gli abitanti, 692 c.

distrugge Calamandrana, ne conduce via gli abitanti, 692 d.

— (patto con Asti, 696 a).

- è soggiogata da Carlo d'Angiò, 158 D.

 combatte con Carlo d'Angiò contro Guglielmo di Monferrato, 160 B.

— nel 1274 Asti, Pavia, il marchese di Monferrato (e Chieri, 712 b) fanno lega contro, danni recati e patto di non molestare i possessi di Carlo d'Angiò, 162 C.

 strana apparizione d'un fantasma agli Alessandrini, 162 C.

soggiogata da Guglielmo march.
 di Monferrato, 168 A.

 tratta segretamente con Asti e colla famiglia del Pozzo contro Guglielmo marchese di Monferrato. Guglielmo march. di Monferrato s'avvia contro per punirnela. Gli Alessandrini prendono e incarcerano Guglielmo che ivi muore a. 1292, 168 C.

- in qual modo si accertino della morte di Guglielmo marchese di Monferrato, cancellano dalle scritture i nomi dei signori di Monferrato, 169 A.

prendono Viarigi e S. Salvadore, 169 C.

combattono contro Tortona in

favore di Maffee Visconti, 169

- guerra con Asti, 174 A.

- vi dominano i Guelfi, gravi condizioni della città, 180 A.

- prima città lombarda in cui sorgono le fazioni, questioni con Asti, 183 B.

- offesa dagli Astigiani e dai Pavesi, devastata da questi nel 1273 e nello stesso anno ancora dagli Astigiani soli. Contese nella città, nel 1309 scacciano i Lanzaveglia, ne esce pure Guglielmo Inviziato capitano del popolo alessandrino, 183 C.

quieto stato, ritorno di Guglielmo Inviziato, continui esigli dei Lanzaveglia e dei loro partigiani, Momello Isimbaldo (Moruello Isembardo, 727 c), pavese è fatto

podestà, 183 D.

- gli Alessandrini, sconfiggono gli Astigiani a Quattorde e a Calamandrana, a. 1226, 190 D.

- re Roberto si reca in, cacciatine gli Inviziati ed i Lanzaveglia Ghibellini, la assoggetta a. 1310, 226 B.

- è soggiogata da re Roberto, Guglielmo degli Inviziati, capitano del popolo ed i Lanzaveglia non volendogli obbedire escono di città, continue loro scorrerie contro questa, 229 D.

— gli Alessandrini muovono contro

a Pavia, 242 D.

- soldati Alessandrini sotto il comando di Ugone di Bauci vengono alle mani col conte Guarnieri, 248 E.

i fuorusciti di, entrano in Cassine e danneggiano gli Alessandrini, questi ne prendono prigioni parecchi e li tengono in carcere finchè si fanno ribelli a re Roberto, 245 B, C.

– soldati milanesi prendono prigio-

nieri molti di, 246 E.

– gli Alessandrini dopo 5 anni dalla promessa fedeltà nel 1815 si ribellano a re Roberto, 247 B.

Licenziano Ugone di Bauci, si sottomettono a Maffeo Visconti, assediano e prendono Viarisio, 247 C.

- uscita dalla città di quelli del Pozzo e dei Trotto, Maffeo Visconti manda soldati a., 247 E.

- impresa vittoriosa degli Astigiani e dei fuorusciti alessandrini con-

tro, 248 A.

- i soldati provenzali pagati da Asti danneggiano i dominii di, Maffeo Visconti manda soldati in suo aiuto, 251 D.

Marco Visconti, riuscita vans l'impresa contro Asti, si ritira

a, 256 B

– i soldati Alessandrini guidati da Marco Visconti sopraffanno U-gone di Bauci, 256 D.

- Raimondo di Cardona sta ai gua-

sti di, 260 B.

Raimondo di Cardona uccide molti in quello di, 261 C.

- Raimondo di Cardona danneggia quello di, 262 A.

- resa della città di, a Raimondo di

Cardona, 264 C.

- Francesco Sforza, movendo per il duca di Milano contro il march. di Monferrato, raduna 5000 e più uomini de'luoghi vicini a, e fa una spedizione contro Lu a. 1431, 271 C.

- milizie francesi in, 278 C.

- aiuti prestati da, a Bosco, 278 D-E.

- Francesco Sforza promette, a Giovanni e Guglielmo di Monferrato, 279 B.

- una parte del ponte di, sul Tanaro, è diroccata per straripamento del fiume, 280 D.

- magistrati:

- podestà: Momello Isimbardo (Moruello Jembardo).

– *vicari* : Marco Visconti.

Alessandria, d'Egitto, Giovanni Vitelleschi patriarca di, 275 A.

ALESSANDRO IV, papa, consiglia e comanda al re di Francia di perseguitare gli Astigiani per tutto il regno, 142 E.

ALPIANO, Antonio.

Alfieri, Oggiero, Catalano, Guglielmo, Martino, Ruffinetto, Enrico, Tommaso, Oggiero.

 la maggior parte degli, segue quei de Castello nell'esiglio da Asti,

200 C.

ALFONSO III DI ARAGONA.

 la figlia di, sposa di Guglielmo di Monferrato, 165 D.

ALFONSO V D'ARAGONA, perde castel dell'Ovo a. 1438, 272 D.

- alla notizia della morte di Giovanna II di Napoli, a. 1433, tenta di impadronirsi del regno, 273 B.
- assedia Gaeta coi fratelli, molti baroni e nobili, 2000 uomini, 18 navi e 14 galere, a. 1434-1435, 278 B-C.

 nella battaglia di Ponza contro i Genovesi, 4 agosto 1435, è sconfitto e fatto prigione, 273 D-E.

— Filippo Maria Visconti lo fa venire a Milano cogli altri prigionieri, onorevoli accoglienze: liberazione senza riscatto, 274 A.

 partenza di, da Genova che si ribella perchè Filippo Maria Visconti vuole imporle l'alleanza con Alfonso, 274 A-B.

 tenta farlo prigioniero presso Gaiano, Giovanni Vitelleschi patriarca d'Alessandria, 25 dic. 1437, 275 A-B.

- sfidato da Renato d'Angiò il duello non ha luogo a. 1438, 275 B.

- assedia Napoli, a. 1439, e crea comandante dell'esercito Pietro suo fratello, 275 C.

- leva l'assedio, 275 C.

 testamento di Filippo Maria Visconti in favore di, opposizione de' Milanesi, 276 D-E. — pretende la signoria di Milano, 279 B.

ALICE, Bonifazio.

Allari, quelli di Riva vengono sconfitti dagli Astigiani presso gli Allari, 243 D.

Allemagna, carestia del 1315 in, 226 E.

- le ossa d'Enrico di Lussemburgo sono portate in, 239 C.

— Gian Giacomo di Monferrato passa in, per recarsi di Savoia a Venezia, a. 1481, 271 E.

Sigismondo torna in, 272 C.

Alloggi, carezza degli, in Roma durante il giubileo del 1800, 192 A.

 Guglielmo Ventura vi paga un grosso tornese per notte per suo alloggio e per i suoi cavalli, 192 A.

Almisenda, Matteo.

ALNETO, Filippone, Gualcherone.

Altavilla, (Villa, 718 b).

— distrutta dagli Astigiani, 168 B. (Alungo) (uomini di, possessori di Mangano, 691 a).

ALZATE, Opecino.

AMATO (S.), Ferrario.

Ambrogio (S.), chiesa in Milano.

- Enrico di Lussemburgo riceve la corona di ferro, 281 C.

Ambronay, i Benedettini dell'abbazia di, provocano discordie tra Amedeo di Savoia e Guidone Delfino, 260 A.

AMEDEO IV DI SAVOJA, nel 1290 viene in soccorso di Asti, 168 A.

 dà in moglie la figlia Margherita a Giovanni di Monferrato, 170 B.

— Filippo d'Acaja tenta di farsi signore di metà del dominio d'Asti, e di mettere l'altra metà sotto la dominazione di, 207 A-B.

— gli è da Asti data generale balia di rappacificarla coi fuorusciti, 223 D.

— venuta di, a Cavallerio (Zamballerio, 769 c) ove è invitato ad andare ad Asti, sua venuta a Susa, poi ad Asti, e sentenza per rappacificare Asti coi fuorusciti, 223 E.

— nel 1310 accompagna Enrico di Lussemburgo, 229 D.  induce Enrico di Lussemburgo a discendere in Lombardia, 230 E.

— discordie fra lui e Guidone Del-

fino, 260 A.

 sopraffa co' suoi soldati Guidone Delfino e fa prigioni molti baroni seguaci di lui, tra i quali Ainardo di Peutte, 260 A.

 prende il castello di S. Germano ed altri possessi del Delfino, 260 B.

 eletto arbitro tra Filippo III re di Francia ed Odoardo re di Inghilterra, li induce alla pace, 185 C.

AMEDEO VIII DI SAVOJA, padre di Luigi, principe di Piemonte, e di Maria moglie di Filippo Maria Visconti, 270 B.

— Gian Giacomo di Monferrato va ad impetrare l'aiuto di, gli fa omaggio del presidio de' suoi Stati, poscia fidandosi poco di lui, riparte, a. 1431, 271 E.

 essendo eremita a Ripaglia è fatto papa dal Concilio di Basilea col nome di Felice V, 272 C.

 Sigismondo imp. si astiene dal fargli visita come Papa scismatico, 272 C.

AMEINO SOLARO, gli muore un figlio nello scontro fra gli Astigiani ed il conte Guarneri a Quarto, 244 B.

Amorando di Marignelo, efr. Marigny.

Amorando di Marignito (789 a), cfr. Marigny.

Marigny.

Anastasio (S.), monache di, introdotte
in Asti nel 1280, 150 B.

Andona, compresa nel territorio di Asti, a. 1190, 148 B.

Andora, 50 galee genovesi si scontrano col vescovo di Albenga, figlio di Raimondo (Rinaldo 807 c) Spinola nelle acque di, 259 D-E.

- muore nella mischia il vescovo di Albenga, 260 A.

Andrea d'Angiò, figlio di Carlo II re di Sicilia escluso dalla successione al trono del padre, 224 E.

Andrea Garretto, conferma il trattato fra Asti ed Enrico di Lussemburgo, 280 B. — dei signori di Ferrere, carissimo ad Enrico di Lussemburgo, dottore in ambe leggi e segretario cesareo in Asti propone che i Milanesi diano generale balia ad Enrico di Lussemburgo, 231 B.

— per ordine di Enrico condanna gravemente i Cremonesi, 232 C.

Andrea Lajolio, segue i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

Andrea Ventura, padre di Secondino Ventura, 269 A.

Andronico Paleologo, sposa Violante figlia di Guglielmo di Monferrato, 174 A.

— il figlio di, è da Giovanni di Monferrato fatto erede del dominio, i principali signori di Monferrato lo consigliano a venire quanto prima ad occupare il dominio, 202 D.

— consiglio malizioso datogli da Giovanni marchese di Saluzzo perche non mandi il figlio ad occupare il dominio di Monferrato, vi manda Teodoro, 203 A.

— erede di Giovanni di Monferrato, non va in Monferrato, ma vi manda in suo luogo il figlio Teodoro, 171 B.

Angeli (Monastero de' Ss.), (dei Santi Apostoli, 775 B), in Asti, Guglielmo Ventura ordina per testamento che vi siano suonate le campane il giorno della sua morte, 228 C.

Angid, Giovanni.

— (Lodovico figlio di Carlo I); Lodovico primogenito di Carlo II); Lodovico figlio di Carlo II; (Pietro figlio di Carlo I); Lodovico III; Renato duca di Lorena; Andrea secondogenito di Carlo II; Carlo I; Filippo figlio di Carlo II; Pietro figlio di Carlo II; Roberto; Carlo II; Beatrice; Bianca; Eleonora; Carlo figlio di Filippo principe di Taranto.

Angoulemme, Conti.

— Giovanni d'Orléans.

Anna (S.), monastero di, introdotto
injAsti nel 1280, 150 A.

— Guglielmo Ventura raccomanda di essere seppellito nel monumento fattovi innalzare per sè e per i suoi discendenti, 228 C.

- lascito del Ventura al monastero di, 228 D.

Amone, vl. e cast. di, presi al Marchese Lancia da Asti, 174 A.

- una parte delle forze astigiane nel 1309 va a, 223 B.

- gli Astigiani sconfitti a Quattorde fuggono a, 223 C.

- il conte Guarneri si reca a, 244 A.

- venduta dal conte Guarneri a Guglielmo Vacca, 244 B.

- devastata da Marco Visconti, 259 D.

Ansaldo Balbo del Castello, morto nello scontro di Sestri fra Opecino Spinola ed i fuorusciti genovesi, 182 D.

(Anselmino di Ottilio) (muore combattendo contro Giovanni marchese di Saluzzo, 748, a).

Anselmino del Tiglio (Anselmino di Ottilio, 748, a), muore combattendo contro Giovanni marchese di Saluzzo, 202 D.

ANSELMO, vescovo d'Asti, consiglia l'incendio di Asti, 141 C.

Ansola, Tommasino.

Antignano, appartenente nel 1190 ad

Asti, 148 A.

 Giovanni Turco di Castello, dopo il vano tentativo di Asti, marzo 1419 vuole impadronirsi di, ma è respinto e vi abbandona tutte le sue macchine per dar la scalata, 269 B.

Antiochia, presa di, a. 1099, 190 B. Antipapi, Felice V, già Amedeo VIII

duca di Savoia, 272 C.

Antonio Alfiano, nell'assedio di Muasca è ferito dal figlio di Tartaro Solaro, 217 E.

Antonio di Cognasco, oratore mandato dal duca d'Orléans ai Milanesi, a. 1448, 280 C.

Antonio Casseno, muore nello scontro fra gli Astigiani ed il conte Guarneri a Quarto, 244 B.

ANTONIO DE CURTIS, preposto della chiesa di S. Secondo in Asti, a 1440, 275 E.

ANTONIO DI FONDI, fatto prigioniero alla battaglia di Ponza, 278 E.

Antonio Fusilago, prigionia di, in Pavia, 246 C.

(Antonio Lunello) (segue i Castello nell'esiglio da Asti, 745 c).

 (cede Cosambrado agli Astigiani e si ritira nel Castello di Montiglio, 748 c).

Antonio Romagnano, milite e dottore in legge, mandato dal duca d'Orléans quale oratore ai Milanesi, a. 1448, 280 C.

ANTONIO TURCO DI CASTELLO SIGNORE di Castel Frinco, padre di Giovanni Turco di Castello, 269 B.

 padre di Gabriello Turco, 270 C.
 Antonio Vago, giudice, presiede al confine di que' della parte popolare, 197 A.

Apostoli (Monastero degli), in Asti, ospita a sue spese Innocenzo IV, a. 1244, 172 B e 191 A.

vi pernotta Federigo imperatore,
 a. 1244, 191 A.

Apulia, Carlo d'Angiò incoronato re di, 157 D.

Tomaso di Squillace vi ritorna, 241

 re Roberto rimanda l'esercito suo in, dopo il vano assedio di Trapani, 246 A.

Aquesana, (759 d), cfr. Aquirana. Aquileia, n'è patriarca uno dei Della

Torre, 166 A.

Aquirana, (Aquesana, 759 d), rapine e crudeltà dei fuorusciti Astesi in, 215 A.

Aragona, il re di, combatte i Saraceni, li vince ed assedia invano Ormano, 185 B.

- Casa di,

— Alfonso V; Enrico fratello di Giacomo I; Pietro III; Federico I; Jacopo figlio di Pietro III; Alfonso III; Enrico fratello di Alfonso V; Pietro fratello d'Alfonso V.

Arborei, Enrico di Buronzio è a Vercelli podestà degli, 166 D.

Arezzo, il vescovo di, muore nella sconfitta dei Ghibellini toscani a Bibbiena, il suo scettro e la mitra sono sospesi nella chiesa di S. Giovanni Battista a Firenze, 189 A.

- venuta d'Enrico di Lussemburgo nel 1312 ad, che gli era favorevole, 238 B.

- i Fiorentini non potendo impedire il cammino a Sigismondo imp., fatta preda, si fermano in, 272 C.

ARGENTINA SPINOLA, figlia di Opecino Spinola, diventa moglie di Teodoro, figlio dell'Imperatore greco, 208 B.

Arlasco (Conte di), Capitano dei Francesi contro i Fiamminghi ed ucciso da questi, 186 B.

Arocia, (Val di), i fuorusciti Genovesi prendono e distruggono le terre di, 257 C.

ARTOIS, vane imprese del conte di, e suo ritorno a Parigi, 162 B.

— (Conte di, capitano dei Francesi contro i Fiamminghi, ucciso da questi alla battaglia di Courtray, 729 C).

(Aslia) (dona Neive a Baldracco, 691 a).

Asinari, Guglielmo.

- Federico; Muzio; Sandrone; Tolomeo; Folco; Fulvio; Raimondo; Roberto; (Folco).

Assereto, Biagio.

Asti, fondazione, 139 A.

— circoscritta dal « Castrum Episcopi » e dal « Castellatium » (Castellazzo), 139 B.

- ampliata da Brenno, 139 A.

— suo territorio, 139 C.

- martirio di S. Secondo, 140 C. - dipendente dall'Impero, 141 A.

- presa, a. 1070, dalla cont. Alassia, 141 A.

- incendiata, a. 1091, dalla medesima, 141 A.

- discordie, a. 1137, tra il vescovo Landolfo ed i cittadini, 141 B.

- incendiata, a. 1145, (1148) dal vescovo Nazario e dal clero, 141 B.

— incendiata, a. 1155, da Federico I per istanza di Anselmo vescovo e di Guglielmo Marchese di Monferrato, 141 B-C.

- guerra contro Montiglio, 141 C.

- pace col Monferrato, 142 A. - guerra con Alessandria, a. 1225, 142 A.

combatte contro gli Alessandrini a Calamandrana, 142 B.

- primi usurai astigiani in Francia,

a. 1226, 142 C.

persecuzione del re di Francia contro gli Astigiani stabiliti in Francia ad istanza di papa Alessandro (III), 143 A.

sue vicinanze tenute da Carlo re di Sicilia e conte di Provenza,

148 B.

guerra di 13 anni (dal 1241) con Carlo re di Sicilia, 143 B. - scorreria nelle terre dei signori di

Cossano, a. 1275, 148 C. - battaglia, a. 1274, contro le mili-

zie di Carlo re di Sicilia, 143 C. - aiuti a Guglielmo marchese di

Monferrato, 144 A.

- ricupera le terre perdute, alleanse, 144 B.

- podestà nel 1292, 146 B.

- pace con varii signori nel 1292, 146 B.

- acquisti nel 1292, 146 C.

– mancamento di parola dei Vicari nel dare Corticelle e S. Stefano, nuova guerra, danni ed acquisti, 147 A.

- consoli, benigna reggenza, a. 1190, del suo primo podestà Guido di Landriano, 147 C.

- edifici al tempo del primo podestà, e cinta, 147 C.

- territorio nel 1190, 148 A.

– diritti degl'Astigiani sopramolte ville, 148 C.

- danni sofferti per causa di vari signori e Stati e successivo innalzamento, 149 B-C.

- rinnovamento di, nuove mura e prosperità generale, 149 D, 150 A.

— introduzione di nuovi ordini religiosi, 150 A.

— suoi beni mobili ed immobili e loro valore, 150 B.

- sue milizie, 150 C.

- dominata da malvagi cittadini, 150 C-D, 151 A.

- confini del territorio ai tempi di Oggiero Alfieri, 151 B, 152 A-B.

- (patti e concordia con Alba, con Alessandria, con Pavia, 696 a).

- contese dei Solaro e della lega di Bechincinere, 156 C-D.
- battaglia di, sulla piazza del Santo, 156 D-E.
- vi viene Carlo d'Angiò colla moglie e fa lega cogli Astigiani, 157 C-D.
- paga due volte tributi a Carlo d'Angiò perchè ne abbia tregua, 158 Č.
- odio continuo contro Carlo d'Angid, 158 D.
- s'intromette fra il popolo ed i nobili di Pavia, 160 B.
- amicizia con Pavia e Guglielmo marchese di Monferrato, 160 B.
- lega con Genova, Pavia e Guglielmo di Monferrato contro Čarlo d'Angiò, 160 C.
- nel 1273, mercanti astigiani sono derubati da Jacopo e Manfredi di Busca e dai signori di Cossano, che si rifiutano poi di restituire le cose rubate, guerra che ne nasce, 160 D.

sconfitta a Cossano, a. 1273, 160 e 161 A.

- · mandano a chiedere aiuto a Pavia che invia loro 200 militi delle maggiori famiglie, 161 A.
- mandano ad Alba Tomaso Alfieri a trattar della pace, 161 A.
- assoldano 1500 Brenneri e fanno venire a loro spese il marchese
- di Monferrato, 161 B.
   Guglielmo de Sicheriis, Pavese succede al podestà Bergadano de Sistri, morto a Cossano, 161 B-C.
- assoldano 200 Spagnuoli, 161 C. - spedizione contro Alba e presa del castello di Neive, 161 C-D.
- nobili astigiani prendono prigionieri a Carlevame (Carnevale?) uomini di Gorzano ed Oberto figlio di Rodolfo di Gorzano, 162

continue incursioni nei possessi di Carlo d'Angiò, 162 A.

- pratiche del conte d'Artois in Asti (Alba, 712 a) per avere i
- prigioni, 162 B. lega con Pavia, il marchese di Monferrato (e Chieri, 712 b) con-

- tro Alessandria e patti con questa di non molestare i dominii di Carlo d'Angiò, 162 C.
- Lega con Chieri ed incursioni nei possessi di Carlo d'Angiò, 162 D.
- lega con Tommaso di Saluzzo contro Carlo d'Angiò, 163 A.
- soccorre Fossano nella carestia, 163 A.
- si suole correre il pallio nella festa di S. Secondo, si corre il pallio presso Alba nel 1275, 163 B.
- morte del podestà Guidone Scarso e sua sepoltura in, 168 B.
- vincono Filippo siniscalco del re Carlo d'Angiò e prendono prigionieri molti del suo esercito, 163 B.
- s'allea con Alba, Cherasco, Savigliano, Mondovì e Cuneo ed impone un podestà a queste città, 163 C.
- prende Cossano e ne fa uscire i signori, diroccano la torre della villa di Fabro, 163 C.

prende Priocca, 164 A.

- ottengono il riscatto dei prigionieri da Carlo II d'Angiò, stima di cui godono nei paesi vicini, 165 A.
- si rappacifica con Alba, 166 C. - udita l'elezione di Guglielmo di Monferrato a signore di Pavia, ne temono e gli mandano ambasciatori, 167 B.
- · Guglielmo pretende da loro Monte Magno ed altre terre, loro apparecchi per la guerra, s'elegge un podestà, loro convenzioni con altri Stati, 167 C.
- soccorsa da Amedeo V conte di Savoia, 168 A.
- loro forze, danneggiano le città del Monferrato, 169 A.
- Entrano in Alta Villa (Villa, 718 b), vanno a Tonco, per paura di Guglielmo di Monferrato si ritirano ad Asti, impresa di Vignale, 168 B.

nel 1290 si collegano con Alessandria contro il march. di Monferrato e promettono per ciò 85000 (85000, 718 c) fiorini d'oro, 168

9 - Indici sistematici.

- assediano Albugnano, danneggiano il Monferrato a Tonengo è podestà Enrico dei Tanchettini, prendono Albugnano e la metà di Riva e Tonco, 169 A.

— comperano Cagliano, prendono Castagnole e la parte di Felizzano posseduta dal marchese di Monferrato, 169 B.

— Fanno tregua con Giovanni di Monferrato e vivono in pace godendo le terre prese al Monferrato, 169 C.

— le si assoggettă il marchese di Ceva, 169 C.

— presa di, per parte di Manfredo di Saluzzo e Giovanni di Monferrato, che vi fanno rientrare i Ghibellini e cacciano i Guelfi, 170 C.

- temendo di essere ruinata dalla lega di Giovanni marchese di Monferrato e Manfredi di Saluzzo e conte Filippo di Langosco tratta segretamente per aiuti con Carlo re di Napoli e Filippo di Savoia, è liberata dalla soggezione dei marchesi di Saluzzo e Monferrato coll'aiuto di Guglielmo di Montebello inviato da Carlo II re di Napoli e da Filippo di Savoia, 171 A.
- rientrano in Asti i Solari e ne son cacciati gli Isnardi, 171 A.
- venuta d'Innocenzo IV, 1244, 172 B.
- presenza d'Oberto Palavicino, sue trattative per diventare signore, sventate da alcuni Astigiani, 178 B.
- guerra col marchese Lancia e presa del Contado di Loreto e di Annone, guerra con Chieri, Alessandria e Tomaso di Savoia, sconfiggono i Torinesi a Montebruno e fanno molti prigionieri, 174 A.

 vanno a Torino a reclamare Tommaso di Savoia imprigionato, 174 B.

 imbattono nell'agguato loro teso dal march. Lancia e dai Chieresi e Monardo (Monrotondo) e li sconfiggono, 174 B.

 in qual modo chiamasse i Chieresi soggetti alle armi, 175 A.  minacciata dai Burgundi si muove contro loro sulla riva del Sangone e quelli intimoriti si ritirano, 175 A.

Astigiani usurai carcerati in Parigi da Luigi IX, 175 B.

 offendono incessantemente Tommaso di Savoia prendendogli ville e castelli e devastandone la terra fino a Susa, rappacificazione col conte di Savoia e loro vera amicizia, 176 A.

— gravi condizioni, 180 A.

manda aiuti agli Spinola in Savona, 181 A.

- soccorre la famiglia del Pozzo contro gli Alessandrini, odio contro questa città per le due sconfitte in Calamandrana ed in Quattorde, 1224, (a. 1225, 727 a), 183 B.

— fa molti danni ad Alessandria nel 1273, concorrono cogli Alessandrini a cacciare dalla città i Lanzaveglia, 188 C.

- intervento di Lamba d'Oria capitano del popolo, colle forze astigiane nelle contese di Genova e guerra di 40 giorni, 181 E.

— gli Astigiani sconfitti a Quattorde, a. 1809, 184 C.

— mercanti astigiani sono derubati di pezze di panno da Emanuele di Biandrate, signore di Monteacuto, a. 1250, rappresaglie degli Astigiani, 187 B-C.

— avendo ricevuto in dono dal conte Emanuele il castello di Porcile, si riconciliano con lui, 187 C.

— abitazione di Emanuele di Biandrate in, a cagione degli eredi di Enrico Alfieri, sua morte, 188 A.

— vi è confinato dal pontefice Guido di Montefeltro, 188 B.

— grande amore degli Astigiani per Guido, lo fanno capitano per tre

anni, 188 C.

— gli Astigiani regalano melti signori, non risparmiano la casa di Savoia, nel 1255 (1254, 782 b), loro scorreria e presa di Moncalieri, sconfitta dei Chieresi, prigionia dell'abate di Suss, 189 B. — sconfiggono Tommaso conte di Savoia a Monte Bruno e traggono molti Torinesi prigioni in Asti, insidiati dai Chieresi e dal marchese Lancia sconfiggono i Chieresi, il re di Francia imprigiona tutti gli Astigiani che sono nel regno e li spoglia di tutte le loro grandi ricchezze, 189 C.

vien loro dato prigione dai Torinesi Tommaso che mettono in carcere coll'abate di Susa, si preparano a battaglia sulle rive del Sangone contro i Borgognoni, pace ed accordo con Tommaso e coi Chieresi, 189 D.

- numerosi trattati fatti dopo il 1270 coi Chieresi, 190 A.

presa e distrutta a. 1070, 190 A.
 incendiata, a. 1101, 190 A.

guerra fra Astigiani ed il marchese Raineri di Monferrato, nella quale gli Astigiani voltano le terga, a. 1128, 27 giugno, (4 luglio, 788 b), 190 B.

 discordia fra il vescovo d'Asti e gli Astigiani, a. 1137, 190 B.

 guerra contro Guglielmo march.
 di Monferrato, il quale volge le terga, a. 1154, 190 B.

 vi entra re Federico, il quale dopo avervi abbattuto torri e suscitato incendii ne esce, a. 1157, 190 C.

- assediano Castagnole e la prendono, a. 1177, 190 C.

assediata da re Federico, a. 1177,
 190 C.

 guerra contro Bonifacio march. di Monferrato, nella quale gli Astigiani voltano le terga, a. 1191, 190 C.

sconfitti dagli Alessandrini a Quattorde ed a Calamandrana, a.
 1226, 190 D.

- presa di Moncalieri e sorpresa dell'abate di Susa, a. 1255, 191 B.

 bramano di combattere contro il marchese di Saluzzo, vorrebbero ciò tentare in Colombaia, ma ne sono falsamente dissuasi da un concittadino, 195 B.

- Giovanni marchese di Monferrato e Manfredi di Saluzzo inseguendo gli Astigiani, senza resistenza entrano in città, saccheggiano le case dei Solari di Canneto, (Cannelli), 195 C.

 osteggiati dagli emigrati Astigiani dimoranti in Chieri, 196

 Muzio Asinari e Guglielmo di Mombello concorrono a cacciare

i governanti d'Asti, 196 B.

— i governanti, domandano invano
a Chieri che cacci le famiglie
astigiane quivi rifuggitesi, tentativo vano dei Solaro contro la
città, 196 C.

— prigionieri fatti nella rivolta dei Solaro, condotti in Asti, 196 C.

— non è più osteggiata dai Solaro, 196 D.

 oppressione dei governanti, inimicizie coi Solaro, restituiscono al marchese di Monferrato parecchi paesi, 196 D.

— restituiscono al march. di Monferrato il territorio (tentorio, 741 a) che fu già di Guglielmo di Monferrato (e tenuto in custodia da Oggiero Alfieri, 741 a), 196 D.

 i governanti cedono Tonco al marchese di Monferrato, quelli di Castagnole non vogliono aiutare Asti, 196 E.

— i cittadini donano al march. di Saluzzo la villa ed il castello di Cavallerio che aveano preso per forza, onde son detti da Castello e non più de Castello, 197 A.

 Emmanuele Galeazzo Spinola podestà e Faravello Doria capitano

del parele 197 A

del popolo, 197 A.

— la parte dei Castello sotto il comando di Antonio de Vago e Robertino Guttuario manda a confino circa 70 popolani, 197 A-B.

 i governanti fanno scorrerie in quello di Alba, 197 C.

— Carlo re di Sicilia avvisa gli Astigiani di non recar danno agli Albesi nè a quelli che abitano in Alba perchè suoi fedeli, 197 E.

— si comportano sempre più acerbamente verso Alba, 198 A. — 100 Astigiani guidati da Guglielmo Turco e Manfredino muovuono contro Morra di Alba e ne sono cacciati, 193 E.

 legge riguardante i signori che reggono, cessa di essere dominata dai Castelli, 199 A.

 Astigiani in Chieri che si uniscono alle schiere di Guglielmo di Castello (di Mombello) e dei Solari per cacciare i Castelli da Asti, 199 B.

 il popolo favorisce Guglielmo di Castello (di Mombello) che entra in Asti per cacciarne i Castelli, 199 C.

- battaglia fra i Solaro ed i Castelli, 199 D.

- scontro fra i Solaro ed i Castelli alla porta dell'Arco, 199 C.

i Solari fuggono fino al Monastero di s. Anna e poi si rivoltano e ricacciano i Castelli, 199 D.

incendio della porta dell'Arco,
 199 D.

 i Solaro sorprendono i Castelli congregati e ne fanno strage, 199 D.

— i Castelli fuggono da Asti e vanno verso Monferrato, 199 E.

— il podestà di Asti, Emanuele Spinola, vi lascia la moglie e la nuora, e fugge a Moncalvo, 199 E.

 ristabilimento dei Solaro in Asti dopo un anno preciso di esiglio, domenica 5 maggio, 1304, 200 A.

 il popolo di, corre dietro ai Castelli fuggenti, lapidandoli, ed è rimunerato dai Solari, 200 A.

- cinquecento cittadini coi Castelli lasciano Asti, 200 C.

— cento Astigiani mandati dal podestà Albertono degli Spettini, vanno a soccorrere Piacenza, perciò si ritirano dal combattere questa città Milano, Pavia, il marchese di Monferrato ed i fuorusciti Astigiani, 200 A.

 quaranta militi vanno in aiuto di Cherasco, fuggono per la venuta di Giovanni di Solaro (Saluzzo,

746 c), 201 B.

 i fuorusciti protetti dal marchese di Monferrato vogliono che li riponga in Asti, 201 C.

— spedizione dei militi astesi alla chiesa di s. Michele presso Moncalvo (Suanee presso Moncalieri, 747 a) e presa di 20 uomini, 201 D.

— arrivo di Filippo d'Acaja in, sue accoglienze al ponte di Guglielmo, è fatto capitano del popolo per tre anni, 202 A.

— spedizione contro la Rocca e sua

distruzione, 202 B.

— impresa contro la villa di Cosambraudo, impresa contro Corsione, ne atterrano il castello, danno degli esuli (di alcuni Astigiani, 748 d), vantaggi degli altri, 203 B.

— distruzione dei castelli di Agliano e Monale, elezione del podestà spiacente a Filippo principe di Acaja, elezione di 4 consoli rinnovata ogni mese, impresa contro il marchese di Saluzzo e danni arrecati a Carmagnola, 203 C.

— devastano Casurcio per ordine dei consoli, vittoria riportata sopra il marchese di Saluzzo, 203 D.

— eleggono podestà per sei mesi Emanuele (Moruello, 749 c) Isimbardo, lo confermano per un anno, per suo consiglio fanno lega colla parte di Facino del Tilio e colla parte Grafagna (e colla lega lombarda, 749 c), col che viene loro promesso aiuto per ricuperare le terre date dai fuorusciti al marchese di Saluzzo, 204 A.

— promesse di, specialmente contro il marchese di Saluzzo, impresa infruttuosa di Monte Magno, 204 R

— ira del popolo contro Guglielmo Ventura pel suo accordo coi Tilio, sfuggite insidie del marchese di Saluzzo, 204 D.

— amichevoli relazioni con Rinaldo di Leto siniscalco di Carlo re di Sicilia, ne sono soccorsi nel combattere Tonco e Moncalvo, prigionia di Leone Viglieto, per ri-

chiesta di Rinaldo di Leto fanno l'impresa di Novello e quella di Cuneo, 205 B.

vano tentativo di prendere Cuneo. aiutano il re di Sicilia contro il marchese di Saluzzo, danni di questo, s'assoggetta al re, turbamento degli Astigiani, 205 C.

trattato con Rinaldo di Leto siniscalco del re di Sicilia, turbamento per la cessione di Fossano,

205 D.

Rinaldo di Leto va in, tumulto popolare sedato dai saggi, 205 E.

- sotto Guglielmo di Mombello assalgono Montiglio, obbligano a starvi a combattere Filippo principe di Acaja, incendiano la villa, prendono Colcavagno e Morisengo, 206 A.
- Manuello (Moruello) Isimbardo podestà e Raimorino di Terzago capitano del popolo, 206 C.

costruzione della villa fortificata di Mustiola, 206 C.

– i cittadini mandano a pregare il principe d'Acaja, Giorgio di Ceva, ed i Chieresi di rimanere in Asti fino al compimento della edificazione di Mustiola, 206 D.

condotta del principe d'Acaja, 206 D

– il marchese di Saluzzo ed i fuorusciti Astigiani vanno contro Mustiola, domanda di soccorso, il principed'Acaja rifiuta di marciare contro Mustiola, sua distruzione il giorno di san Quilico, 206 E.

ira degli Astigiani contro il principe d'Acaja, sue blande promesse e suo tentativo di impadronirsi della signoria di Asti anche a nome di Amedeo di Sa-

voia, 207 A-B.

tumulto e giuramento di Filippo d'Acaja, 207 B, 208 A.

 i fuorusciti occupando insieme col marchese di Saluzzo la maggior parte del Monferrato, s'oppongono a Teodoro figlio dell'imperatore greco, 208 B. colloquio con Teodoro, concilia-

zione e sua venuta in Asti, 209 A.

vogliono confermare il trattato fatto, il principe di Acaja si oppone, ire per ciò insorte, 209 B.

- fanno lega con Teodoro, lo soccorrono nell'impresa di Moncalvo, viene Egidio generale procuratore del re Carlo per confermare la pace, 209 C.

accolgono lietamente la lega con Carlo re di Sicilia, contro il marchese di Saluzzo, 209 D.

- trattato col re Carlo, 210 A.

- costretti dal principe d'Acaja giurano che mai non eleggerebbero a loro signore il re Carlo, 210 B.

loro fuga da Moncalvo, 210 D. - Filippo d'Acaja e Rinaldo di Leto domandano d'essere accolti in città per il sospetto che volessero prendere il dominio di questa, viene rifiutata la domanda, proibito di aiutarli e la città vie-

ne armata, 211 A.

pretesti del principe di Acaja contro, vi fugge Giovanni (Yvano, 756 a) di Beccaria, 211 B.

con Filippo di Acaja ed i Chieresi prendono Gassino, 211 C.

- spedizione contro Cavallero coi militi di Monferrato e Giorgio di Ceva, a. 1806, il principe di Acaja rifiuta il suo aiuto e parte per sempre da Asti colla moglie e tutte le cose sue, trame coi fuorusciti, 211 D, 212 A.
- Bergundano di Sannezzare, podestà e Pagano di Cernusco capitano del popolo, a. 1207, 212 B.

parecchi Astigiani sono compresi nella pace tra il marchese di Saluzzo e Filippo di Acaja, 213 B.

- nel 1807 gli Astigiani sorprendono dei fuorusciti presso il ponte superiore di Versa e ne prendono prigionieri, assalgono Masio, 218 C.
- i fuorusciti a Masio assalgono gli Astigiani, ne sono respinti, danni delle due parti, questioni per l'uccisione di Morello di Solaro, 213 D.
- vendetta degli Astigiani, impresa di Muasca, danni arrecati ai fuorusciti, 214 A.

— gli Astigiani assediano Muasca, loro si oppongono i fuorusciti e

molti altri, 214 B.

vincono i fuorusciti nella loro sortita da Incisa e prendono prigionieri molti Astigiani, s'adirano contro i Solaro che hanno ucciso Simone Guttuario, domandano soccorso ai Chieresi per prendere Muasca, 214 C.

— quei di Muasca si arrendono, gli Astigiani distruggono il paese, ritornano a casa, guasti fatti presso Sommariva del Bosco,

214 D.

i fuorusciti di, fanno molti danni alle campagne ed ai borghi, loro crudeltà contro i prigionieri, 215 A-B.

 morte di parecchi dei fuorusciti di, attribuita dal cronista alla ven-

detta divina, 215 B.

- Tolomeo Asinari, Ruffineto Alfieri, Francesco di Castagnolee Guglielmo Alfieri sepolti in, 215 C.

- frequenti tentativi del principe di Acaja per sottometter, tentativo fatto ai dì della distruzione di Mustiola nel giardino dei Frati Minori, 215 C.

— Niccolino Duco assessore del principe nell'Adunanza propone che si dia a questo generale balla di pacificare gli Astigiani coi fuorusciti, acclamazioni degli amici

di questi e degli ignoranti, protesta di Catalano Solaro, 215 D. protesta dei popolani seguaci dei Solaro, 215 E.

- Raymondo di Terzago capitano del popolo fa adunare il gran consiglio, timore dei Solaro e dei

popolani, 216 A.

- Filippo chiama Raymondo e quelli ch'erano adunati nel gran consiglio ad andare presso lui nella Canonica, vi va Raymondo solo, 216. B.

— un popolano mette tanto timore della decisione del consiglio in Filippo, che questi si ritira nei suoi dominii coi fuorusciti, maraviglia degli ambasciatori astigiani, 216 C. Filippo richiede subito il salario dovuto, minacciando di prender le parti dei fuorusciti, numerose e vane trattative degli Astigiani, protezione da lui accordata ai fuorusciti, 216 D.

— ingiurie fatte dal principe agli Astigiani, loro dissimulazione, per timore non lo richiedono più di aiuti per l'assedio di Muasca nel 1808, nè gli pagano il sa-

lario, 216 E, 217 A.

— malvagie opere dei Solaro prima
e dopo il loro esiglio, invidiano

i Guttuari, loro prepotenza e fasto, 217 B.

— malvagie opere da essi compite impunemente, pel che sono detti ingrati carnefici degli amici, 217 C-D-E, 218 A.

- profezia sulla caduta d'Asti, 218

B.

— al tempo dell'assedio di Rocca uno dei dodici vedendo che sarebbe stato condannato non segue i fuorusciti, ma manda una lettera ai maggiori del popolo astigiano. Questa dà occasione al 1º sermone del Ventura, 218 E, 219 A.

— epistola in cui sono rappresentate allegoricamente le tristi condizioni d'Asti, 220, Capo L.

— Ptolemino Creteisio (Cortesi, 763 d) podesta, a. 1309, gli Astesi devastano per due giorni Masio ed Incisa, 223 A.

— con aiuti dei Chieresi vanno a Felizzano e quivi aspettano altri Astigiani, sapendo poi che costoro erano andati ad Annone, vanno a Quattorde per incontrarli, 228 B.

I fuorusciti di Masio, di Incisa e di Lanzaveglia mettono in fuga gli Astigiani fermi a Quattorde e ne prendono molti prigionieri,

223 C.

— spavento per la rotta di Quattorde, chiamasi in città il principe di Acaja e Giorgio di Ceva, adunato il maggior consiglio danno generale balla ad Amedeo Conte di Savoia ed a Filippo d'Acaja di rappacificare la città coi fuorusciti, 228 D.

 si fa bandire la tregua coi fuorusciti, vi viene Amedeo di Savoia, sentenza di lui e di Filippo per l'accordo dei fuorusciti, 228 E.

- entrata dei fuorusciti in, bacio di

pace, 224 A.

- i Bertraldi non vogliono rendere i castelli di Masio come chiedevano gli accordi stabiliti da Filippo che Amedeo aveva stabilito per governatore della pace ed al quale si dava dagli Astigiani uno stipendio stabilito da Amedeo, dispetto degli Astigiani, punizione inflitta da Filippo ai Bertraldi in Mercato, 224 B.
- cacciata dei Castello per opera dei Solaro aiutati dal principe, 224

ͺU.

— fama che Asti facesse venire Roberto re di Sicilia in Lombardia per darsi a lui: timori di Filippo di Savoia che Asti non scegliesse a suo re Roberto, 225 A.

Filippo di Savoia congrega molti nobili di Asti, espone loro il proprio timore e li fa giurare che non eleggeranno mai d'essere sudditi a re Roberto, 225 A.

 proclama di voler essere serva dell'imperatore Enrico di Lussemburgo, davanti ai tre ambascia-

tori di lui, 225 B-C.

— ordina che si mandino otto ambasciatori in Alba dove stava re Roberto e che un personaggio sia mandato al re con pieno potere di fare lega con lui, viene eletto a ciò Saglienbeno Casteno (Caseno, 771 d).

 Filippo di Savoia adirato proibisce che si mandi l'ambasceria a Ro-

berto, 225 C.

- i tre consoli di Asti Bonifacio Pajari, Sibaudo Solaro e Carnoto contro volontà di Filippo si recano in Alba presso re Roberto per trattare di alleanze con lui, 225 D.
- i tre consoli che trovansi in Alba mandano a chiamare da Asti due giudici che confermino!'alleanza

fatta con re Roberto. Filippo principe di Acaja impedisce che i due giudici vadano in Alba, 225 E.

— patti d'alleanza tra Asti e re Roberto: testimonianza di Guglielmo Ventura di aver udito leggere in pubblico consiglio lo strumento di essi patti, 226 A.

— re Roberto si reca colla moglie e con 400 (40, 772 b) soldati in Asti dove è grandemente acclamato ed onorato dal popolo.

— grande convito dato da re Roberto agli Astigiani nella chiesa dei Frati Minori, 226 A.

— non si governa più per podestà ma per consoli aspettando che si debba fare con Roberto re di Sicilia, 226 C.

- trecento uomini delle ville di, aiutano i Sicci a cacciano da Vignale i Pastroni, a. 1310, 226 D.

— molti Astigiani abitanti in paesi esteri riparano in Asti durante la carestia e l'epidemia del 1815 e ne danno notizie, 227 B.

— vano tentativo di re Roberto di soggiogar Asti nel 1310, 229 D.

— gli ambasciatori astigiani in Susa accolgono lietamente Enrico di Lussemburgo, sua venuta ad Asti coi fuorusciti Ghibellini, obbedienza della città, 230 A.

— in pubblica adunanza Enrico conferma gli antichi privilegi, il dì dopo di nuovo nell'adunanza fa dire che la balla accordatagli non gli basta, 280 B.

 tumulto insorto nell'adunanza per le parole di Guglielmo di Vayro

(Vayo, 777 b), 280 C.

 Enrico elegge a vicario Nicolò di Bonsignore, impone nuove leggi ed aggrava i Guelfi, turbamento degli Astigiani, 280 D.

- partenza d'Enrico, 281 A.

— cento nobili Astigiani a spese della città di, accompagnano Enrico a Milano, alcuni detrattori incitano Enrico contro i Solaro ed i loro partigiani, di questi parecchi sono arrestati e poi condotti e trattenuti a Brescia, 283 A, — deve dare denaro alla moglie di Enrico, molti Astigiani muoiono in Brescia, 233 B.

- Tommaso di Squillace va ad Asti,

240 D.

— Dona 1300 fiorini d'oro ad Ugone

Delfino, 241 B.

 dissapori per causa della cacciata dei Castello, uccisione di Rosso degli Isnardi, vendetta di Francesco fratello di questo, 241 D.

i Solaro si stornano la punizione dell' imperatore, condanne di Tommasino di Ansola inflitte ad alcuni popolani, 241 E.

 esigli dei partigiani dei Solaro, loro rappresaglie, contese coi

Castello, 242 A.

vano tentativo dei Solaro col popolo di battere i Castello, secondo felice tentativo fatto col sussidio di Ugone di Baucio siniscalco di Roberto re di Sicilia, ira di Filippo di Savoia, 242 B.

venuta di Ugone di Baucio nel 1314, prestano giuramento di fedeltà a re Roberto nel modo che era stato tenuto ad Alessandria,

242 C.

- venuta di Ugone di Baucio, con

milizie, 242 D.

pagano il vicario imperiale per soldati che non giovano loro e per altre cose, 248 A.

- lagnanze per la cessione fatta dall'imperatore a parecchi signori di ville comperate dagli Astigiani, timore dalla parte dei Solaro del dominio di re Roberto, 243 B.
- cessione delle cose notarili a re Roberto, 248 C.
- Giovanni del Pozzo alessandrino fatto vicario di Asti, 248 C.

 Giovanni del Pozzo danneggia i ribelli ad Asti.

- i soldati Astesi sotto il comando di Ugone di Baucio vengono alle mani, presso Quattorde, colle schiere del conte Guarneri, 248 D.
- gli Astesi sconfitti dal conte Guarnieri presso i molini del Tanaro vengono nuovamente sconfitti e

fuggono a Quarto dove muoiono di essi tre (25, 789 a), 244 B. - danni recati dagli Astesi a quelli

di Montebersaro ed uccisione di

re Tommaso, 244 C.

mette in fuga gli uomini di Barberina che avevano divisato di prendere Vinchio, i fuorusciti Astesi entrano furtivamente in Costigliole e si arricchiscono a danno degli Astesi, gli Astesi danneggiano Costigliole, 244 D.

- gli Astesi uccidono due Costiglio-

lesi traditori.

viene annunziato che i Nizzardi volevano distruggere Castagnole, 244 E.

 gli Astigiani guerreggiano coi Nizzardi e fanno quindi tregua con

loro, 245 A.

— gli Astesi, stando ai guasti di Montebersaro, fanno prigione Gualeto figlio di Giovanni della Rocchetta e ne hanno 1000 fiorini pel riscatto, 244 E.

— Guglielmo di Casalupa e Simone Fabro Astesi fatti prigioni, continue guerre coi marchesi della Rocchetta, fanno prigione in Cagliano un altro figlio di Giovanni della Rocchetta, 245 B.

— con milizie pagate da, Ricciardo Gambatesa ed Ugone di Baucio entrano in parecchie ville, 247

D.

impresa e vittoria contro Alessandria nel 1918, impresa contro Casale e vittoria (sconfitta, 794 a) degli Astigiani, fortunata impresa contro Moncalieri, 248 A-B.

— nel 1316 è confermata una tregua coi fuorusciti, Filippo di Savois, il marchese di Saluzzo, quello del Carretto e quello d'Incisa, 249 B.

— varie imprese dei fuorusciti di, 249 D-E, 250 A.

— soldati di, nel 1316 intervengono in questioni di Mondovì, 250 B.

- accordi con Ricciardo Gambatesa riguardo a Cuneo, i soldati di, si trovano a Savigliano, 251 A.

- guidati da Ricciardo Gambatesa

danneggiano Fossano, Revello, Envie, 251 B.

- assalgono e rovinano Montegrosso e Montebersaro, 251 C.

- devastano Quattorde, Montalto, i soldati Provenzali entrano pacificamente in Oviglia, ardono Fubine, entrano pacificamente in Quargnento, Solero, Bosco e Castellazzo, ritornano ad Asti, 251 D.
- i soldati di, danneggiano Quattorde, Montalto, assalgono l'Allessandrino, entrano pacificamente in Oviglia, Quargnento, Solero, Bosco, Castellazzo, incendiano Fubine, ritornano ad, 251 D.

- i soldati Provenzali ritornano in Provenza 251 E

Provenza, 251 E.

— uccisione di Emanuele di Piazza, i fuorusciti entrano in Montegrosso, imprigionano Raineri Caze colla famiglia, gli Astigiani vengono in soccorso, 252 A-B.

 i fuorusciti prendono con violenza la Bastia che gli Astesi avean costrutto sopra Monte Loreto e conducono i prigionieri a Costigliole, a. 1817 — 252 D.

- gli Astesi entrano con violenza nel castello di Monte Marcido e vi fanno prigionieri, 252 E.

— Nel 1817 Filippo di Savoia e Manfredo di Saluzzo entrano nel borgo degli Apostoli in, ne fuggono per timore di Ugone di Baucio, 258 A.

 nel 1917 combattono Riva, la saccheggiano e fanno prigionieri molti dei fuorusciti che si debbono poi riscattare, 258 B.

— impresa dei fuorusciti Astigiani nel 1317 sul Tanaro, 258 C.

- Simone Lorenzo decapitato in, 253 D.

 due legati pontificii vengono in, e fanno tregua coi fuorusciti Astesi, 258 E.

 costruiscono una bastia a Monte Loreto, guerre coi fuorusciti a Monte Loreto ed a Castagnole e a Govone, grande inondazione, 254 A. - i fuorusciti tentano invano di entrare in, 254 B.

 vano tentativo dei fuorusciti congiunti con Marco Visconti di entrare in, 256 A.

— gli Astesi mandano a prendere la salma di Ugone di Baucio e le danno bella sepoltura nel coro della Chiesa di S. Francesco, 256 D.

 Filippo di Valois nel 1920 (1822, 805 a) va ad, 257 D.

 Beltramo del Poggetto legato papale in Lombardia, va a pacificare, 258 C.

— i soldati catalani di, vanno a Santià, si accozzano ivi con Martino di Agliate e coi fuorusciti Lombardi tentano d'entrare in Vercelli, ma sono vinti dagli assedianti, 258 D.

- Raimondo di Cardona arriva ad, 259 C.

 Beltramo del Poggetto in, cita innanzi a sè Maffeo Visconti sotto pena di scomunica, 260 D.

— Francesco di Monsolito va a, Raimondo di Cardona va a, 261 D.

 sconfitta di Bassignana, aiuti mandati da re Roberto e da Giovanni XXII, 262 C.

 Beltramo del Poggetto va in, il pontefice manda soldati in, che Beltramo manda a Raimondo di Cardona, 268 C.

— precipita l'antica cattedrale di, senza danneggiar alcuno, si riedifica, 265 D-E, 266 A-B.

 Secondino Ventura, membro del Collegio dei Notai, cittadino di, 269 A.

 Carlo d'Orléans signore della città e di tutto il distretto di, a. 1419, 269 A.

Percivallo di Bendemuleno (Bollequilerio, 721 a), governatore di vel duca d'Orléans, 269 A-B.

di, pel duca d'Orléans, 269 A-B.

— tentativo di Giovanni Turco di
Castello contro la cittadella di
Asti, andato a vuoto per la vigilanza di alcuni cittadini, 269
B-C.

— si conservano nella cittadella di,

le macchine per la scalata abbandonate da Giovanni Turco di Castello in Antignano, 269 C.

— riceve per signore Filippo Maria Visconti, a. 1422, 269 C.

 prende parte alla guerra di Filippo Maria Visconti, contro il march. di Monferrato, Venezia e Firenze, a. 1481, 270 A.

— il march. di Monferrato viene per assalire Asti dalla parte del Tanaro, a. 1481, ma si ritira il 20 per timore del principe di Piemonte, 270 B.

epidemia in Asti, a. 1431, 270 B.
molti uomini d' Asti si trovano

 molti uomini d'Asti si trovano nell'esercito di Francesco Sforza 'ed assistono al sacco di Lu, a. 1491, 271 C-D.

 edificazione della facciata della chiesa di S. Secondo, a. 1440,

275 E.

— capitolo generale dei frati Carmelitani in, 15 maggio 1440, 276 A.

 indulgenza concessa da Eugenio IV in tale occasione alla chiesa di S. Maria del Carmelo, concorso di 4000 e più forestieri, 276 B.

— promessa da Filippo Maria Visconti a Carlo VII, contro i diritti di suo nipote Carlo d' Orléans, a. 1446, 277 B.

— Rainaldo di Dresnay, ambasciatore di Carlo VII, prende possesso di, 14 agosto 1447, 277 E.

— giuramento di fedeltà dei cittadini e nobili feudatarii di , a. 1447, salvi i diritti di Carlo d'Orléans, 278 A.

 accoglienza fatta da, a Carlo d'Orléans, 22 ottobre 1447, 279 E,

280 A.

— parte da, il duca d'Orléans, 280 A.

 il duca lascia in sua vece come governatore Rinaldo di Dresnay, 280 B.

 una parte del ponte di Asti sul Tanaro è diroccata per straripamento del fiume, 280 D.

— data da Galeazzo Visconti in dote al duca d'Orléans, 282 A. edifizi: canonica; duomo; ospedale di S. Evasio: ospedale di S. Giovanni di Burbure : torre dei Grimaldi su Mercato; ospedale di S. Marco; monastero di S. Maria Novella; ospedale di S. Maria Novella; monastero di S. Martino; mercato di Palazzo: mercato di S. Secondo; monastero degli Apostoli; monastero di S. Anna; porta dell'Arco; borgo degli Apostoli; ponte degli Apostoli; porta di S. Lorenzo; piazza di S. Martino; palazzo dei Falletto; convento dei frati predicatori; palazzo di S. Secondo; monastero dei Ss. Angeli; chiesa di S. Francesco; monastero di S. Paolo; opera di Pianca di Versa; monastero di S. Secondo di Mercato; menastero della Torre; chiesa di S. Maria del Carmelo; porta di S. Onilico.

- magistrati:

— capitani del popolo: Oberto Spinola; Oberto Doria; Lamba Doria; Robersaro Troto; Robertone Troto; Guglielmo Inviziati; Guido da Montefeltro; Faravello Doria; Filippo d'Acaia; Oberto Spinola; Raimorino di Terzago; Pagano di Cernusco; Jacopo (Yvano) Beccaria; Gabrio della Torre.

— consoli: Carnoto (Carloto); Tommaso Rotario; Corrado Malabaila; Raimondo Falletto; Aleramo Lajolio; Bonifazio Pajari; Sibaudo Solaro; Raimondino Falletto; Guglielmo Ventura; Gu-

glielmo Rasparello.

— podestà: Ottolini di Mandello; Guglielmo di Mombello; Marcello di Negro; Galeotto Lambertini; Manuele Galeazzo Spinola; Enrico dei Tanchettini; Guidone Scarso; Emanuele Spinola; Albertino degli Spettini; Guglielmo dei Sicheri; Bergadano de' Sistri (Sisterni); Manuello (Mornello) Isembardo; Bergadano di Sannazzaro; Ptolemino Creteisio (Cortesi); Uberto di Pietra; Guglielmo di Lambertino; Guido di Landriano.

- sindaci: Filippo Viale.

— signori: Énrico di Lussemburgo; Carlo I d'Angiò; Adriano, imperatore; Carlo d'Orléans; Filippo Maria Visconti; Carlo VII; Galeazzo Visconti.

vescovi: Anselmo; Nazario;
 Landolfo; Anselmo; Alberto
 Guttuario di Castello: Bernardo

di Landriano.

 vicari: Niccolò Bonsignore;
 Tommasino Ansola; Giovannone dei Salimberii; Giovannaccio di Giovanni; Giovanni del Pozzo.

Astara, Corradino fugge ad, ma vi è preso prigione, 158 B.

Ausburgo, Guarnieri.

Austria duca di , preso prigioniero e fatto decapitare in Napoli da Carlo d'Angiò, 158 B.

- Giovanni.

Avignone, Clemente V in, 184 B.

- (Clemente V in, 728 b).

 Clemente V è forzato a rimanervi da Filippo III, 187 A.

 Giovanni d'Ossa prima vescovo di Fréjus è fatto vescovo di, poi cardinale e papa, 252 C.

— re Roberto viene ad, è da Giovanni XXII fatto vicario di tutta l'Italia durante la vacanza dell'impero, 255 D.

Avogadro, Enrico Baronzio è a Vercelli podestà degli, 166 D.

- appogiano nel governo tirannico

di Vercelli Filippo di Colobiano e si oppongono al ritorno dei Tizzoni, 284 C.

 introducono Filippo di Savoja in Vercelli, loro discordie coi Tiz-

zoni, 238 A.

 soldati di Maffeo Visconti nel 1320 (1322, 805 a), soccorrono i Tizzoni contro gli, 257 E.

— sono assediati da Maffeo Visconti dal 1820 al 1821, 258 C.

 prigionia di molti degli, rovina delle loro case, 258 E.

Avogadro di Colobiano, Uberto, Filippo, (Simone), Simone.

Azano, villa appartenente nel 1190 ad Asti, 148 A.

 (è una delle antiche ville del comune d'Asti, sue relazioni con questa città, 688 c).

(AZZONE CASTELLINO) (per patto fa sì che gli uomini di De Monte Leutio abitino in Montegrosso, 689 d).

Azzone VII D'Este, presente alla ribellione di Padova, a. 1256, 154 C.

 si collega con Marco della Torre ed Oberto Palavicino contro Ezzelino, 155 D.

Azzo VIII d' Este, morendo lascia erede suo figlio naturale Folco, 84 A.

Azzo Visconti, signoreggia crudelmente Piacenza, ne è cacciato da Obizzo Versuto di Lando, 263 D.

 $\mathbf{B}$ 

BALBO, Ansaldo.

(Baldracco) (dono di Aslias, 691 a).
Balduno Malabaila, oratore astigiano, a Beatrice d'Angiò, 157
C.

Bauci, Ugone.

Baratello (Baraello, 715 d) cast. di,
a Como, vi muore Napulione
della Torre, 165 C.

(Barbaresco) (permuta con Neive, 690 c).

Barbarie, si dice che la carne di Emanuele medico Vercellese che aveva curato Giovanni di Monferrato sia stata mangiata da parecchi per vendetta, 202 C.

Barberia, spedizione di Carlo d'Angiò, 158 C.

Barberina, gli uomini di, adunati in Frinco sono mandati a cacciare i Solaro d'Asti, 241 D.

— più di 1000 di, vogliono prendere la bastia di Vinchio, ma alla vista degli Astigiani fuggono senza danno alcuno, 244 C-D.

BARBERIO DI SETTIME, eccellente scalatore, prende parte al tentativo di Giovanni Turco di Castello contro Asti, Marzo 1419, è ucciso poco tempo dopo da uno di Canelli (da un Romitta di Canelli, 721 b), 269 B.

Barche, Villa appartenente ad Asti, a. 1190, 148 B.

Barge, Carlo re di Sicilia promette a Filippo principe di Acaia, 210 A. BARNABA ADORNO, fuoruscito geno-

vese, consiglia Gian Giacomo march. di Monferrato, a muover

contro Genova, 270 C.

- capo della spedizione contro Genova, riceve i soccorsi delle armate Veneziana e Fiorentina; sconfitto da Nicolò Piccinino, 270 D, 271 A-B.

- prigioniero in Genova, falsa notizia della sua morte in carcere, Secondino Ventura lo vede nel

1939, 271 B.

- riceve in dono da Filippo Maria Visconti il cast. di Voltaggio, ma accordatosi coi Genovesi lo

consegna loro, 275 A.

BARNABA DORIA, figlio di Branca, succede a Corrado Spinola come capitano del popolo a Genova, è imprigionato per la sua adesione ai Grimaldi, fugge cogli altri Doria a Sapello ed al castello di Stella, dove è sconfitto, 182 C.

BARONZIO Enrico. (Barruari) cfr. Brevari.

BARTOLOMEO COLLEONI, capo della spedizione milanese in difesa di

Bosco, 278 D.

 dà prigioniero a Francesco Sforza Giovanni, capitano generale dell'esercito di Luigi di Savoja, 279 B.

Bartolomeo Peyla, da Asti va ad abitare in Chieri e quivi osteggia

Asti, 196 B.

BARTOLOMEO ROBERTO, lascito del Ventura a, perchè faccia un convito e prima preghi per lui, 229 A.

BARTOLOMEO DELLA SCALA, SUCCEDE nella signoria di Verona ad Alberto della Scala, scaccia e perseguita i Guelfi, 179 A.

Basilea, il vescovo di, ambasciatore di Enrico di Lussemburgo, va in Asti per assicurarsi delle intenzioni degli Astigiani verso l'imperatore, 225 A.

va collo stesso fine a Cuneo poi a Savona, a Genova, a Pisa che tutte professano fedeltà all'imperatore, 225 C.

- Sigismondo visita i padri del Con-

cilio di, 272 C.

Bassignana, Raimondo di Cardona entra in, 260 C.

- Raimondo di Cardona nel 1322 assedia il cast. di, poi va per acqua al borgo di, a questo si accampano pure Marco Visconti e Girardino Spinola, 262 A.

- Raimondo di Cardona vinto da Marco Visconti e da Girardino Spinola si rifugia nel borgo di,

262 B.

– fuga di Bernardo di Monsolito dall'assedio, Raimondo di Cardona ritira le sue forze, 262 C.

continuo assedio per parte dei Ghibellini lombardi, partenza di

questi, 263 A-B.

- Beltramo del Poggetto per sccordo fatto con un ambasciatore tedesco conduce gli assediati fuori, 263 A.

Raimondo di Cardona con soldati del pontefice entra per forza, la rioccupano i Ghibellini milanesi

e l'incendiano, 264 C.

 una torre ed una parte del ponte di, sono distrutti dallo straripamento del Po, 280 D-E.

Bastardo dei Bressani, tende insidie agli ambasciatori di Carlo re di Sicilia mentre ritornano da Alba, 197 D.

Bastardo di Castelnuovo, fuoruscito astigiano, è preso prigione dagli Astigiani, 213 C.

viene ucciso dagli Astigiani in-seguenti gli uomini di Barbe-

rina, 244 D.

Bastardo Cazza, figlio di Rolla Cazza (Carlo Kazo 740 d), preso prigione dagli Astigiani nel tentativo dei Solaro di entrare in Asti, 196 C.

Bastardo di Orléans, fratello naturale di Carlo d'Orléans, è suo ambasciatore a Milano a. 1442, 277 C.

Bastardo, Nicolino.

Battista di Campofregoso, fratello di Tommasino e suo nemico, riceve Gavi da Filippo Maria Visconti, sue guerre con Genova, 275 A.

Battuti, geste dei, in Lombardia, a. 1260, 153 A.

- Vercellesi in Asti, loro accoglienza, 153 B.

BAVIERA, Lodovico di.

BEATRICE D'ANGIÒ, moglie di Carlo d'Angiò, onorata e commendata in Asti, 157 C.

BEATRICE D'ESTE, matrimonio con Galeazzo Visconti, 169 D.

BEATRICE DI MONFERRATO, moglie di Guglielmo di Monferrato, muore nel suo viaggio in Ispagna, 166 D.

BEATRICINA FOLLIS, moglie di Andrea Ventura e madre di Secondino, 269 A.

BECCARIA, Giovanni, Jacopo, Manfredi, Giovanni, Manfredino, (Yvano)

Beccaro, Corradino.

BECCARO DI ANNONE, uno dei, ch'era uscito d'Asti coi Solaro ed era stato con essi in Alba è ucciso da Berretta figlio d'Enrico Solaro e muore sul Mercato, 217 D.

Beckincinere, lega di alcune famiglie astigiane contro i Solaro chia-

mata, 156 D.

- Pace tra i contendenti per intromissione dei Pavesi, 157 A.

Belangero, appartiene, a. 1190, ad Asti, 148 A.

- (antica vl. astese, 688 d).

- (Raimondo).

Belbe, (Valle), serve di confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero Alfieri, 151 B.

Belegno, cfr. Tolego.

Beltramo di Comentina (di Comitiva, 770 c), gli abitanti di Settime si ribellano alla soggezione dei figli di, 224 D.

BELTRAMO DEL POGGETTO, Cardinale, nel 1320 è mandato da Giovanni XXII legato in Lombardia, viene ad Asti, cita innanzi a sè Maffeo Visconti ed i figli di lui, 258 C.

- replicate e vane citazioni fatte a Maffeo Visconti, 259 B.

 nel 1822 in Asti cita a comparire Maffeo Visconti sotto pena di scomunica, 260 D.

- bandisce in Asti la crociata contro Maffeo Visconti, 261 A.

— coll'arcivescovo di Milano, altri vescovi, prelati, inquisitori degli eretici e Raimondo di Cardona va a Valenza e manda l'arcivescovo di Milano a Bergolo a scomunicare il Visconti ed a spogliarlo dei suoi dominii e diritti di principe, 261 B-C.

 frodolenti trattative degli ambasciatori Milanesi con, a Valenza,

261 C.

 sconfortato della sconfitta di Bassignana chiede aiuti a Giovanni XXII ed a re Roberto, 262 C.

- toglie da Bassignana gli assediati,

263 B.

 ottiene dal papa soldati che manda a Raimondo di Cardona, soccorse il piacentino Obizzo Verguto di Lando, 263 C.

 i Milanesi cacciati i Visconti mandano ambasciatori a, per dare il dominio della città al pontefice, 263 E.

 richiesto dai Milanesi che volesse andare a Milano non ci va, 264 A.

- va a Piacenza, non riesce a pacificare Milano, 264 B.

— nel 1923 i soldati di, escono da Piacenza e muovono contro Milano, 265 A.

- vanno a Monza, 265 B.

Belvedere, cfr. Malamorte.

Bendemuleno, Percivallo.

BENEDETTO XI, un frate predicatore di Palma è fatto Papa a. 1808 col nome di, pontifica solo un anno, 192 C.

Benedetto Pedagno, carcerato con altri nella casa di Gambarello in Asti, 197 A.

BENEDETTO DI PELLETTA, sindaco, giura per Asti fedelta ad Enrico di Lussemburgo, 280 B. BENETTINO DAMIANO, tiene il baldacchino nell' entrata di Carlo d'Orléans in Asti, 22 ottobre 1447, 280 A.

Benevento, scontro di Carlo d'Angiò e di Manfredi re di Sicilia a, 158

Bergadano, podestà d'Asti, nel 1807 andando a devastare Frinco sorprende dei fuorusciti astigiani e ne prende prigionieri, 213 C.

BERGADANO SANNAZZARO, Pavese, podestà di Asti, giugno 1907 (lu-glio, 756 d), 212 B.

BERGADANO DI SISTRI (de Sisternis, 711 b) podestà di Asti, morto a Cossano, a. 1273, 161 C.

Bergamasco, Asti acquista, a. 1292, il cituinaticum di Bergamasco, 147

- (soggetto ad Asti, suoi obblighi, 692 c).

Bergamo, questioni in, pacificazione, 180 A.

- Enrico di Lussemburgo vi mette un suo vicario, 232 A.

- i Guelfi di, si lamentano d'esserne stati cacciati ingiustamente, 234

- accusa mossa contro Enrico di Lussemburgo d'aver messo in Milano Maffeo Visconti, in Verona Cane della Scala per oro, 284 C.

(Bergognone di Vinchio) (vende Valli

ad Asti, 639 c).

Bergognoni (Bergognini, 745 c), la maggior parte dei, seguono i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

Bergolo (cast. e vl. di, fd. d'Asti, 693 c).

Ugone di Bauci entra in, 256 C. - Maffeo Visconti è citato da Bel-

tramo del Poggetto a, 260 D. - l'arcivescovo di Milano con 4 inquisitori degli eretici a, scomunica e spoglia dei suoi dominii e diritti principeschi Maffeo Visconti, 261 B.

BERNARDINO CAZE, figlio di Pietro nel 1316 uccide nel Mercato del Santo Emanuele di Piazza senza che nessuno ne faccia parola,

Bernardo di Landriano, Milanese,

eletto vescovo d'Asti, suo ingresso 20 aprile 1440, 275 D.

BERNARDO DI MANGOLO, fa parte dell'esercito di Filippo di Valois nel 1320 (1322, 805 a), 257 D. per segreto accordo con Maffeo

Visconti fa ritirare Filippo di Valois da Vercelli, 258 A-B.

BERNARDO DI MONSOLITO, fugge dall'assedio del borgo di Bassignana e va a Valenza, 262 C.

Behrandi, la maggior parte dei, segue i Castello nel loro esiglio da

Asti, 200 B.

BERRETTA SOLARO, figlio di Enrico, uccide colla spada uno dei Beccaro di Annone, 217 D.

BERTRALDI, le case dei, in Asti sono abitate dalla maggior parte dei Castello, 224 C.

BERTRALDO, Niccolino, Roberto.

BERTRAND DE GOT, cfr. Clemente V. (Bertandi) (la maggior parte dei, segue i Castello nel loro esiglio da Asti, 745 c).

BERTRAMENGO, partecipano alla lega contro i Solaro, 156 D.

BERVINA (Borana, 713 b), Bresciano, combatte contro Filippo siniscalco di Carlo d'Angiò, 163 C.

BETTINO (Bocino, 745 c) di S. Giovanni, segue i Castello nell'esi-

glio da Asti, 200 B.

BIAGIO DI ASSERETO, pubblico scriba, uomo di grande riputazione nelle cose navali, vince Alfonso d'Aragona alla battaglia di Ponza, a. 1485, sua vittoria contro Petruccio Verre, 274 A.

BIAGIO DI TROIA, milite Astigiano fatto prigione nella spedizione di Cherasco e condotto a Fossano, 201 B.

Bianca d'Angiò, è data da Carlo II in isposa a Jacopo figlio di Pietro di Aragona, 164 D.

BIANCA DI BORGOGNA, moglie di Carlo di Valois poi di? Carlo il Bello, è imprigionata, a. 1315, per adulterio, 194 D.

BIANDRATE, il conte di, ed i fratelli sono compresi nella pace di Filippo d'Acaia col march. di Saluzzo, 213 B.

- vendono ad Asti Porcile, 243 B.

- Conti di, Emanuele, Federico. Bibbiena, rotta dei Ghibellini toscani

a, morte di Buonconte di Montefeltro e del vescovo d'Arezzo, 189 A.

109 A.

Biella, vi è confinato Ottone Visconti, 159 A.

 visiritira Uberto Avogadro, 259 A.
 Bisagne, Marco Visconti va in, e reca molti danni ai Genovesi, ne fugge per la venuta di re Roberto, 255 A.

Blenite (Blonice, 690 c), assalito da Guglielmo March. di Monferrato,

a. 1290, 145 A.

Boccanegra, Boccanegra.

- Astigiano, muore a Quattorde, 223 C.

Boccono Franceschino.

Boconato (Deconato, 725 b), araldo

astigiano, 181 E.

Beemi, soldati di Sigismondo, minacciano di darsi alla rapina in Toscana per mancanza di danaro, 272 B.

Bollequilerio, Percivallo.

Bologna, è tributaria di Carlo d'An-

giò, 158 D.

 prende prigione Enrico figlio di Federico II, che vi muore in carcere ai tempi di Guglielmo Ventura, 172 B.

 lotte fra Guelfi e Ghibellini, vi dominano i Guelfi, 180 A.

Bonaccolsi, Rinaldo Passerino.

BONIFACIO VIII, pontefice, confins in Asti Guido conte di Montefeltro, 188 B.

 spinto dalle istanze di una turba di pellegrini bandisce il giubileo

per il 1300, 191 C.

- riceve grossissime somme di danaro dai pellegrini, stabilisce che il giubileo si rinnovi ogni cento anni e ne pubblica il decreto, 192 B.

- muore nel 1302, 192 C.

Bonifazio di Alessandria, induce gli Alessandrini a ribellarsi a re Roberto, licenziano Ugone di Bauci, 247 C.

Bosipazio di Alice, acconsente che Ugone di Bauci entri in Ber-

golo, 256 C.

(BONIFAZIO) (Astigiano, vescovo di Masio, Rocca, Isola, e della quarta parte del contado di Serralunga, 688 c).

Bonifazio Guttuario, (Layolio, 759 a), è preso prigioniero dagli Astigiani nella sortita da Incisa, 214

C.

Bonifacio II di Monferrato, guerreggia contro gli Astigiani, 141 C.

— sua guerra con Asti, a. 1191, 190 C.

Bonifazio IV di Monferrato, figlio di Gian Giacomo, succede a Gian Giacomo morto nel 1445, 276 D.

Bonifacio Pajari (Povarino, 771 d), console di Asti, si reca in Alba presso re Roberto per trattar alleanze con lui, accolto con onore in Alba da re Roberto che professa la sua stima per gli Astigiani, 225 D.

Bonifacio Pallido, figlio di Daniele Pallido, edifica il castello di Monte Marcido, a. 1817, 252 D.

- fatto dagli Astigiani prigioniero a

Monte Marcido, 252 E.

BONIFACIO SOLARO, detto Povarino, causa della discordia coi Guttuari, 156 C.

Bonino, scacciato dalla Rocca da Genesino e Manfredo di Rocca ripara in Asti e promuove una spedizione astigiana contro Rocca, 202 B.

Bonsignore, Niccold.

Borbore, cfr. Burbure.

Bordeaux (Bordello), Clemente V prima di esser pontefice era arcivescovo di, 187 B, 192 C.

- Arciv: Bertrando di Got.

Bergo degli Apostoli, in Asti, v'entrano nel 1917 Filippo di Savoia e Manfredi di Saluzzo, loro partenza, 253 A.

- è distrutto da una inondazione,

254 B.

Berge S. Dalmazzo, Manfredo di Saluzzo e Filippo di Savoia vanno a, per salvar Cuneo, fallito il tentativo ritornano a Fossano, 248 C. — Beltramo del Poggetto annunzia all'abbate di, la sconfitta di Bassignana, 262 C.

- (il conte Uberto investe il comune

d'Asti di, 694 d).

Borgo S. Giovanni, vi sono accampati contro Pavia i Milanesi, Pavesi, il march. di Monferrato ed i fuorusciti astigiani, 201 B.

Borgogna, Bianca, Margherita.

Borgognone, alcuni dei, stanti in Riva sono nel 1917 presi prigionieri dagli Astigiani, 253 C.

Borgemale, (fd. di Asti, 691 c).

— tolto dai Castello ad Oddone.

march. del Carretto, 198 B.

Borgorato (Borgiratto, 688 c), vl. compresa nel territorio di Asti, a. 1190, 148 B.

Bornigo (Coringo, 729 b), di Bruge, tessitore, conducendo operai, insorge contro la dominazione francese, 185 D.

Borsa, ad Asti assolda, soldati spagnuoli, 161 C.

 assolda Astigiani, Spagnuoli, il march. di Monferrato, 161 D.

- è richiesta dal conte d'Artois per liberar prigionieri, 162 B.

- in Chieri, fornisce mezzi ai soldati nella lega con Asti, a. 1274, 162 D.

in Asti, stipendia Amedeo di Savoia, 163 A.

Bosco, Ricciardo Gambatesa ed Ugone di Bauci nel 1916 entrano pacificamente in, 247 D.

 è preso colla forza ed arso da Marco Visconti, 247 E.

— i soldati provenzali pagati da Asti entrano pacificamente in, 251 D.

 è preso ed incendiato da Marco Visconti, 251 E.

- spedizione di Rinaldo di Dresnay contro, riceve soccorsi da Milano e da Alessandria, 278 C.

- liberata colla sconfitta di Rinaldo di Dresnay, 273 D.

(Bosia) (fd. di Asti, 693 b).

Bottigliera d'Asti, presa ad Asti dal conte di Biandrate pel march. Guglielmo di Monferrato, a. 1289, 145 A.

 confine del territorio d'Asti ai tempi d'Oggiero Alfieri, 152 A. — sua costruzione, 187 B.

Boverio, Ottone.

(Boves) (il conte Uberto, ne investe il comune d'Asti, 695 a). Bra, confine del territorio d'Asti si

Bra, confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero Alfieri, 152 A. Brabante, carestia del 1315 nel, 226

E.

 il duca di, nel 1910 accompagna Enrico di Lussemburgo in Italia, 229 D.

- Giovanni.

BRAJA, Pietro.

BRAIDA, Corrado.

Bremida, incontro di Guglielmo di Monferrato coi Pavesi, 167 A.

Brenno, amplia Asti, fonda Pavia, Milano e molte altre città d'Italia, 139 B.

 (Sassone, primo straniero ad introdurre l'esercito e la guerra in Italia, 673 a).

Brescia, scambiata col legato del Papa ed altri Guelfi prigionieri, 154 D.

 fa lega con altre città contro Guglielmo di Monferrato ed il conte di Langosco, 166 E.

fa convenzioni con Asti, 167 C.
dominata dai Guelfi, 180 A.

- Enrico di Lussemburgo manda un suo vicario a, 232 B.

— Enrico l'assedia nel 1811, 283 A.

 strazio fatto di Tibaldo Brusato dagli imperiali, rappresaglie crudeli dei Bresciani, 288 B.

 tre cardinali per patto intruducono Enrico in, questi ne esige danaro, ne abbatte le mura e poi la lascia, 288 C.

— guerre civili e rovine della parte

guelfa, 234 B.

— sommossa notturna nel 1816, cacciata della parte ghibellina, 248
D.

Bressani, Bastardo.

Brevari (Barruari, 711 b), gli Astigiani ne assoldano 1500, dopo la rotta di Cossano, 161 A.

BRIGIE, (Bosia del Ponzo, 745 d), seguono i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

Brina, in Asti, distrugge tutte le viti, 4 maggio 1448, 276 C.

Bruge, insurrezione contro i France-

si iniziata da Pietro Cornigo (Coringo, 729 b), estesa a tutte le città della Fiandra, 186 A.

(Brusaporcello) (il conte Uberto, ne investe il comune d'Asti, 694 d). Brusato Tebaldo.

Bugella, cfr. Biella.

BUONCONTE DI MONTEFELTRO, figlio di Guido di Montefeltro, sua morte a Bibbiena per la vittoria dei Guelfi sui Ghibellini toscani, 189 A.

Buoso da Doara, scacciato da Cremona come ghibellino, 179 B.

Burbure, fiume, confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero Alfieri, 151 B.

— i Solaro si avanzano contro Asti fino al, 196 C.

- guasta i beni dei Mignani ed entra in Tanaro, 254 B.

Bargolo, si pone sotto la signoria di Carlo VII, 278 E, si pone sotto il dominio di Milano, 279 A.

Burgundi, vanno a combattere contro

Asti per liberarvi il conte Tommaso consegnato agli Astigiani dai Torinesi, si intimoriscono dell'esercito Astigiano e fuggono, si ordinano a battaglia sul Sangone contro gli Astigiani, poi presi da timore fuggono vilmente, 189 D.

Bunii, seguono i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

Busalla, combattimento fra i Genovesi ed Opecino Spinola nel 1816, 250 C.

Busca, (mrc. di, sgr. di Cossano e Rocchetta di Cossano, 691 b).

- guerra con Asti e perdita di Rocchetta di Cossano, 691 c).

— (tengono S. Stefano di Cossano, poi è lor tolto per la guerra ed il tradimento contro Asti, 693 a.

- signori: Giorgio, Raimondo Belangero, Jacopo, Manfredi.

Buzala, v. Buzola.

Buzola, vi è esigliato Manfredino Beccaria, 170 A.

C

CACHERANI DI AIRAZIO, (CACATRANI DI ABACIO, 745 c), la maggior parte segue i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

CACHERANI DI ROCCA, (CACAYRANI DI ROCCA, 745 c), la maggior parte dei, seguono i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

Calianetto, villa, posseduta da Asti nel 1190, 148 B.

(Cagna) (cast. e vl. di, fd. Astigiano, 698 d, 694 a).

Calabria, Carlo d'Angiò incoronato re di, 157 D.

- (Roberto, duca di, 714 c).

 è assalita da Federico d'Aragona signore di Sicilia, 252 A.

Calamandrana, battaglia fra Astigiani e Alessandrini l'anno 1225, 142 B.

- (vl. di, a cui in parte è soggetta Nizza, 692 b).

 (cast. e vl. di, fd. Astigiano, distrutti da Alessandria che ne conduce via gli abitanti, 692 d. — gli Astigiani sono sconfitti dagli Alessandrini, a. 1226, 190 D.

CALANDI, Astigiani, sconfiggono i fuorusciti nella loro sortita da Incisa, 214 B.

Calliano, il cast. è acquistato da Asti, 147 A.

— confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero Alfieri, 152 A.

- venduto ad Asti, 169 B.

 i contadini di, cedono il paese a Giovanni di Monferrato, 197 A.

Calosso, i fuorusciti Astigiani prendono ed uccidono in diverse volte più di 50 uomini di, 215 A.

- (vl. di, 692 a).

Camerano, villa, appartenente ad Asti, a. 1190, 148 A.

Campofregoso, Battista, Tommasino. Canale, (val), confine del territorio d'Asti ai tempi d'Oggiero Alfieri, 151 B.

— (Canelli, 747 b), posseduta da fuorusciti Astigiani, 202 A.

— (quelli di, in Rivali sono feriti dai

40 - Indici sistematici

ministri del principe d'Acaja, 761 d).

Canavese, posseduto dal marchese di Monferrato, a. 1289, 144 C.

CANE DELLA SCALA, Enrico di Lussemburgo è accusato d'aver posto, in Verona per denaro mentre era sempre stato tiranno della città, 234 C.

soccorre Galeazzo Visconti nel 1824 all'assedio di Monza. 266

Canelli, villa, appartenente ad Asti 1190, 148 B.

- (dom. di Asti, 692 a).

- (sgn. di, lor dono ad Asti, 692 d).

- (vnd. di, ad Asti, 693 c).

— il castello di, è donato dagli Astigiani a Raimondo d'Incisa, 193 B (747 b).

— i fuorusciti Astigiani escono di Incisa, passano a, 214 B.

- (gli alleati di Regaudo dei Rotarii di, in Rivali sono feriti dai ministri di Filippo principe d'Acaja, 216 E.

- (gli alleati di Regaudo Rotario, cioè quelli di Canale in Rivali sono feriti dai ministri del principe d'Acaja, 761 d).

- Barberio de Septimis è ucciso da uno di (Romitta di, 721 b), 269

CANETO, v. Carretto.

Canetto, quelli di Castello diroccano le case di quelli di, 198 B.

CANEVANUOVA, Osa di,

(CANI) (Casalesi, mandati in esiglio da Ugone di Baucio siniscalco di Roberto re di Sicilia, 787 a).

Canonica, luogo in Asti dove si seppellivano i morti, 216 B.

CAPELLINO ZEMBALBO, dà il segno della rivolta ai nobili pavesi nell'incontro con Guglielmo di Monferrato, 167 A.

Capitani del popolo, Oberto Spinola in Asti, a. 1275, 163 A.

- Guglielmo di Monferrato a Milano, 165 D.

— Guglielmo di Monferrato a Pavia, 167 B.

- Manfredo Beccaria a Pavia, 167 В.

- Maffeo Visconti a Milano, 167 C. - Alberto Scoto a Piacenza, 167 C.

- Oberto Spinola ed Oberto Doria

in Asti, a. 1270 circa, 181 A. - a Genova, Corrado Spinola, 181 D.

a Genova, Corrado Doria, 181 D.
ad Asti, Lanba Doria, 181 E.
a Genova, Opecino Spinola e Bernabò figlio di Branca D'Oria, 182 C.

– in Asti Robersaro (Robertone, 727 b) 183 C.

- in Alessandria, Guglielmo Invi-

ziato, 183 C. – in Asti, Guido di Montefeltro,

188 C. - (in Pisa, Guido di Montefeltro, 723 a).

— in Asti, Faravello Doria, 197 A.

— in Asti per tre anni, Filippo d'Acaia, 202 A.

in Asti Raimondo di Terzago milanese, 206 C, 216 A.

- (in Asti Ivano Beccaria, legista, 752 b).

– in Asti, Gabrio della Torre, s. 1306, 208 A.

- a Genova, Opecino Spinola, a. 1306, 208 B.

– in Asti a. 1307, Pagano di Cernusco, 212 B.

- in Asti nel 1309 Robertono Trotto, 228 C.

- in Alessandria Guglielmo degli Inviziati, 229 D.

- a Milano, Guido della Torre, 231 B.

- a Genova Carlo de' Fieschi e Gaspare Grimaldi, 254 B.

- a Milano, Maffeo Visconti poi Galeazzo suo figlio, 262 C.

CAPITE NIGRO, Tommaso. (Caprayolio) (relazioni con Isola, 638

d).

CAPRE, Rodolfo.

Caraglio, uccisione fatta dai partigiani del marchese di Saluzzo, 245 D.

CARDINAL DI CIPRO, suo arrivo in Asti al tempo dell'indulgenza di Eugenio IV a. 1440, 276 C.

CARDONA, Raimondo.

Carentino, Asti acquista nel 1292 il citainaticum di Carentino, 147 B. - (soggetto ad Asti, suoi obblighi,

692 c).

Carestia, del 1315 in Allemagna, Olanda, Fiandra, Austria, Brabante, Lorena, Francia, valore assunto dal frumento e dal vino, mancanza assoluta di commestibili, pioggie abbondanti, epidemia susseguente, 226 E, 227 A-B.

Cariocio, Luigi.

Carlevamen (Corteramen, 711 d). vi sono presi prigionieri uomini di

Gorzano, 162 A.

CARLO I d'Angiò, re di Sicilia, conte di Provenza e fratello del re di Francia, suoi possessi in Piemonte, fa guerra nel 1261 con Asti, composizione delle sue milizie, suoi acquisti, 143 B.

- visitato da Giovanni marchese di Monferrato a cui si dice avesse promesso la figlia in isposa, 146 B.

- non dà in isposa a Giovanni di Monferrato sua figlia perciò è lasciato da questo, 152 B.

sua parentela, tenta di soggiogare la Sicilia nel 1264 per invito di Urbano IV, spedizione militare e fermata dell'esercito in Asti, 157 C.

– fa lega cogli Astigiani, viene a Roma ove è bene accolto, fatto senatore e nel 1266 con Beatrice incoronato re di Sicilia, Apulia, Calabria e Gerusalemme sotto certi obblighi, 157 D.

- s'avanza verso Napoli, s'incontra con Manfredi presso Benevento a Ponte di Ceperano, sua vitto-

ria, 158 A.

sconfigge Corradino nel 1269, lo fa decapitare con sua infamia, s'inorgoglisce, va a combattere in Barberia e si fa tributario Tuneto nell'a. 1270, è fatto re di Gerusalemme, ma non la può soggiogare. Manda milizie in Alba. Riceve due volte tributo dagli Astigiani perchè abbiano tregua, 158 C.

soggioga Alba, Alessandria, Ivrea, Torino, Piacenza, Savigliano, rendesi tributarie Bologna, Mi-

lano e la maggior parte delle città di Lombardia. È odiato dagli Astigiani, è in discordia col march di Monferrato, a. 1270, gli arreca gravi danni. Assedia Nizza per 40 giorni, nè la può avere, 158 D.

passa a Tunisi nel 1270 per combattere i Saraceni, suo ritorno, dannosa burrasca sofferta, 159

osteggia sempre Guglielmo di Monferrato, ne prende Aqui e ne tiene assediato cogli Alessandrini il castello, 160 B.

- gli si oppone la lega di Asti, Pavia, Genova e Guglielmo di Monfer-

rato, 160 C.

i dominii di, sono guastati dagli Astigiani, 162 A.

ministri di, cacciati da Astigiani, e Chieresi, 162 D.

– gli è alleato Tommaso di Saluzzo che poi per patti lo com-batte, 163 A.

Alba, Cherasco, Savigliano, Mondovì e Cuneo si sciolgono dal suo dominio, 163 C.

punizione di Dio per i danni recati agli Astigiani, 164 A.

- dopo i Vespri va dall'Apulia ad assediar Messina ma non vi riesce, danni ricevuti da Pietro d'Aragona, 164 B.

muore di dolore a. 1284 per i suoi insuccessi ed è sepolto in Napoli,

164 C.

- (lascia 7 figli: loro nomi e di-

gnità, 714 c). Carlo II d'Angiò, succede a Carlo I, suo fisico, danni ricevuti da Pietro d'Aragona, fa pace e stringe con lui parentela, 164 D.

restituisce per danaro i prigionieri agli Astigiani e fa pace con

loro, 165 A.

tenta di riacquistare il dominio in Piemonte, sua sconfitta, Pietro Braia è capitano delle sue milizie, 166 B.

è visitato da Giovanni di Mon-

ferrato, 169 B.

rifiuta di dar in moglie la figlia a Giovanni di Monferrato, 170 B. richiesto da Asti per aiuti manda Guglielmo di Montebello e la libera dalla soggezione dei marchesi di Monferrato, 171 A.

— muore e vien sepolto in Napoli,

a. 1809, 184 C.

— re di Sicilia, manda ambasciatori ad Alba, ad essi prestano giuramento gli Albesi e quelli degli Astigiani che erano esuli in Alba, nel partire d'Alba sono insidiati e danneggiati da quelli d'Asti, 197 D.

 avvisa gli Astigiani di non recar danno nè agli Albesi nè a quelli che abitano in Alba perchè suoi

fedeli, 197 E.

 nel 1805 manda Rinaldo di Leto in Piemonte con soldatesche,

205 A.

Filippo d'Acaia si scusa di aver attentato alla libertà d'Asti pel timore che Carlo volesse diventarne signore, 207 B.

 manda Egidio procuratore generale in Asti per confermarvi la lega contro il marchese di Sa-

luzzo, 209 C.

 gli Astigiani accettano lietamente la lega con lui, viene pur fatto invito d'entrarvi al principe di Acaia, 209 D.

 trattato con Asti, non riesce ad indurre alla lega il principe di

Acaia, 210 A.

 sua ira contro di lui perchè non accondiscese al trattato, manda suo figlio ad occupargli la Morea, si rifiuta di restituirgliela, 210 B.

- Teodoro ed il conte Filippone tentano di prendergli Lu, di cui è

signore, 212 B.

 riceve a Marsiglia come prigioniero il conte Filippone, 212 C.

 suo trattato con Opecino Spinola per riottenere il dominio della Sicilia, gli cede il conte Filippone, 212 D.

- compone la pace fra il march. di Saluzzo ed il principe d'Acaia, nella quale sono compresi

molti signori, 218 A.

- muore, a. 1808, gli succede nel

trono il terzogenito Roberto, 224 E.

Carlo d'Angiò, figlio di Filippo principe di Taranto, è mandato dallo zio Roberto re di Napoli in aiuto di Firenze contro Uguccione della Faggiuola, 240 A.

- sua morte nella sconfitta di Monte

Catini, 240 B.

CARLO IV IL BELLO, marito di Bianca di Borgogna, 194 D.

CARLO VII, re di Francia, Tommasino de' Tebaldi, ambasciatore di Filippo Maria Visconti a, dic. 1440, 277 A.

 Filippo Maria Visconti offre a, la signoria d'Asti per averne aiuti contro i Veneziani, 277

A-B.

CARLO DEI FIESCHI, fatto capitano di Genova, 254 B.

CARLO GONZAGA, Francesco Sforza cede a, 500 cittadini Piacentini prigionieri, 279 D.

(CARLO MARTELLO) (re d'Ungheria figlio di Carlo d'Angiò, 714 c).

CARLO DI ORLÉANS, signore d'Asti nel 1419, 269 A.

— sgn. di Asti per ragione della madre Valentina Visconti, essendo prigioniero in Inghilterra manda il bastardo d'Orléans a chiederne la restituzione a Filippo Maria Visconti, dominante in Asti dal 1422, rifiuto di questo, 277 B-C-D.

— i cittadini e i feudatari di Asti giurano fedeltà a Carlo VII, salvi i diritti di, a. 1447, 278 A.

 Rinaldo di Dresnay pretende il dominio di Milano a nome di, 278 B-C.

- ingresso di, in Asti, 22 ottobre 1447, 279 E.

— parte da Asti e ritorna in Francia lasciando per suo governatore Rinaldo di Dresnay, 280 A-B.

— manda oratori a Milano perchè persuadessero i Milanesi a ridursi sotto il dominio suo, ma i Milanesi ricusano, 280 B-C.

— riceve Asti in dote da Galearso Visconti, a. 1886, 282 A. Carlo di Valois, conte d'Alençon, fi-

Digitized by Google

glio di Carlo di Valois, nel 1320 (1822, 805 a), va a Cuneo, muove su Asti, 257 D.

padre di Filippo, e di Carlo,

257 D (805 a).

Carmagnola, danni arrecati a, da Filippo principe d'Acaia che conduceva gli Astigiani, 203 C.

CARNOTO (Carloto, 771 d), console di Asti recasi in Alba presso re Roberto per trattar di alleanza con lui, ne è accolto con onore, Roberto professa la sua stima per gli Astigiani, 225 D.

Carpentras, morte di Clemente V a, a. 1313, conclave dei cardinali

a, aprile 1314, 194 A

- scisma e lotta tra Italiani e Francesi, incendio di parte della città, 194 A-B.

- dispersione de' cardinali per la provincia e rottura del conclave. 194 B.
- dissensi dei cardinali nel 1316 per l'elezione del successore di Clemente V in causa della uccisione avvenuta in, 252 C.

CARRETTO (Caneto, 720 b), cacciati cogli altri Guelfi da Asti, a.1 296, si fermano in Alba per opera di Ottone del Carretto, 170 C.

- il marchese del, nel 1816 fa tregua con Asti, 249 B.

- alcuni dei, coi Genovesi nel 1822 prendono Albenga, 264 D.

- march. del: (Jacopo), Enrico, Manfredi, Manfredino, Oddone (Oddone).

Caruto, Maineri.

Oasa degli Apostoli, in Cravaraglio, vi dorme due notti Guglielmo di

Monferrato, 168 A. Casale, Teodoro di Monferrato va a

Casale, 208 B.

- Enrico di Lussemburgo va a, vi è accolto con festa, la città gli promette fedeltà e gli dà tributo, 231 A.
- Ugone di Baucio siniscalco di re Roberto prende, vi mette il fuoco (ne scaccia i Cani, 787 a), la città poi promette fedeltà a re Roberto, 242 C.
- nel 1316 si sottraggono al domi-

minio dei paesi e di re Roberto e si sottomettono a Teodoro di Monferrato, gli Astigiani perciò li assalgono e sono vittoriosi (vinti, 794 a) 248 A-B.

– conquistato dai collegati Giovanni march. di Monferrato, Manfredi march. di Saluzzo e Filippone conte di Langosco, 170 C.

- distrutto, a. 1215, 190 D.

- Preso da Francesco Sforza, a. 1481, 271 D.

Gian Giacomo di Monferrato in, a. 1482, 272 B.

Casale di S. Evasio, cfr. Casale.

CASALE, Vacone.

Casalupa, Guglielmo.

Casane, cfr. usure.

Casciano (S.), preso, è distrutto (ritenuto, 783 a) da Enrico di Lussemburgo, 289 A.

Casinasco, i fuorusciti Astigiani usciti d'Incisa muovono verso, 214 B.

- le forze adunate in, sono più potenti di quelle astigiane, 214 C.

- morte di Luigi Guttuario a, 215 B.

- posseduta dai fuorusciti Astigiani, 202 A.

Casino, Niccolino.

Casoli, Giovanni. Casorzo, cfr. Casurcio.

Cassano, cfr. Cossano; scontro di Marco Visconti con Raimondo di Cardona presso, 265 B.

· presa di, dic. 1446, 277 A.

- (Cossano, 682 a) feudo di s. Stefano dato ad Asti, a. 1292, 146 C.

Casseno, Antonio.

Casseno Salimbeni, ha comune balla da Asti, si mostra tiranno e trascura gli arbitrii dell'imperatore, 248 B.

Cassinasco, cfr. Casinasco.

Cassine, combattimento degli Alessandrini coi loro fuorusciti entrati in, 245 B, C. Cassone della Torre, sua crudele

morte nelle contese coi Milanesi, 166 A.

Castagnole, contea di, ceduta ad Asti, 142 A.

assalita da Guglielmo march. di Monferrato, 145 A.

- ceduta ad Asti, a. 1292, 146 C.

– acquistata da Asti, 147 A.

— (recente possesso d'Asti per patto, 690 a).

- compera Mayolo, Petino, Farinerie da Manfredi march. di Lancia, 690 B).

- (donazione d'Ottone Boverio, 691 a).

- presa da Asti, 169 B.

- presa da Asti, a. 1177, 190 C.

- non vuol soccorrere Asti, 196 E.
- i Nizzardi vogliono distruggere, 244 E.
- battaglia fra i cittadini Astigiani ed i fuorusciti a, 254 A.

— (vnd. di, 691 b). Castagnole, Francesco di.

Castano, signori: Emanuele. - (cast. e vl. di, fd. di Asti, 691 c).

- (comprato dai Gutuarii ad Emanuele di, 691 c).

Castelalfleri, villa, compresa nel territorio di Asti, a. 1190, 148 B.

- sua posizione rispetto ad Asti e sue relazioni con questa, 149 A. Castelfrinco, Antonio Turco di Castello, sgr. di, 269 B.

- il march. di Monferrato, se ne impadronisce, 15 giugno 1481, contro Gabriele Turco, 270 C.

- signori: Antonio Turco di Castello.

Castel dell'Ovo, presa di, per opera di Renato d'Angiò, duca di Lorena, 272 D.

Castellatium, v. Castellazzo.

Castellazzo, finitimo ad Asti, 139 A. - Ricciardo Gambatesa ed Ugone di Bauci nel 1816 entrano in,

247 D.

--- è preso colla forza ed arso da Marco Visconti, 247 E.

- i soldati provenzali pagati da Asti entrano in, 251 D.

- è preso ed incendiato da Marco Visconti, 251 E.

- si pone sotto il dominio di Carlo VII, 278 C.

- si pone sotto il dominio di Milano, 278 E, 279 A.

Castellero, i Castello muniscono, per difendersi dai Solaro, 242 A.

Castelletto di Genova, rimane per alcuni giorni fedele a Filippo Maria Visconti, poi è preso e distrutto dai Genovesi, 274 C.

Castellinaldo, Oddone.

Castellinaldo, confine del territorio d'Asti ai tempi d'Oggiero Alfieri, 151 B.

(Castelline) (Azone di, per patto fa sì che gli uomini di Monte Lenzio abitino in Montegrosso, 689 d).

Castello, i Tilio promettono di edificare, ad Asti, 204 C.

CASTELLO, obbligano Oddone march. del Carretto a lasciare l'uffizio di podestà in Alba, 196 A.

- eccessi dei, 198 A.

- si mostrano dolenti dell'aver Asti ceduto a Giovanni di Monferrato la villa di Tonco, 196 E.

- cacciati da Asti, 197 A.

– fanno esiliare molti del popolo, A-B.

- son seguiti da Francescotto di Solaro, 197 B.

- Espellono Francescotto di Solaro, 197 C.

- tendono insidie agli ambasciatori di Carlo re di Sicilia mentre vengono da Alba, 197 Q.

- prosperità dei signori di, 198 C. - temono i marchesi di Monferrato ed i Solaro e sono aiutati dal conte Quardo (Isnardo, 748 c), sono molestati dai Solaro, 198 D

e 198 E. perdono il principato in Asti, 199

A.

- muovono contro i Solari e li mettono in fuga, ma questi aiutati dal popolo presso il monastero di s. Anna si rivoltano e riccacciano i Castello fino alla porta dell'Arco, ove muore Facino 0ttino, 199 C-D.

si ritirano nel proprio castello e soppraffatti escono la maggior parte da Asti e si dirigono verso il Monferrato, 199 D-E.

sono lapidati dal popolo, 200 A. - partigiani che li seguirono, 200

B-C.

- le case dei, sono depredate ed arse dai Solaro, i partigiani dei, rimasti in Asti, aiutano segretamente i, 200 D.

- vengono chiamati Forenses, 200 E.

 i Solaro nell'anno del loro ritorno dall'esiglio diroccano tutte le case dei, 217 D.

.— sono obbligati dall'accordo fatto coi fuorusciti dopo la rotta di Quattorde nel 1809 ad abbandonare Guglielmo Turco se non ubbidisce, 224 A.

 nel 1310 dai Solaro favoriti dal principe d'Acaia sono assaliti nelle case dei Bertraldi, con pochi escono d'Asti e si ritirano

a Masio, 224 C.

 sono ricondotti in Asti con altri Ghibellini da Enrico di Lussemburgo contro la volontà dei Solaro e degli altri Guelfi, 280 A.

impunità d'alcuni dei, tumultuanti vengono assaliti da alcuni banditi e ne muore Manfredo Schetino (Settimi, 786 c), fortificano Castellero (castello, 786 c), 242 A.

 i Solaro col popolo tentano invano di batterli, secondo felice tentativo di batterli per mezzo di Ugone di Baucio siniscalco di Roberto re di Sicilia, 242 B.

 sgn. di: Alberto Guttuario, Antonio Turco, Gabriello Turco, Giovanni Turco, Pietro.

Castello dei Ss. Apostoli di Capraioglio, vi fu ospitato Guglielmo di Monferrato nel 1290, 145 A.

Castello del vescovo (Castrum episcopi) limite della città di Asti, 139 A.

Castelnuovo, acquistato, a. 1274, da Asti, 144 B.

- Asti acquista, a. 1292, il Citainaticum di, 147 B.

- (soggetto ad Asti, suoi obblighi, 692 b).

- uomini di, trasportati a s. Damiano, 163 D.

- crudeltà dei fuorusciti Astigiani contro, 215 B.

- venduto dal conte Guarnieri a Guglielmo Vacca, 244 B.

 Opecino Spinola nel 1816 dimora in, 248 E.

CASTELNUOVO, Bastardo.

(Castelnuovo Calcea) (recente possesso d'Asti, sue relazioni con questa città, 689 c).

Castelnuovo di Rivalba, la quinta parte di, acquistata da Asti nel 1292, 147 B.

- confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero Alfieri, 152 A.

— una quinta parte di , è resa al march di Monferrato dai signori di Asti, 196 D.

(Castel Vigliano) (feudo del comune d'Asti, sua posizione, relazioni con Isola, 639 a).

Casteno, Salembino.

CASTIGLIONE, Guarnieri.

Castiglione, villa posseduta da Asti nel 1190, 148 B.

— quelli di, si fanno sudditi del principe di Acaia, 211 C.

(Castiglione di Tinella) donazione di Ottone Boverio march., 691 a).

Castino, confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero Alfieri, 151 B.

(Castiglione d'Alba) (fd. d'Asti, 691 d). Castiglione di Romano, presso Celle, appartenente nel 1190 ad Asti, 148 A.

Castrum Aynaldum, v. Castellinaldo. Casurcio, devastato dagli Astigiani, loro vittoria sul march. di Saluzzo, 208 D.

Catalani, opposizione dei Milanesi al testamento di Filippo Maria Visconti per non cadere sotto i, 276 C.

CATALANO ALFIERI, circa 500 (50, 790 a) stipendiari di, combattono in Val Tinella contro i Nizzardi e ne fanno 50 prigioni, 244 E.

CATALANO CAZE, gli è da Asti data comune balla, si mostra tiranno e non tien conto degli arbitrii dell'imperatore, 243 B.

CATALANO SOLARO, nell'adunanza degli Astigiani protesta contro la conciliazione dei fuorusciti cogli Astigiani, 215 D.

Catalogna, soldati di, nel 1317 militano nell'esercito di Asti, 258 B.

- Impresa dei soldati di, tenuti da Asti per liberar Vercelli, 258 D. CATENA, Jacopo, Robaudo.

 prendono parte alla lega dei Bechincinere contro i Solaro, 156 D.

- tutti quelli di, seguono i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

Caterina, (S.) sepoltura di Oberto Spinola in, 181 D.

(CATLRARA PRINENGO) (milite astigiano fatto prigione nella spedizione di Cherasco e condotto a Fossano, 746 c).

Catone, Guglielmo Ventura nel suo testamento consiglia ai figli di leggere i distici morali di, 228 A.

CATTANEI, esiliati da Milano, 158 D.

— entrano furtivamente a Vercelli,
159 A.

Cattedrale di Asti, antichissima, precipita nel 1323 e miracolosamente non offende alcuno, viene riedificata, 265 D-E, 266 A-B. CAVALCABO, Guglielmo.

Cavallerio, cast. e vl. di, donati al March. di Saluzzo, 197 A.

- muore Orsino Guttuario nell'assedio di, 198 C.

— intervento degli ambasciatori astigiani e dei fuorusciti a, per venire ad accordi, 228 E.

Cavallermaggiore, confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero Alfieri, 152 A.

OAVALLERO, Gochero, Nicolò.

Cavallero, preso dagli Astigiani coll'aiuto dei militi di Monferrato e di Giorgio di Ceva, 211 D, 212 A.

(Cavarele) (dm. di Asti, 691 a). (Cavour) (vendita di , di Manfredi marchese Lancia, 690 a).

CAZE, Bernardino, Catalano, Fabbio, Raineri, Folco, Manfredi, Niccold.

CAZOLANO, Guglielmo.

Cazza (Kazo, 740 d), Bastardo. Cebro (Castel), acquistato da Asti, 147 A.

 confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero Alfieri, 152 A.

- alcuni fuorusoiti di, prendono il castello di Cherasco, 201 B.

(Cellarengo) (partigiani dei Castello in, 746 a).

Celle, villa, apparten. a. 1190, ad Asti, 148 A.

Ceresole, confine del territorio d'Asti ai tempi d'Oggiero Alfieri, 151 B.

Ceresse, città d'Olanda assediata da Filippo III, 186 C.

CERNUSCO, Pagano.

(Cervere) (cast. di, devastato da Astigiani e Chieresi, a. 1274, 162 D. Ceva (Leva), marchesi: Giorgio fi-

glio di Nano, Nano, Guglielmo

figlio di Nano.

Cherasce, rinunzia al dominio di Carlo d'Angiò, s'allea con Asti e ne riceve ogni anno il podestà, 163 C.

— quaranta militi di Asti vanno in aiuto di, preso da alcuni di Castel di Cebro, ricuperato dal marchese di Saluzzo, 201 B.

— venuta di Rinaldo di Leto siniscalco di Carlo re di Sicilia cui prestano giuramento, vi sono accampati gli Astigiani, 205 B.

 Carlo re di Sicilia vuole che il principe d'Acaia lo aiuti a prendere, 210 A.

— vi si reca Roberto re di Sicilia, 225 A.

— (vl. di, suoi abitanti, 694 c). (Cherascotto), (vnd. di, 694 c).

Chiavari, morti in, nell'espulsione di Opecino Spinola da Genova, a. 1809, 184 C.

 i fuorusciti Genovesi incendiano Chiavari ed i paesi circostanti, 257 B.

Chieri, presa da Tommaso conte di Savoia ad Asti nel 1255, 142 D.

- fornisce soldati ad Asti contro Cossano, 160 E.

— collegata con altre città muove contro Alessandria, poi fa patto con essa di non mai più molestare i dominii di re Carlo d'Angiò, 162 C.

 lega con Asti e loro incursioni contro i patti nei dominii di Carlo d'Angiò, 162 D.

- vincono Filippo siniscalco del re Carlo d'Angiò, 163 B.

— guerra con Asti, 174 A.

— i Chieresi tendono agguato agli

Astigiani a Monardo insieme col Marchese Lancia e vi sono sconfitti, 174 B-C.

 prigionieri in Asti dopo la battaglia di Monardo, 174 C.

- sono fatti quasi servi di Asti, possono venir da essa assoldati all'uopo, Campanile di S. Giorgio, 175 A.
- sconfitta ricevuta dagli Astigiani presso Moncalieri nel 1255 (1254, 732 b) 189 D.
- insidiano gli Astigiani presso Monardo (Monterotondo, 782 c) e sono sconfitti, 189 C.
- pace ed accordi con Asti, 189 D.
   gravi obblighi verso Asti nel 1270, numerosi trattati fatti di poi, 190 A.

emigrati d'Asti osteggiano Asti,
 196 B.

 favoriscono gli emigrati Astigiani e ricusano di cacciarli dalla città secondo le istanze dei signori di Asti, 196 C.

 alcuni Astigiani in , si uniscono alle schiere di Guglielmo di Castello (di Mombello) e dei Solaro per muovere contro Alba, 199 B.

 i militi di, prendono parte all'edificazione di Mustiola, 206 C.

- gli Astigiani pregano i militi di rimanere in Asti fino alla completa edificazione di Mustiola, 206 D.
- con Filippo d'Acaia e gli Astigiani prendono Gassino, 211 C.
- nella pace tra il marchese di Saluzzo ed il principe d'Acaja sono compresi nella parte del principe, 213 A.

 aiutano gli Astigiani a combattere contro Masio, 218 C.

 aiutano gli Astigiani ad assediare Muasca, 214 B.

 richiesti dagli Astigiani mandano nuovi aiuti contro Muasca, 214 C.

- distrutta Muasca, ritornano lieti a casa, 214 D.

 epistola di Guglielmo Ventura in cui si parla delle accoglienze fatte da, agli esuli Astigiani, 220 Capo L.

- mandano soccorsi ad Asti che sono condotti a Felizzano, 228 B.
- grande numero di, presi prigionieri a Quattorde, 228 D.
- venuta di Enrico di Lussemburgo a, la città gli promette fedeltà, 280 A.
- edifizi: Campanile di S. Giorgio.

Chivasso, occupato da Manfredi di Saluzzo, 171 C.

 morte di Giovanni di Monferrato in, occupato dal march. di Saluzzo, 202 C.

 (Carlo re di Sicilia vuole che Filippo principe di Acaja lo aiuti a prendere, 754 c).

- Tedoro s'impadronisce di, 211 C.

— Gian Giacomo di Monferrato ripara in, a. 1481, 271 E.

 Gian Giacomo di Monferrato concede Chivasso ed altre terre al Duca di Savoja in pagamento di somme dovutegli, 272 E.

Cho di Faro (Torre di), in Genova, assediata nel 1818 (1817, 801 c) dai fuorusciti genovesi, 254 C.

Cipro, destinata per esiglio di Guglielmo Turco, 224 A.

Cisterna, partigiani dei Castello in, 200 D.

Citainatico, acquistato da Asti nel 1292, 147 B.

Clavario, dei Veneziani è preso dai Genovesi, 159 B.

CLEMENTE IV, manda cardinali a Roma, a. 1276, per l'incoronazione di Carlo d'Angiò, 157 D.

CLEMENTE V, Papa, è chiamato dai Ferraresi in soccorso contro i Veneziani, 184 A.

manda suo nipote con 2000 soldati a Ferrara, che passano per Asti, maledice e scomunica i Veneziani, e fa predicare contro loro una crociata, 184 B.

 — (conferma il regno di Roberto di Napoli a. 1810, 728 b).

— conferma imperatore dei Romani Enrico d'Austria, 184 D.

— si ricorre a lui per ottenere la liberazione di Pietro di Savoia dalle mani di Filippo III. Il pontefice siede in Avignone perchè non gli è concesso da Filippo III d'andare a Roma, 187 A.

era stato prima arcivescovo di Bordeaux (Bordello), 187 B.

- Bertrando di Got di Guascogna, arcivescovo di Bordeaux è fatto far Papa da Filippo il Bello, a. 1805, 192 C.

- parte avuta nelle persecuzioni contro i Templari, 198 A-B-C.

- maledizione scagliata contro i Templari al concilio di Vienna, concede parte dei loro beni agli Spedalieri di S. Giovanni, 193 C.

- muore a Carpentras del mal del luppulo, cattiva memoria lasciata per ingordigia ed avari-

zia, 194 A.

- fa imperatore Enrico di Lussemburgo eletto re d'Allemagna nel 1809, esso prima era stato arcivescovo di Bordeaux, allora aveva la sua sede in Avignone (Anagni, 776 a) e non era mai stato a Roma, 229 C.

- manda tre cardinali ad incoronare Enrico, ma l'incoronazione è impedita dall'ostilità di Giovanni, fratello a re Roberto e dagli Orsini, 286 A.

- manda altri cardinali ad incoronare Enrico e la cerimonia si compie in S. Giovanni Laterano, 236 B.

– dissensioni fra i cardinali per la elezione del successore di, troncate da Filippo il Lungo, 252 C.

CLEMENZA, figlia del re d'Ungheria, seconda moglie di Luigi X Re di Francia, 194 C.

Cocconato, signoridi, Uberto, Guido. - Uberto, sgn. di, fa pace con Asti, 146 B.

Codeferro, v. Cho di Faro.

Cognasco, Antonio.

Colleggio, partigiani dei Castelli in, 200 D.

Collegno, Tommaso di Savoja costringe Guglielmo di Monferrato a cedergli, 166 D.

Colleoni, Bartolomeo. COLOBIANO, V. AVOGADRO.

Colombaia, gli Astigiani vedendo Man-

fredi di Saluzzo in, vorrebbero assalirlo, 195 B.

Comentina, nella casa dei, Enrico di Lussemburgo tratta dell'ordinamento d'Asti, 230 B.

- nella casa dei, dimora Francesco di Cravesana, 241 E.

Giovanni del Pozzo fa tagliare le vigne di quelli di, 248 D.

Beltramo.

Comete, a. 1260, 153 A.

— detti dei filosofi, a. 1263, 157 B. Como, vi domina il popolo Guelfo, sue gravi condizioni, 180 A.

la parte Guelfa ne viene cacciata, Enrico di Lussemburgo aiuta i fuorusciti, 232 B.

aderenti di Como (di Connia, 781 c) ad Enrico, 286 A.

Concerto Loretano, presente all'assedio di Gaeta a. 1435, 273 C. Concilii generali, a Lione sotto In-

nocenzo IV contro Federigo II, 172 C.

a Roma sotto Innocenzo III, a. 1215, imperando Federigo, 190

- a Lione sotto Innocenzo IV, s. 1244, in cui si depone dall'Impero Federico e la sua stirpe fino alla 4º generazione, 191 A.

- a Vienna (Delfinato), a. 1312, sotto Clemente V, 193 C.

- a Basilea, 272 C.

Conclavi, di Carpentras, dopo la morte di Clemente V, lotte tra Italiani e Francesi, 294 A-B.

Consigli generali, a Pavia per nominar signore Guglielmo di Monferrato, 167 B.

Consoli, ressero Asti fino al 1190, 147 B.

- in Asti vengono eletti ogni mese quattro consoli, 203 C.

- Tommaso Rotario, Corrado Malabaila, Raimondino Falleto, ed Aleramo Laiolio, consoli in Asti, 215 B.

Bonifacio Pajari (Povarino, 771 d), Sibaudo Solaro e Carnoto (Carloto, 771 D) consoli in Asti, 225 D)

Corbera, devestata ed incendiata da Guigone Delfino, 260 A.

Cercavagno, preso dagli Astigiani, 206

Cerfrancesco, compreso nel territorio di Asti l'anno 1190, 148 B.

Coringo, v. Bornigo.

Corona di ferro, Enrico di Lussemburgo riceve la, in S. Ambrogio di Milano, 231 C.

CORRADINO, (Corrado, 745 c) BECCARO segue i Castello nell'esiglio da

Asti, 200 C.

CORRADINO DI SVEVIA, nipote dell'imperatore Federico, aduna milizie, va a Roma dove è fatto Senatore, combatte contro Carlo d'Angiò e n'è vinto, travestito fugge, ma è preso e dato a Carlo che lo fa decapitare, 158 A.

CORRADO BRAYDA, accompagna gli ambasciatori di Carlo re di Sicilia al loro partir d'Alba, 197 D.

- È messo nelle prigioni di Fossano, 197 E.

- da Alba, fatto prigione mentre fuggiva vilmente dalla battaglia di Quattorde.

- Paga con 1000 fiorini e colla scarcerazione del nipote del conte Guarneri il suo riscatto, 244 A.

CORBADO DORIA, fa convenzioni con Asti, 167 C.

- figlio di Oberto è fatto capitano del popolo, 181 D.

- capitana i fuorusciti genovesi contro Genova, 255 E.

CORRADO MALABAILA, console in Asti, 215 B.

- è preso prigione a Quattorde, 228

Corrado Pancazia, morte di, 156 E. CORRADO SPINOLA, fa convenzioni con Asti, 167 C.

- eletto capitano invece di suo padre Oberto, lotta coi Grimaldi e coi Fieschi, 181 D.

- morte di, gli succede Opecino suo figlio e Barnaba figlio di Branca Doria, 182 C. Corregio, Ghiberto.

Cersambraude (Corsembrado, 675 e), Sapricio signore di, 140 C.

Corsione, ceduta per patto agli Astigiani che ne diroccano il castello, 208 B.

Cortecemero (Corte Comaro, 683 c), villa posseduta da Asti, a. 1190, 148 B.

Certemiglia, quartiere di, con pertinenze, acquistato da Asti nel 1292, 147 B.

– (fd. di Asti, 693 h).

Cortenova, i Milanesi sono presi col carroccio e col Podestà a, da Federigo imperatore, a. 1287,

Corteramen, v. Carlevamen.

CORTESIO, Ptolemino.

Corticella, posseduta dai fuorusciti Astigiani, 202 A.

Corticelle, cast. di, acquistato da Asti, a. 1292, 146 C.

- ritenuta dai Vicari, 147 A.

- (posseduta da Asti, 689 b). Cortona, è fedele ad Enrico di Lussemburgo, 289 A.

Cosambraudo, assalito dagli Astigiani, ceduto ad essi da Enrico Pelleta (e da Antonio Lunello, 748 c), rovinato, 208 B.

- ent. di : Sapricio.

Cossano, cfr. Cossano, nel 1274 è assalito da Asti per ingiurie fatte dai suoi signori, 148 C.

- acquistato da Asti, 144 B.

— (sgr. di Valli, 691 a).

— (dm. dei march. di Busca, 691 b).

- i signori di, derubano gli Astigiani, guerra che ne nasce, 160 D.

- è assalito dagli Astigiani, loro sconfitta, 160 E.

- Astigiani prigionieri a, 161 A.

— preso dagli Astigiani, i signori di, ne escono e vanno in Puglia, 163 C.

- è ceduto dall'imperatore a Giorgio di Busca mentre era degli Astigiani, 248 B.

Costanzi, impediscono coll'armi che i Solaro entrino in Alba, 195 D.

- sono esigliati da Alba, 195 E. COSTANZO GABAGNO, il figlio di, di Alba, è preso prigione dagli Astigiani nella sortita da Incisa,

214 C. Costigliole, vl. di, costruita nel contado di Loreto, 174 A.

– i fuorusciti astigiani entrano fur-

tivamente in, e si arricchiscono a danno degli Astigiani, danni arrecati dagli Astigiani a, Sandrone Asinari è fatto signore di, 244 D.

due Costigliolesi uccisi dagli Astigiani, 244 E.

 prigionieri di Monte Loreto presi dai fuorusciti astigiani a, 252 D.
 Courtray, sconfitta di Luigi X re di Francia a, per opera dei Fiamminghi, 195 A-B.

 (sconfitta dei Francesi per le armi dei Fiamminghi, 729 c).

Cravaraglio, venuta di Guglielmo di Monferrato, 168 A.

- edifizi: casa degli Apostoli.

Chavesana, march. di, i fuorusciti Genovesi prendono le terre del, 257 C.

- Francesco.

Cremona, Oberto Palavicino sgr. di, 154 C.

guerra con Ezzelino, a. 1259, 155
 D-E, 156 A.

— lega di, con altre città contro il marchese di Monferrato ed il conte di Langusco, 166 E.

convenzione di, con Asti, 167 C.
signoreggiata dal Palavicino, 178

- danni sofferti, 179 A.

- Buoso da Doara è scacciato da, a. 1266, con circa disci mila partigiani, 179 B.

- Enrico di Lussemburgo vi manda Francesco di Cravesana come vicario, ma questi poco dopo ne è cacciato, 232 A.

- ricusando d'ubbidire, Enrico vi muove contro con grandi forze, spavento degli abitanti, andatigli incontro gli domandano perdono, 232 B.

Enrico non si piega alle preghiere, entra in, vi introduce i banditi per 45 anni, ne atterra le mura, impone gravi tasse e cagiona altri mali, 232 C.

- cacciano la parte ghibellina ed uccidono molti di essi, tale rappresaglia è prodotta dall'accusa mossa ad Enrico di aver posto in Milano Maffeo Visconti ed in Verona Cane della Scala semper tiranni della loro patria, per danaro, 234 C.

 il conte Guarnieri d'Ausburgo uccide molti dei maggiori di, 237

В.

- spedizione di Francesco Sforza contro i Veneziani a, 279 D-E.

- signori: Oberto Palavicino.

CRETEISO, v. Cortesio.

Oristiani, combattimento contro i Saraceni, muoiono di loro circa 10000, 185 B.

CRISTOFORO GARTANO conte di FONDI, protonotario del regno di Sicilia, presente all'assedio di Gaeta, a. 1485, 278 C.

CRISTOFORO DE MUSSIS, canonico di S. Secondo in Asti, a. 1440, 275

Orociate, bandita da Martino IV contro i Siciliani, 164 B.

— fatta predicare da Clemente V contro i Veneziani, 184 B.

- crociata generale contro i Pagani, a. 1147, 190 B.

Cuond, Giovanni.

Cunce, si scioglie dal dominio di Carlo d'Angiò, s'allea con Asti e ne riceve ogni anno il podestà, 163 C.

- Tommaso di Saluzzo accampa diritti alla signoria di, vi combatte contro Emanuele Pelleta podestà di, consensienti i cittadini se ne fa signore, è soggiogata da Tommaso, 165 B.

 800 uomini di, sono presi e battuti dal marchese di Saluzzo,

a. 1279, 191 B.

— gli Astigiani e Rinaldo di Leto, siniscalco del re di Sicilia, muovono contro, 205 B.

 quelli che promisero di cedere Cuneo non mantengono la promessa ed escono dalla città, presa di, 205 C.

— vi si reca Roberto re di Sicilia, 224 E.

- proclama davanti agli ambasciatori di Enrico imperatore, di voler restare fedele a lui, 225 C.

- re Roberto occupa Cunco, 229 C.

- cinquecento fuorusciti di Cuneo vengono messi in carcere metà muore in carcere, gli altri vengono o decapitati od impiccati, 241 A.
- i fuorusciti di, nel 1816 (1817, 794 a) prendono il castello di Demonte, 248 C.

nel 1316 Gochero Cavallero è esule da, 250 B.

- nel 1316 (1317, 797 c) Ricciardo Gambatesa con soccorsi Astigiani muove contro, 251 A.

- Filippo di Valois nel 1320 (1322, 805 a) va a, 257 D.

- (patto e citainatico degli uomini di, 694 d).

- magistrati: podestà: Emanuele Pelleta.

Cuniberti, Facino.

Cunico, feudo di, è acquistato da Asti nel 1292, 147 B.

Cunignano, appartenente nel 1190 al territorio di Asti, 148 A.

CUPPA (Rappe, 789 d), impediscono colle armi che i Solaro entrino in Alba, 195 D.

- sono esigliati da Alba, 195 E. Curia, Odino, (Oddonino), Obertino, Giovanni.

CURTIS, Antonio.

Curzela, battaglia tra Genovesi e Veneziani, 159 B.

sconfitta dei Veneziani, 159 C.

D

DAMIANO, Benettino.

Damiano (S.), già Lavezoglio, 144 B. - è edificata nel 1275 (1276, 718 c), come fu popolata, terremoto,

163 D. Damiano Palavicino, dottor in legge, mandato ambasciatore dai Genovesi a conchiuder lega con Venezia e Firenze, 274 D.

(Damicella), (già moglie d'Alberto, marchese d'Incisa dona ad Asti Rocchetta e Montaldo, 698 b).

Daniel Guglielmo. Deato, Leone.

Decle, sconfitta dei Torriani, 165 C. Deconoro, v. Boconato.

Delfinato, vi è mandato Giovanni di Monferrato dal marchese di Sa-

luzzo nel 1291, 146 B. - Tommaso di Savoia v'insegue Guglielmo di Monferrato, 166 D.

- Giovanni di Monferrato va nel, 169 B.

- conti: Umberto, Giovanni, Delfino, Guido, (Ugo), Ugo.

DEROSSI, Guglielmo.

Delfinato accoglie Giovanni di Monferrato mandatogli dal marchese di Saluzzo e lo rimanda a Carlo re di Sicilia in Provenza nel 1291, 146 B.

Demonte, sconfitta degli Angioini per opera del marchese di Saluzzo,

166 B.

- (presa da Carlo re di Sicilia, 751

— nel 1316 (1317, 794 b), il ca-stello di, è preso dai fuorusoiti di Cuneo e di Demonte, è assediato e preso da Ugone di Bauci siniscalco di re Roberto non ostante il tentativo di difenderlo fatto da Manfredi di Saluzzo e Filippo di Savoia, 248 C.

(Denice) (cast. e vl. di, fd. astigiano, 694 B.

Dilato, (Rilato, 688 c) (Valle di), possessioni di Asti in, a. 1190, 148 B.

Doato, comandante degli Spagnuoli al soldo d'Asti, 161 C.

Dogi, di Genova, Tomasino di Campofregoso, a. 1436, 274 E.

DORIA Domenico, nel 1816 muove con soldati Genovesi contro Opecino Spinola fuoruscito dimorante ad Albizola e Castelnuovo, ne è vinto ed ucciso, 248 E, 249 A.

Doria, si levano insieme cogli Spinola contro i Grimaldi e li sconfiggono, 182 B.

- riparano con Barnaba Doria a Sassello e castello di Stella e sono sconfitti da Opecino Spinola, 182 C.

escono di Genova vedendo rientrare gli Spinola, 254 A.

- nel 1318 (1317, 801 c), cogli Spinola entrano pacificamente in Savona e ne occupano il castello, 254 C.
- Corrado, Barnaba, Faravello, Lamba, Oberto, Ruggiero, Domenico, Oberto.

DOVARA, Buoso.

Dresnay, Rinaldo. Dronero, Tommaso di Squillace vi pone l'assedio con soldati Astigiani e si fortifica contro Manfredi march. di Saluzzo che invano tenta di cacciarnelo, a. 1314, 241 A.

Duco, Nicolino.

Duomo, in Asti, Guglielmo Ventura ordina che vi siano suonate le campane il giorno della sua morte, 228 C.

Dussii, Nicold.

E

Ecclissi, di sole e di luna, a. 1260, 158 A.

- di sole e di luna, a. 1261, 156 B.

- di sole per 3 ore nella festa dell'Esaltazione di s. Croce, a. 1179,

- di luna, la notte della presa di Alessandria colle armi di re Roberto di Sicilia, 226 B.

— di sole, dopo l'ora nona nell'ultimo di gennaio, a. 1810, 226 C.

Edifizi: edifizi di Asti al tempo del

primo podestà, 147 C. Ecidio, procuratore di Carlo re di Sicilia mandato ad Asti ad avvisare che non si offendano nè gli Albesi, nè gli abitanti d'Alba perchè suoi fedeli, 197 E.

procuratore generale di Carlo re di Sicilia, è mandato in Asti per confermarvi la lega contro il marchese di Saluzzo, 209 C.

- cerca d'indurre il principe d'Acaia a far lega con Carlo, 209 D.

- viste inutili le promesse, minaccia il principe di torgli in breve il dominio, 210 A.

- ritorna presso il re, 210 B.

ELEONORA D'ANGIÒ, è data da Carlo II in moglie a Federico d'Aragona, 164 D.

EMANUELE, vercellese, medico, calunniato d'aver dato morte a Gio-. vanni di Monferrato è ucciso. voci sparse che le sue carni siano state mangiate, 202 C.

EMANUELE DI BIANDRATE, conte, vassallo di Guglielmo march. di Monferrato nel 1289, 144 C.

- prende Buttigliera d'Asti, 145 a. - signore di Montacuto, derubò di

pezze di panno i mercanti Astigiani, a. 1250, rappresaglie di

questi, 187 B.

avendo voluto entrare in Buttigliera coll'aiuto di Guglielmo di Monferrato gli Astigiani gli guastano vigne, messi, ecc., a. 1290, sua riconciliazione con essi 187 C.

vende i castelli di Montacuto e di s. Stefano ai Rotarii, 187 C.

- indotto dagli eredi di Enrico Alfieri a stabilirsi in Asti, vi muore e vien sepolto nel chiostro dei frati predicatori, 188 A.

(EMANUELE CASTANO) (vende Castano, 691 c).

EMANUELE ISIMBARDO (Moruello, 749, c). pavese fatto podestà d'Asti, leghe fatte per suo consiglio, 204 A.

EMANUELE MALABAILA, avvocato, entra processionalmente in Asti con Carlo d'Orléans, 279 E.

Emanuele Pellera, detto Pumassa (Limaza, 715 b), podestà di Cuneo per patto se ne fa signore, 165 B.

EMANUELE DI PIAZZA, è ucciso nel mercato del Santo in Asti da Bernardino Caze, a. 1316, 252

EMANUELE SICCO, arbitro nella questione di Acqui tra i march. di Monferrato ed il duca di Savois, 278 A.

EMANUELE GALBAZZO SPINOLA, fatto podestà degli Astigiani, 197 A.

- fugge da Asti e va a Moncalvo, 199 E.

Enguerrando di Marigny, amministratore delle finanze di Francia,

supplizio di, 195 A.

Enrico Alfieri, gli eredi di, inducono Emanuele di Biandrate ad abitare in Asti, ne dilapidano le sostanze e non pagano i debiti, 188 A

Enrico d'Aragona, fratello del re di Spagna, preso prigioniero da Carlo d'Angiò, 158 B.

infante, si trova col fratello Alfonso V all'assedio di Gaeta, a. 1435, 273 B.

 scampa alla prigionia fuggendo dopo la battaglia di Ponza, 274 A.

Enrico Baronzio, podestà degli Avogadri, degli Arborei e d'altri Ghibellini è richiamato a Vercelli da Guglielmo di Monferrato, 166 D.

ENRICO DEL CARRETTO, è partigiano

dei Castello, 198 B.

 è compreso nella pace di Filippo d'Acaia col march. di Saluzzo, 213 B.

- si trova ad Incisa mentre gli Astigiani assediano Muasca, 214 B.

ENRICO DI FIANDRA, nel 1824 è preso prigione con Raimondo di Cardona da Galeazzo Visconti, 267 A.

ENRICO VII, di Lussemburgo, re d'Allemagna, confermato da Clemente V imperator dei Romani, viene a prendere la corona d'oro

dal papa, 184 D.

 eletto imperatore e confermato dal sommo pontefice, manda in Asti tre ambasciatori per assicurarsi delle intenzioni degli Astigiani e fa annunziare la sua prossima venuta in Lombardia, 225 B.

— manda gli stessi ambasciatori a Cuneo, Savona, Genova e Pisa, le quali città tutte proclamano di essere fedeli a lui, 225 C.

— è fatto re d'Allemagna nel 1809, poi imperatore da Clemente V, manda ambasciate per tutto l'impero affinchè non obbedis-

- sero che a lui e ciò per causa di Roberto re di Napoli che aveva occupati alcuni luoghi del Piemonte, 229 C.
- coll'esercito nel 1310 va a Susa, 229 D.
- liete accoglienze ricevute a Susa, va a Torino dedizione di quelli d'Ivrea (di quelli di Torino, 786 d), va a Chieri, dedizione dei Chieresi, va ad Asti coi fuorusciti Ghibellini, la città gli promette fedeltà, 280 A.

— conferma in pubblica adunanza gli antichi privilegi ad Asti, il dì dopo nell' adunanza fa dire che la balìa concessagli non gli

basta, 230 B.

— elegge in Asti per vicario Niccolò Bonsignore, impone nuove leggi ed aggrava la parte guelfa per aver questa promesso fede a Roberto re di Sicilia, 230 D.

 è indotto a discendere in Lombardia da Amedeo di Savoia e Filippo di Acaia, 230 E.

— esce d'Asti e va a Casale, Vercelli e Novara, che lo accolgono lietamente e si fanno a lui suddite e tributarie, 231 A.

— Guido della Torre tenta di opporglisi, ma ne è dissuaso, Enrico entra in Milano, in concione, fatta petizione a s. Ambrogio, domanda il dominio della città, gli è accordata balla generale, 231 B.

— domanda denari ai Milanesi, colla moglie riceve la corona di ferro in s. Ambrogio, turbamento di quelli di Monza, questi gli danno una somma perchè li faccia liberi da Milano, esiglia di Milano Guido della Torre, l'arcivescovo

ed altri, 231 C.

— domanda di nuovo danaro ai Milanesi, va a Pavia e vi fa nobili molti come già aveva fatto a Milano, quivi è accompagnato da nobili Astigiani, manda vicarii a Parma, Brescia, Piacenza, Pavia, Bergamo e Cremona, 282 A.

- soccorre i fuorusciti di Como,

quelli di Novara, avendo i Cremonesi cacciato il suo vicario vi muove contro con grande esercito, 232 B.

- non si piega al supplicare dei Cremonesi, entra in Cremona, vi introduce quelli che ne erano stati esigliati per 45 anni, fa distrurre i luoghi forti, impone che gli si dia una grande quantità di danaro, 232 C.

nel 1811 assedia Brescia con aiuti astigiani, alcuni detrattori l'incitano contro i Solaro ed i loro partigiani che sono costretti a combattere contro Brescia, 288 A.

- mali sofferti dall'esercito nell'assedio, Enrico è introdotto per patti da tre cardinali in Brescia, ne esige danaro e ne abbatte le mura poi la lascia, 233 C.

- va a Genova, a. 1312, 284 A. - tenta invano di rimettere i Tizzoni in Vercelli, gli si ribella Parma per l'accusa mossagli da parecchie città di aver posto Maffeo Visconti in Milano e Cane della Scala in Verona per oro, è accolto dai Genovesi ono-

revolmente, 284 C. - per patti conchiusi a Milano ottiene dai Genovesi danaro, gli muore a Genova la moglie, sue virtù, onorevole sepoltura, arbitrii dell'imperatore, mortalità dell'esercito, dimora sua di 4

mesi. 285 A. va a Pisa con pochi soldati, Guido della Torre gli suscita contro ne-

mici che aiutati da re Roberto vogliono impedirgli l'entrata a

Roma, 235 B.

si reca attraverso alla Maremma nella terra dei conti di Santa Fiore, di qui va a Roma e vi entra a dispetto di Giovanni fratello a re Roberto che vi stava cogli Orsini, suoi aderenti Comaschi, Toscani e Romani, 236

ricusa di essere incoronato a s. Giovanni Laterano, desiderando che la cerimonia fosse fatta con maggior solennità in s. Pietro, Giovanni fratello a re Roberto e gli Orsini fortificano s. Angelo e s. Pietro impedendo ad Enrico l'incoronazione, vuole combattere contro i suoi nemici, ma il popolo non lo lascia uscire e muove da sè contro quelli. prende a forza il Campidoglio e Campo Fiore e va fino a s. Angelo dove succede una mischis accanita in cui muoiono molti d'ambe le parti, 236 A.

viene incoronato in s. Giovanni Laterano, 1º agosto 1312, 236 B.

esce di Roma e va a Tivoli, 287

nel 1312 va ad Arezzo, guasta il Perugino, si accampa presso Firenze perchè la Toscana tranne Pisa, Arezzo e Cortona non gli obbediva, 238 B.

sta per due mesi accampato sopra Firenze, partito, distrusse (ritenne, 788 a) s. Casciano, reca molti danni ai nemici, riedifica Poggibonzi (quivi licenzia l'esercito e va a Pisa, 788 a), danni ricevuti dai Pisani, 239

nel 1313 tenta con aiuti diversi l'impresa contro re Roberto, va a Siena, vi muore, i suoi soldati ritornano a Pisa, la salma dell'imperatore è portata in Allemagna, 239 C.

(Enrico di Neive) (padre di Baldraco, sig. di Neive, 691 a).

ENRICO PELLETA, segue i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

cede Cosambraudo agli Astigiani e si ritira nel castello di Montiglio, 208 B.

ENRICO DI RALVENGO (Rarengo, 788 d), dà il campo al conte Guarnieri in Annone, 244 A.

ENRICO SERRA, custodisce il castello di Canelli, 198 B.

Enrico Sertorio, lascito del Ventura a, perchè faccia un convito e prima preghi per lui, 228 A.

Enrico Tanchettini, podestà d'Asti lodevolissimo, 169 A.

Enrico Valpenera (Valmaneria, 741

c), carcerato con altri nella casa di Gambarello, 197 B.

Eavie, Ricciardo Gambatesa capitanando gli Astigiani distrugge, 251 B.

Epidemie, una fa strage dei soldati di Filippo re di Francia, 164 C.

- nel 1315 seguita alla carestia che avea desolato parte dell'Europa Centrale ed Occidentale, un terzo quasi degli uomini e delle donne muore, tra essi il re di Francia Luigi X, 228 E, 227 A-B.
- in Asti, a. 1431, 270 B.
- Este, march.: Nicolò III, Taddeo, Azzone VII, Aldobrandino, Azzo VIII, Beatrice, Folco, Francesco.

Etruria, v. Toscana.

EUGENIO IV, incorona Sigismondo in Roma, 272 C. — manda Giovanni Vitelleschi con

 manda Giovanni Vitelleschi con 3000 fanti in aiuto di Renato d'Angiò, a. 1487, 275 B.

 indulgenza concessa da, alla chiesa di s. Maria del Carmelo in Asti, a. 1440, 276 B. Evasio s., Ospedale di, in Asti, lascito del Ventura, 228 E.

Ezzelino da Romano, tiranno, a. 1257, 158 C.

- soggioga Padova, la Marca Trevigiana, Vicenza, Verona, Mantova, Brescia, 153 D.
- sue crudeltà, 154 A.
- ribellione di Padova, a. 1256, 154 B.
- fa uccidere tutti i Padovani che erano presso di lui, a. 1256, fa lega contro i Guelfi con Oberto Palavicino sig. di Cremona e Piacenza, sconfigge il legato del papa a Gambara, 154 C.

- crudeltà di, contro il suo barbiere, 154 D.

 orudeltà di, contro ogni ordine di cittadini, 154 D, 155 A-B-C.

 spedizione contro Milano chiamato da certi Milanesi, a. 1259, 155 D.

ferito a Villanova nella spedizione contro i Cremonesi, 155
 D. E.

 muore, a. 1259, di 70 anni a Soncino, 156 A.

F

Fabro, la torre della villa di, è diroc-

cata dagli Astigiani, 163 C.

Facino, Ottino.

Facino, servo dell'imperatore, ha una questione in Asti con Vespessone (Vesperone, 787 c) di Solaro, 248 A.

Facino di Cuniberto, riceve da Asti denari per aver ceduto a tradimento Cagliano, 169 B.

Facino di Favezono (Fauzono, 719 a), riceve da Asti denari per aver ceduto a tradimento Cagliano, 169 B.

Facino di Tiglio, fa pace con Asti nel 1292, 146 B.

- non mantiene i patti, 147 A.

- si oppone a Giovanni di Saluzzo,
   202 C.
- lega con Asti e promesse che fa a questa città, 204 A.

11 - Indici sistematici.

Faenza, signori: Manfredi Astorre. FAGGIUOLA, Uguccione, Francesco, Nerio.

FALLETTO, Raimondo, Godino, Raimondino.

FARAVELLO DORIA, fatto Capitano del popolo in Asti, 197 A.

(Farinerie) (posseduta da Asti per vendita di Manfredi marchese di Lancia, 690 b).

- (vnd. di, 691 b).

Favezono Facino.

(Favrie) (Dm. di Asti, 690 d).

FEDERICO D'ARAGONA, figlio di Pietro, sposa Eleonora figlia di Carlo II d'Angiò, fatto re di Sicilia e rappacificato colla Santa Sede, 164 D.

— signore di Sicilia, cognato di re Roberto, fa pace con questo nel 1315 (1313, 791 a), nuove trattazioni di tregua nel 1316, 246 A. — assale nella Calabria re Roberto, 252 A.

 essendone richiesto, soccorre i fuorusciti Genovesi contro re Roberto, 255 C-D.

— 80 galee di, aiutano i fuorusciti Genovesi che tentano di penetrare in Genova, 257 A.

FEDERICO ASINARI segue Filippo d'Acaja nella sua uscita da Asti, 216 C.

FEDERICO DI BIANDRATE, figlio di Emanuele, sua bellezza e sua morte in Sommariva, 187 C.

FEDERICO DI SALUZZO, coi fuorusciti Astigiani è dentro Moncalvo assediata, 209 C.

— si trova ad Incisa mentre gli Astigiani combattono Muasca, 214 B.

FEDERICO I DI SVEVIA incendia Asti nel 1155, 141 C.

— entra in Asti e dopo averne abbattuto molte torri e suscitati incendii ne esce, a. 1157, distrugge Milano, a. 1162, assedia Asti, a. 1177, 190 C.

FEDERICO II DI SVEVIA, imperatore, vince i Lombardi, 172 A.

— fonda Vittoria presso Parma, è sconfitto dai Parmigiani, sue liti col pontefice, 172 B.

 è deposto da Innocenzo IV, perseguita e carcera molti prelati, 172 C.

 sua morte nel 1250 ed origine delle feste di Lucia, 173 A.

- suoi aderenti in Genova e loro lotte, 181 A.

— prende i Milanesi col carroccio e col podestà a Cortenova, a. 1287, pernotta nel Monastero dei Ss. Apostoli in Asti, a. 1244, nel concilio di Lione è deposto dall'Impero colla sua stirpe fino alla IV generazione, a. 1244, è messo in fuga dall'assedio di Parma ed è arsa la città di Vittoria che egli avea edificata ivi, a. 1248, 191 A.

— muore, a. 1250, 191 B. Felice V, Amedeo VIII di Savoja fatto papa col nome di, 272 C. Felizzano, soggetta ad Asti, 147 A. — limite dei dominii astigiani, 152

 parte di, appartenente al marchese di Monferrato è presa da Asti, 169 B.

— metà di, è resa al march. di Monferrato dai signori di Asti, 196 D.

 gli Astigiani muovono contro, quivi aspettano rinforzi, 223 B.

— si pone sotto il dominio di Carlo VII, 278 C.

— si pone sotto il dominio di Milano, 278 E, 279 A.

Ferrara, predominio dei Guelfi in, 180 A.

— lotte e discordie fra Folco d'Este, Francesco ed Aldobrandino, venduta da Folco ai Veneziani, 184

— i Ferraresi corrono ai servigi di Clemente V e con suo aiuto combattono contro i Veneziani, uccisioni ed incendii suscitati per vendetta in Ferrara, da questi essendo costretti ad uscirne, 184 B.

 i Ferraresi uccidono ed annegano circa 3000 Veneziani stabiliti in Ferrara, 185 A.

— pericolo di rovina per lo straripamento del Po, a. 1454, 280 E.

FERRARIO DI S. AMANTO, v. Ferrario di S. Amato.

FERRARIO DI S. AMATO, maresciallo delle milizie del re di Francia alla battaglia di Cossano contro gli Astigiani, 160 E.

— maresciallo di Carlo d'Angiò, è

 maresciallo di Carlo d'Angiò, è fatto prigione e tenuto a lungo nelle carceri dagli Astigiani, 163 B.

FERRERE, v. Gorzano.

FERRERI, partigiani dei Castello in, 200 D.

Feste, cf. Pallio, Nozze.

Fiandra, oppressione ed eccessi dei Francesi in seguito al trattato con Roberto conte di, 185 D.

— insurrezione generale e strage dei Francesi, guerra col re di Francia, 186 A.

 vittoria sui Francesi, danni delle milizie lombarde condotte in campo dal re Filippo III, 186 B.

- trattato di pace con Filippo III,
- Enguerrando di Marigny accusato di parteggiare per la Fiandra, 195 A.
- spedizione di Luigi X contro la, sua sconfitta a Courtray gran bottino dei Fiamminghi, 195 A-B.
- carestia del 1315 in, 226 E.

conti: Roberto, Enrico.

Fieno, carezza del, durante il giubileo del 1800, 192 A.

Fieschi, genovesi, ospitano Innocenzo IV, 172 B.

- escono di Genova coi Grimaldi, rientrano con questi ed insidiano i due capitani Oberto Spinola e Doria, 181 B.
- assaltano coi Grimaldi Corrado Spinola e Corrado Doria, 181 D.
- danneggiati dai Genovesi, 182 A. - acconsentono che gli Spinola rientrino in Genova, 254 A.

- Carlo.

Figlie di Dio, introdotte in Asti nel 1280, 150 A.

- FILIPPO, siniscalco di Carlo d'Angiò, manda prigionieri in Provenza, 162 A.
- nel 1275 è vinto e ferito dagli Astigiani e dai Chieresi, ritorna in Provenza, 163 C.
- conte pavese, tenta col marchese di Monferrato di prendere Lu, 212 B.
- posto Teodoro al sicuro (a Rosignano, 757 b), assale Rinaldo di Leto ed i suoi collegati, ma è vinto e mandato prigioniero al re Carlo, 212 C.

- è liberato dalla prigionia da Opecino Spinola che lo conduce salvo a Pavia, 212 D.

- sua scusa d'aver promesso fedeltà a re Roberto per le carcerazioni fatte da Filippo di Savoja vicario dell'imperatore in Pavia, 242 D.

FILIPPO D'ACAJA, accoglienze ricevute in Asti essendo reduce dal regno di Morea, 201 D.

— è fatto Capitano del popolo in

- Asti per tre anni collo stipendio di 27000 libbre astesi e l'obbligo di tener cento militi, 202
- prende parte con 7000 fanti alla spedizione e distruzione della Rocca, 202 B.
- vede mal volentieri l'elezione del podestà in Asti, perchè spera il dominio della città, conduce gli Astigiani contro il marchese di Saluzzo, 203 C.

con blande parole è obbligato dagli Astigiani a combattere con-

tro Montiglio, 206 A.

prende parte all'edificazione della villa di Mustiola, poi dopo varie tergiversazioni ritorna in Asti contro la volontà degli Astigiani, 206 C-D.

- Rifiuta di soccorrere Mustiola assalita dal march. di Saluzzo, rimproverato dagli Astigiani, promette di vendicarli, 206 D-E, 207 A.

radunate le sue milizie tenta di farsi signore di Asti riserbando metà del dominio ad Amedeo di Savoia, tumulto nella città, giuramento di non più assalire Asti per tre anni, 207 B, 208 A.

- colloquio con Teodoro, affettata

conciliazione, 209 A. – richiesto dagli Astigiani, si oppone a che facciano lega con Teodoro, ire insorte, 209 B.

proibisce, sebbene invano, che gli Astigiani facciano lega con Teodoro, 209 C.

- invitato con profferte di vantaggi a collegarsi con Carlo re di Sicilia contro il march. di Saluzzo, 209 D.

- ricusa d'entrar nella lega, minaccie contro di lui, 210 A.

fa giurare agli Astigiani che mai si eleggerebbero per signore il re Carlo, gli viene occupato il principato d'Acaia dal quale prende il nome, non lo può in nessun modo riottenere, 210 B.

segrete trattative con Rinaldo di

Leto, 210 C.

- mette in fuga Teodoro e gli Asti-

giani, pone il campo a Tonco, è riccamente accolto dai fuoru-

sciti Astigiani, 210 D.

- domanda d'essere accolto in Asti per provvedersi di viveri, ma temendosi di tradimento questo gli viene negato, 211 A.

tratta riccamente i fuorusciti Astigiani, suoi pretesti contro Asti,

211 B.

- s' impadronisce di Gassino, fa sudditi quelli di Castiglione, prende Leiny, pel qual paese è sempre in lite col march. di Mon-

ferrato, 211 C.

– rifiuta il suo aiuto agli Astigiani nella spedizione contro Cavallero, si ritira colla moglie e tutte le cose sue nella sua terra e non torna più in Asti, si accosta ai fuorusciti accusando gli Astigiani di non avergli pagato quanto gli dovevano, 212 A.

cogli alleati si accampa a Vignale, riesce vittorioso sul conte Fi-

lippo, 212 C.

- indotto da Carlo re di Sicilia, fa pace col march. di Saluzzo, 213

 numerosi tentativi per soggiogar Asti, tentativo al tempo della distruzione di Mustiola radunando gli Astigiani nel giardino dei frati minori, 215 C.

- il suo assessore quivi propone che gli si dia balìa di rappacificare gli Astigiani coi fuorusciti, 215

- lascia l'adunanza e vuole che la proposta si porti innanzi al mag-

gior Consiglio, 216 A.

- durante il Consiglio del Popolo rimane nella Canonica, chiama a sè Raymondo di Terzago con quelli adunati al Gran Consiglio, questi vi va solo, 216 B.

— un popolano gli mette tanta paura della decisione del Consiglio ch'egli si ritira in casa e pochi dì dopo esce d'Asti insieme coi

fuorusciti, 216 C.

- minaccia di prender le parti dei fuorusciti se non gli si dà subito il salario dovuto, numerose ed inutili trattative degli Astigiani, protezione accordata ai fuoru-

sciti, 216 D.

provoca rubarizi e ferimenti contro gli Astigiani, dissimulazione di questi, non lo richiedono più d'aiuto per l'assedio di Muasca nel 1308, nè gli pagano il salario, 216 E, 217 A.

il Ventura scrive un sermone a, nell'occasione della sventura del

conte Filippone, 219 A.

- epistola di Guglielmo Ventura in cui s'inveisce allegoricamente contro la crudeltà di, verso Asti,

220, Capo L.

nipote d'Amedeo conte di Savoja dopo la rotta di Quattorde nel 1309, è chiamato dagli Astigiani a loro spese, gli è data dal Maggior Consiglio generale balìa di rappacificar la città coi fuorusciti, 223 D.

- sua sentenza, 223 E.

- rimane governatore della pace ricevendone stipendio dagli Astigiani, punizione da lui inflitta ai Beltraldi, 224 B.

col favore di, i Solaro fanno cacciar d'Asti i Castello, 224 C.

- nel 1810 accompagna Enrico di Lussemburgo, 229 D.

- induce Enrico di Lussemburgo a venire in Lombardia, 230 E.

FILIPPO ALNETO, figlio di Gualchero, suppliziato come amante della regina di Francia e della sua cognata, 194 D, 195 A.

FILIPPO D'ANGIÒ, figlio di Carlo II re di Sicilia, favorisce l'elezione del fratello suo Roberto a re di

Sicilia, 224 E.

- Principe di Taranto, fratello di Roberto re di Napoli, è mandato in soccorso di Firenze contro Uguccione della Faggiuola, 240

FILIPPO III L'ARDITO, re di Francia, assale il re d'Aragona, suoi danni e sua morte, 164 B.

- discordie con Odoardo re di In-

ghilterra, 185 B.

- pessimo uomo, scomunicato dal papa, rappacificato con Odoar-

do d'Inghilterra per mezzo dell'arbitrato d'Amedeo di Savoia, sua guerra contro Roberto conte di Fiandra e loro trattato, 185 C.

- oppressione dei governatori posti nelle città della Fiandra ed in-

surrezione, 185 D.

- saputa la rivolta dei Fiamminghi assedia Lilla (Isla, 729 c) e la prende, conduce a tradimento prigioni Roberto conte di Fiandra e due suoi figli, 186 A.

sua sconfitta, ricorre a milizie Lombarbe, nuovi danni, 186 B. assedia Ceresse (Seresec, 730 a),

- tratta la pace coi Fiamminghi, si comporta malvagiamente contro i sudditi spogliandoli delle ricchezze e falsificando la moneta, 186 C.
- il popolo di Parigi a furore muove contro il suo palazzo, egli lo rappacifica con blande parole poi ne fa impiccare i capi, 186 D.
- le sue contese con Odoardo re d'Inghilterra incominciano nel 1297 e durano 6 anni, nel 1310 manda il suo figlio primogenito a devastar Lione, questi è ammesso con patti nella città, vi prende prigione Pietro nipote di Amedeo di Savoia e fratello di Filippo principe d'Acaia, il re non permette a Clemente V di far ritorno a Roma, 187 A.

FILIPPO IV IL BELLO, fa crear Papa in Parigi, a. 1805, Bertrando di Got, arcivesc. di Bordeaux che prende il nome di Clemente V, 192 C.

odio di, contro l'ordine dei Templari per essersi accostati contro di lui a Bonifacio VIII, 198 A.

persecuzione contro i Templari,

198 A-B-C.

- assiste al concilio di Vienna, a. 1312, ove Clemente V maledice l'ordine dei Templari e ne cede parte dei beni al re, 193 B.
- morte di, 7 dicembre a. 1815, 194 C.
- suo turbamento per la discesa in Lombardia di Enrico di Lussemburgo, 280 E.

- FILIPPO V IL LUNGO, tronca i temporeggiamenti dei cardinali adunati in Lione per eleggere il successore a Clemente V facendoli rimanere a pane ed acqua, 252
- FILIPPO AVOGADRO DI COLOBIANO, governa tirannicamente Vercelli, 234 C.
- FILIPPO GARDINO, epistola da lui mandata a suo padre Giulio, 220 Capo L.
- FILIPPO GONISSA, siniscalco del re di Francia alla battaglia di Cossano contro gli Astigiani, 160 E.

sua risposta a Tommaso Alfieri legato Astigiano, 161 B.

- FILIPPONE DI LANGOSCO, è combattuto dalla lega di parecchie città, 167 A.
- unito col march. Giovanni di Monferrato e Manfredi di Saluzzo, a. 1299, prende Vercelli, Novara, Casale di S. Evasio e caccia da Vercelli e Novara Galeazzo figlio di Maffeo Visconti e da Vercelli i Tizzoni, 170 C.

- tenta invano di ristabilire in Asti i Castello fuorusciti, 201 D.

- conte di Pavia, accompagna a Casale Teodoro, di Monferrato, ha per moglie una figlia di Opecino Spinola, 208 B.
- accoglie festosamente a Susa Enrico di Lussemburgo, 229 E. - dissuade Guido della Torre dal-
- l'opporsi ad Enrico di Lussemburgo, 281 B.
- Entra in Vercelli, incendia le case dei Tizzoni e dei loro seguaci, ne esiglia ed uccide, 238
- volendo entrare in Piacenza è preso prigione e carcerato in Milano, 246 C.
- FILIPPO DI MALO (FILIPPO DI VIALE, 788 a), ha generale balla da Asti, si mostra tiranno e non tien conto degli arbitrati dell'imperatore, 248 B.
- FILIPPO PALLIDO, un figlio di, è fatto dagli Astigiani prigioniero nella presa di Monte Marcido, 252 E. FILIPPO DI SAVOJA, è richiesto per aiuti

da Asti, a cagione della moglie Margherita è fatto principe di Acaja e di Morea, manda Guglielmo di Montebello in aiuto ad Asti e la libera dalla soggezione dei marchesi di Monferrato, 171

– prende il Castello della Rocca e quello di Settime posseduti dal march. Teodoro di Monferrato, 185 A.

teme che Asti non scelga a suo signore Roberto re di Sicilia, congrega molti nobili di Asti e li fa giurare che non si faranno mai sudditi a re Roberto, 225 A.

- proibisce agli Astigiani trasgressori delle promesse di mandare ambasciatori a stringere alleanza con re Roberto, 225 C.

- vicario di Pavia, pone in custodia Manfredi di Beccaria, 234 B.

- combatte in Vercelli col conte Guarnieri d'Ausburgo, sue relazioni cogli Avogadro, 287 B.

– odia i Solaro perciò entra colle sue forze nelle ville di Riva e

di Poirino, 242 B.

- si ritira nei suoi dominii per timore del siniscalco di re Roberto, collegato con altri Stati prende alcune ville di Pavia, prende Garlasco, 242 C.

· vicario imperiale a Pavia, incarcera Riccardino figlio del conte Filippone e 10 altri dei principali di Pavia, 242 E.

· Manfredi di Saluzzo non potendo difendere Fossano lo cede a, di nome principe d'Acaja ma non di fatto, egli tuttavia non può difenderlo, 245 C.

- collegato coi fuorusciti Astigiani devasta Savigliano, è volto in fuga da Ugone di Bauci, altra sua fuga, incendia le vicinanze di Villanuova, 246 D.

muove su Borgo S. Dalmazzo sperando invano di difendere Demonte da Ugone di Bauci, 248

nel 1316 fa tregua con Asti, 249

- nel 1816 va a Villanuova, poi a

Revignano, pone il fuoco a Montebonino, si ritira nei dominii, va a Fossano, a Savigliano, ne parte pell'arrivo di Ricciardo Gambatesa, 249 D-E, 250 A.

nel 1317 entra colle sue milizie nel Borgo degli Apostoli, sua

partenza, 258 A.

Maffeo Visconti cede Savigliano a, 258 B.

FILIPPO SCARAMPI, leggista, muore in Asti, 198 O.

gli eredi di, nel 1910 seguono i Castello nell'esiglio da Asti, 224

FILIPPO DI VALOIS, figlio di Carlo di Valois, nel 1320 (1322, 805 a) va a Cuneo, muove su Asti, 257 D.

va a Vercelli per soccorrere gli Avogadro, 257 E.

- si ritira da Vercelli, 258 A.

FILIPPO VIALE, sindaco, giura per Asti fedeltà ad Enrico di Lussemburgo, 230 B.

🗕 (ha comune balìa da Asti, si mostra tiranno e non tien conto degli arbitrati dell'imperatore, 788 a).

FILIPPO MARIA VISCONTI, prende 8 governare Asti, a. 1422, col consenso dei cittadini, 269 C.

guerra del march. di Monferrato. di Venezia e Firenze contro, a. 1481, 270 A.

spedizione nel Monferrato capitanata da Francesco Sforza a nome di, a. 1431, 271 C-D-E.

pace del 1432 tra i Veneziani e, restituzione delle terre prese a Gian Giacomo di Monferrato, accoglienze fatte in Milano a questo, essendo reduce nei suoi Stati, a. 1432, 272 A.

- chiama Sigismondo imp. in Italia, ma non gli dà i denari promessigli, per opera di Nicolò d'Este si accorda con Venezia e Firenze, 272 B.

manda la flotta genovese in siuto di Gaeta, a. 1435, 273 C.

- fa venire a Milano Alfonso d'Aragona e gli altri prigionieri della battaglia di Ponza, li tratta magnificamente e li rimette in libertà senza riscatto, 274 A-B.

 accompagna Alfonso a Genova ove questi s'imbarca sulle galee genovesi, si narra che in tale occasione pretendesse dai Genovesi che facessero lega con Alfonso, 274 B.

- ribellione dei Genovesi e di tutta la Riviera per opera di Francesco Spinola comandante in Genova per Filippo Maria, uccisione di Opecino di Alzate podestà, a. 1486, 274 B-C.

 dà ordine a Giacomo Piccinino di andare in soccorso del Castelletto di Genova a. 1486, 274 D.

 lega dei Genovesi coi Veneziani e Fiorentini contro, a. 1436, 274 D-E.

- perseguita i Genovesi che si trovano ne' suoi dominii, 275 A.

concede a Battista di Campofregoso la vl. di Gavi, 275 E, 275
 A.

 concede a Barnaba Adorno la vl. di Vobio (Voltabio, 828 d), 275
 A.

— morte di, 13 agosto 1447, nel Castello di porta Giove a Milano, suo testamento in favore di Alfonso d'Aragona, non accettato dai Milanesi, 276 D.

— assalito dai Veneziani, manda a promettere in cambio d'aiuto a Carlo VII la signoria di Asti da lui tenuta fin dal 1422 contro i diritti di suo nipote Carlo d'Orléans, a. 1446, 277 A-B-C.

Finale, i Genovesi rubano a, tre navi cariche di merci, 257 C.

Fiorini, valore del fiorino d'Asti, 188

Firenze, nella chiesa di S. Giovanni sono sospesi lo scettro e la mitra del vescovo d'Arezzo morto nella battaglia di Bibbiena, 189 A.

 i Fiorentini sono eccitati da Guido della Torre contro Enrico, di Lussemburgo ed aiutati in ciò da re Roberto, 285 B.

 Enrico di Lussemburgo nel 1312 toglie a, alcune castella e ville e si accampa a circa due miglia dalla città perchè gli è disobbediente. 288 B.

— molti danni ricevuti, benchè più numerosi non osano uscir dalla città, dopo due mesi l'imperatore si allontana, 289 A.

 danni cagionati a, da Uguccione della Faggiuola, 239 D.

— re Roberto richiesto d'aiuto manda a, 2 suoi fratelli Pietro ed il principe di Taranto ed il figlio di questo, Carlo, con soldati a spese dei Fiorentini e della parte Guelfa, gli alleati muovono contro Monte Catini, rotta dei Fiorentini nel 1815, 240 A.

 udendo la fuga di Uguccione della Faggiuola assalgono una villa di Lucca, sono messi in fuga dai Pisani, 249 C.

 lega col march. di Monferrato e Venezia contro Filippo Maria Visconti sgr. di Milano, a. 1481, 270 A.

— manda una galeazza e quattro galee in soccorso del marchese di Monferrato e di Barnaba Adorno alla battaglia di San Fruttuoso, 28 settembre 1481, 271 A.

concordia con Filippo Maria, 272
 B.

— tentano opporsi al passaggio di Sigismondo imperatore facendo scorrerie per le terre di Lucca e Siena, poi fatta preda vanno ad Arezzo e vi si fermano, 272 C.

— Genova si accosta alla lega di Venezia e, contro Filippo Maria Visconti, a. 1486, 274 D-E.

edifizi: Chiesa di S. Giovanni.
 Fodro, ville obbligate a pagare il fodro rusticale ad Asti nel 1190,
 148 C.

 (quei di Azano debbono pagare il fodro rusticale ad Asti una volta all'anno, 688 c).

Folco Asinari, segue i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

Folco Caze, accompagna nella partenza da Alba gli ambasciatori di Carlo re di Sicilia, 197 D.

— ritornando da Alba è ucciso per una insidia tesa dagli Astigiani, 197 E. Folco d'Este, erede di Azzo VIII nel marchesato di Ferraraè osteggiato dai fratelli di Azzo, Francesco ed Aldobrandino.

 essendo odiato dai Ferraresi parte da Ferrara e ne vende ai Veneziani la signoria, 184 A.

Folco Solaro, è ucciso dai fuorusciti Astigiani, 215 E.

Folgos, Oberto.

Follis, Beatricina de.

FONDI, conti: Antonio, Cristoforo Gaetano, Ruggero.

Forensis, proclamazione di, in Asti, 200 E.

(Fosdeneve), (presso Sarzana, vi si rifugia Uguccione della Faggiuola cacciato da Pisa, 795 d).

Fossano, carestia, soccorso da Asti, 163 A.

 edificato sugli avanzi della villa di Romanisio, a. 1215, 190 D.

 dato al march. di Saluzzo, 197 A.
 vi sono imprigionati Corrado Brayda, Aleramo Laico (Lajolio, 742 b), Aimoyno Solaro e

Nicola Caze, 197 E.

— vi sono condotti prigionieri Asti-

giani, 201 B.

 è ceduto a Rinaldo di Leto siniscalco del re di Sicilia dal march. di Saluzzo, 205 D.

— vi si reca Roberto re di Sicilia, 224 E.

— nel 1820 si ribella a re Roberto e si dà al march. di Saluzzo che lo cede a Filippo di Savoia, questi tuttavia non lo può difendere, 215 C.

— Ugone di Bauci cogli Astigiani

devasta, 246 D. — Manfredi di Saluz:

— Manfredi di Saluzzo e Filippo di Savoja dopo la vana impresa di Demonte ritornano a, 248 C.

— è salvato dai collegati nel 1916 per opera di Stefano Visconti, 249 E.

 Ricciardo Gambatesa capitanando gli Astigiani danneggia, 251 B.

Franceschino Bocono, milite Astigiano fatto prigione nella spedizione di Cherasco e condotto a Fossano, 201 B.

FRANCESCHINO GUTTUARIO, eletto a

prender sicurtà da quelli della parte popolare, 197 A.

Francesco (S.), devastato dagli Astigiani, 168 A.

FRANCESCO DI CASTAGNOLE, sepolto in Asti, 215 C.

Francesco di Cravesana, è mandato da Enrico di Lussemburgo a Cremona, ma ne è cacciato poco dopo, 232 A.

— per accordo coll' imperatore è mandato da Guglielmo Isnardi ad Asti ed ordina che quelli di Barberina e molti armati vengano ad Asti a cacciarne i Solaro, 241 D.

- sua uccisione, 242 E.

Francesco d'Este, ed Aldobrandino, fratelli ad Azzo VIII osteggiano Folco erede di Azzo, 184 A.

Francesco della Faggiuola, figlio di Uguccione, muore nella battaglia di Montecatini del 1915, 240 B.

Francesco Grimaldi detto de Malitia (de Mazia, 725 c).

— sua impresa contro Monaco donde offende Genova, 182 A-B.

— sua morte alla battaglia di Ventimiglia, 182 E.

Francesco Guttuario, tre figli di, sono presi nel castello d'Agliano dai Solaro, 242 A.

Francesco di Monsolito, andando da Valenza ad Asti nel 1922, incontra soldati nemici ad Asti che fuggono alla bastia di Mongerano, 261 D.

Francesco Pandonio, presente all'assedio di Gaeta, a. 1485, 273

U.

Francesco Rotario, signore di Revigliasco, mandato dal duca d'Orléans quale oratore ai Milanesi, a. 1448, 280 C.

FRANCESCO SFORZA, spedizione di, per il duca di Milano, a. 1481, con 2000 cavalli contro il marchese di Monferrato, giunto ad Alessandria fa riunire 5000 e più uomini de' paesi circonvicini e pone assedio a Lu, 271 C.

- presa e sacco di Lu dopo 4 o 5 giorni d'assedio, crudeltà com-



messe dai suoi soldati contro le donne, 271 D.

- invade il Monferrato, prende Casale di Sant' Evasio, pace di Venezia, a. 1432, 271 E, 272 A-B.

- ambasciatori di, a Rinaldo di Drénay per dissuaderlo dalla spedizione contro Alessandria e Tortona, 278 D.

- capitana i Milanesi contro Piacenza nel 1447, è marito d'una figlia naturale di Filippo Maria

Visconti, 279 A.

- si fa signore di Milano e conte d'Asti coll'aiuto di Giovanni e Guglielmo di Monferrato, per opera di Bartolomeo Colleoni prende prigione Giovanni capitano generale dell'esercito di Luigi di Savoia, 279 B.

- ottiene da Guglielmo di Monferrato prigioniero in Pavia che desista dalle promesse fattegli,

Francesco Solaro detto Gamba di ferro, causa delle discordie coi Guttuari, 156 C.

- seguita le parti di quelli di Castello, 197 B.

- lasciato da costoro rimane senza appoggio, 197 C.

- segue i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

Francesco Spinola, figlio di Ottobono, capitano dell'armata genovese, sconfitto a S. Fruttuoso, 28 settembre 1431, è condotto prigioniero a Venezia, 271 A.

- liberato in seguito alla pace, accoglienze ricevute in patria, 272

В.

- difende Gaeta contro Alfonso V d'Aragona, a. 1485, 278 D.

- governa per Filippo Maria Visconti Genova, si fa capo della ribellione contro di lui, 274 B-C.

Francia, carestia del 1815 in, 226 E.

Re di: Carlo VII, Luigi X, Carlo IV il Bello, Luigi IX, Filippo III, Filippo IV il Bello, Filippo V il Lungo.

Francipane, Giovanni.

Frati del Carmelo, introdotti in Asti nel 1280, 150 B.

capitolo generale dei, in Asti, 15 maggio 1440, vi intervengono più di 200 frati, 276 A.

Frati eremitani, introdotti in Asti

nel 1290, 150 A.

Frati minori, introdotti in Asti nel 1290, 150 A.

convento di, in Genova, vi muore la moglie di Enrico di Lussemburgo, 235 A.

Frati predicatori, introdotti in Asti

nel 1290, 150 A.

- lascito del Ventura, 229 A.

— convento di, in Asti, vi è sepolto Emanuele di Biandrate, 188 A.

Frati dei Saccochi (de Sachis, 686 introdotti in Asti nel 1280, 150

(Fravie) (uomini di, possessori di Mangano, 691 a).

Fréjus, Giovanni d'Ossa prima di essere fatto vescovo di Avignone è vescovo di, 252 C.

Frinco, posseduta dai fuorusciti Astigiani, 262 A.

– gli Astigiani andando a devastare, sorprendono dei loro fuorusciti, 218 C.

- gli uomini di Barberina adunati in, sono mandati a cacciar d'Asti i Solaro, 241 D.

Friuli, vi si ritirano i Della Torre, 166 A.

(Frontaniano, S.) (devastato dagli Astigiani, 713 a).

Fruttuaria (S. Benigno di), Gian Giacomo di Monferrato concede al duca di Savoia il iuspatronatum sull'abbazia di, 278 A.

Fruttuoso (S.), chiesa di, a 20 miglia da Genova, l'armata Veneto-Fiorentina vi sconfigge i Genovesi, 28 settembre 1481, 271 A.

Fubine, Ricciardo Gambatesa ed Ugone di Bauci con soldati pagati da Asti, nel 1316 prendono per forza ed incendiano, 247 D.

— i soldati Provenzali pagati da Asti

incendiano, 251 D.

Fulvio Asinari (Folco, 725 c), Astigiano, è eletto podestà di Genova, 182 A.

Fusilago, Antonio.

G

GABAGNO, Costanzo.

Gabiano, Nicolino Bastardo e Jacopo signori di, fanno pace con Asti, 146 B.

GABRIELLO TURCO, figlio legittimo di Antonio e fratello di Giovanni, fa guerra al duca di Milano, sua morte in Castel Formio, 15 giugno 1481, 270 C.

GABRIO DELLA TORRE, capitano del popolo in Asti nel 1806, 208 A.

Gaeta, assedio di, per parte di Alfonso V d'Aragona, a. 1484-1485, 278 C.

- Francesco Spinola difensore di, 278 D.

GALEAZZO VISCONTI, figlio di Maffeo prende per moglie la sorella del marchese d'Este, è espulso da Vercelli e da Novara per opera dei collegati Giovanni march. di Monfer., Manfredi march. di Saluzzo e Filippone conte di Langosco, 170 C.

- accompagnando il conte Guarnieri viene alle mani presso Quattorde con Ugone di Bauci, 243 E.

- nel 1822 succede nella signoria e nella dignità di capitano del popolo di Milano a suo padre Maffeo, 262 D.

- offende e scaccia Obizzo Versuto di Lando da Piacenza, questi vi rientra e ne caccia il figlio Azzo, 263 C-D.

- è con tutti i suoi cacciato di Milano, 268 E.

 vi rientra e ne riottiene la signoria, 264 A.

- colle sue forze e cogli aiuti di altri principi, nel 1824 assedia Monza, 266 D.

- uccide dei soldati del Cardona in una villa di Carrara, è soccorso da Lodovico il Bavaro, sconfigge e prende prigioniero Raimondo di Cardona ed Enrico di Fiandra, le sue soldatesche nel 1325 sono rotte da quelli di Monza, 266 E, 267 A, 268 A. GALEAZZO VISCONTI dà Asti in dote al duca d'Orléans, a. 1886, 282

GALEOTTO DEI LAMBERTINI, podestà d'Asti, 156 E.

GALLICO, milite, mandato come oratore ai Milanesi dal duca d'Orléans, a. 1448, 280 C.

GALVAGNO PEYLA, da Asti va ad abitare in Chieri, danneggia Asti, 196 B.

Galvagno Testa, morte di, a Masio, 215 B.

— (segue i Castello nell'esiglio da Asti, 745 c). Gamalero, è preso da Marco Visconti,

256 B.

Gambara, sconfitta del legato del papa, a. 1258, 154 C.

GAMBARELLO, Umberto. GAMBATESA, Ricciardo.

Gambino, Jacopo.

(Garbasoglia) (vl. di, a cui in parte è soggetta Nizza, 692 b).

- (fd. astese, distrutto da Alessandria, 692 c.

Gardini, la maggior parte dei, segue i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

GARDINO, Filippo, Giulio. GARETTI, sgr. di Ferrere, Andres, detti anche Gorzano, 161 D.

- la maggior parte dei, segue i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

- casa, combattuta invano dal conte d'Artois, 162 B.

GAREZIO, il signore di, è mandato oratore dal duca d'Orléans ai Milanesi, a. 1448, 280 C.

Garlasco, Guarnieri d'Ausburgo, i Milanesi, Teodoro di Monferrato e Filippo di Savoia prendono, 242

GARRETO, v. Garetti.

GARRETTO, v. Garetti.

GASPARE GRIMALDI, fatto capitano di Genova, 254 B.

Gassino, è preso dal principe d'Acais cogli Astigiani e Chieresi, 211 C.

Gavi, Opecino Spinola sconfitto a Sestri fugge a, 182 D.

- i Genovesi mandano a devastare, a. 1809, 182 E.

 concesso da Filippo Maria Visconti a Battista di Campofregoso, 275 A.

(pedaggio di, 696 a).

GENESINO ROCCA, scaccia dalla Rocca insieme al fratello Manfredo Bonino ed Opecino suo figlio. Spedizione degli Astigiani contro di lui, 202 B.

Genova, stimola Asti alla guerra contro Alessandria, 142 A.

(letters di sul malassis

- (lettere di, sul pedaggio di Gavi, 696 a).

— capitani di, fuorusciti, i capitani di, vincono i Pisani e ne fanno prigioni più di 16000 (15000), i prigionieri Pisani rimangono in carcere 18 anni, 159 A.

— i prigionieri Pisani escono di Genova, i Genovesi combattono coi Veneziani presso Lajaccio, prendono il Clavario loro e li spogliano ed uccidono, combattono con 18 galee, queste sono guaste dai Veneziani, armano 50 galee sotto l'ammiragliato di Lamba Doria, 159 B.

 vincono i Veneziani a Curzola e ne fanno più di 5000 prigioni, pace con Venezia, 159 C.

 lega con Asti, Pavia e Guglielmo di Monferrato contro Carlo d'Angiò, 160 C.

- Duecento militi spagnuoli appro-

dano a, 161 C.

 fa lega con altre città contro Guglielmo di Monferrato ed il conte di Langosco, 166 E.

 divisione in due partiti prima della morte di Federigo, 180 B.

- il partito imperiale rappresentato dagli Spinola e loro seguaci esce di Genova e fermandosi a Savona milita contro Genova, assedio e presa di Savona, ritorno degli Spinola privi di beni e di poteri, primeggiano i Grimaldi, questi sono abbattuti da Oberto Spinola e Oberto Doria, a. 1270, Oberto Spinola ed Oberto Doria capitani generali di Genova, 181
- i Grimaldi coi Fieschi, escono di Genova vi rientrano dopo lungo

tempo ed insidiano i due signori di Genova Oberto Doria e Spinola, insorgono gridando morte agli Spinola ed ai Doria e fortificando la porta di Genova, il campanile di S. Lorenzo e le case dei Fieschi, 181 B.

Oberto Spinola e Doria muovono contro loro col popolo e li riducono nella chiesa di S. Lorenzo, Oberto Spinola li libera magnanimamente dal furore del popolo, li riduce però a soggezione, 181 C.

— temendo dei Grimaldi il popolo elegge capitano Corrado invece di suo padre Oberto Spinola, disordini dei Grimaldi e dei Fieschi, 181 D.

— il popolo, sempre s'oppone ai Grimaldi, Lamba D'Oria capitano del popolo ad Asti, interviene con 56 militi astigiani nelle discordie genovesi, guerra di 40 giorni, 181 E.

 crudeli lotte, espulsione dei Grimaldi, elezione a podestà di Fulvio (Folco, 725 c), persecuzione dei Grimaldi e dei Fieschi,

182 A.

 offese di Francesco dei Grimaldi, sua entrata nella città, uccisione di Lanfranco Spinola, sua cacciata, prigionia di molti dei suoi partigiani e loro diversi esigli, 182 B.

— sono fatti capitani del popolo Opecino Spinola e Bernabò figlio di Branca D'Oria, ritorno pacifico dei Grimaldi nel 1312, loro uscita, contese tra i Doria e gli Spinola, 182 C.

ritorno armato dei fuorusciti, si oppone loro Opecino Spinola, è sconfitto a Sestri, entrata dei fuorusciti nella città, battaglia di Ventimiglia, 182 D.

- contese tra i Grimaldi ed Opecino Spinola, assalto di Gavi, 182 E.

 diroccazioni, vendetta presa di una nave, pacificazione con Opecino Spinola, 188 A.

— è cacciato Opecino Spinola, a. 1809, 184 C.

- seguono i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.
- venuta di Teodoro figlio dell'imperatore greco, suo matrimonio, 208 B.
- Opecino Spinola promette a Carlo re di Sicilia forze genovesi per acquistare il regno di Sicilia, 212 D.
- guardano Moncalvo e Vignale, 213 A.
- si dice che Opecino Spinola promettesse a Roberto re di Sicilia la città di Genova.
- proclama davanti agli ambasciatori di Enrico di Lussemburgo, di voler restare fedele a lui, 225 C.

 Brescia nel 1811 si difende da Enrico di Lussemburgo con balestrieri genovesi, 288 C.

- accoglie onorevolmente Enrico, per patti fatti con lui in Milano gli danno danari, muore a, la moglie di Enrico, sua onorevole sepoltura, arbitrati dell'imperatore, mortalità nell'esercito di lui, sua dimora in, di 4 mesi, 234 C-D, 285 A-B.
- armano 15 galee contro Ranieri de' Grimaldi che trova modo di sfuggire. 287 A.
- sfuggire, 287 A.

   Enrico di Lussemburgo con galee
  di, tenta l'impresa contro Roberto re di Napoli, 239 B.
- nel 1816 tentano di combattere Opecino Spinola a Busalla ma ne sono vinti, recentemente però questi riceve gravi danni, 250 C.
- litigio con soldati tedeschi che per la vittoria avuta chiedevano doppia paga, loro eccessi, 250 D.
- doppia paga, loro eccessi, 250 D.

   ritornano gli Spinola ed escono
  i Doria, 254 A.
- i Doria, 254 A.

   Carlo de' Fieschi e Gaspare dei Grimaldi fatti capitani di Genova, escono gli Spinola, 254 B.
- nel 1818 (1817, 801 c) i fuorusciti assediano Genova, danni arrecati, 254 D.
- chiudono il porto di Savona celle lor navi, provvedono alla difesa della città, bandiscono molti esigli, la parte guelfa pone la città sotto il dominio di re Roberto,

- aiuti mandati da questo, continuo battagliare coi fuorusciti, prevalenza di questi, 254 D-E.
- i fuorusciti entrano nel borgo di Predio, Marco Visconti pure assale la città, la difende re Roberto che ne prende il dominio per dieci anni, fuga di Marco Visconti, 255 A.
- Marco Visconti s'unisce ai fuorusciti nel borgo di Predio, continuo battagliare dei Genovesi coi fuorusciti, prevalenza di questi, nel 1319 (1318, 802 c), Roberto assale S. Pier d'Arena e Sestri, fuga dei fuorusciti, 255 B.
- i fuorusciti ricorrono a Federico d'Aragona re di Sicilia, vincono re Roberto ad Albizola, questi la prende e la riprendono i fuorusciti sortiti da Savona, 255 C.
- i fuorusciti coll'aiuto di Federico I affliggono continuamente, perciò re Roberto si ritira in Toscana, manda nuovi aiuti coi quali i nemici sono cacciati, ritorna a, ne ordina lo Stato, ne riparte, 255 D.
- i fuorusciti assediano di nuovo, 255 E.
- loro partenza dopo aver arrecati molti danni, 256 A.
  - Marco Visconti assale coi fuorusciti, e le reca nuovi danni, 256 B-C.
- i fuorusciti Genovesi vanno ad Alassio, i signori di Genova prendono loro ed incendiano le galee e la villa di Alassio, 256 D.
- i governanti prendono ed incendiano Albenga, 256 E.
- i governanti inseguiti per mare dai fuorusciti riparano a Napoli Raimondo di Cardona, Catalano, duce ed ammiraglio dei Genovesi.
- i fuorusciti con 80 galee di Federico I re di Sicilia tentano invano di penetrare in, prendono Voltri, 256 A.
- incendiano Chiavari ed i paesi circostanti, sopraffanno i governanti e prendono Noli, 257 B.
- i fuorusciti prendono e distrug-

gono le terre del marchese di Cravesana e di Val d'Arocia, stanno coll'esercito loro nel borgo di Predio fino al 1322 e sono danneggiati dai governanti, 257 C.

i Genovesi nel 1822 assediano e prendono Albenga, sacco del borgo di Predio nel 1323, 264 D.

- Gian Giacomo di Monferrato per trattato fatto con Barnaba Adorno, esule genovese, fa una spedizione contro (settembre 1491) cogli aiuti di 18 galee veneziane, una galeazza e quattro galere fiorentine, 270 D, 271 A.

battaglia navale (23 settembre a. 1431) presso S. Fruttuoso tra l'armata genovese sotto Francesco di Ottobono Spinola, ed i Veneziani e Fiorentini sotto Pietro Loredano, sconfitta dei Genovesi, loro perdite, Francesco di Ottobono Spinola prigioniero mandato a Venezia, 271 A.

sconfitta dei soldati del march. di Monferrato capitanati da Barnaba Adorno per opera delle truppe milanesi sotto Nicolò Piccinino, 271 A-B.

- Barnaba Adorno è fatto prigioniero, crudeltà di Nicolò Piccinino contro i Liguri partigiani del marchese di Monferrato, 271 В.

un'armata genovese muove per comando di Filippo Maria Visconti in soccorso di Gaeta, ove si trovava già Francesco Spinola, a. 1435, 278 D.

battaglia navale di Ponza, 4 agosto 1485, vittoria dei Genovesi, cattura del re d'Aragona e di molti insigni personaggi, ricco bottino, 278 D-E.

- Biagio Assereto comanda la flotta genovese alla battaglia di Ponza, 278 E.

- Filippo Maria Visconti toglie ai Genovesi Alfonso d'Aragona e i prigionieri fatti a Ponza, pretende che essi stati sempre nemici di Alfonso facciano pace ed alleanza con lui, 274 A.

ribellione di, per opera di Fran-

cesco Spinola, stato già reggitore di, in favore di Filippo Maria Visconti, 274 B-C.

uccisione di Opecino di Alzate, podestà di, per Filippo Maria Visconti, 26 dicembre 1486, ribellione di tutta la riviera, castelletto rimane per alcuni giorni fedele a Filippo Maria, sua espugnazione, 274 C.

spedizione di Giacomo Piccinino contro, a. 1486, spedizione di ambasciatori a Firenze ed a Venezia per stringer lega contro Filippo Maria Visconti, a. 1436,

274 D.

Tommasino di Campo Fregoso doge di, a. 1486, Persecuzione sofferta dai Genovesi negli Stati del Duca di Milano, 274 E.

- Barnaba Adorno vende a, la vl. di Voltaggio, 275 A.

edifizi: Chiesa di S. Lorenzo, Porta delle vacche, convento dei Frati Minori.

- magistrati: abbati del popolo.

- capitani del popolo: Corrado Spinola, Corrado Doria, Opecino Spinola, Bernabò figlio di Branca Doria, Oberto Doria, Carlo Fieschi, Gaspare Grimaldi.

- dogi: Tommasino di Campofregoso.

- podestà: Opecino Alzate, Fulvio Asinari, (Folco) Asinari.

– signori: Filippo Maria Visconti. GENTA VENTURA, figlia di Guglielmo Ventura, lascito di lui a, 228 D.

Germania, imperatori: Sigismondo I, Federico I, Federico II, Lodovico il Bavaro, Ottone IV, Enrico VII di Lussemburgo.

Gerusalemme, Carlo d'Angiò è incoronato re di, 157 D.

Carlo d'Angiò è fatto re di, ma non la prende, 158 C. presa, a. 1099, 190 B.

— presa dal Saladino, a. 1187, 190

Ghibellini, divisione dei Lombardi in Guelfi e Ghibellini dopo Federico II, 176 B.

i Veronesi sono Ghibellini, 179



GIORGIO (S.), Pietro. GIOVANNI (S.), ROCCO. GIUSTINIANO, GIOVANNI. GONISSA, Filippo.

Gonissa, Filippo. Gonzaga, Carlo.

Gorzano, signori: Rodolfo.

GHILINO GREGORIO, Astigiano, è ucciso a Quattorde, 223 C.

GIACOBINO PEYLA, da Asti va ad abitare in Chieri, arreca molti danni ad Asti, 196 B.

Giacomo di Vallombrosa (S.), confine del territorio d'Asti, 140 A.

- GIAN GIACOMO DI MONFERRATO, fa appendere alle forche in Moncalvo Giovanni Turco suo capitano generale, 19 dicembre 1480, per tentato tradimento, 269 D, 270 A.
  - coll'aiuto di Firenze e di Venezia fa guerra a Filippo Maria Visconti, a. 1431, il 16 giugno 1431 assale Asti dalla parte del Tanaro, ma si ritira per paura del principe di Piemonte, 270 A.

 spedizione contro Castel Frinco e morte di Gabriello Turco, 15

giugno 1431, 270 C.

 spedizione contro Genova per accordo con Barnaba Adorno, sconfitta delle sue genti per opera di Nicolò Piccinino, 270 C-D, 271 B

 Nicolò Piccinino perseguita i partigiani del march. in Liguria e devasta il Monferrato, 271 B-C.

 spedizione del duca di Milano, capitanata da Francesco Sforza contro, a. 1481, 271 C.

— invasione del Monferrato, presa di Casale di s. Evasio e di molti altri luoghi, il march. si ritira a Chivasso, poi in Savoia, ove presta fedeltà per il resto dei suoi Stati al duca, 271 D.

— non fidando del duca di Savoia, per la Germania ripara a Venezia ove è ben accolto, 271 D-E.

— alla pace tra Venezia ed il duca di Milano, per intromissione dell'imperator Sigismondo gli vengono restituite tutte le terre prese in Monferrato ed oltre Tanaro, 272 A. — visita il duca di Milano, e n'è onorificamente accolto, suo ritorno in Casale, 272 A-B.

manda Giovanni suo figlio a richiedere a Luigi di Savoia le terre che gli aveva raccomandate, a. 1433, ma non pagando egli le somme spese in tal custodia, Luigi lo tien prigione a Torino, per liberarlo dà per pubblico strumento in pagamento Chivasso, tutte le altre terre del Monferrato oltre Po verso Torino, il giuspatronato dell'Abbazia di S. Benigno di Fruttuaria e la città e territorio di Acqui, concessagli poi di nuovo in feudo da Amedeo VIII sotto speciali condizioni, 272 E, 273 A.

— morte di, a. 1445, 276 D Gilio Lorenzo, Astigiano, è ucciso a Quattorde, 228 C.

GIORDANO, conte di Piemonte, uno dei più valorosi cavalieri del secolo, muore a Ponte di Ceperano, 158 A.

Giorgio (S.), in Chieri, il campanile di, è adoperato per chiamare alle

armi, 175 A.

 accordo con Asti, per cui quando occorra, le campane chiamino i Chieresi alle armi, 189 D.

Giorgio di Busca, l'imperatore cede a, Cossano posseduta dagli Astigiani, 248 B.

Giorgio di Ceva, si pone col padre ed il fratello sotto il dominio di Asti, 169 C.

 difende Alba contro Asti, i march. di Monferrato e quelli di Saluzzo, 197 C.

- prende parte all'edificazione della vl. di Mustiola, 206 C.

 gli Astigiani pregano, di rimanere in Asti fino alla completa edificazione di Mustiola, 206 D.

 prende parte alla spedizione di Cavallero insieme cogli Astigiani, 212 A.

 cogli alleati si accampa presso Vignale e riesce vittorioso sul conte Filippo, 212 C.

 aiuta gli Astigiani nell'assedio di Muasca, 214 B.  dopo la rotta di Quattorde nel 1909 è chiamato in soccorso da Asti, 223 D.

GIORGIO VALERIANO, è compreso nella pace tra il marchese di Saluzzo e Filippo di Acaia, 213 B.

Giorgio Voglieto, segue i Castello nell'esiglio da Asti, 200 B.

GIOVANNA II DI NAPOLI, muore il 8 giugno 1435, in lei perisce la discendenza di Carlo I, 272 D, 273 B.

(GIOVANNACCIO DI GIOVANNI) (vicario, riceve danari dagli Astigiani per soldati che giovano a

nulla, 787 c).

GIOVANNI, capitano generale dell'esercito di Luigi di Savoia è da Bartolomeo Colleoni dato prigione a Francesco Sforza, 279 B.

 Giovanni, capellano ed elemosiniere del duca d'Orléans in Asti lo segue in Francia, a. 1448, 280 B.

Giovanni Battista (S.), chiesa di, in Firenze, vi sono sospesi lo scettro e la mitra del vescovo d'Arezzo morto nella battaglia di Bibbiena, 189 A.

Giovanni S. (di Burbure), ospedale di, lascito del Ventura a, 228 D.

- GIOVANNI XXII, sua elezione a Lione, contrasti prima di questa troncati da Filippo V il Lungo, 252 C.
  - manda due legati in Asti per conchiudere la tregua coi fuorusciti, 253 E.
- fa re Roberto vicario di tutta l'Italia durante la vacanza dell'impero, 255 D.

- manda Beltramo del Poggetto legato in Lombardia, 258 C.

— scomunica dopo molte citazioni Maffeo Visconti, 259 B.

- richiesto da Beltramo del Poggetto manda aiuto a Valenza, 262 C.
- manda nuovi aiuti nel 1822 a Beltramo del Poggetto che li manda a Raimondo di Cardona, 263 C.
- i Milanesi cacciati i Visconti si assogettano a, 268 E.

 avvisato che Lodovico il Bavaro soccorre i Visconti lo scomunica, 266 E.

GIOVANNI D'ANGIÒ, fratello a re Roberto, tenta cogli Orsini di impedire ad Enrico di Lussemburgo l'entrata in Roma, 286 A.

— fortifica cogli Orsini s. Pietro e s. Angelo per impedire l'incoronazione di Enrico, il popolo romano muove contro loro e dopo accanita lotta Enrico viene incoronato, 236 B.

GIOVANNI DI BECCARIA, Pavese, capitano del popolo pavese, 160 A.

- conduce i Pavesi contro Guglielmo di Monferrato, 167 A.

 (Ivano di Beccaria, 756 a), carcerato in Moncalvo perchè preso prigioniero a Mustiola, fugge di carcere e va ad Asti, 211 B.

GIOVANNI CASOLI, canonico di s. Secondo in Asti, a. 1440, 275 E, 276 A.

Giovanni di S. Conche (vl. di, possesso di Lanerio, cui in parte è soggetta Nizza, 692 b).

GIOVANNI CUGHÒ, medico del duca d'Orléans, lo segue in Francia,

a. 1448, 280 B.

GIOVANNI CURIA, popolano, tiene il baldacchino sotto il quale entra in Asti Carlo d'Orléans nel 1447, 280 A.

GIOVANNI DELFINO, gli è promessa in isposa nel 1296 da Amedeo conte di Savoia la figlia Margherita, ma le nozze non hanno poi luogo, 170 B.

GIOVANNI FRANGIPANE, sig. d'Astura, prende prigione Corradino e lo consegna a Carlo d'Angiò, 158 B.

Giovanni Giustiniano, ambasciatore di Genova a Firenze e Venezia per conchiuder lega, 274 D.

GIOVANNI GUTTUARIO, fuoruscito, è fatto prigioniero dagli Astigiani, 218 C.

GIOVANNI ANTONIO MARZANO DUCA DI SUESSA, si trova all'assedio di Gaeta, a. 1485, 278 C.

— preso alla battaglia di Ponza, 278 E. GIOVANNI DI MONFERBATO, figlio di Guglielmo di Monferrato, abbandonato dalle città soggette al padre fuorche da quelle che costituivano il patrimonio suo, condotto dal march. di Saluzzo a Revello nel 1291, 146 A.

 mandato dal marchese di Saluzzo al conte Delfino nel Delfinato, fa pace col comune di Asti nel

1292, 146 B.

— nel 1294 lascia il re Carlo di Sicilia e ritorna nel Monferrato perchè questi non gli diede la figlia in isposa, fa guerra cogli Alessandrini, 152 B.

 è mandato a Tommaso di Saluzzo poi a Carlo d'Angiò in Provenza,

169 B.

- rimane in Provenza, fa lega con

Asti, 169 C.

— segue Carlo II re di Napoli, sperando averne in moglie la figlia ma non l'ottiene, a. 1296, ottiene in moglie Margherita di Savoia figlia di Amedeo IV già fidanzata a Giovanni figlio di Umberto Delfino, 170 B.

— fa lega con Manfredi di Saluzzo contro Asti, unito col conte Filippone di Langosco e con Manfredi march. di Saluzzo, a. 1299, ottiene Vercelli, Novara, Casale di S. Evasio, caccia da Vercelli e da Novara Galeazzo figlio di Maffeo Visconti e da Vercelli i Tizzoni, 170 O.

muore nel 1305 senza figli e per testamento lascia erede Andro-

nico Paleologo, 171 B.

 inseguendo con Manfredi di Saluzzo gli Astigiani entra in Asti e saccheggia le casedoi Solaro di Canneto, 195 C.

— sua morte, sua sepoltura, 202

— lascia erede uno dei figli di Andronico imperatore greco al quale aveva sostituito il marchese di Saluzzo, 202 D.

— Asti gli restituisce Vignale, metà di Felizzano, di Riva, il 5° di Castel-Nuovo di Rivalba ed un bellissimo tentorio, 196 D.

- ottiene il villaggio ed il castello di Tonco, 196 E.
- riceve in dedizione Cagliano dai contadini, 197 A.
- fa scorrerie in quel di Alba, 197 C.
- si vale dei beni dei Falletto astigiani, 198 A.
- i Castello cacciati da Asti si rifugiano in Monferrato, 199 E.
- combatte contro Piacenza, 201 A.
- protegge i fuorusciti Astigiani, 201 C.
- tenta invano di ristabilire in Asti i fuorusciti, 201 D.
- GIOVANNI IV DI MONFERRATO, figlio di Gian Giacomo, mandato dal padre a richiedere a Luigi di Savoia le terre affidategli, a. 1483, è tenuto prigione a Torino fino al pagamento delle somme dovute, 272 E.

— succede al padre, a. 1445, prende in moglie Margherita di Savoia, figlia di Luigi Principe di Pie-

monte, 276 D.

 pretende da Filippo Maria Visconti la restituzione di Quargnento, Rivofrancore e Quattorde, 278 B.

— aiuta col fratello Guglielmo, Francesco Sforza a farsi signore di Milano contro la promessa di Alessandria e d'altre terre, 279 B.

 Francesco Sforza non mantiene i patti e costringe i march. di Monferrato a rinunziarvi, 279 B-C.

(GIOVANNI DI MOREA) (figlio di Carlo d'Angiò, 714 c).

GIOVANNI II RE DI NAVARRA, si trova con Alfonso re d'Aragona all'assedio di Gaeta, a. 1485, 273

— preso alla battaglia di Ponza, 4 agosto 1485, 278 E.

GIOVANNI D'ORLEANS, fratello di Carlo d'Orléans prigioniero in Inghilterra, 277 D.

GIOVANNI ANTONIO ORSINI, PRINCIPE DI TARANTO, si trova all'assedio di Gaeta, a. 1485, 278 C.

— prigioniero alla battaglia di Ponza, 278 E.

GIOVANNI DI OSSA, VESCOVO di Fréjus, poi di Avignone, essendo cardinale è fatto pontefice in Lione e prende il nome di Giovanni XXII, temporeggiamento nell'elezione, 252 C.

GIOVANNI PENNA, canonico di S. Secondo in Asti, a. 1440, 275 E.

GIOVANNI POGGIO, di Torino, vicario del march. di Monferrato, gli è imposto dai Milanesi di partir dalla città e di non ritornarvi, 166 B.

GIOVANNI DEL POZZO, Alessandrino, fatto vicario di Asti, distrugge

Settime, 243 C.

- fa tagliare le vigne di quelli di Comentina, danneggia quelli di Riva e di Poirino ribelli ad Asti, sconfigge quei di Riva presso gli Allari, 249 D.

GIOVANNI DA PROCIDA, ordisce la congiura dei Vespri Siciliani, 164 A.

GIOVANNI ROCCHETTA, il figlio Gualeto fatto prigione dagli Astigiani paga con 1000 fiorini il suo riscatto, 245 A.

Un altro figlio di, fatto prigione dagli Astigiani a Calliano è con-

dotto in Asti, 245 B.

GIOVANNONE SALIMBERII, (GIOVANAC-CIO DI GIOVANNI BONO, 787 c).

- vicario, riceve denari dagli Astigiani per soldati che non servono, 248 A.

Giovanni di Saluzzo, è partigiano dei Castello, 198 B.

- possiede Chivasso, Mancalvo, Vignale e tutta la terra di Monferrato, 202 C.

entra in Cuniolo, questione per la successione nel dominio del Monferrato, 202 D.

- consiglio malizioso dato invano ad Andronico imperatore greco, perchè non mandi il figlio ad occupare il dominio di Monferrato, 203 A.

– (venuto contro Cherasco ne fa fuggire gli Astigiani e ne prende parecchi prigionieri, 746 c).

- danni arrecati a, da Filippo principe d'Acaja che conduceva gli Astigiani, 203 C.

12 - Indici sistematici

- sconfitta ricevuta dagli Astigiani presso Casurcio, 208 D.

- lega di Asti con altri contro, 204

- è accampato a Moncalvo coi fuorusciti Astigiani contro Asti, 204 C.

 viene a Vignale per sorprendere gli Astigiani, ma invano, 204 D.

- danni arrecatigli da Rinaldo di Leto siniscalco di Carlo re di Sicilia nel 1305 collegato cogli Astigiani, si assoggetta al re, 205 C.

- cede Fossano al siniscalco del re di Sicilia, 205 D.

- muove contro Mustiola coi fuo-

rusciti Astigiani, 206 D. occupa la maggior parte del Mon-

ferrato, si oppone a Teodoro pa-

leologo 208 B.

- Carlo re di Sicilia muove contro lui sotto pretesto di riacquistare le terre che il marchese di Saluzzo aveva preso a Carlo Magno, 209 D.

dona frodolentemente al re Carlo Moncalvo e Vignale, 210 C.

- fratello di Manfredi, è compreso nella pace tra Filippo principe d'Acaja e Manfredi marchese di Saluzzo, 218 B.

- si trova ad Incisa mentre gli Astigiani assediano Muasca, 214 В.

GIOVANNI SCARAMPI, segue i Castello nell'esiglio da Asti, 200 B.

GIOVANNI BARTOLOMEO SCARAMPI, dottore in ambe leggi, entra in Asti processionalmente con Carlo d'Orléans. 279 E.

GIOVANNI SOLARO, venuto contro Cherasco ne fa fuggire gli Astigiani e ne prende parecchi prigionieri, 201 B.

aiuta i Sicci a cacciar da Vignale i Pastroni, 226 D.

- uccide a S. Stefano Rosso degli Isnardi, 241 D.

- con dei partigiani s'impossessa del castello di Agliano, 242 A.

GIOVANNI TURCO DI CASTELLO, bastardo di Antonio Turco di Castello signor di Castel Frinco, tenta, marzo a. 1419, con molti armati di dar la scalata al Castello d'Asti, sorpreso, tenta di prendere Antignano, ma è respinto ed abbandona le macchine preparate per la scalata, 269 B-C.

 la guerra intrapresa da, contro Asti dura fino al 1422, ed è chiamata la guerra del vescovo e di

Giov. Turco, 269 C.

— capitano generale di Gian Giacomo march. di Monferrato ne gode somma fiducia, poi tenta tradirlo ed è appiccato alle forche presso Moncalvo, 19 dicembre 1480, 269 D.
GIOVANNI VITELLESCHI, patriarca di

GIOVANNI VITELLESCHI, patriarca di Alessandria, mandato da Eugenio IV in soccorso di Renato di Angiò, tenta impadronirsi presso Goiano di Alfonso d'Aragona, 25 dicembre 1487, 275 A.

GIOVANNINO OMODEI, cappellano di S. Secondo in Asti, a. 1440, 276

Giovenale, si fermano i fuorusciti Astigiani che tentano di rientrare in Asti, 201 D.

GIRARDINO SPINOLA, capitano e comandante della parte ghibellina nel 1322 si accampa presso il borgo di Bassignana, 262 A.

 assale Raimondo di Cardona e lo fa fuggire nel borgo di Bassi-

gnana, 262 B.

GIRARDO L'ANZAVEGLIA, due figli di, sono uccisi in Alessandria nell'espulsione della loro famiglia, 183 C.

GIROLAMO TAGLIAPANE, canonico di S. Secondo in Asti, a. 1440, 275 E.

Giubileo, del 1300 bandito da Bonifacio VIII, sua descrizione, 191 C-D, 192 A-B.

Giulio Gardino, epistola mandatagli dal figlio Filippo, 220 Capo

GIULIO LAMPIONE, decapitato per ordine di Ezzelino de Romano, 154 B.

Giullari, sette mila concorrono a Mi-

lano per le nozze di Galeazzo Visconti con Beatrice d'Este; sono regalati con buoni panni, 169 D.

Giurisperiti, s'oppongono a che il march. Pallavicino diventi si-

gnore di Asti, 178 B. Gochero Cavallero, di Cuneo, uccide quanti trova dei partigiani

dai Monregalesi, 250 B.

— bandito da Cuneo, vien preso da
alcuni nemici suoi presso Trinità, è fatto decapitare in Cuneo
per consiglio di Ugone di Bauci,
253 D.

Godino Falletto, muore nello scontro fra gli Astigiani ed il conte Guarnieri a Quarto, 244 B.

(Gorino), (cast. e vl. di, fd. Astigiano, 698 d).

Gersane, acquistato dagli Astigiani, 144 B.

— uomini di, posti a S. Damiano, 163 D.

GORZANO, i sgr. di, si ribellano ad Asti per ingiurie loro fatte, 161 D.

 spedizione degli Astigiani contro di loro e distruzione di Tuerda, 161 D-E.

— prigionieri presi a Carlevamen dagli Astigiani fra i quali è Oberto figlio di Rodolfo sgn. di, il quale muore nelle carceri di Asti, 162 A.

Govone, battaglia fra i cittadini Astigiani ed i fuorusciti a, 254 A.

GRACITA VENTURA, figlia di Guglielmo Ventura, lascito di lui a, 228 D.

GRAFAGNI, lega con Asti e promesse fatte, 204 A.

 richiedono gli Astigiani di combattere contro Monte Magno, 204 B.

- vantaggio della parte, per la condotta degli Astigiani, 205 A.

(GRAFAGNI) (sgr. di Montresino, 690 d).

Grana, confine del territorio d'Asti si tempi d'Oggiero Alfieri, 152 A. Grassano, al ponte di Rotta presso, accade il colloquio di Teodoro cogli Astigiani e col principe di Acaja, 209 A.

- Monaco di,

(Gratapaglia) (dona Saliceto, 693 b) (Grienola) (fratello di Ruffino Tibury, Ottone ed Alberto Sardo, sua donazione ad Asti, 689 b). Grimaldi, fuorusciti da Genova, 159

 signori di Genova, vinti ed abbattuti da Oberto Spinola ed Oberto Doria aiutati da altri Genovesi e Lombardi, a. 1270, 181 A.

— escono di Genova coi Fieschi, vi rientrano coi Fieschi pacificamente insidiando sempre Oberto Spinola e Doria, armati insorgono uccidendo i popolani e gridando morte agli Spinola, ed ai Doria, 181 B.

- sono assaliti da Oberto Spinola e Doria accompagnati dal popolo e chiusi nella chiesa di S. Lorenzo, liberati da Oberto Spinola che li fa prima giurare di non più molestare lo Stato di lui e del Doria, piangono morto Oberto Spinola, 181 C.
- continue insidie contro gli Spinola ed i Doria, 181 D.
- sono malveduti dal popolo, 181 E.
- scacciati da Genova il lunedì prima di quaresima, incendio e saccheggio delle loro case, 182
- presentatisi con 5 galee dinanzi a Genova vi rientrano con sorpresa, lotta cogli Spinola ed i Doria, e loro sconfitta, prigionia e successivo confino, 182 B.
- ritorno pacifico in Genova, a. 1808, (1812, 726 a), 182 C.
- fortificano la città di Ventimiglia, 182 E.
  acconsentono a che gli Spinola
- rientrino in Genova, 254 A.

   Luciano, Francesco, Raineri, Ga-
- spare.
  Grinsane, villa appartenente ad Asti
  nel 1190, 148 C.

Grosso (f.), (rivus Crosus, 674 a),

confine del territorio di Asti, 140 A.

Guaderabio, località nella pianura di Versa, 149 A.

GUALCHERO ALNETO, figlio di Gualchero, suppliziato perchè amante della regina di Francia e della sua cognata, 194 D, 195 A.

GUALETE (GUARLETE DI GENOVA, 755 d).

 popolani, seguono i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

GUALETO ROCCHETTA, figlio di Giovanni fatto prigione dagli Astigiani paga con 1000 fiorini il suo riscatto, 245 A.

Guarnieri di Ausburgo, dopo la partenza dell'imperatore rimane in Lombardia a combattere contro i ribelli dell'imperatore, uccide Guglielmo Cavalcabò in Soncino e molti altri dei maggiori di Cremona, danneggia i Pavesi, entra coi Milanesi in Vercelli, combatte con Filippo di Savoia, 237 A-B.

- prende e rovina ville e castelli di Pavia, 242 C.

 viene nel Monferrato con Galeazzo Visconti, vengono alle mani con Ugone di Bauci presso Quattorde, 243 E.

— un nipote del conte fatto prigione vien poscia liberato, essendo perdente nella battaglia va ad Annone e riceve il campo da Enrico di Ralvengo (Rarengo, 788 d), 244 A.

 va coi fuorusciti Astigiani presso i Molini del Tanaro, si scontra cogli Astigiani e li sconfigge una seconda volta.

- vende Castelnuovo (Annone, 789 a) a Guglielmo Vacca, 244 B.

GUARNIERI DI CASTIGLIONE, arbitro tra il march. di Monferrato ed il duca di Savoia nella questione di Acqui, 278 A.

Guastalla, conti, Guido Torello. Guasto, march. del, danneggia Asti, 149 B.

— march. del, pace con Asti, 693

— (march. del, trattato riguardo a Saliceto, 698 b). Guelfi, divisione dei Lombardi in Guelfi e Ghibellini, dopo la morte di Federico II, 176 B.

scacciati da Verona dai della

Scala, 179 A.

- dominanti in Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Brescia, Como, Piacenza, Tortona, Alessandria, Alba, Torino, ed Acqui, cattive condizioni di queste città, 180

(Guglielmo) (figlio di Niccolò di Bra, vnd. di Cherasco, 694 c).

Guglielmo Alfieri, si oppone al march. Pallavicino che vorrebbe farsi signore di Asti, 173 B.

segue i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

- sepolto in Asti, 215 C.

GUGLIELMO ASINARI, entra processionalmente in Asti con Carlo d'Orléans, 280 A.

GUGLIELMO DI CASALUPA, Astigiano fatto prigione, si riscatta restituendo a Giovanni di Rocchtta i fiorini che questi aveva dovuto pagare pel riscatto del figlio Gualeto, 245 A.

Guglielmo di Castello (Guglielmo DI MOMBELLO, 744 b), vicario del principe di Acaia, unito coi Solaro ed altri muove contro Asti per cacciarne i Castello, prima tappa a Moncalieri, 199 B.

- seconda tappa a Villanova, entra colle sue schiere in Asti pel borgo degli Apostoli, e non essendogli contrastato il passo si spinge fino al ponte degli Apostoli, 199 C.

Guglielmo Cavalcabò, è ucciso dal conte Guarnieri di Ausburgo in Soncino con molti altri dei maggiori di Cremona, 287 B.

GUGLIELMO CAZOLANO, è ucciso dai partigiani del marchese di Saluzzo, 245 D.

Guglielmo di Ceva, si pone col padre ed il fratello sotto il dominio di Asti, 169 C.

- figlio di Nano, conduce i fuorusciti contro Genova, 182 D.

GUGLIELMO DANIEL, SI trova ad Incisa mentre gli Astigiani assediano Muasca, 214 B.

GUGLIELMO GUTTUARIO, SEGUE Filippo d'Acaia nella sua uscita da Asti, 216 C.

GUGLIELMO INVIZIATO, capitano del popolo in Alessandria, esce di questa città, 183 C.

pacifico ritorno in Alessandria,

183 D.

capitano del popolo di Alessandria, non volendo ubbidire a re Roberto, esce di questa ed occupate alcune ville fa continue scorrerie contro la città, 229 D.

Guglielmo Isnardi, è compreso nella pace tra il march. di Saluzzo e Filippo d'Acaia, 213 B.

- fratello di Rosso ucciso dai 80laro, per accordo coll'imperatore manda ad Asti Francesco di Cravesana per cacciarne i Solaro, 241 D.

Guglielmo de' Lambertini, podestà di Asti, conchiude a nome del comune astigiano un trattato di pace con altri signori nel 1292, 146 B.

Guglielmo Mombaruzzo, sua strana malattia e guarigione, 162 C.

Guglielmo di Mombello, molesta Alba, e concorre a cacciare i signori di Asti, 196 B.

- (vicario del principe di Acaia, unito coi Solaro ed altri muove contro Asti per cacciarne i Castello, prima tappa a Moncalieri, seconda tappa a Villanova, 744 b).

- (entra colle sue schiere in Asti pel borgo degli Apostoli e non essendogli contrastato il passo si spinge fino al ponte degli Apostoli, 744 c).

fatto podestà d'Asti per sei mesi,

202 B.

podestà d'Asti, sua impresa contro la villa di Cosambraudo, 203 B.

al tempo di, gli Astigiani fanno l'impresa di Montiglio, 206 A. Guglielmo di Monferrato, consiglia

l'incendio d'Asti, 141 C.

- figlio di Bonifacio marchese di Monferrato, prende parte alla guerra contro Asti, va in Asti l'anno 1206 per conchiudere la pace, 141 D.

minacciato d'essere diseredato. soccorso da Asti, 144 A.

- suoi possessi nel 1289, sue mire ambiziose, 144 C. guerra con Asti nel 1289, spedi-

zioni nel 1290, 145 A.

- incarcerato in una gabbia di legno dagli Alessandrini nel 1290, 145 C.

- morto nel 1292, 146 A.

- (vnd. di Monte Pedero, 691 b). - fa lega con Carlo d'Angiò, 157

- è in discordia con Carlo d'An-

giò, a. 1270, 158 D.

- è amico con Asti e Pavia, è sempre osteggiato da Carlo d'Angiò che gli toglie Acqui, ne assedia il castello cogli Alessandrini, 160 B.

- lega con Asti, Pavia e Genova contro Carlo d'Angiò, 160 C.

- lega con Asti, Pavia (e Chieri, 712 b), contro Alessandria, patti con questa di non molestare i dominii di Carlo d'Angiò, 162
- soccorre Ottone Visconti a sconfiggere i Torriani, 165 C.
- scaccia gli Angioini da Alessandria, la soggioga, è fatto capitano dai Milanesi, viene a Mi-lano, gli è rimessa la questione tra i Milanesi ed i Torriani, sfavorisce questi, 165 D.

combatte contro i Torriani e li vince, temuto dai Milanesi per le sue forze (milizia, 716 b), questi ne cacciano di Milano il vicario coi suoi, 166 A.

– dolore pel perduto dominio di Milano e suo odio contro questa

città, 166 B.

-- nel 1286 (1275, 716 d) espugna Tortona confederata con Milano,

166 C.

ottiene Vercelli, vi richiama dall'esiglio parecchi Ghibellini, va in Ispagna colla moglie, è tenuto prigione a Valenza da Tommaso (terzo, 717 a) conte di Savoia e n'è costretto a cedergli Torino, Collegno e Pianezza, ritorna dalla Spagna con molto danaro, 166 D.

gli si collegano contro parecchie città, trama coi nobili di Pavia e viene a battaglia contro la città,

167 A.

si rappacifica con Pavia, v'entra, n'è fatto capitano generale per dieci anni, poi signore, ma vi dura poco, 167 B.

sua risposta ad ambasciatori astigiani, pretese su Monte Magno ed altre regioni astigiane e mi-

nacciata guerra, 167 C.

sua venuta a Cravaraglio, vano combattimento contro il castello d'Isola, soggioga Pavia, Novara, Vercelli, Tortona, Alessandria, Alba, Ivrea, sua venuta a Versa, 168 A.

da Pavia va contro gli Astigiani, danni ricevuti a Vignale, 168 B.

- va contro Alessandria, ma è preso prigione, muore in carcere nel 1292, suo strano sogno, aveva ucciso il vescovo di Tortona, 168 C.
- fa prendere furtivamente la figlia Margherita promessa al figlio del march. Palavicino, 178 B.
- dà in moglie una figlia ad un Orsini di Roma, 178 C.
- suo grande amore per Guido march. di Montefeltro e regali che gli fa, 188 C.
- sua guerra con Asti e sua fuga, a. 1154, 190 B.
- · figlio di Gian Giacomo di Monferrato, 276 D.
- aiuta Francesco Sforza a farsi signore di Milano insieme col fratello Giovanni, 279 B.
- prigioniero al castello di Pavia è costretto a rinunziare alle promesse di Francesco Sforza, 279 B-C.
- Guglielmo di Nogaret, cancelliere del re di Francia, autore della rovina dell'ordine dei Templari, 193 C.
- maledizione scagliatagli contro da un templario sul patibolo, 198 D.

– sua morte in seguito a quella maledizione, 194 A.

GUGLIELMO PUSTERLA, nobile milanese, scaccia Galeazzo Visconti coi suoi da Milano, 263 E.

- tratta invano con Beltramo del Poggetto della pace di Milano, 264 B.

- GUGLIELMO RASPARELLO, posto in carcere nella casa di Gambarello, 197 B.
- console astigiano, accompagna Filippo principe d'Acaia contro il marchese di Saluzzo, è messo console dal principe invece di Guglielmo Ventura ch'era in Asti, 203 C.

Guglielmo Robella, preso prigione dagli Astigiani a Tonengo, 169 A.

Guglielmo Robello, gli è data da Asti comune balla, si mostra tiranno non tiene conto degli arbitrati dell'imperatore, 248 B.

(Guglielmo de' Rossi) (Rubeis) (di Montebersario, dà Pozzolo nelle mani del marchese di Monferrato che lo distrugge, 689 a).

Guglielmo de' Sicherii, podestà di Asti, 161 B.

Guglielmo Turco, muove contro Morra di Alba e n'è espulso, 198 E.

- le case di, sono depredate, e arse dai Solaro, 200 D.

- due figli di, muoiono in casa del march. di Monferrato, 215 B.

- segue Filippo d'Acaia nella sua uscita da Asti, 216 C.

- le case di, sono distrutte dai Solaro nell'anno primo della loro venuta dall'esiglio, 217 D.

- per la pacificazione tra Asti ed i fuorusciti è costretto ad andar esso od il figlio nell'isola di Cipro e nel caso che ci vada il figlio è costretto a recarsi al di là della Sena o Sanganone (Sena, 769 d), sotto pena di perdere l'aiuto dei suoi partigiani, 224
- non va in Cipro, nè vi manda suo figlio, 224 B.

Guglielmo Vacca, Gandolfo figlio di,

- di Annone fuoruscito Astigiano, è preso prigione dagli Astigiani, 213 C.
- compera del conte Guarnieri Castelnuovo (Annone, 789 a), 244
- (Guglielmo Vayo) (venditore di cacio, nell'adunanza dice d'accettar la domanda d'Enrico di Lussemburgo, tumulto insortone, 777 b).

Guglielmo Vayro (Vajo, 777 b), venditore di cacio, nell'adunanza dice d'accettar la domanda di Enrico di Lussemburgo, tumulto insortone, 230 C.

Guglielmo Ventura, autore della cronaca astese RIS XI, 153.

- presente alla battaglia di Cossano è fatto prigioniero con altri 800, 161 A.

· vede più di 5 volte i Militi esser espulsi di Pavia, 160 B.

- testimonia di essere stato in s. Damiano all'epoca del terremoto,

a. 1275 (1276), 163 D. vide le lettere indirizzate dai Torriani al pontefice, al re di Francia ed a tutte le città di Lombardia per dolersi di Gu-glielmo di Monferrato e lo dice traditore, 165 E.

- è presente ai fatti degli Astigiani contro Guglielmo di Monferrato,

168 B.

- numera i denari per pagare quelli che cederono ad Asti Calliano, 169 B.

paragona la Lombardia ad una anguilla perchè i tiranni non vi possono rimanere, 172 A.

attribuisce le cattive condizioni della Lombardia all'esser essa sempre vessata dai tiranni, 173

- vede le gravi condizioni di Mantova, 179 A.

- soggiorna in Cremona, 179 A. - vede le esequie fatte a Genova ad

Oberto Spinola, 181 D.

- assiste alle sanguinose contese di Genova alle quali interviene Asti, 182 A.

– attesta di aver visto passare per

Asti i 2000 soldati mandati da Clemente V in soccorso dei Ferraresi contro Veneziani, 184 B.

attesta di aver udito parlare di furti vicendevoli tra il conte Emanuele di Biandrate signore di Montacuto e gli Astigiani, 187 B.

apprende egli stesso dai suoi ministri il valore di Guido conte

di Montefeltro, 188 B.

vede a Firenze nella chiesa di s. Giovanni Battista appesi lo scettro e la mitra del vescovo d'Arezzo morto nella battaglia di Bibbiena, 189 A.

soggiorna in età di oltre cinquanta anni per quindici giorni a Roma l'anno del giubileo, 192 A-B.

paga per il suo letto e lo stallatico dei cavalli un grosso tor-

nese, 192 A.

- con pericolo della vita in mezzo alla turba, porta in Asti un esemplare del decreto del giubileo di Bonifacio VIII, 192 B.

avendo disobbedito al precetto di andare a confino a Saluzzo è posto in carcere, quindi confinato a Savona, donde non torna che coi Solaro, 197 A-B.

- dice di essere stato deposto dall'uffizio di console da Filippo principe d'Acaia mentre esso

era in Asti, 203 C.

tratta con quelli di Tiglio in vece del capitano del popolo assente, 204 C.

- ira del popolo Astigiano contro, pel trattato fatto, 204 D.

- assiste alle promesse fatte da Egidio procuratore di Carlo re di Sicilia al principe di Acaia, 210
- inveisce contro i Solaro ricorrendo ad allegorie bibliche ed evangeliche, 218 A-B-C-D.

- cita il suo primo sermone fatto riguardo ai forusciti al tempo dell'assedio di Rocca, 218 E.

compone il 2º sermone e lo manda a Filippone di Langosco, sue invettive contro i Solaro, ed odio di questi, 219 A.

danni ricevuti per le sue invettive, dalle quali però non si

astiene, 219 B.

- fa testimonianza d'aver udito leggere nel consiglio maggiore lo strumento dei patti d'alleanza fra Asti e re Roberto, fu presente al convito offerto da questi agli Astigiani, ne esalta la magnificenza, 226 A.

- in età d'anni 60, a. 1810, fa il suo testamento e dà in esso i precetti del ben vivere ai suoi figli, Capo LVII, 227 B-E, 228

A-E, 229 A-B.

vi fa molti lasciti a chiese, ospedali ed a persone varie, 228 D, E, 229 A.

sua visione della rovina della casa di Savoia prodotta da Filippo re di Francia, 291 A.

vede le forze accolte da Guido della Torre contro Enrico di

Lussemburgo, 231 B.

- vede la sepoltura della moglie di Enrico di Lussemburgo in Ge-

nova, 295 A. Guglirlmo Verzoglio, è mandato dal Ventura a Filippo d'Acaia per portargli il suo secondo sermone, 219 A.

Guido di Cocconato, Ghibellino, soccorre Manfredi di Saluzzo per la successione al dominio del Monferrato, 171 B.

segue le parti di Giovanni di Saluzzo, 202 C.

Guigone Delfino, cfr. Ugo Del-

Guido (Ugo, 776 c) Delfino, accompagna nel 1810 Enrico di Lussemburgo in Italia, 229 D.

viennese, sue discordie con Amedeo di Savoia.

- entra in Mommegliano, in s. Lorenzo ed in Corbera, li incendia e depreda, è soprafatto dai soldati di Amedeo di Savoia, 260 Α.
- Amedeo di Savoia prende il castello di s. Germano ed altri possessi del Delfino, 260 B.

- sconfigge Pietro di Savoia arcivescovo di Lione, 260 B.

Guido di Landriano, primo podestà di Asti, 147 B.

- primo podestà di Asti nel 1190, fu mite, giusto e benigno, 147 C.

- Guido di Montefeltro, confinato in Asti dal pontefice, propugna sempre la Chiesa romana e si mostra valorosissimo contro i Fiamminghi (Francesi, 781 c), 188 B.
- sapienza, valore, liberalità di, è amato e regalato da Guglielmo di Monferrato, è amato dagli Astigiani e lo tengono come capitano per tre anni (I Pisani lo fanno loro capitano per tre anni, 782 a), 188 C.

- entra per penitenza nell'ordine dei Frati minori, sua vita di penitenza e morte in Venezia,

189 A.

Guido Scarso, podestà d'Asti, tratta la pace con Tommaso di Saluzzo, 168 A.

- pavese, dottore in leggi e podestà di Asti, ivi muore ed è sepolto, 168 B.

– al suo tempo accade la battaglia di Rocca di Guidone, 168 B.

Guido Torello conte di Guastalla, arbitro tra il march. di Monferrato ed il duca di Savoia nella questione di Acqui, 278 A.

Guipo della Torre, è capo dei Torriani, va contro Milano, v'entra e ne diventa signore, 170 D.

– capitano del popolo a Milano, vuol opporsi ad Enrico di Lussemburgo, ma ne è dissuaso da Filippone di Langosco, 231 B.

– è esigliato da Milano da Enrico di Lussemburgo, 281 C.

– trovandosi in Firenze eccita i Fiorentini ed altri Toscani Guelfi contro Enrico, che gli impediscano l'entrata in Roma, 235 B.

GUTTUARII, loro pratiche con Emanuele Pelleta podestà di Cuneo perchè ne diventi signore, 165 B.

- sono invidiati dai Bolaro, 217 B. – portano invidia ai Solaro, li ac-

cusano della morte dei loro fratelli, d'aver loro estorto danaro, d'esser per loro causa stati esigliati a Savona, 217 C.

- la bella torre dei, di Mercato è dai Solaro fatta rovinare sulle case degli innocenti vicini, 217

I

(citt. Astesi, comprano Castano, 691 c).

- Alberto di Castello, Bonifazio, Franceschino, Francesco, Guttuario, Jacopo Giovanni, Guglielmo, Luigi, Orsino, Pietro, Robertino, Ruffino, Tommaso, (Vasino), Marco, Simone, (Simonino).

GUTTUARIO DEI GUTTUARII, due figli di, son fatti, dagli Astigiani, prigionieri nella presa di Monte

Marcido, 252 E.

JACOPO D'ARAGONA, gli è data in moglie Bianca d'Angiò, 164 D. JACOPO BECCARIA (IVANO, 752 b).

- legista astigiano, capitano del popolo, mandato a Mustiola, 752 B.

- preso alla battaglia di Monte-chiaro e condotto a Moncalvo, 206 E.

- Cfr. Giovanni Beccaria.

JACOPO DI BUSCA, deruba mercanti Astigiani e poi si rifiuta di restituire il bottino, ne nasce guerra con Asti, 160 D.

(JACOPO DEL CARRETTO) (investito del cast. di Novello da Asti, 693 a). JACOPO CATENA, ed i suoi figli nel 1310 seguono i Castello nell'esiglio da Asti, 224 C.

Jacopo di Gabiano, fa pace con Asti nel 1292, 146 B.

non mantiene i patti, 147 A.

– suoi litigi sul possesso astigiano di Pontestura, 204 C.

JACOPO GAMBINO, per trattato con, i march. di Rocchetta ed i fuorusciti Astigiani entrano in Montegrosso, 248 D.

JACOPO GUTTUARIO, è preso prigioniero dagli Astigiani nella sor-

tita da Incisa, 214 C.

- sua grave malattia, 215 C. JACOPO D'INCISA, detto Guercio, fuoruscito Astigiano preso prigione nella sortita da Incisa, 214 C.

JACOPO PALIO, segue i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

Jacopo Piccinino, capitano dell'esercito del Duca di Milano, mandato a soccorrere il Castelletto di Genova, assedia Albenga ma non riesce a prenderla, a. 1436,

JACOPO DEL PONTE, preso prigioniero dagli Astigiani nel tentativo dei Solaro d'entrare in Asti, 196 C.

Jacopo di Stefano (S.), (mandato ad Andronico imperatore greco, per sollecitar suo figlio ad occupare il dominio di Monferrato, 748 a). - svela la malizia di Giovanni mar-

ch. di Saluzzo, 208 A.

JACOPO TESTA, fuoruscito astigiano, è preso prigioniero dagli Astigiani, 218 Č.

JACOPO VAGO, è preso prigioniero dagli Astigiani presso Masio, 213 D.

JACOPO VENTURA, cappellano di S. Secondo in Asti, a. 1440, 276 A. Incendi, di Asti nel 1091, 141 A.

— di Asti nel 1145 (1148), 141 B. — di Asti nel 1155, 141 C.

Incisa, Asti acquista nel 1292 il Citainaticum di, 147 B.

(feudo del marchese Alberto, 688 b).

- (patto e citainatico dei marc. di, 692 b).

- (vl. e cast. soggetti ad Asti, loro obblighi 692 c).

- Federico e Giovanni di Saluzzo, Enrico del Carretto e Guglielmo Daniel si trovano in, mentre gli Astigiani assediano Muasca, sortita infelice dei fuorusciti Astigiani da, 214 B.

- gli Astigiani, maggio 1909, devastano per due giorni, 223 A.

- alcuni di, nel 1809 usciti di, vincono gli Astigiani a Quattorde, 228 C.

— il marchese di, nel 1316 fa tregua con Asti. 249 B.

-marchesi: (Alberto), Damicella, Raimondo, Jacopo.

Inghilterra, Carlo e Giovanni d'Orléans conti d'Angoulème prigionieri in, 277 C-D.

re: Odoardo I delle gambe lun-

ghe.

Innocenzo III, aduna il concilio generale a Roma, a. 1215, 190

Innocenzo IV, è ospite dei Fieschi, per tema di Federico II fugge da Roma ed andando a Lione viene in Asti\_nel 1244, 172 B.

- depone Federico II dall'impero nel concilio generale di Lione, 172, C 191 A.

- è ospite del Monastero degli Apostoli in Asti, a. 1244, 191 A.

Inviziati, cacciati da Alessandria per Roberto re di Sicilia, a. 1310, 226 B.

parecchi degli, muoiono nello scontro presso Bosco, 278 E.

- Guglielmo.

JOLANTE, moglie d'Andronico Paleologo, sorella di Giovanni di Monferrato, 171 B.

Jonardi (Isnardi, 720 b) de Ca-STELLO), rientrano in Asti cogli altri Ghibellini, 170 C.

IRENE, moglie d'Andronico Paleologo e sorella di Giovanni di Monferrato, 171 B.

Isabella di Lorena, moglie di Renato d'Angiò viene a Napoli, settembre 1485, a prender pos-

sesso del trono, 272 D. Isimbardo, Momello, Emanuele, (Moruello), (Moruello), Moruello.

(Isla) (assediata da Filippo III re di Francia e presa per trattato con Roberto conte di Fiandra, 729

Isnardi, sono cacciati da Asti, 171

- Manfredino (soprannom. Rosso), Rosso, Guglielmo, Isnardo.

Isnardo, conte, coi Castello muove contro i Solaro invadenti e minaccianti alle porte dell'Arco in Asti, 199 C.

- aiuta i nobili di Castello, 198 D.

- castello di, combattuto da Guglielmo di Monferrato, non cede, 168 A.

– danneggiata da Sandrone Asinari, 244 D.

Isola d'Asti, vescovi: Bonifazio.

- assalita da Guglielmo marchese di Monferrato nel 1290, 145 A.

- (n'è vescovo Bonifazio, 688 c).

- (recente possedimento di Asti, sue relazioni con questa città, 688 d).

Juspatronatum, sull'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria concesso da Gian Giacomo di Monferrato al Duca di Savoja, 273 A.

Iverdo (Tuerdo, 679 d), acquistato da Asti, 144 B.

Ivrea, posseduta dal marchese Guglielmo di Monferrato nel 1289, 144 C.

- è soggiogata da Carlo d'Angiò, 158 D.

– è soggiogata da Guglielmo march. di Monferrato, 168 A.

- quelli di, (di Torino, 776 d) pei primi giurano fedeltà ad Enrico di Lussemburgo, 230 A.

L

LAFRANCO, frate predicatore, predice un ecclisse nel gennaio, a. 1261, 156 B.

Laico, Aleramo.

Lajazzo, combattimento fra Veneziani e Genovesi, 159 B.

LAJOLI, molti dei, seguono i Castello esuli da Asti, 200 C.

- Aleramo, Andrea, (Bonifazio), (Aleramo).

Lamba Doria, è creato ammiraglio della flotta genovese, va con 50 galee a Curzola, 159 B.

- capitano d'Asti, muove contro

Genova, 181 E.

- è preso prigione coi figli da soldati tedeschi chiedenti doppio soldo, 250 D.

LAMBERTINI, Guglielmo, Galeotto.

LAMPIONE, Giulio.

Lancia, marchesi: Manfredi.

Lancia sacra, si trova la, che ferì il costato di G. Cristo, a. 1099, 190 B.

LANDOLFO, vesc. d'Asti, sue discordie coi cittadini, 141 B.

LANDRIANO, Bernardo, Guido.

(Lanerio) (cast. e vl. di, fd. di Asti, distrutto dagli Alessandrini, 692 a).

— (gli sono soggetti S. Giovanni di Conche e parte di Nizza, 692 b).

Lanfranco Spinola, ucciso dai Grimaldi nel loro ritorno in Genova, 182 B.

Langosco, Filippo, Ricciardino, Mi-

LANZAROTTA DI NEGRINO, giudice genovese, creduto partigiano dei Solaro è temuto da questi, 248

Lanzaveglia, vengono cacciati d'Alessandria ed uccisi, 183 C.

- continui esigli dei, e dei loro partigiani, 189 D.

- usciti da Alessandria vincono gli Astigiani a Quattorde, 228 C. cacciati da Alessandria per Ro-

berto re di Sicilia, 226 B.

– non volendo ubbidire a re Roberto escono di Alessandria ed occupate alcune ville sempre molestano la città, 229 D.

alcuni dei, sono presi prigioni a Cassine dagli Alessandrini e tenuti in carcere finche questi si ribellarono a re Roberto, 245 C.

- sono presi prigionieri dagli Astigiani nella vittoria sugli Alessandrini del 1818, 248 A.

parecchi dei, muoiono nello scontro presso Bosco, 278 E.

Girardo.

Lavezzole, acquistata da Asti, onde l'origine di s. Damiano, 144 B.

- (fd. d'Asti, 693 c).

- uomini di, trasportati a s. Damiano, 163 D.

(Lazzaro, S.) (strada del territorio di

Asti, 674 a). Lega Lombarda, Milano, Pavia, il march. di Monferrato ed i fuorusciti Astigiani fanno parte della, 201 A.

Legato del papa, presente a Padova durante la ribellione, a. 1256, sconfitto da Gelino ed Oberto Palavicino a Gambara, a. 1258,

prigioniero con altri Guelfi è scambiato per Brescia, 154 C. Leggi, del comune di Asti riguardo ai governatori, 199 A.

Leynì, è assediato e preso da Filippo principe d'Acaia e da Rinaldo di Leto, è tenuto poi dal principe malgrado del march. di Monfer-

rato al quale appartiene, 211 B. LEONARDO TURCO, ambasciatore a Carlo re di Sicilia in Alba, 197

LEONE DEATO, figlio di Manfredo Deato accompagna i Castello cacciati da Asti, sua prodigalità, 200 D-E.

LEONE SOLARO, figlio di Landurno (Bandino, 789 d), nell' uscita d'Asti caduto da un porto muore annegato, 195 D.

Leone Voglieto, prigionia di, in

Asti, 205 B.

(Lequio) (fd. di Asti, 691 d).

Lerici, presa dai Grimaldi, 182 E. Lero, Rinaldo.

Libro dei capitoli di Asti, i fuorusciti vi sono scritti con un prenome

che mai non cadrà, 220 D. Liegi, il vescovo di, accompagna Enrico di Lussemburgo in Italia nel 1810, 229 D.

- muore nella mischia avvenuta fra i Romani e gli Orsini a cagione di Enrico, 286 B.

Ligna, Giovanni Alfredo.

Liguria, Niccolò Picinino incrudelisce contro gli abitanti della, partigiani del march. di Monferrato, a. 1431, 271 B.

Lilla, assediata da Filippo III re di Francia e presa per trattato con Roberto conte di Fiandra, 186 A.

(Lintignano) (vl. di, cui è soggetta in parte Nizza, 692 b).

(Guido signore di, soggetto ad Asti, cast. distrutto da Alessandria che ne trasporta gli abitanti, 692 c).

Lione, Tommaso di Savoia vi conduce nel 1255 150 Astigiani pri-

gionieri, 148 A.

concilio generale tenuto da Inno-cenzo IV contro Federico II, 172 C, 191 A.

- Filippo III manda il suo primogenito a devastarla, questi è introdotto nella città per patti, prende prigione Pietro nipote d'Amedeo di Savoia e fratello di Filippo principe d'Acaia, 187 A. nel 1816 Pietro di Savoia è ar-

civescovo di, 249 D.

— nel 1316 vi è eletto pontefice col nome di Giovanni XXII il cardinale Giovanni d'Ossa, contese fra i cardinali prima dell'ele-zione troncate dopo due anni da Filippo V il Lungo, 252 C.

Pietro di Savoia vescovo di, scon-

fitto dal Delfino, 260 B.

Localo, v. Lorello.
Lodi, v'entrano i Torriani cacciati da
Milano, 165 C.
— escono i Torriani, 166 A.

- i Visconti cacciati di Milano si rifugiano a, 568 E.

(Lodisio) (cast. e vl. di, fd. astigiano, 693 d).

Lodovico D'Angiò, frate nell'ordine di S. Francesco, vesc. di Tolosa, figlio di Carlo d'Angiò, 714 c).

- favorisce l'elezione del fratello suo Roberto a re di Sicilia, esso è escluso della successione al trono del padre, 224 E.

Lodovico III d'Angiò, fratello di Renato d'Angiò duca di Lorena,

272 D.

Lodovico il Bavaro, eletto imperatore soccorre i Visconti, perciò è scomunicato dal papa, si appella al Concilio, 266 E.

Loesio, v. Lodisio.

Lombardia, è paragonata dal Ventura ad un'anguilla perchè sfugge di mano ai tiranni, 172 A.

— danni patiti, a. 1809, 184 A.

🗕 militi lombardi sono assoldati da Filippo III contro i Fiamminghi, 186 B.

- Roberto re di Sicilia si reca in,

a. 1310, 224 E.

- Enrico di Lussemburgo fa annunziare da' suoi ambasciatori la sua prossima venuta, 225 B.

 pestilenza, le lotte tra Guelfi e Ghibellini impediscono che Enrico di Lussemburgo la pacifichi,

i Lombardi vengono paragonati

ad anguille, 234 A.

- diecimila soldati Lombardi partigiani di re Roberto da Pavia con Tommaso di Squillare ed Ugone di Bauci muovono contro Milano, 240 C.

- i Lombardi fanno le spese ad Ugone Delfino perchè si rechi

a Pavia, 241 B.

Giovanni XXII manda il cardinale Beltramo del Poggetto legato in, 258 C.

— i Genovesi soccorono i Lombardi all'assedio di Gaeta, a. 1485, 278 B.

Longobardi, loro calata in Italia, 140 В.

LOREDANO, Pietro.

Lorello, distrutta dai Genovesi, 183

Lorena, Renato duca di, 272 D. — (carestia del 1315 in, 773 b).

- duchi: Isabella, Renato d'Angið.

Lorenzo (S.), devastato ed incendiato da Guigone Delfino, 260 A.

Lorenzo (S.), per la porta di, entrano in Asti Giovanni di Monferrato e Manfredi di Saluzzo, 195 C, Lorenzo, Gilio, Pietro, Simone.

LORETANO, Concetto.

Loreto, acquistato dal comune d'Asti, 142 Å.

- (donazione d'Ottone Boverio mrc., 691 a).

- (vnd. di, 691 b).

- preso dagli Astigiani al march. Lancia, vi è costrutta la vl. di Costigliole, 174 A.

Lovanio, carestia del 1315 in, 226 E. Lovencito, feudo di, acquistato da Asti

nel 1292, 147 B.

Lu, nel 1307 il marchese di Monferrato ed il conte Filippone di Langosco tentano di prendere, 212 B.

- spedizione di Francesco Sforza contro, sacco, turpitudini commesse dai soldati, a. 1531, 271

Lucca, continuo guereggiare con Pisa, prigionia di molti Pisani, 289 Ъ.

— i Pisani entrano frodolentemente in, la mettono a sacco e si fanno signori d'alcune ville di essa, 239 D.

- scacciano Nerio figlio di Uguecione, 249 C.

- incursioni dei Fiorentini sul territorio di, 272 C.

Lucedio, monastero di, vi fu sepolto Guglielmo march. di Monferrato nel 1292, 146 A, 169 A.

- v'è sepolto Giovanni di Monfer-

rato, 202 O.

LUCIANO GRIMALDI, ambasciatore di Genova conclude lega con Firenze e Venezia, 274 D.

(Luco), (occupato da Manfredi di Saluzzo, 721 a).

Luccoli, soprannome di Opecino Spi-

nola, 208 B. Luigi IX re di Francia, passa a Tunisi per combattere i Baraceni, a. 1270, 159 C.

- muore per viaggio, le sue ossa sono portate a Parigi, fu poi canonizzato, 159 D.

- fa incarcerare a Parigi tutti gli Astigiani che vi tenevano banchi feneratizi, 175 B.

Luigi X, succede al padre Filippo il Bello, a. 1815, 194 C.

🗕 sposa la figlia del re d'Ungheria, essendo già vedovo di Margherita di Borgogna morta in carcere ove era stata posta per adulterio, 194 C-D.

sua sconfitta a Courtray nella spedizione contro la Fiandra, 195

A-B.

- muore nell'epidemia seguita alla carestia del 1315, dopo un anno solo di regno, 227 A.

Luigi Cariocio, lascito del Ventura affinchè faccia un pranzo e prima preghi per lui, 229 A.

Luigi Guttuario, morte di, a Cassinasco, 215 B.

Luigi di Savoja, durante il maggior Consiglio rimane con Filippo d'Acaja nella Canonica d'Asti, 216 B.

va ambasciatore di Enrico di Lussemburgo col vescovo di Basilea e con un altro vescovo in Asti

per assicurarsi delle intenzioni . degli Astigiani verso l'impera-

tore, 225 A.

 va collo stesso fine a Cuneo, Savona, Genova e Pisa che tutte professano fedeltà all'imperatore, 225 C.

- essendo ancora principe di Piemonte, viene in soccorso di Asti e del duca di Milano contro Gian Giacomo di Monferrato, a. 1481, 270 B.
- pretende da Filippo Maria Visconti la restituzione di Valenza,

Moncastello ed altri luoghi, 278 B.

— pretende la signoria di Milano, 279 B.

 Francesco Sforza tiene prigione Giovanni capitano generale dell'esercito di, 279 B.

Lumello, Filippone di Langosco è conte di, 246 C.

LUNELLO (molti dei, seguono i Castello nell'esiglio, 745 c).

- Antonio.

Lussemburgo, conti: Enrico VII, Veraldo, (Varalando).

## M

MAFFEO VISCONTI, capitano e signore di Milano, fa convenzioni con Asti, 167 C.

 soggioga Novara e Vercelli e vi costruisce forti castelli, è aiutato dagli Alessandrini e dai Tortonesi, 169 C.

 Tema che ne hanno i Lombardi, è amicissimo con Manfredino Beccaria ed Alberto Scoto, 169 D.

 va contro Guido della Torre che assale Milano, è ingannato epperciò si ritira, 170 D.

- esce di Milano, 171 A.

- coi fuorusciti di Milano accoglie in Susa lietamente Enrico di Lussemburgo, 229 E.
- si accusa Enrico d'averlo per oro posto in Milano della quale città era sempre stato stimato tiranno, 284 C.
- prende e ruina alcune ville e castelli di Pavia, 242 E.
- i Pavesi sono fatti soggetti a, 247
   A.
- gli Alessandrini nel 1315 si assoggettano a, 247 C.
- manda soldati ad Alessandria, 247 E.
- manda soldati in soccorso di Alessandria, 251 D.
- soldati di, nel 1820 (1922, 805 a)
   tenendo pei Tizzoni contro gli
   Avogadro combattono Vercelli,
   257 D.
- sapendo che Filippo di Valois muove su Vercelli manda due

suoi figli a Novara per opporsegli, 257 E.

 per segreto accordo con Bernardo di Mangolio fa ritirare Filippo, 258 A.

— cede Savigliano a Filippo di Sa-

voja, 258 B.

è citato coi figli da Beltramo del Poggetto legato pontificio a comparire innanzi ad esso od al papa, ma non gli obbedisce, assedia in Vercelli gli Avogadro, 258 C.

i soldati di, sconfiggono i soldati Astigiani, Martino di Agliate ed i fuorusciti Lombardi che tentavano d'entrare in Vercelli, ottengono per patti la città, 258 D.

— è scomunicato da Giovanni XXII, 259 B.

 citazione di, fatta da Beltramo del Poggetto in Asti nel 1322, 260 D.

- Beltramo del Poggetto bandisce contro, la crociata, 261 A.

- dall'arcivescovo di Milano e dagli inquisitori degli eretici a Bergolo è scomunicato e spogliato dei suoi dominii e diritti principeschi, 261 B.
- manda frodolentemente degli ambasciatori a Valenza per trattare con Beltramo del Poggetto, 2610.
- morte di, capitano e signore di Milano nel 1322, ignota causa ed ignota sepoltura, 262 D.

Magliane, confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero Alfieri, 151 B. — partigiani dei Castello in, 200 D. Mayolo (S.), (soggetto a Castagnole per vendita del marchese Manfredi Lancia, 690 b).

Magresole, rivo, (Moglasole, 674 a).
— confine del territorio di Asti, 140 A.
MAINERI CARUTO, lascito del Ventura

perchè faccia un convito e prima preghi per lui, 229 A.

Malabaila, Emanuele, Abelone, Corrado, Robaldo, Balduino.

Malamorte, confine del territorio d'Assti ai tempi di Oggiero Alfieri, detto Belvedere, 151 B.

- (recente possedimento di Asti e sue relazioni con questa città per donazione, 639 b).

Malaspina, Uguccione della Faggiuola scacciato da Pisa va a, 249 C.

Malaspina, Galeotto.

Malo, Filippo.

Malvengio (Montalengio, 682 c), il cast. è acquistato da Asti, 147 B.

Mandello, Ottolino.

Manfredi Astorne di Faenza, capo della spedizione milanese in difesa di Bosco, 278 D.

MANFREDI BECCARIA, capitano di Pavia, ingannato, dice a Guglielmo di Monferrato di volerlo fare signore della città, 167 B.

 esce di Pavia ed è preso e posto in custodia da Filippo di Savoja, vicario di Pavia, 234 B.

— prigionia di, a Pavia, 246 C.

Manfredi di Busca, deruba dei mercanti Astigiani, si rifiuta di restituire ad Asti il bottino, ne nasce guerra, 160 D.

MANFREDI DEL CARRETTO, interviene all'assedio di Muasca, 214 B.

 capitana nel 1316 i Genovesi contro Opecino Spinola, ma ne è sconfitto, 250 C.

 è preso prigione da soldati tedeschi che vogliono soldo doppio, è riscattato, 250 D.

Manfredi Caze, morte di, 156 E. Manfredi di Lancia, march., dona Castagnole al marchese di Monferrato. 142 A.

ferrato, 142 A. — (vdn. ad Asti, 689 d).

— (vendite, 690 A-B, 691 B).

- guerra con Asti e perdita del con-

tado di Loreto e di Annone, sua venuta a Chieri, 174 A.

 agguato teso dal, e dai Chieresi agli Astigiani a Monardo, 174 B.

— sconfitto e ferito a Monardo, 174 C.

— tende insidie agli Astigiani, 189 C. (Manfredi di Pasoglio), (vendita ad Asti, 689 d).

Manfredi Pelleta, fa con altri il registro dei beni mobili di Asti, 150 B.

Manfredi Della Rocca, scacciato insieme al fratello Genesino Bonino ed Opecino suo figlio dalla Rocca, 202 B.

MANFREDI DI SALUZZO, per consiglio dei Castellani del Monferrato conduce Giovanni figlio di Guglielmo di Monferrato a Revello nel 1291,

poi al Delfino, 146 B.

fa lega con Giovanni di Monferrato contro Asti, la prende e vi ristaura i Ghibellini, unito col conte Filippone di Langosco e con Giovanni march. di Monferrato, a 1299, ottiene Vercelli, Novara, Casale di B. Evasio, caccia da Vorcelli e Novara Galeazzo figlio di Maffeo Visconti, e da Vorcelli i Tizzoni, 170 C.

- pretende di succedere nel dominio di Monferrato, 171 B.

 occupa molte terre del Monferrato, 171 C.

 con Giovanni di Monferrato entra in Asti e saccheggia le case dei Solaro di Canneto, 195 C.

 indotto da Carlo re di Sicilia fa pace con Filippo principe d'Acaja, 218 A.

— tenta invano di cacciare da Dronero Tommaso di Squillace che vi aveva posto l'assedio, 241 A.

 Fossano si dà in potere di, questi non potendolo difendere lo cede a Filippo di Savoja, 246 C.

 manca alla fedeltà promessa a re Roberto, rappresaglie, 245 D.

muove su Borgo S. Dalmazzo sperando invano di salvare il castello di Demonte da Ugone di Bauci, 248 C.

— nel 1816 fa tregua con Asti, 249 B.

— nel 1916 va a Villanuova, Revignano incendiando fino a Mombasino, va a Fossano, a Savigliano, 249 D-E, 250 A.

 Trovandosi a Saluzzo sfida a battaglia Ricciardo Gambatesa che gli aveva devastato i dominii,

251 B.

 sua venuta al Borgo degli Apostoli nel 1317, sua partenza, 253 A.

MANFREDI SCHETTINO (Settimi, 786 c), è ucciso dai Solaro, 242 A.

Manfredi di Svevia, re di Sicilia, figlio naturale dell'imperatore Federico, sua sconfitta e morte a Ponte Coperano, 158 A.

Manfredino Beccaria, accresce il suo potere in Pavia, 169 C.

- è amicissimo con Maffeo Visconti e con Alberto Scoto, 169 D.

 cacciato da Pavia e confinato a Buzola, 170 A.

MANFREDINO DEL CARRETTO, condottiero dei fuorusciti Genovesi, a. 1809, 182 D.

Manfredino degli Isnardi, soprannominato Rosso degli Isnardi, muove contro Morra di Alba e n'è cacciato, 198 E.

Mangolo, Bernardo.

(Mangano) (vl. del dm. d'Asti, 690 d).

Mantova, prigionieri di Oberto Palavicino condotti a Cremona, 154
D.

- gravi condizioni di, tirannia di

Pinamonte, 179 A.

(Manzano) (cast. e vl. di, dom. d'Asti, sgr. di, a. 1198, concordia con Asti, 691 d).

— (sgr. di, patto e citainatico coi sgr. di Sannatoria e Montefalcone, 694 C.

Marcellengo, uomini di, trasportati a S. Damiano, 163 D.

MARCELLO DI NEGRO, genovese è podestà d'Asti mentre s'edifica la città di S. Damiano, 163 D.

Marco (S.) (ospedale di) in Asti, lascito del Ventura, 228 D.

MARCO GUTTUARIO, è ucciso nel tentativo fatto dai fuorusciti d'entrare in Asti nel 1319, 256 A. MARCO DELLA TORRE, si collega, a. 1259, con Azzone d'Este ed Oberto Palavicino contro Ezzelino, 155 D.

MARCO VISCONTI, figlio di Maffeo nel 1816 entra a forza in Bosco e Castellazzo, prende molti prigioni, incendia queste ville e quella di Oviglia, 247 E.

— è vicario in Alessandria, 251 D.

 incendia Castellazzo e Bosco, prende prigioni e manda a Milano molti di quelli del Pozzo, 251 E.

— tenta invano di far entrare in Asti

i fuorusciti, 254 B.

— va coll'esercito in Bisagno e reca molti danni ai Genovesi, ne fugge nel 1818 per la venuta di re Roberto, 255 A.

- si unisce ai fuorusciti nel borgo di Predio, 255 B.

 suo vano tentativo di entrar coi fuorusciti di sorpresa in Asti, 256 A.

 si ritira ad Alessandria, prende Gamalerio, continua a guerreggiare coi fuorusciti contro Genova, 256 B.

— scontro con Ugone di Bauci e morte di Ugone, entra in Quargnento e devasta Solero ed Annone, 259 D.

 impedisce a Raimondo di Cardona di entrare in Tortona, 260 C.

— entra per forza in Vazolo, essendo capitano e comandante della parte ghibellina con Girardino Spinola, s'accampa presso il borgo di Bassignana, 262 A.

 assale Raimondo di Cardona e lo fa fuggire nel borgo di Bassi-

gnana, 262 B.

continua ad assediare Bassignana,
 263 A.

 s'incontra e combatte con Raimondo di Cardona presso Cossano, 265 B.

Marcelogio (Marcelungo, 679 d), acquistato da Asti, 144 B.

MARGHERITA DI BORGOGNA, prima moglie di Luigi X, sue turpitudini, muore in carcere, 194 D.

Margherita di Monferrato, è da Guglielmo promessa al figlio del marchese Pallavicino, poi tolta furtivamente e data al figlio di Alfonso d'Aragona, 178 B.

MARGHERITA DI SAVOIA, figlia di Amedeo IV di Savoia, già fidanzata a Giovanni, figlio di Umberto Delfino, sposa Giovanni di Monferrato, 170 B.

Maria del Carmelo (S.), chiesa di Asti, indulgenza concessa da Eugenio IV in occasione del capitolo generale dei frati, pente-

coste 1110, 276 B.

Maria Nuova (monastero di S.), in Asti, Guglielmo Ventura ordina che vi siano suonate le campane il giorno della sua morte, 228 C.

Maria Nuova, (S.), (ospedale di), in Asti, lascito del Ventura all', 228 E.

Maria di Savoia, moglie di Filippo Maria Visconti, 270 B.

Marigny, Enguerrando.

Marsiglia, Carlo re di Sicilia dimorando in, riceve prigioniero il conte Filippo, 212 D.

Martino, (S.), (piazza di), in Asti, dove sono adunati parecchi dei Solaro prima di ritirarsi dalla città, 195 C.

Martino (monastero di S.), in Asti, Guglielmo Ventura, ordina che vi siano suonate le campane il giorno della sua morte, 228 C.

MARTINO (S.), conti di, nella pace tra il marchese di Saluzzo e Filippo d'Acaja sono compresi nella parte di Filippo, 213 Å.

Martino IV, scomunica Pietro d'Aragona e la Sicilia e ribandisce contro la crociata, 164 B.

Martino Agliate, suo vano tentativo di entrare in Vercelli per soccorrere gli Avogadri contro Maffeo Visconti, 258 D.

MARTINO ALFIERI, prende con frode Montebersaro e volendoselo assoggettare si rende nemici gli Astigiani, 244 C.

Marzano (S.), confine del territorio di Asti ai tempi d'Oggiero Alfieri,

- (antica villa d'Asti, 688 c).

(Marzano di Aquossana S.), (castello e vl. di, dom. di Asti, 692 a).

Marzano, Giovanni Antonio.

Marzanotto (S.), appartenente nel 1190 ad Asti, 148 A.

Masio, confine del territorio d'Asti ai tempi d'Oggiero Alfieri, 151 B.

- (possesso recente del comune d'Asti, relazioni con questa città, 688 b).

- (ne è vescovo Bonifacio, 688 c). — posseduta dai fuorusciti Astigiani,

202 A. - gli Astigiani assalgono, 213 C.

– Lotta tra gli Astigiani ed i fuorusciti, danni delle due parti, 213 D.

– morte di Galvagno Testa e di Rocco di s. Giovanni in, 214 C.

- gli Astigiani, maggio 1809, devastano per due giorni, 223 A.

— i fuorusciti Astigiani nel 1309 usciti da, sconfiggono gli Astigiani a Quattorde, 223 C.

- i Bertraldi custodi dei castelli di, non rendono ad Asti i castelli secondo gli accordi, 224 B.

– i Castello nel 1310 cacciati da Asti si ritirano in, 224 C.

· vescovi: Bonif**acio.** 

Masso, villa di, appartenente ad Asti nel 1190, 148 B.

MASTINO DELLA SCALA, ghibellino valorosissimo, perseguita in Verona i Guelfi, 179 A.

(Masungie), (cast. e vl. di, fd. astigiano, 694 b).

(Matarelle), (venduto da Manfredi marchese di Lancia, 690 b).

- (vnd. di, 691 b).

MATTEO DI ALMISERDA, decapitato per ordine di Ezzelino, 154 B.

Mazza, Simone.

Melleto, confine del territorio d'Asti ai tempi d'Oggiero Alfieri, 152 A.

Memoriale di Guglielmo Ventura, così vuole l'autore che sia chiamato il suo libro, suoi ordini riguardo a questo, 229 B.

Mercato di Palazzo, adunanza del popolo astigiano nel, per dare balìa ad Enrico di Lussemburgo, 230 B.

Mercato di S. Secondo, in Asti, vi è

fatta la pacificazione coi fuorusciti, 224 A.

 vi si tiene adunanza da Enrico di Lussemburgo, 230 B.

MERLANI, sono presi prigionieri dagli Astigiani nel 1318 nella loro vittoria sugli Alessandrini, 248 A.

 parecchi dei, muoiono nello scontro presso Bosco, 278 E.

Messina, Carlo d'Angiò assedia, ma non la può prendere, 164 B.

 re Roberto nel 1316 assalita la Sicilia si spinge devastando fino ai borghi di, 251 E.

Meteorologia, brine, comete, eclissi, pioggie, nevi, terremoti.

Metz, Enrico, vescovo di, accompagna Guigone Delfino viennese in discordia con Amedeo di Savoia, 260 A.

Michele (S.) (Suanea, 747 a), chiesa di, presso Moncalvo (presso Moncalieri, 747 a), spedizione degli Astigiani e presa di 20 uomini, 201 D.

MIGNANI, il Borbore straripando guasta i beni dei, 254 B.

— Niccolò.

Milano, fondata da Brenno, 139 B.

— intervento di ambasciatori milanesi nella guerra tra Asti ed Alessandria, a. 1225, 142 B.

— i Milanesi con 23 città devastano Asti nel 1230, 142 D.

— (ambasciatori, loro mediazione tra Asti ed Alessandria, 696 a).

— è tributaria di Carlo di Angiò, 158 D.

è soggiogata dai Torriani, 158 D.
fuorusciti Milanesi, 158 D, 159

- 60 fuorusciti sono uccisi nel Broletto di Milano dai Torriani, 159 A.

 cacciata dei Torriani, danni sofferti dalle armi di costoro, 165
 C.

— si prende per capitano Guglielmo di Monferrato, questi vi viene colla moglie, gli è rimessa la questione tra i Milanesi ed i Torriani e sfavorisce questi, 165 D.

— combattono e sconfiggono i Tor-

riani, loro riposo dopo la lontananza dei Torriani, temono delle forze (della milizia, 716 b), del marchese di Monferrato ed impongono al vicario di questo d'uscir di Milano coi suoi, 166 A.

- cedono il dominio ad Ottone Visconti arcivescovo della città,

166 B.

è confederata con Tortona, 166 C.
 fa lega con altre città contro Guglielmo di Monferrato ed il conte di Langosco, 166 E.

 Maffeo Visconti signore di , fa convenzioni con Asti, 167 C.

 è assalita da Guido della Torre e riceve la signoria dei Torriani, 170 D.

- collegata con Pavia combatte contro Piacenza, a. 1309, 184 B.

distrutta da re Federico, a. 1162,
 riedificata, a. 1167, 190 C.

 assediano Mombaruzzo accampandosi nei pressi di Isola e di Capraroglio, se ne vanno dopo aver incendiate molte ville, a. 1230, 190 D.

 Federico imperatore vince a Cortenova i Milanesi col Carroccio e col loro podestà, a. 1287, 191

Α.

 i Milanesi udendo dell'aiuto mandato da Asti in favore di Piacenza, desistono dal combattere contro questa città, 201 A.

— Guido della Torre capitano del popolo di, tenta opporsi ad Enrico di Lussemburgo, ne è dissuaso, Enrico entra in, nella concione domanda il dominio della città, fatta petizione a s. Ambrogio, gli è concessa balla generale, 231 B.

 richiesti da lui di danaro glie lo danno malvolentieri, per danaro libera da, Monza, esiglia da, Guido della Torre, l'arcivescovo

ed altri, 231 C.

 Enrico pretende di nuovo danaro, vi ordina nobili molti, vi rimane 4 mesi, 282 A.

— con militi di, Enrico assale Cremona, 232 B.

13 — Indici sistematici.

- si accusa Enrico di aver posto Maffeo Visconti in, per danaro mentre ne era sempre stato tiranno, 284 C.

- trattative di Enrico a, cogli ambasciatori genovesi, 235 A.

- i Milanesi entrano col conte Guarnieri d'Ausburgo in Vercelli, 237 B:

- le ossa d'Enrico sono portate a, dove per l'imperatore domina Maffeo Visconti, 239 C.

- seicento Milanesi insieme con Teodoro march. di Monferrato vengono alle mani presso il Ticino coi soldati di Tommaso di Squillace, Ugone di Bauci ed i fuorusciti Torriani, ma vengono sconfitti, 240 C.
- Tommaso di Squillace tenta una nuova sortita contro alcune ville di Milano, ma i soldati suoi per un falso allarme si danno alla fuga, 240 D.

— I Milanesi prendono parecchie ville di Pavia, 242 C.

— i Torriani sono esigliati, 246 B. - prigionia di Filippone di Langosco, 246 C.

- soldati di, sconfiggono Ugone di Bauci nel passar la Scrivia, fanno molti prigionieri degli Alessandrini e di quelli di Valenza, 246 E.

- I Milanesi entrano furtivamente f in Pavia, loro uccisioni, liberano prigioni, 247 A.

-- prigionieri piemontesi mandati a, da Marco Visconti, 247 E.

— molti dei Pozzo sono da Marco Visconti mandati prigionieri a, 251 E.

- l'arcivescovo di, nel 1322 insieme con Beltramo del Poggetto in Asti scomunica Maffeo Visconti, va a Bergolo donde lo spoglia. dei suoi dominii e diritti principeschi, 261 A-B-C.

- nel 1322 muore Maffeo e succede nella signoria della città Galeazzo Visconti, 262 D.

- Guglielmo Pusterla nobile cittadino con molti altri nobili e popolani caccia di, Galcazzo

Visconti coi suoi dopo combattimento, i Milanesi per mezzo di Beltramo del Poggetto offrono la signoria della città a Giovanni XXII, 263 E.

richiedono Beltramo del Poggetto che venga a, ma invano, Galeazzo Visconti per tradimento ritorna e vi è proclamato si-

gnore, 264 A.

vane trattative di Guglielmo Pusterla con Beltramo del Poggetto per la pace della città, 264 B.

- Raimondo di Cardona occupa il territorio di, nel 1324 assale ed occupa per forza i borghi, 265

- Raimondo di Cardona per l'infierire di una epidemia si ritira dai borghi, 266 C.

accoglienze fatte in, da Filippo Maria Visconti a Gian Giacomo di Monferrato, a. 1432, 272 A.

- accoglienze ricevute in, da Alfonso V e i baroni prigionieri dopo la battaglia di Ponza, 274
- morte di Filippo Maria Visconti in, 18 agosto 1447, opposizione de' Milanesi al suo testamento, 276 D.
- distruzione dei castelli di Porta Giove e di Porta Romana, 276 E.

ambasciata del Bastardo d'Orléans a Milano, a. 1442, 277 D.

- Rinaldo di Dresnay pretende il dominio di , a nome di Carle d'Orléans, dopo la morte di Filippo Maria Visconti, la città si vendica in libertà, 278 C.
- soccorsi dati da, a Bosco assalito da Rinaldo di Dresnay, vittoria riportatavi, 17 ottobre 1447, 278 C-D-E.

- Rinaldo di Dresnay prigioniero a, 278 E.

- i luoghi di Felizzano, Solero, Burgolio, Castellazzo, Fregarolo passano dal dominio di Francia a quello di, 278 E, 279 A.

spedizione contro Piacenza, a. 1447, 279 A.

- Francesco Sforza signore di, contro Alfonso d'Aragona, Lodovico di Savoia, ed i Veneziani, 279 B.
- ricusano di assogettarsi al duca d'Orléans che avea loro inviato oratori per conciliarseli, 280 C.
   arcivescovi: Ottone Visconti.
- edifizi: Broletto, chiesa di s.
   Ambrogio, Porta Giove, Porta Romana.
- magistrati: capitani del popolo: Guglielmo di Monferrato, Maffeo Visconti, Guido della Torre, Galeazzo Visconti.

 signori: Guido della Torre, Ottone Visconti, Filippo Maria Visconti, Francesco Sforza.

MILONE LANGOSCO, sua uccisione, 166
A.

- (il padre di quelli di Langosco è ucciso dai Torriani, 716 b).

Miniato (s.), la villa di, è devastata da Uguccione della Faggiuola, 239 D.

Miracoli, la cattedrale d'Asti nel 1923 precipita senza offendere miracolosamente alcuno, 265 D-E; 266 A-B.

 miracoli varii capitati durante l'assedio di Napoli, a. 1439, 275 C.

(Miroaldo), (pace tra Asti ed i march. del Guasto, 693 a).

Modena, dominata dai Guelfi, 180 A. Molignano, appartenente nel 1190 ad Asti, 148 A.

(Mombaldone), (cast. e vl. di, fd. Astigiano, 694 b).

Mombaruzzo, assediato dai Milanesi, a. 1230, 190 D.

- Guglielmo di.

Mombello, s'arrende nel 1306 a Teodoro figlio dell'imperatore greco, 208 B.

- Guglielmo di.

Mombonino, incendio di, nel 1316, 249 E.

Momello Isimbardo (Moruello Isembardo, 727 c), Pavesc, podestà d'Alessandria, 183 D.

Mommeliano, devastato ed incendiato da Guigene Delfino, 260 A. Monaci Benedettini, i Benedettini dell'Abbazia di Ambronay provocano discordie tra Amedeo di Savoia e Guigone Delfino, 260 A.

Monaco, Francesco Grimaldi detto de Mazia s' impadronisce di, reca offesa ai Genovesi, 182 B.

— dominato da Odoardo Spinola, 183 A.

Monaco di Grassano, figlio di Anselmino del Tilio (di Ottilio, 748 a), muore combattendo contro Giovanni march. di Saluzzo, 202 D.

Monale, partigiani dei Castello in, 200 D.

 il castello, di, è distrutto dagli Astigiani, 203 C.

Monardo, (Monreondo, 722 D), sconfitta del march. Lancia e dei Chieresi da parte degli Astigiani, 174 B-C.

 gli Astigiani a, sono insidiati dal marchese Lancia e dai Chieresi, 189 C.

Moncalieri, presa da Asti, 174 A.

— assalita e presa dagli Astigiani nel 1255 (1254, 732 b), 189 B.

 vi accorre in aiuto Tommaso conte di Savoia, 189 B.

preso da Asti, a. 1255, 9 dicembre, 191 B.

— fa quivi la prima tappa Guglielmo di Castello (di Mombello) nella sua mossa contro Asti, 199 B.

 impresa fortunata degli Astigiani contro, 248 B.

Moncalvo, occupato da Manfredi di Saluzzo, 171 C.

-- vi si rifugia Emanuele Spinola podesta di Asti, 199 E.

- se ne impadronisce Giovanni di Saluzzo, 202 C.

 gli Astigiani saputo che Giovanni di Saluzzo si trova a, gli muovono contro, 203 D.

— Giovanni di Saluzzo coi fuorusciti d'Asti è accampato a, 204

 assalito dagli Astigiani aiutati dalle soldatesche del re di Sicilia, 205 B.

— Jacopo (Ivano, 752 c), Beccaria prigioniero a, 206 E.

— è assediato da Teodoro march. di Monferrato, 209 C.

— è donato dal march. di Saluzzo al re Carlo e ripieno di soldati provenzali, 210 C.

— è liberato dall'assedio, 210 D.

— Teodoro entra in una parte di, ma non può impadronirsi della villa, 211 B.

- Carlo re di Sicilia cede, ad Ope-

cino Spinola, 212 D.

- è guardato da Genovesi, si mantiene a lungo soggetto ad Opecino Spinola per l'occasione dolla dote della figlia Argentina, Opecino richiama quelli di Prato in, 213 A.

- supplizio di Giovanni Turco di Castello presso la porta di, 19

dicembre 1430, 269 D.

– edifizi: La Serra. Mondoy), rinuncia al dominio di Carlo d'Angid, s'allea con Asti e ne riceve ogni anno il podestà, 163

- gli Astigiani presso, pongono insidie agli ambasciatori di Carlo

re di Sicilia, 197 D.

venuto Rinaldo di Leto siniscalco di Carlo re di Sicilia gli prestano giuramento pel re, 205 B.

- vi si reca Roberto re di Sicilia,

224 E.

- Gochero Cavallero essendo esule da Cuneo nel 1316 entra furtivamente in, vi si fortifica, ne è cacciato dai Monregalesi con varie uccisioni, vi vengono Riccardo Gambatesa ed Ugone di Bauci con soldati Astigiani e fanno vendetta della cacciata di Gochero, 250 B.

— (Citainatico di, 695 a).

Monferrato, i castellani del, consigliano il marchese di Saluzzo a condurre Giovanni di Monferrato a Revello nel 1291, 146 A. - è occupato da Giovanni march.

di Saluzzo, 202 C.

- la maggior parte del, nel 1306 è occupato dal march. Giovanni di Saluzzo e dai fuorusciti Astigiani, 208 B.

cogli Astigiani a. 1206 alla spedizione di Cavallero, 211 D.

Carlo re di Sicilia cede i suoi diritti sul, ad Opecino Spinola, 212 D.

- il conte Guarnieri vicne nel, a. 1313, 243 E.

devastazione del, per opera di Nicolò Piccinino, a. 1431, 271 C.

- invasione del, per opera di Francesco Sforza, a. 1431, presa di Casale e di molti altri luoghi, 271 D E.

– restituzione integra dei luoghi del, alla pace tra i Veneziani ed il

Duca di Milano, a. 1432, 272 A. Gian Giacomo di Monferrato di in pagamento al Duca di Savoja Chivasso e tutte le altre terre del, oltre Po verso Torino, 273

- marchesi: Bonifazio II, Gu-glielmo IV, Guglielmo V, Teodoro I, Giovanni I il Giusto, Bonifazio IV, Guglielmo VI, Teodoro figlio di Gian Giacomo, Giovanni IV, Gian Giacomo,

Beatrice, Margherita, Violante. Mongiardino, sconfitta di Domenico Doria nel 1816, 249 A.

Monregale, v. Mondovì. Monreondo, (722 d) v. Monardo. Monsolito, Bernardo, Francesco. Montà di Canale, sua costruzione, 187

Montà di Fango, sua costruzione, 187

confine del territorio d'Asti ai tempi d'Oggiero Alfieri, 151 B. (Montaldo), (feudo del comune d'Asti

di donazione di Damicella vedova d'Alberto march. d'Incisa, 688 b. 639 a).

Montalto, i soldati Astigiani devastano quel di, 251 D.

Montacuto, Emanuele conte di Biandrate, signore di, sue vicende, v. Biandrate.

castello di, venduto dal conte Emanuele di Biandrate ai Rotarii, 187 C.

- signori: Emanuele conte di Biandrate.

- vonti militi di, prendono parte | Monte Alleto, castello di, (Montacuto,

632 c) acquistato da Asti nel 1292, 147 B.

 villa di, compresa nel territorio di Asti l'anno, a. 1190, 148 B.

Monte Baldichieri, villa di, compresa nel territorio d'Asti, l'anno 1190, 148 B.

Montebello, Stefano.

Mentebersaro, preso con frode da Martino Alfieri, danni recati dagli Astigiani a quelli di, tra i quali viene ucciso Re Tommaso, 244 C.

— è devastato nel 1816 dagli Asti-

giani, 251 C.

— (Guglielmo di, da Pozolo nelle mani del march. di Monferrato che lo distrugge, 639 a).

— (ceduto ad Asti, 639 b).

— (recente possesso d'Asti, sue relazioni con questa città, 689 c).

Monte Bonino, villa appartenente, a. 1190, al territorio d'Asti, 148 B. Montebruno, i Torinesi sono sconfitti dagli Astigiani a, 174 B.

 Tommaso conte di Savoja è sconfitto a, 189 C.

Montecastello, incendiato da Raimondo di Cardona, 259 D.

— pretese di Luigi di Savoja sopra, 278 B.

Monte Catini, i Fiorentini accorrono in soccorso di, assediato dai Pisani, loro sconfitta e vantaggi dei Pisani, 240 A-B.

Montechiaro, confine del territorio di Asti ai tempi di Oggiero Alfieri,

152 A.

(Montefalcone) (sgr. di, a. 1193, concordia con Asti, 691 d).

— patto e citainatico coi sgr. di Sarmatorio e di Manzano, 694 d). Montefelfro, conti: Buonconte, Gui-

do. Montefrione, villa, compresa nel territorio di Asti, a. 1190, 148 B. Monte Gardino, appartenente, a. 1190

ad Asti, 148 A.

— antica villa astigiana, 638 D.

Montegrosso, i marchesi di Rocchetta ed i fuorusciti Astigiani entrano in, per trattato fatto con Jacopo Gambino ed alcuni di quella villa e vi recano molti mali, 248 D. - nel 1816 è devastato dagli Astigiani, 251 C.

— nel 1916 v'entrano furtivamente i fuorusciti Astigiani ed i marchesi della Rocchetta, imprigionano la famiglia dei Caze, gli Astigiani accorrono in aiuto, 252 A-B.

- (uomini di , loro relazioni con

Isola, 688 d).

 (recente possedimento di Asti, relazioni con questa città, 689 a).

 — (ospita quelli di Monte Leuzio per patti di Azone di Castellino, 689 d).

(Monte Leuxio) (gli nomini di, sono nella villa di Montegrosso per patto di Azone di Castellino, 639 d).

Monte Loreto, i fuorusciti Astigiani ne prendono violentemente la bastia,

252 D.

 gli Astigiani costruiscono una nuova bastìa e quivi vengono alle mani coi fuorusciti, 254 A.

Montemagno, vi si accampa Guglielmo di Monferrato, a. 1290, 145 B.

— confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero Alfieri, 152 A.

- impresa infruttuosa degli Astigiani, 204 B.

- richiesto agli Astigiani da Guglielmo di Monferrato.

Montemale, soggiogato da Tommaso di Saluzzo, 165 B.

Montemarcido, appartenente, a. 1190, ad Asti, 148 A.

(antica villa soggetta ad Asti, 688 /
 c).

- Bonifacione edifica il castello di, a. 1817, 252 D.

— gli Astigiani entrano con violenza in detto castello e vi fanno prigionieri Bonifacione, un figlio di Filippo Pallido, due di Guttuario de'Guttuari ed altri, 252 E.

(Monte Pedezo), (vnd. di, 691 b).

Monte Raineri, dalla parte di, tentano
i fuorusciti d'entrare in Asti,
256 A.

(Monte Rotondo), (gli Astigiani sono insidiati dal march. Lancia e dai Chieresi a. 782 c). Monticello, posseduta dai fuorusciti

Astigiani, 202 A.

Montiglio, feudo Astense, battaglia di, 19 giugno 1191, tra Asti e Bonifacio di Monferrato, 141 C.

- nel castello di, si ritirano Enrico Pelleta, (ed Antonio Lunello, 748 c), 208 B.

- gli Astigiani assalgono, ne esce tutta la popolazione, è incendiato, 206 A.

 i fuorusciti sono ricoverati nella villa fortificata di Mustiola, 206

(Montresino), (cast. di, sua permuta con Priocca, distruzione, 690 c).

Monza, dispetto perchè Enrico di Lussemburgo non vi prese la corona di ferro, per denaro ottengono da lui d'esser liberi da Milano, 281 C.

- i soldati di Beltramo del Poggetto e di Raimondo di Cardona

occupano, 265 C.

- dai Borghi di Milano Raimondo di Cardona si ritira a, Galeazzo Visconti assedia, nel 1824, 266

- sortita vittoriosa di quelli di, nel 1825, 268 A.

MORANDI, popolani, seguono i Ca-stello esuli da Asti, 200 C.

(Morea), (Giovanni principe di,714c). – Filippo di Savoja principe di, 171 A.

- principi: Filippo di Acaja, Gio-

vanni d'Augiò.

Morello Solaro, è ucciso a Masio, gli Astigiani lo richiedono ai fuorusciti per seppellirlo a Rocchetta, 218 D.

Morosio, uccisione fatta di quelli di, per parte dei partigiani del marchese di Saluzzo, 245 D.

Morozzo, è assediata e presa da Tommaso di Squillace, 240 D.

- (Citainatico di, 695 a).

Morra, (D'ALBA), assalita da Guglielmo Turco e Manfreino, li caccia, 198 E.

(MORUELLO), (fratello di Borgognone, vende Valli ad Asti, 639 c). Moruello Isimbardo, podestà d'Asti, legale, rifiuta al principe d'Acaia d'adunare il Maggior Consiglio, 216 A.

- v. Emanuele Isimbardo.

– v. Momello Isimbardo.

Moruello Turco, parente dei Solaro, è da essi ucciso, 218 A.

Mosche, invasione di mosche velenose, 164 C.

Muasca, posseduta dai fuorusciti Astigiani, 202 A.

- gli Astigiani a, sorprendono e danneggiano molti fuorusciti, 214 A.

- è assediata dagli Astigiani, 214 В.

- (timore degli Astigiani perchè le forze in, sono maggiori delle proprie, 759 b).

- quei di, s'arrendono ad Asti, distruzione della villa, 214 D.

– nell'assedio di, del 1308 gli Astigiani domandano frequenti aiuti a Filippo d'Acaja, 217 A.

– nell'assedio di, il figlio di Tartaro di Solaro ferisce Antonio di Albiano, 217 E.

(Muccagatta), (D'Agliano patteggia con Asti, 689 d).

Murisengo, presa dagli Astigiani, 206

- gli abitanti di, sono ricoverati nella nuova villa fortificata di Mustiola, 206 C.

Mussi, Cristoforo.

Mustiola, gli Astigiani, Giorgio di Ceva e i militi di Chieri si accampano sul monte e vi costruiscono una villa fortificata per gli abitanti di Murisengo ed alcuni fuorusciti di Montiglio, 206 C.

- distruzione di, per parte del march. di Saluzzo e dei fuorusciti Asti-

giani, 206 E.

Muzio Asinari, popolano, con molti altri si reca volontariamente ad abitare in Asti colle sue forze e quivi fa molti danni ai governanti d'Asti, 196 B.

- molesta Alba e concorre a cacciare i governanti d'Asti, 196 B.

- è compreso nella pace tra il marchese di Saluzzo e Filippo d'Acaia, 218 B.

## N

NANO DI CEVA, combatte contro Filippo siniscalco di Carlo d'Angiò, 163 C.

 si pone coi figli sotto il dominio di Asti, 169 C.

Nante, assalita da Guglielmo di Monferrato nel 1290, 145 A.

- (appartiene, a. 1190, al territorio di Asti, 688 b).

— (antica villa astigiana, 698 c).

NAPOLEONE DELLA TORRE, è preso prigioniero da Ottone Visconti e muore nelle carceri di Baratello (Baraello, 715 d) di Como.

Napoli, Carlo d'Angiò muove contro, 158 A.

— vi è decapitato Corradino, 158 C.

 ritorno di re Roberto a, dopo l'infruttuoso assedio di Trapani, 246
 A.

- i Genovesi vogliono andare a Napoli ed inseguiti per mare dai fuorusciti riparano in Napoli, 257 A.
- morte di Giovanna II<sup>a</sup> regina di, 8 giugno 1485, pretese di Renato d'Angiò duca di Lorena, al trono di, Isabella, moglie di Renato viene in, settembre 1485, accoglienze fattelo secondo gli atti del 14 aprile 1483, venuta di Renato d'Angiò, 19 maggio, a. 1483, e presa di Castel dell'Ovo tenuto da Alfonso d'Aragona, 272 D.
- ritorno di Alfonso d'Aragona a, 274 A.
- assedio di, per parte di Alfonso, miracoli accaduti, morte di Pietro d'Aragona, Alfonso leva l'assedio per le grandi pioggie, a. 1439, 275 C.
- re: Federico di Svevia, Corradino di Svevia, Manfredi di Svevia, Carlo I d'Angiò, Carlo II d'Angiò, Roberto d'Angiò, Giovanna II d'Angiò.

NATTI, Secondino.

Navarra, re: Giovanni II.

NAZARIO, vescovo d'Asti, la incendia, a. 1145, 141 B. NEGRINO, Lanzarotta.

NEGRO, Marcello.

Neive, confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero Alfieri, 151 B.

- (feudo d'Asti per vendita di Pietro Turco, 690 b).

— (permuta con Barbaresco, 690 c).

- (donazione d'Aslia al figlio Baldracco, 691 a).

— gli Astigiani prendono il cast. di, 161 C.

- signori: (Enrico), (Aslia), (Baldracco).

NERIO DELLA FAGGIUOLA, figlio di Uguccione è cacciato da Lucca, 249 C.

Neve, straordinaria quantità di, caduta nel 1828 in Italia (in estate, 812 c), 264 C.

 forte nevicata in Asti e nelle ville circostanti specialmente oltre Tanaro, 2 maggio 1443, 276 C.

(Neviglie), (dm. di Asti, 690 d). NICCOLINO BASTARDO, fa pace, a. 1292, con Asti, 146 B.

- non mantiene i patti, 147 A.

Niccolino Bertraldo, custode dei castelli di Masio, non li vuol rendere ad Asti, perciò Filippo d'Acaja lancia contro di lui un severo bando e lo fa dipingere capovolto in Mercato, 224 B.

NICCOLINO CASINO (Caseno, 773 a), aiuta i Sicci a cacciare da Vignale i Pastroni, 1810, 226 D.

NICCOLINO DUCO, legista assessore del principe d'Acaia, propone nell'adunanza degli Astigiani che si dia al principe generale balia di rappacificare gli Astigiani coi fuorusciti, 215 D.

— fa la medesima proposta innanzi al Consiglio del popolo, 216 B. (Niccolò) (padre di Guglielmo e Ro-

baldo di Bra, 694 c).

Niccolò (S.) di Versa, dei fuorusciti Astigiani venendo presso, sono sorpresi dagli Astigiani e messi in fuga, 213 C.

NICCOLÒ BONSIGNORE, è eletto vicario

d'Asti da Enrico di Lussemburgo, 230 D.

NICCOLÒ CAVALLERO, si vendica dell'uccisione del fratello suo, fuoruscito di Cuneo preso nella battaglia di Morozzo da Tommaso di Squillace, 241 A.

Niccold Caze, è messo nelle prigioni

di Fossano, 197 E.

Niccolò Dussii, dottore di leggi, fa l'orazione in nome degli Astigiani all'ingresso di Beatrice di Angid, 157 C.

NICCOLD D'ESTE, si intromette tra Filippo Maria Visconti, e Venezia e Firenze dall'altro lato per la

concordia, 272 B.

Niccold Silebani, (Solebani, 777 b), Senese, dice per ordine d'Enrico di Lussemburgo che la balìa concessa da Asti non basta all'imperatore, 230 C.

Niccolò Mignano, milite astese preso nella spedizione di Cherasco e condotto prigione a Fossano,

202 B.

Niccolò Piccinino, capitano generale del duca di Milano, sconfigge, a. 1491, le genti del march. di Monferrato e Barnaba Adorno che volea farsi signore di Genova, 271 B.

- perseguita i Liguri fautori di Gian Giacomo di Monferrato ed invade e devasta il Monferrato, a. 1431,

271 B-C.

Nizza, assediata per 40 giorni da Carlo d'Angiò, non cade, a. 1270, 158

- vogliono distruggere Castagnole, sono sconfitti in val Tinella da 500 (50, 790 a) stipendiari di Catalano Alfieri, 244 E.

- guerricciuole cogli Astigiani e loro pace definitiva, 245 A.

- (soggetta ad Asti, 692 b). Noceto, Guglielmo march. di Monferrato, si reca, a. 1290, a, 145

NOGARET, Guglielmo.

Noli, i fuorusciti Genovesi a, prendono delle galere mandate da re Roberto, 256 B.

prendono Noli, 257 B.

Normandia, il conte di, è preso prigioniero da Carlo d'Angiò, 158 B. Notai, collegio dei, in Asti, Secon-

dino Ventura membro del, 269 A. Novara, posseduta dal march. di Mon-

ferrato nel 1289, 144 C.

— presa da Maffeo Visconti che vi costruisce un forte castello, 169 C.

— conquistata dai collegati Giovanni march. di Monferrato, Manfredi march. di Saluzzo e Filippone conte di Langosco, ne è espulso per opera loro Galeazzo figlio di Maffeo Visconti, 170 C.

- presa da Enrico IV, a. 1110, 190

— col march. di Monferrato e col conte di Langosco tentano invano di ristabilire in Asti i Castello fuorusciti, 201 D.

- Enrico di Lussemburgo va a, la città gli promette fedeltà e gli

dà tributo, 231 A.

- Enrico aiuta i fuorusciti di, 232

- nel 1920 (1922, 805, a), i due figli di Maffeo Visconti vi si incontrano con Filippo di Valois,

Novello, assalito dagli Astigiani per richiesta del siniscalco del re di

Sicilia, 205 B.

(cast. di, fd. astigiano, 693 a). Novi, Ugone di Bauci entra in, 256 C.

- Raimondo di Cardona entra in, 261 D.

Nozze di Galeazzo Visconti con Beatrice d'Este in Milano, splendide feste, 169 D.

OBERTINO DI CURIA, da Asti va ad abitare in Chieri, arreca danni ad Asti, 196 B.

OBERTO DORIA, capitano del popolo a

Genova, riporta molte vittorie sui Pisani, 159 A.

unito con Oberto Spinola ed aiutato da altri Genovesi e Lom-



bardi abbatte i Grimaldi signori di Genova, a. 1270, è fatto capitano generale di Genova con Oberto Spinola, 181 A.

 muove contro i Grimaldi insorti e li riduce ad obbedienza, 181 C. non vuol essere capitano del popolo perchè è morto il fratello, 181 D.

OBERTO FOLGOS, mandato da Filippo III re di Francia per adunar soldati lombardi, 186 B.

OBERTO PALAVICINO, sgr. di Cremona e Piacenza, fa lega contro i Guelfi con Ezzelino, sconfigge il legato del papa a Gambara, 154 C.

 si collega con Marco della Torre ed Azzone d'Este, a. 1259, contro Ezzelino, 155 D.

 soggioga varie città, sue trattative per diventar signore di Asti riuscite vane e sua morte, 178 A.

OBERTO PEYLA, da Asti va ad abitare in Chieri e quivi osteggia Asti, 196 B.

OBERTO PETINATO, eccita Guglielmo di Monferrato a richiamare in Vercelli il podesta ghibellino, 166 D.

OBERTO SPINOLA, capitano del popolo a Genova, riporta molte vittorie sui Pisani, 159 A.

 capitano del popolo in Asti, tratta con Tommaso di Saluzzo, 163 A.

 unito con Oberto Doria ed aiutato da altri Genovesi e Lombardi abbatte i Grimaldi signori di Genova, a. 1270, è fatto capitano generale di Genova con Oberto Doria, 181 A.

 muove contro i Grimaldi insorti e magnanimamente li protegge dal furore del popolo riducendoli però ad obbedienza, muore ed è pianto da questi, 181 C.

Obizzo Versuto (Verguto, 811 b), nobile piacentino cacciato di Piacenza da Galeazzo Visconti e da lui offeso, nel 1822 ottiene da Beltramo del Poggetto aiuti, 268

- entra in Piacenza, ne caccia Azzo Visconti, ne è fatto signore ed è confermato da Giovanni XXII, richiama in città i Guelfi benchè Ghibellino, ricupera i castelli di Piacenza. 263 D.

Occimiano, Raimondo di Cardona ottiene per patti, 260 B.

Oddone del Ĉarretto, podesta di Alba accoglie benignamente i Solaro nella città, 195 D.

— temendo di quelli di Castello fa ritorno a casa sua, 196 A.

- quelli di Castello danneggiano, e gli tolgono Borgomalo, che ricupera poi al trionfo dei Solaro perchè esso ed i suoi predecessori rimasero sempre fedeli ad Asti, 198 B.
- (sgr. di Borgomale, 691 c).

— (snoi fd. venduti ad Asti, 693 b-c-d, 694 a-b-c.

Oddone di Castellinaldo, capitano dei soldati a Mustiola, è ucciso nella rotta di Montechiaro, 206 E.

ODEGARIO DI PALMA, ucciso dai Pastroni e dai Sicci di Vignale, 168 C.

ODINO DI CURIA (Oddonino di, 740 b), da Asti va ad abitare in Chieri e quivi fa molti danni ai governanti d'Asti, 196 B.

Odoardo I d'Inghilterra, passa a Tunisi per combattere i Saraceni nel 1270, 159 C.

— è assassinato, ma guarisce delle ferite e ritornato in Inghilterra vive ancora a lungo con buona fama, 159 E.

 sue discordie con Filippo III re di Francia, 185 B.

 le sue discordie con Filippo III incominciano nel 1297 e durano 6 anni, 187 A.

ODOARDO DI SAVOIA, nel 1816 viene a Susa, dopo varie imprese ripassa i monti, 249 D-E, 250 A.

ODOARDO SPINOLA, non entra nella pace di Genova con Opecino Spinola, ma tiene munito Monaco, 183 A.

Oggiero Alfieri, autore della Cronaca astense R. I. S. XI, 189.

 (ebbe in custodia il tentorio che fu già di Guglielmo di Monferrato, 741 a). OGGIERO, di Savigliano, è mandato da Flippo d'Acaja e Rinaldo di Leto in Asti, per ottenere il permesso d'entrarvi, 211A.

Olanda, carestia del 1915 in, 226 E. Olivola, il castello di, è acquistato dagli Astigiani, 147 A.

Olmo, cast. e vl. di, fd. astigiano, 694 a).

Omoder, Giovannino.

OPECINO, figlio di Bonino, scacciato dalla Rocca, 202 B.

OPECINO DI ALZATE, milanese, podestà in Genova per Filippo Maria Visconti, ucciso dai ribelli genovesi, 26 dic. 1436, 274 C.

OPECINO SPINOLA, capitano del popolo a Genova, fa imprigionare Barnaba Doria, sua vittoria al Castello di Stella, 182 C.

— sconfitto dai fuorusciti a Sestri,

fugge a Gavi, 182 D.

— spedizione contro Montaldo genovese e sua distruzione, a. 1810, spedizione contro Votalvo e sua distruzione, pacificazione di, con Genova, 188 A.

- cacciato da Genova, a. 1309,

 detto dei Luculi, s'imparenta con Teodoro figlio dell'imperatore greco, è capitano del popolo a Genova nel 1306, una sua figlia è moglie del conte Filippono di Langosco, 208 B.

— promette al re Carlo di riacquistargli la Sicilia e questi gli cede i diritti sul Monferrato, gli rende Moncalvo e Vignale, libera il conte Filippone, 212 D.

— munisce Moncalvo e Vignale e li tiene a lungo per l'occasione della dote della figlia Argentina, restituisce nei loro paesi alcune famiglie esiliate, 218 A

 fuoruscito di Genova, si dice che la promettesse a Roberto re di

Sicilia, 225 A.

 nel 1316 essendo esule risiede in Albizola e Castelnuovo, assalito da Domenico Doria lo sconfigge, 248 E, 249 A.

— vince a Busalla i Genovesi che l'avevano assalito, riceve gravi danni da questi, 250 C.  muore in Serravalle, lascia a sua figlia moglie di Teodoro di Monferrato tutti i suoi diritti su Serravalle, 250 E.

Ordine militare, è dato da re Roberto a Bonifacio d'Alessandria ed a Tommaso del Pozzo, 247 C.

Ordini religiosi: introduzione di nuovi ordini religiosi in Asti nel 1230, 150 A.

- frati predicatori.

- » eremitani.

- monastero di s. Agnese.

- chiesa di s. Quirico (frati e suore della).

- figlie di Dio.

- frati minori.

- monastero di s. Anna.

— frati e suore degli umiliati della Casa di Dio.

- monastero di s. Spirito.

- frati dei Saccochi.

- frati del Carmelo.

— suore di s. Salvatore.

— monache di s. Anastasio. Oriente, imperatori: Andronico. Oriente, duchi: Giovanni, Ba-

stardo, Carlo.

Ormano (Armano, 723 d), assediata
invano dai re di Spagna e di
Aragona, 185 B.

Ornamenti delle signore astigiane nel 1280, 150 A.

ORSINI, Gian Antonio.

— uno degli, sposa una figlia di Guglielmo di Monferrato, 173 C.

 tentano con Giovanni fratello a re Roberto, di impedire ad Enrico di Lussemburgo l'entrata in Roma, 286 A.

 fortificano s. Angelo e s. Pietro per impedire l'incoronazione di Enrico, il popolo romano muove contro loro e dopo accanita lotta Enrico viene incoronato, 236 B.

Orsino Guttuario (Vasino, 748 a)
— muore ferito di lancia nell'assedio

di Cavallerio, 198 C.

(Osa di Canevanuova) (investe Jacopo del Carretto del cast. di Novello, 698 a).

Ossa, Giovanni di. Ottilio, Anselmino. Ottavio (Toschetto, 775 d) Ventura, di Ponte, fratello di Guglielmo ' Ventura, ordini di questo nel suo testamento riguardo a, 229 A.

Ottino Facino, muore nello scontro dei Solaro coi Castello alla porta dell'Arco in Asti, 199 D.

Ottobono Spinola, padre di Francesco, 271 A.

OTTOLINO DI MANDELLO, milanese, fatto podestà di Asti, 167 C.

(OTTONE I) (fratello di Ruffino Tibury, Grignola ed Alberto Sardo, sua donazione ad Asti, 689 b). (OTTONE BOVERIO) (march., dona Castiglion Tinella, 691 a).

OTTONE IV DI SASSONIA, imperatore, entra in Italia a. 1209, 190 D. OTTONE VISCONTI, arcivesc. di Milano, esiliato a Biella dai Torriani, entra furtivamente in Vercelli, 159 A.

— sconfigge i Torriani, 165 C.

- è fatto signore di Milano, 166 B. Oviglia, Ricciardo Gambatesa ed Ugone di Bauci con forze pagate da Asti entrano nel 1316 in, 247 D.

è arsa da Marco Visconti, 247 E.

– i soldati Astigiani entrano pacificamente in, 251 D.

· Ozano, Ruffino.

P

Pagano Cernusco, milanese, capitano del popolo in Asti, a. 1307, 212 В.

PAJARI, Bonifacio.

Palazzo, villa di (villa di Piano, 683 b), appartenente, a. 1190, ad Asti, 148 A.

Pallavicino, Damiano, Oberto. Paleologhi, Andronico, Teodoro. Palio, Jacopo, Vivaldo.

Pallido, Bonifacio, Filippo. Pallii, quattro dei, nel 1310 seguono i Castello nell'esiglio da Asti, 224 C.

Pallio, solito a corrersi in Asti nella festa di s. Secondo, si corre pure dagli Astigiani presso Alba nella festa di s. Lorenzo, a. 1275, 163

Palma, Odegario.

(Palodio) (pace del comune di Asti e dei march. del Guasto, 693 a).

Pancazia, Corrado.

PANCIA DI SOLARO, morte di, 156 D. Pandonio, Francesco.

PANTRERO, Percivallo.

Paolo monastero di S., in Asti, Guglielmo Ventura ordina che vi siano suonate le campane il giorno della sua morte, 228 C.

Parigi, le ossa di Luigi re di Francia sono portate a, 159 D.

- ritorno del conte d'Artois a, dopo le vane imprese di Asti, 162 B.

v'è imprigionato Roberto conte di Fiandra, 186 A.

- ribellione dei Parigini contro Filippo III, sedata prima dal re con blande parole, poi colla morte dei promotori, 186 D.

- vi è tenuto prigione Pietro di Sa-

voia, 187 A.

- vi sono tenuti prigioni gli Astigiani spogliati dal re di Francia di tutte le loro grandi ricchezze, 189 C.

— l'istrumento dotale di Valentina Visconti rogato in , 18 gennaio

1386, 277 Č.

si fa in, lo strumento della dote (Asti) data da Galeazzo Visconti al duca d'Orléans, a. 1386, 282

Parma, sconfigge Federico II, 172 B.

— dominata dai Guelfi, 180 A. — si libera dall'assedio di Federico imperatore, a. 1248, 18 febbraio, 191 A.

- Enrico di Lussemburgo manda un suo vicario a, 232 A.

si ribella ad Enrico perchè ha stabilito Maffeo Visconti in Milano e Cane della Scala in Verona per oro, 234 C.

- fuga di Taddeo d'Este in, 279 C. (Parruzono) (vendita del march. Man-

fredi, 690 a).

Parule, v. Porcile.

PASOGLIO, Manfredi.

Pastroni, uccidono Odegario di Palma castellano di Vignale e il figlio di lui e domandano soccorso agli Astigiani, vantaggi ottenuti, 168 B.

 sono cacciati da Vignale dai Sicci coll'aiuto di Giovanni Solaro e di Nicolino Casino, aprile 1810, i quali distruggono pure le loro case, 226 D.

Patriarchi: Giovanni Vitelleschi di Alessandria, a. 1437, 275 A.

Pavia, fondata da Brenno, 189 B.
posseduta dal march. di Monferrato, a. 1239, 144 C.

-- (concordia con Asti, 696 a).

 i cittadini di, s'intromettono nelle discordie astigiane, 157 A.

 contese del popolo contro soldati nobili, loro cacciata dalla città e danni ad essa recati, 160 A.

 intromissione degli Astigiani in questa contesa, amicizia con Asti e Guglielmo march. di Monferrato, 160 B.

— cessa dalle contese coi nobili e fa lega con Asti, Genova e Guglielmo di Monferrato contro Carlo d'Angiò, 160 C.

 gli Astigiani chiedono aiuto a, 161 A.

— il re di Spagna vi manda 300 soldati, a. 1274, collegata con altre provincie muove a devastar Alessandria, fa patto con questa di non più molestare i dominii di Carlo d'Angiò, 162 C.

— fa lega con altre città contro Guglielmo di Monferrato ed il conte di Langosco, a. 1238, 166 E.

 inganno dei nobili che tramano con Guglielmo di Monferrato, 167 A.

 fanno Guglielmo capitano generale per dieci anni, poi signore, ma vi dura poco, 167 B.

— soggiogata da Guglielmo marchese di Monferrato, 168 A.

 Manfredino Beccaria vi si accresce in potenza, 169 C

uscita dei nobili, loro tentativi
per ritornare e guerra che ne
nasce, espulsione di Manfredino
Beccaria e suoi partigiani, le
case di lui sono diroccate ed egli
è esiliato a Busalla, 170 A

- cogli Astigiani fa molti danni ad

Alessandria, la devastano fino alle porte nel 1273.

 collegata con Milano sta per un mese ai guasti di Piacenza, a. 1809, 184 B.

— con fuorusciti Piacentini entrano armati in un borgo di Piacenza, sono sorpresi dai Piacentini che ne prendono 1000 e ne fanno annegare una parte, 184 C.

 udito dell'aiuto dato dagli Astigiani ai Piacentini, si ritirano dal combattervi contro, 201 A.

— col march. di Monferrato e col conte di Langosco tentano invano di ristabilire i Castello in Asti, 201 D.

— Filippone di Langosco è conte di, 208 B.

— Filippone è ricondotto salvo a, 212 D.

 Enrico di Lussemburgo va a, vi ordina molti nobili, vi mette un vicario, 282 A.

 guerre civili mentre il conte Filippone e Manfredo Beccaria sono al seguito dell'imperatore a Brescia, 234 B.

— queste opposizioni sono promosse dall'accusa mossa ad Enrico di Lussemburgo di aver per oro posto Maffeo Visconti in Milano, Cane della Scala in Verona, 294 C.

 il conte Guarnieri d'Ausburgo fa molti danni a, 287 B.

— si congregano in, per muovere contro i Milanesi, Ugone di Bauci, Tommaso di Squillace, molti soldati partigiani di re Roberto ed i Torriani fuorusciti di Milano, 240 C.

 incrudeliscono contro i soldati di Tommaso di Squillace avendo avuto notizia della loro fuga, 240 D.

- Ugone Delfino si reca a, con Ugone di Bauci, 241 B.

— Guarnieri d'Ausburgo, i Milanesi, Teodoro march. di Monferrato e Filippo di Savoia si impossessano della maggior parte delle ville di, che sono nella Lomellina, 242 C. – venuta degli Alessandrini, i Pavesi promettono fedeltà a re Roberto, 242 D.

- Filippo di Savoia incarcera parecchi di, il conte Guarnieri di Ausburgo e Maffeo Visconti rovinano e prendono delle ville e delle castella di, 242 E.

- promettono fedeltà ad Ugone di Bauci, che dimorando a, a loro spese, fa molti danni ai luoghi

vicini ribelli, 246 B.

- prigionia in, di Manfredo Beccaria, del conte di Salabruga e di Antonio di Fusilago, 246 C.

- Ugone di Bauci volendo andare in soccorso di, è sconfitto dalle milizie milanesi, 246 E.

— i Milanesi entrano in, uccisioni, liberazioni di carcerati, si fanno soggetti a Maffeo Visconti e ribelli a re Roberto, 247 A.

— i Casalesi si sottraggono al do-

minio di, 248 A.

- magistrati: capitani del popolo: Guglielmo di Monferrato, Manfredi Beccaria.
- vicari: Filippo di Savoia.
- signori: Guglielmo di Monferrato.

PEDAGNO, Benedetto.

Pecetto, Raimondo di Cardona entra in. 260 C.

Pellegrino da Conselve, mercante, decapitato per ordine di Ezze-lino, 154 B.

Pelleta, molti dei, seguono i Castello nell'esiglio da Asti, 200

- due dei, sono presi prigioni a Quattorde, 228 C.

- i Pelleta o Boi hanno molt'oro in Riva, nel 1317 gli Astigiani se ne impossessano e li fanno prigioni, 258 B.

Benedetto, Enrico, Emanuele detto Pumassa, Manfredi.

PENNA, Giovanni.

Percivallo di Bendemuleno, (Bollequilerio, 821 a), governatore di Asti nel 1419 per Carlo d'Orléans sgr. d'Asti, 269 A.

Percivallo Pantrero, castellano di Viarisio è ucciso nella presa di questo fatta dagli Alessandrini, 247 C.

(Perlette), (cast. e vl. di, fd. Astigiano, 694 a).

Perugia, Enrico di Lussemburgo nel 1312 devasta il territorio di, 238 B.

(Peticio), (vnd. di, 691 b).

(Petino), (venduto a Castagnole da Manfredi Lancia, 690 b).

PETRINO D'ORIA, figlio di Corrado, sua morte alla porta delle Vacche in Genova, 184 D.

PETRINO PEYLA, da Asti va ad abitare in Chieri e quivi arreca danni ad Asti, 196 B.

Petruccio Verre, insigne pirata, vinto da Biagio Assereto, 274 A. Peuzo (DEL), seguono i Castello nel-

l'esiglio da Asti, 200 C.

Petinato, Oberto. PEUTTE, Ainardo.

(Pezolio), (cast. e vl. di, fd. d'Asti, 693 o).

Peyla, Bartolomeo, Galvagno, Giacobino, Oberto, Petrino.

Piacenza, Oberto Pallavicino sgr. di, 154 C.

- è soggiogata da Carlo d'Angiò, 158 A.

- fa lega con altre città contro il marchese di Monferrato e il conte di Langosco, 166 E.

– Alberto Scoto capitano di, fa convenzioni con Asti, 167 C.

– Alberto Scoto n'è scacciato e la sua casa viene diroccata, 171 C. -- dominata dai Guelfi, 180 A.

- assediata e danneggiata dai Milanesi e Pavesi collegati, a. 1309, Alberto Scoto signore, caccia dalla città il podestà ed il capitano entrambi Milanesi, 184 B.

- entrano per acqua in un sobborgo di Piacenza ch'è verso Cremona i Pavesi ed i fuorusciti Piacentini armati,

i Piacentini irrompono contro loro e ne prendono 1000 e parte ne fanno aunegare, a. 1309, 184 C.

cento Astigiani mandati da Albertono degli Spettini vanno in soccorso di, 200 A.

- è liberata dai Milanesi, Pavesi, dal march. di Monferrato e dai fuorusciti Astigiani, 201 A.

- Enrico di Lussemburgo manda un suo vicario a, 232 A.

- vani tentativi di Ugone delfino e di Ugone di Bauci contro, 241
- Filippone di Langosco volendo entrare in, è preso prigione, 246 C.
- Obizzo Versuto di Lando nobile cittadino esigliato da Galeazzo Visconti, rientra in, ne scaccia Azzo Visconti tiranno della città, è fatto signore in sua vece e confermato dal pontefice, vi ri-chiama gli esuli Guelfi, ricupera le castella tolte da Galeazzo, 268 D.
- Beltramo del Poggetto va a, trattative quivi avute coi Milanesi, 268 E, 264 B.
- dopo la morte di Filippo Maria Visconti è presa dai Veneziani, è assediata e ripresa nel 1117 dai Milanesi, 279 A.

- saccheggio per 40 giorni, 279 D. - magistrati: capitani del popolo: Alberto Scoto.

- signori: Oberto Palavicino, Alberto Scoto, Azzo Visconti, Obizzo Versuto di Lando, Filippo Maria Visconti.

Pianca (di Verna), opera di, lascito del Ventura, 228 E.

Plane, villa di. appartenente, a. 1190, ad Asti, 148 A.

Pianezza, Tommaso di Savoia costringe Guglielmo di Monferrato a cedergli, 166 D.

Piazza, Emanuele.

Piccinino, Jacopo, Niccolò.

Pier d'Arena (s.), re Roberto nel 1319 (1318, 802 b), assale, 255 B.

PIETRA, Uberto.

(Pietro s.), borgo di, nella pianura di Versa, 149 A.

Pietro, figlio naturale di Lorenzo consiglia di cedere i diritti notarili comperati dai notai a re Roberto, 243 C.

Pietro d'Angiò, figlio di Carlo II re di Sicilia favorisce l'elezione del fratello suo Roberto a re di Sicilia, 224 E.

è mandato da suo fratello Roberto in soccorso di Firenze contro Uguccione della Faggiuola, 240 A.

muore nel 1315 nella sconfitta di

Montecatini, 240 B.

(conte, figlio di Carlo d'Angiò, 714 c).

Pietro d'Aragona, fatto re di Sicilia, danneggia Carlo d'Angiò, è scomunicato da Martino IV. assalito da Filippo, danneggia Carlo II d'Angio e ne prende prigionieri due figli, rappacificato colla Chiesa, 164 D.

- maestro di s. Giacomo di Galizia si trova con Alfonso V d'Aragona all' assedio di Gaeta, a.

1435, 278 B.

– prigioniero alla battaglia di Ponza, 278 E.

— fatto comandante dell'esercito che assedia Napoli da Alfonso d'Aragona, a. 1439, sua morte, 17 ottobre 1439, 275 C.

Pietro Braia, capitano angioino. sconfitto dal marchese di Saluzzo si ritira in Provenza. quelli che lo ospitarono sono cacciati d'Alba, 166 B.

PIETRO DI CASTELLO, morte di, nelle contese genovesi cui interviene

Asti, 181 E.

Pietro di Giorgio (S.), è compreso nella pace tra il march, di Saluzzo e Filippo di Acaia, 213 B.

Pietro Guttuario, morte di, 156 D. Pietro Loredano, capo delle galec venete alla battaglia di s. Fruttuoso, 23 settembre 1431, 270, D, 271 A.

Pietro Lorenzo, s'oppone a che si dichiari il marchese Palavicino signore di Asti, 173 B.

PIETRO DI SAVOIA, muore in Roma nella mischia avvenuta fra i Romani e gli Orsini a cagione di Enrico di Lussemburgo, 236 B.

- nipote di Amedeo e fratello del principe d'Acaia preso prigione dal primogenito di Filippo III re di Francia, si ricorre a Clemente V per ottenerne la liberazione, 187 A.

– arcivescovo di Lione viene a Susa nel 1316, dopo varie imprese militari ripassa i monti, 249 D-E, 250 A.

arcivescovo di Lione, sconfitto dal Delfino, 260 B.

(Pietro Turco), (vendita di Neive ad Asti, 690 b).

PIETRO CONTE DI VALPERGA, eccita Guglielmo di Monferrato a richiamare in Vercelli il podestà ghibellino, 166 D.

Pinamonte, tiranneggia Mantova, 179

- Piogge, danno origine alla mancanza di raccolti ed alla carestia del 1315, 227 A.
- costringono Alfonso d'Aragona a levar l'assedio di Napoli, a. 1439, 275 D.
- torrenziali in Asti, a. 1454, 280
- (Piozzo), (patto degli uomini di, 695
- Pisa, Corradino disegna di fuggir a, 158 B.
- i Pisani sono vinti dai capitani Genovesi, e più di 16000 (15000) sono tratti prigioni a Genova ove rimangono in carcere 18 anni, 159 A.
- proclama davanti agli ambasciatori di Enrico Lussemburgo di voler restare fedele a lui, 225 C.
- liete accoglienze fatte in Susa ad Enrico di Lussemburgo, 230 A.
- Enrico si porta a, con pochi soldati, 285 B.
- mandano galee piene di vettovaglie ad Enrico e queste vengono prese da Ranieri dei Grimaldi, 237 B.
- è fedele ad Enrico di Lussemburgo, 238 B.
- venuta di Enrico a, danni ricevuti nella guerra toscana del 1312, 239 A.
- sono spogliati di Sarzana dai nobili tortonesi, continui combattimenti con Lucca, grandi spese fatte a prò dell'imperatore, gravi danni ricevuti, 239 B.

- i soldati d'Enrico ritornano a, dopo la morte dell'imperatore, 239 C.
- si eleggono a vicario e quasi a signore Uguccione della Faggiuola, ardite imprese di questo, presa e sacco di Lucca con soldati teutonici tenuti a loro spese, 239 D.
- s'impossessano di ville di Lucca, combattono Firenze e la parte Guelfa di Toscana, assediano Montecatini, vi sconfiggono i Fiorentini, 240 A.

— utili ottenuti, 240 B.

- scacciano Uguccione della Faggiuola che avevano prima eletto a loro signore, mentre va a rimettere in Lucca suo figlio, mettono in fuga i Fiorentini che assalirono Lucca per la fuga di Uguccione della Faggiuola, 249 B-C.
- soggiorno delle galee venete e fiorentine nel porto di, prima della vittoria di s. Fruttuoso, a. 1431, 271 A.
- magistrati: capitani del popolo: Guido di Montefeltro.
- vicari: Uguccione della Faggiuola.
- Po, rigoufiamento del, in seguito a piogge torrenziali. a. 1454, 280
  - -- guasti prodotti a Bassignana, 280 D, 280 E.
- Podestà, in Asti nel 1292, Guglielmo di Lambertino, 146 B.
  - Guido di Landriano, milanese, primo podestà di Asti, a. 1190, 147 C.
    - Guidone Scarso, podestà di Asti. a. 1275, 163 A.
  - -- Asti ne impone ogni anno ad Alba, Cherasco, Savigliano, Mondovì e Cuneo, 163 C.
- Marcello di Negro genovese, podestà di Asti, a. 1275 (1276), 163 D.
- Emanuele Pelleta detto Pumassa (Lumaza, 715 b), podesta di Cunco, 165 B.
- è podestà ghibellino a Vercelli Enrico di Baronzio, 166 D.

- Ottolino di Mandello, in Asti,

- in Alessandria, Momello Isimbaldo (Moruello Isembardo, 727 c), 183 D.

— in Genova, Fulvio (Folco, 725 c), Asinari, 182 A.

— in Alba, Oddone marchese del

Carretto, 195 D. — in Asti Emanuele Galeazzo Spinola, 197 A.

- in Alba, Albertino degli Spettini, piacentino, 199 B.

 — Emanuele Spinola, in Asti, 199 E. – in Asti, dopo Albertino degli Spettini Guglielmo di Mombello, 202 B, 203 B.

— in Asti, podestà ravennate, 208 C.

— in Asti, Emanuele Isimbardo pavese, 204 A, 206 C, 216 A.

— in Asti nel 1306, Uberto di Pietra, 208 A.

- in Asti, a. 1907, Bergondano di Sannazzaro, 212 B.

— in Asti Ptolemino Cretesio (Cor-

tesi, 767 d), cremonese, 228 A.

— in Genova, Opecino di Alzate, milanese, per Filippo Maria Visconti, a. 1436, 274 C.

Poggetto, Beltramo.

Poggibonzi, nel 1812 è riedificato da Enrico di Lussemburgo (quivi Enrico licenzia l'esercito, 783 a), 289 A.

Poggio, Giovanni.

Pogliano, feudo di, acquistato da Asti, a. 1292, 147 B.

Poirino, confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero Alfieri, 152 Α.

- sua costruzione, 187 B.

 Filippo di Savoia colle sue forze entra nella villa di, 242 B.

– quelli di, sono danneggiati da Giovanni del Pozzo perchè ribelli ad Asti, 243 D.

Polcevera, valle, (823 c).

- v. Pozzevola.

Polono di Troia, (Paolino di, 740 b), popolano, da Asti va ad abitare volontariamente in Chieri e quivi fa molti danni ai governanti d'Asti, 196 B.

- i beni di, sono sfruttati dal marchese di Saluzzo, 193 A.

Ponte Ceperano, battaglia di Carlo d'Angiò contro Manfredi re di

Sicilia, 158 A. Pontestura, i Tiglio promettono di far restituire il castello di, ad Asti, 749 a), gli Astigiani vanno a, litigi sorti, entrano nella villa, 204 C.

preso nel 1306 da Teodoro di Monferrato, 208 B.

Ponte, Jacopo.

Pontefici, Alessandro IV, Benedetto XI, Bonifazio VIII, Urbano IV, Martino IV, Clemente IV, Clemente V, Innocenzo III, Innocenzo IV, Giovanni XXII, Felice V.

(Ponti) (cast. e vl. di, fd. Astigiano, 694 c).

Pontrero, Percivallo.

Ponza (Isola di), battaglia navale presso, 4 agosto 1435, tra Alfonso V d'Aragona e l'armata genovese, 273 D.

Porcifera, valle, v. Polcevera.

Porcile, castello di, acquistato da Asti, a. 1292, 147 B.

- castello di, donato dal conte Emanuele di Biandrate agli Astigiani, 187 C.

- è comperato dagli Astigiani da quelli di Biandrate e poi ceduto dall' imperatore a Raimondo d'Incisa, 243 B.

Porta Giove (castello di), in Milano, morte di Filippo Maria Visconti, 18 agosto 1447, 276 D.

consegnato ai Milanesi dal Castellano, sua distruzione, 276 E.

Porta Romana (castello di), in Milano, distruzione, 277 A.

Porta delle Vacche, in Genova, presso la quale muore Petrino figlio di Corrado Spinola, 182 D.

Portovenere, presa dei Grimaldi, 182

(Pozolo) (già possedimento d'Asti, poi consegnato da Guglielmo Derossi (De Rubeis) di Montebersario al march. di Monferrato che lo distrugge, 699 a).

Pozzevola (val) (Polcevera, 823 c),

passaggio delle genti monferrine nella spedizione contro Genova, a. 1481, 270 D.

Pozzo, trattano con Asti segretamente per aiutarla contro Guglielmo march. di Monferrato, 168 C.

sono i primi ad uscir d'Alessandria, vengono in Asti e ne sono soccorsi, 183 B.

- molti escono volontariamente da Alessandria, punizione di Marco Visconti, 247 E.

molti dei, sono presi da Marco Visconti e mandati nelle carceri di Milano, 251 E. Giovanni, Tommaso.

Prato, quelli di, espulsi da Moncalvo perchè seguivano le parti del marchese di Monferrato, vi vengono richiamati da Opecino Spinola, 218 A.

Predio (borgo di), presso Genova, vi entrano i fuorusciti nel 1318,

vi va Marco Visconti, i fuorusciti vinti da re Roberto fuggono da, 255 B.

- i fuorusciti Genovesi vi hanno dimora fino al 1322, 257 C.

- i governanti di Genova mettono a sacco il, 264 D.

Prezzi, dei generi: durante la carestia del 1315 un'emina astigiana di frumento raggiunge il prezzo di 15 grossi tornesi, una pesata astigiana di vino quello di 8 grossi tornesi (6 g. t., 778 b), 226 E, 227 A.

PRINENGO, Catlrara.

Priocca, acquistata da Asti, 144 B. - (Permuta con Pontresino, 690 c).

- i sgr. di, si ribellano ad Asti, 162

🗕 i sgr. di, emigrano in Apulia, Priocca è acquistata dagli Astigiani, 164 A.

Procida, Giovanni.

Provenza, viaggio di Guglielmo di Monferrato in, 146 B.

prigionieri ivi condotti da Filippo siniscalco di Carlo d'Angiò, 162

- Giovanni di Monferrato va in, 169 B.

ritorno dei soldati di Carlo re di Sicilia dopo la guerra contro il march. di Saluzzo, 205 D.

- ritorno di Rinaldo di Leto in, presso il re, 206 A.

- vengono di, molti soldati che si recano a Valenza, 260 B.

Ptolemino Creteiso, (Cortesi, 768) d), cremonese, podestà in Asti, a. 1309, 228 A.

- esce di carica, a. 1810.

Pumassa, (Lumaza, 715 b), v. Pelleta.

Pusterla, Guglielmo.

QUARANTA, Squarza.

QUARDO (Ísnardo, 748 c), conte, aiuta i nobili di Castello, 198 D.

Quargnento, Ricciardo Gambatesa ed Ugone di Bauci con forze pagate da Asti entrano in, 247 D.

- i soldati di Asti entrano pacificamente in, 251 D.

- Marco Visconti entra in, 259 D. - Raimondo di Cardona entra in,

e vi fa prigioni molti tedeschi, 260 B.

pretese di Luigi di Savoia sopra, 278 B.

Quarto, occupato da Guglielmo di Monferrato 1290, 145 B.

11 — Indici sistematici.

posseduto da Asti nel 1190, 148 C.

- fuso colla villa di Mirabello per opera degli Astigiani (per causa della guerra di Novi con Alessandria, 684 b), 149 A.

gli Astigiani incalzati dal conte Guarneri fuggono in, dove muoiono alcuni di essi, 244 B.

Quarto nuovo, nato dalla fusione delle vecchie ville di Quarto e di Mirabello, 149 A.

Quattorde, battaglia tra Asti ed Alessandria, 142 A.

(dono ed investitura di, al com. astigiano fatti dal co. Uberto, 695 a).

— gli Astigiani sono sconfitti a, a. 1809, 184 C, 190 D.

 posseduto dai fuorusciti Astigiani, 202 A.

— una parte delle forze astigiane sapendo che l'altra va ad Annone, per incontrarla va coi Chieresi a, 223 B.

i fuorusciti assalgono gli Astigiani a, li mettono in fuga e ne fanno molti prigionieri, 228
 C.

- battaglia in, fra Ugone di Bauci ed il conte Guarneri accompagnato da Galeazzo Visconti, 243 E.

— i soldati astigiani devastano quel di, 251 D.

— pretese di Luigi di Savoia sopra, 278 B.

Questioni feudali, successione tra Manfredi di Saluzzo ed Andronico Paleologo, 171 B.

Quirico (S.), porta di, in Asti, vi è ucciso da Fabio e Valentino Caze il servo Uliviero, 217 E.
frati e suore della Chiesa di san,

— frati e suore della Chiesa di san in Asti nel 1280, 150 A.

R

Raferio (S.) (Raffaele (S.), 756 A), Teodoro march. di Monferrato s'impadronisce di, 211 C.

RAIMONDINO FALLETTO, console in Asti, 215 B.

(RAIMONDO d'Angiò) (figlio di Carlo di Angiò, 714 c).

RAIMONDO ASINARI, fá parte coi fratelli della lega di Bechincinero, 156 D.

(RAIMONDO BELANGERO) (di Busca, patto riguardante Favria, 690 d).

RAIMONDO DI CARDONA, catalano, ammiraglio dei Genovesi, 257 A.

— mandato da re Roberto vicario generale in Lombardia, a. 1921, arriva ad Asti,, 259 C.

— manda a Valenza dei soldati che entrano violentemente in Montecastello e lo incendiano, 259 D.

 entra in Quargnento e fa prigioni molti Tedeschi, ha per patti Occimiano, sta, ai guasti di Alessandria, 260 B.

 tentativo di entrare in Tortona riuscito vano per causa di Marco Visconti, entra in Bassignana ed in Pecetto, 260 C.

- accompagna Beltramo del Poggetto a Valenza, 261 B.

- sue uccisioni in quel di Alessandria, 261 C.

 assedía dei nemici astigiani nella bastia di Mongerano e li prende prigioni, va ad Asti, muove su Novi, 261 D. — entra per forza con soldati genovesi in Vazolo, 261 E.

 danneggia l'Alessandrino, assedia il castello poi va al borgo di Bassignana, 262 A.

 è assalito e sconfitto da Marco Visconti e da Girardino Spinola, si rifugia nel borgo di Bassignana, 262 B.

— dimora a Valenza, non può soccorrere Bassignana, 263 A.

 nel 1922 riceve nuovi siuti dal papa, 263 C.

— nel 1923 coll'esercito pontificio entra per forza nel borgo di Bassignana, gli si arrende Alessandria, 264 C.

 gli si arrende Tortona, compera i difensori del castello, 265 A.

 i soldati di, sconfiggono Marco Visconti sull' Adda, vanno a Monza, 265 B.

— si accampa presso Milano e ne occupa i borghi, 265 C.

— per paura di un'epidemia si ritira dai borghi di Milano a Monza nel 1924, questa è assediata, 266 C-D.

 prende Vairo, è preso prigioniero da Galeazzo Visconti, fugge con inganno, 267 A.

RAIMONDO FALLETTO, da Asti va ad abitare in Chieri, arreca danni ad Asti, 196 B.

ad Asti, 196 B.

— dei beni di, si vale in Asti il
marchese di Monferrato, 189 A.
RAIMONDO D'INCISA, è partigiano dei

Castello, dono fattogli dagli Asti-

giani, 198 B.

 Enrico di Lussemburgo dona Porcile a, mentre questo era stato comperato dagli Astigiani, 243
 B.

— è preso prigione dagli Alessandrini e tenuto in carcere finchè si fecero ribelli a re Roberto, 245 C.

RAIMORINO DI TERZAGO, milanese, capitano del popolo in Asti, 206 C.

 corrotto dai fuorusciti fa annunziare il maggior Consiglio per proporre la pacificazione coi fuorusciti, 216 A.

— chiamato da Filippo d'Acaia durante il gran Consiglio va da lui

nella canonica, 216 B.

RAINERI CAZE, custodisce Montegrosso pel comune d'Asti, è preso prigione con molti suoi parenti dai fuorusciti Astigiani, 252 B.

BAINERI GRIMALDI, valore dimostrato in Olanda a favore di Filippo III e ricompense ricevutene, 186

BALVENGO, Enrico.

RANIERI GRIMALDI, sta ai confini di Roma, consigliato da re Roberto per impedire che si rechino vettovaglie ad Enrico di Lussemburgo, 236 C.

— prende ai Pisani delle galee piene di vettovaglie dirette all'imperatore, è cercato dai Genovesi, ma sfugge alle loro ricerche, 237 A.

(RAPPE) (impediscono colle armi che i Solaro entrino in Alba, 789 d).

— (sono esigliati da Alba, 740 a).

Rasparello Guglielmo.

Ravenna, Asti elegge per podestà uno di, 203 C.

RAYNERI di Monferrato, bastardo parente del march. di Monferrato è preso prigione ad Acqui e muore nelle carceri d'Alessandria, 160 C.

combatte contro gli Astigiani, a.
1223, 27 giugno (4 luglio, 788
b), 190 B.

Refrancore, posseduto dai fuorusciti Astigiani, 202 A.

REGAUDO ROTARIO, è ferito dai mi-

nistri del principe d'Acaia, 216 E.

Reggio, fuga di Taddeo d' Este in, 279 C.

RENATO D'ANGIÒ, duca di Lorena, fratello di Lodovico III, pretende succedere a Giovanna II di Napoli e manda prima la moglie Isabella a prender possesso del regno, settembre 1435, poi viene egli stesso, 19 maggio 1438, e ricupera il Castel dell'Uovo, 272 D.

— riceve 3000 fanti dal pontefice Eugenio IV, manda a sfidare a duello Alfonso V d'Aragona, ma il duello non ha luogo, a. 1438, 275 B.

Revello, vi è condotto, a. 1291, Giovanni figlio di Guglielmo di Monferrato, 146 B.

 (sgn. di, ottengono S. Stefano di Cossano in feudo da Asti, 698
 a).

— preso dagli Astigiani e Chieresi nel 1274, 162 D.

— restituito a Tommaso di Saluzzo, 163 A.

- visita di Giovanni di Monferrato a Tommaso di Saluzzo, 169 B.

 Carlo re di Sicilia lo promette a Filippo principe d'Acaia, 210 A.

 Ricciardo Gambatesa capitanando gli Astigiani li danneggia, 251
 B.

Revigliasco, appartenente, a. 1190, ad Asti, 148 A.

Revignano, impresa di, nel 1316, 249 D.

RICCIARDINO di Langosco, figlio del conte pavese Filippone, è incarcerato da Filippo di Savoia, 242 E.

 è ucciso dai Milanesi entrando in Pavia, 247 A.

RICCIARDO GAMBATESA, con milizie pagate da Asti entra pacificamente in Oviglia, in Quargnento, in Solero, in Bosco ed in Castellazzo e per forza in Fubine, 247 D.

— muove da Mondovì in soccorso di Savigliano, 250 A.

— va a Mondovì con soldati Asti-

giani e fa vendetta della cacciata di Gochero Cavallero, 250 B.

– va a Fossano e vi reca molti danni, danneggia Revello ed Envie, fa molti danni ai dominii del marchese di Saluzzo, 251 B.

· nel 1816 ritorna ad Asti, 251 C. Bilato (valle del), confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero

Alfieri, 152 A. RINALDO DI DRESNAY, ambasciatore di Carlo VII, sua venuta in Asti, Filippo Maria Visconti non adempie la promessa di consegnargli la città, 277 D-E.

- morto Filippo Maria Visconti prende possesso d'Asti a nome di Carlo VII, 14 agosto 1447,

277 E, 278 A.

- pretende la restituzione al dominio d'Asti di varie terre del Monferrato, 278 B.

- sue pretese a nome di Carlo VII d'Orléans sul territorio e dominio di Milano, 278 B-C.

- spedizione contro Bosco, tentata spedizione contro Alessandria e Tortona, scofitto presso Bosco dai Milanesi, 17 ottobre a. 1447, è mandato in carcere a Milano, 278 D-E.
- è dal duca d'Orléans fatto governatore di Asti, a. 1448, 280 B. RINALDO DI LETO, puliese, siniscalco di Carlo re di Sicilia è mandato in Piemonte con soldatesche, 205
  - liete accoglienze e giuramento prestato da Alba, Cherasco, Savigliano, Mondovì; vantaggi arrecati ad Asti, impresa contro Cuneo, 205 B.
  - impresa vana contro Cuneo, (impresa di Demonte, 751 a), soccorsi dati dagli Astigiani, danni del march. di Saluzzo che si assoggetta al re di Sicilia, 205 C.

- suo trattato con Asti, gli viene ceduto Fossano dal march. di

Saluzzo, 205 D.

— va in Asti, tumulti contro di lui, ritorna ad Alba e poi compito il suo incarico va presso il re in Provenza, 205 E.

- segreto trattato con Filippo principe di Acaia, 210 C.

— mette in fuga Teodoro e gli Astigiani, mette il campo a Tongo è riccamente accolto dai fuorusciti astigiani, 210 D.

— domanda d'essere accolto in Asti per ristorar le sue forze, ma temendosi di tradimento questo gli viene rifiutato, 211 A.

- assedia Leynì e lo prende, 211 C. si accampa cogli alleati a Vignale, riesce vittorioso contro il conte Filippone che fa prigioniero, 212 C.

RINALDO PASSARINO BONACCOLSI, nel 1824 soccorre Galeazzo Visconti nell'assediar Monza, 266 D.

Rio del Francesi, dei fuorusciti sor-presi presso il ponte di Versa dagli Astigiani sono cacciati in fuga fino al, 218 C.

Ripaglia, Amedeo VIII essendo eremita in, è fatto papa dal Con-

cilio di Basilea, 272 C.

Riva, acquistata da Asti, a. 1292, 147 В.

- confin del territorio d'Asti ai tempi di Oggiero Alfieri, 152 A.
  - metà di, è presa dagli Astigiani, 169 A.
- metà di, e resa al march. di Monferrato dai signori di Asti, 196 D.
- Filippo di Savoia entra colle sue forze in, 242 B.
- quelli di, sono danneggiati da Giovanni del Posso, vengono quindi sconfitti dagli Astigiani presso gli Allari, 40 cavalieri fuorusciti Astigiani stanno in, 248 D.
- nel 1317 v'entrano gli Astigiani e la pongono a sacco facendo prigionieri molti dei loro fuorusciti, 258 B.

Biva di Versa, è assalita dai fuorusciti astigiani, loro partenza per paura di Ugone di Bauci, 253 A.

Bivarotta, (antica villa astigiana, 674

– compresa nel territorio di Asti l'anno 1190, 148 B.

– (Villarotta, 684 a), sua posi-

zione e soggezione ad Asti, 148 C, 149 A. e 149 A.

Bivofrancore, pretese di Luigi di Savoia sopra, 278 B.

(ROBALDO) (figlio di Niccolò di Brà, vnd. di Cherascotto, 694 c).

ROBALDO CATENA, ferito al capo da Francesco e Bonifacio Solaro, 156 C.

— morte di, 156 D.

ROBALDO MALABAILA, figlio di Corrado, va a Valenza con proprie forze, 261 C.

ROBELLA, Guglielmo.

ROBERSARO TROTO (Robertone, 727 b), capitano del popolo astigiano, in Alessandria fa cacciare i Lanzaveglia, 183 C.

ROBERTINO GUTTUARIO, presiede al confino della parte popolare, 197

Roberto, Bartolomeo.

Roberto d'Angiò, (duca di Calabria, principe di Taranto, figlio di Carlo d'Angiò, 714 c). — figlio di Carlo II è fatto re di

- figlio di Carlo II è fatto re di Napoli, a. 1309, ed il suo regno è confermato (in Avignone da Clemente V, a. 1310, 728 b), 184 D.
- succede sul trono a suo padre Carlo II favorito da tre suoi fratelli e da altri e viene creato re di Sicilia e conte di Provenza e di Piemonte, va in Lombardia, a. 1810, a Cuneo, Mondovì, Fossano, Savigliano, Cherasco ed Alba, 224 E.

— sue pretese relazioni con Asti e con Opecino Spinola, 225 A.

- riceve con onore in Alba i tre consoli di Asti che vengono per stringere con lui alleanza, 225 D.
- alleanza con Asti, vi si reca colla moglie e 400 soldati e viene grandemente acclamato dal popolo, 226 A.

 splendido convito dato agli Astigiani nella chiesa dei Frati Mi-

nori, 226 A.

— va in Alessandria, ne caccia gli Inviziati ed i Lanzaveglia Ghi-

- bellini e la assoggetta, a. 1910, 226 B.
- avendo occupato Cuneo, Alba ed altri luoghi del Piemonte ed essendo venuto ad assoggettar Asti Enrico di Lussemburgo ordina che non si obbedisse che a lui, 229 C.

- soggioga Alessandria, 229 D.

 Enrico di Lussemburgo nel 1918 tenta l'impresa contro, ma muore nel combattere Siena, 289 C.

richiesto dai Fiorentini manda loro con soldatesche stipendiate da questi e dai Guelfi di Toscana due suoi fratelli ed il figlio d'uno di questi, 240 A.

— per mezzo del suo siniscalco Ugone di Bauci ottiene che gli prestino fedeltà Asti e Casale, 242 C.

— Pavia promette fedelta a, 242 D.

— gli vengono ceduti i diritti notarili di Asti, 243 C.

- gli si ribellano Alessandria e Fossano, 245 C.

- Manfredi di Saluzzo gli manca di fede, rappressaglie, 245 D.

— nel 1915 (1913, 791 a) con grandi forze e colla famiglia va in Sicilia ed assedia Trapani, 245 E.

- danni ricevuti dall'impresa e tregua fatta con Federico d'Aragona, secondo tentativo contro la Sicilia pur riuscito vano, 246
  A.
- i Pavesi si ribellano a, 247 A.
- gli si ribellano gli Alessandrini nel 1315 dopo 5 anni dalla promessa fedeltà, 247 B.

 gli si ribellano i Casalesi, 248 A.
 nel 1916 assale la Sicilia e si spinge devastando fino ai borghi

di Messina, 251 E.

— non riesce nell'impresa e ritorna a Napoli, è assalito da Federico d'Aragona signore di Sicilia nella Calabria, 252 A.

— ottiene dalla parte guelfa il dominio di Genova, vi manda aiuti contro i fuorusciti, 254 D.

— nel 1918 viene a Genova, ne prende il dominio per 10 anni, per timore di lui Marco Visconti fugge di Bisagno, 255 A. — nel 1319 (1318, 802 c), assale s. Pier d'Arena e Sestri e mette in fuga i fuorusciti, 255 B.

 assale i fuorusciti ad Albizola, ne è sconfitto, la riprende e gli

è ripresa, 255 C.

— si ritira in Toscana, manda nuovi aiuti a Genova coi quali si vincono, i nemici, ritorna a Genova, ordina lo stato della città a suo modo, va ad Avignone, è da Giovanni XXII fatto vicario di tutta l'Italia durante la vacanza dell'impero, 255 D.

- dolore di, per la perdita di Ver-

celli, 268 B.

— manda Raimondo di Cardona, come vicario generale sopra tutte le sue possessioni in Lombardia, a. 1821, 259 C.

richiesto da Beltramo del Poggetto manda soldati ad Asti in soccorso di Valenza, 262 C.

— alcuni soldati di, usciti d'Asti saccheggiano Sassello, ma sono rotti nel ritorno, 264 E.

Roberto Asinari, popolano, con molti altri da Asti va volontariamente ad abitare in Chieri colle sue forze e quivi arreca molti danni ai governanti d'Asti, 196 B.

Roberto Bertraldo, custode dei castelli di Masio, non li vuol rendere al comune d'Asti, perciò Filippo d'Acaia lancia contro di lui un severo bando e lo fa dipingere capovolto in Mercato, 224 B.

ROBERTO CONTE DI FIANDRA, guerra e trattative con Filippo III re di Francia, 185 C.

 Per trattato fatto con lui Filippo prende Lilla (Isla, 729 c) e lo tradisce poi facendolo prigione e mandandolo coi figli a Parigi, 186 A.

ROBERTONE TROTTO, capitano del popolo astigiano, è preso prigioniero dai fuorusciti a Quattorde, 228 C.

Rocca, di Guidone, sconfitta di Filippo siniscalco di Carlo d'Angiò der opera degli Astigiani, 163 B. Rocca (castello della), presso Cremona, diroccato dai Cremonesi, 179 B.

Rocca, preso da Filippo di Savoia a Teodoro marchese di Monferrato, 185 A.

- partigiani dei Castello in, 200 D.

 spedizione del Comune d'Asti e del principe d'Acaia con più di 7000 fanti contro, e distruzione della, 202 B.

— al tempo dell'assedio di, uno dei Dodici non segue i fuorusciti, ma si ritira nella sua villa e scrive una lettera ai maggiori del popolo Astigiano, 218 E.

- (castello della, possesso d'Asti per dono del vescovo Bonifazio di

d'Asti, 688 c). — vesc.: Bonifazio.

- Genesino, Manfredi.

Rocca Sclavina, appartenente ad Asti, a. 1190, 148 A.

(Roccaverano) (cast. e vl. di, fd. astigiano, 694 b).

Recchetta, il corpo di Morello di Solaro è mandato a, 213 E.

 i marchesi di, dopo la morte di Enrico di Lussemburgo sono in continue guerre con Asti, 245 B.

— nel 1316 i marchesi di, coi fuorusciti Astigiani entrano in Montegrosso, 248 D, 252 A-B.

— (feudo del comune d'Asti di donazione di Domicella vedova d'Alberto marchese d'Incisa, 688 b).

— Giovanni, Gualeto.

(Rocchetta di Cossano) (dm. dei march. di Busca, 691 b).

— (acquistata da Asti, 691 c).

Rocchetta di Falno (Rocchetta, 679 a),
acquistata da Asti, 144 B.

(Rocchetta di Pelafia) (dono dei sgn. di Canelli, 692 d).

Rocco di Giovanni (S.), morte di, in Masio, 215 B.

RODELLO, Guglielmo.

Rodolfo, di Gorzano dell'ordine dei frati predicatori, lascito del Ventura a. 229 A.

(Rodolfo Capre) (di Vinchio, vende Castelnuovo Calcia ad Asti, 689

Roero, v. Rotarii.

ROGGERO CONTE DI FONDI, questore del regno di Sicilia, presente all'assedio di Gaeta a. 1435, 273

ROGGIERO DORIA, prende prigionieri due figli di Carlo I d'Angiò, 164 D.

Roma, arrivo di Carlo d'Angiò, a. 1265, ne è fatto senatore, 157

- arrivo di Corradino, festose accoglienze, è fatto senatore, 158 B.

- fuga d'Innocenzo IV, 172 B.

- dispetto dei Romani perchè Filippo III re di Francia non permette a Clemente V d'andare a, 187 A.

- una gran turba di pellegrini viene a chiedere perdono dei suoi peccati, Bonifacio VIII bandisce il giubileo, grande concorso di pellegrini, 191 C-D.

- buon mercato dei commestibili, carezza dell'alloggio in occasione del giubileo, accidenti occorsi durante questo, 192 A-B.

– due chierici rastellano notte e giorno grandi somme di danaro all'altare di s. Paolo, 192 B.

- Gli ambasciatori di, accolgono festosamente Enrico di Lussemburgo a Susa, 229 E.

– Enrico di Lussemburgo entra a forza in, il popolo romano si dichiara per lui, 236 A.

— il popolo romano si azzuffa con Giovanni, fratello di Roberto re di Napoli e cogli Orsini, incoronazione di Enrico in s. Giovanni Laterano, 236 B.

- Enrico esce di, e va a Tivoli, 237 A.

- i Fiorentini tentano d'impedire all' imp. Sigismondo la via di, a. 1433, incoronazione, 272 C.

- edifizi: s. Giovanni Laterano, s. Pietro, s. Angelo, Campidoglio, Campofiore.

Romagnano, Antonio.

Romanisio, si fonda sopra di, la città di Fossano, a. 1215, 190 D.

- (dono ed investitura di, al com. d'Asti dal co. Uberto, 695 a).

Romano, Ezzelino.

Romanzi (romani, 774 d), Guglielmo Ventura nel suo testamento consiglia ai figli di astenersi dalla lettura dei, che egli ha sempre odiati, 228 A.

(Rosignano) (Teodoro march. di Monferrato è posto al sicuro in, 757

Rossi, conte di, nel 1320 (1322, 805 a), fa parte dell'esercito di Filippo di Valois, 257 D.

Rosso, soprannome di Manfredino Isnardi, eletto a prender sicurtà dalla parte popolare, 197 A.

- è ucciso a s. Stefano da Giovanni, Aynaldo ed altri dei So-

laro, 241 D.

ROTARII, il conte Emanuele di Biandrate vende i castelli di Montacuto e di s. Stefano ai 187 C.

– sottile consiglio dato dai, agli Astigiani riguardo a Filippo

d'Acaia, 216 E.

— il Tanaro straripando arriva colle sue acque fino alle case dei, ubicazione di queste case al di là della Murra (Vallone, 836 a), 280 D.

ROTARII, Simone, Tommaso.

Rotta, al ponte di, presso Grassano avviene il colloquio di Teodoro cogli Astigiani ed il principe di Acaia, 209 A. Rovero, v. Roero.

RUFFINETTO ALFIERI, sepolto in Asti, 215 C.

RUFFINO GUTTUARIO, autore della lega dei Bechincinere contro i Solaro, 156 D.

RUFFINO DI OZANO, suoi litigi sul possesso astigiano di Pontestura, 204 C.

RUFFINO SOLARO, il figlio di (Solio, 763 a), uccide improvvisamente Tabusio, 217 E.

(Ruffino Tibury) (fratello di Ottone, Grignola ed Alberto Sardo, sua donazione ad Asti, 689 b).

S

Sacco di Lu, a. 1431, 271 D. Salimbeni, Casseno. Salimberii, Giovanni.

Saladino, prende Gerusalemme, a. 1187, 190 C.

(Salegio) (cast. e vl. di, fd. di Asti, 693 c).

SALEMBINO CASTENO, (Saglembeno Caseno, 771 d), gli Astigiani gli danno pieni poteri di stringere alleanza con re Roberto, 225 C. (Saliceto) (cast. e vl. di, fd. d'Asti,

693 b).

Salisburgo, il conte di, e suo nipote vengono fatti prigionieri da Tommaso di Squillace, 240 D.

- prigionia in Pavia, 246 C. Saluzzo, presa dagli Astigiani nel

1274, 162 D.

- il marchese di, prende e percuote 800 uomini di Cuneo presso Dronero, a. 1279, 191 B.

- riceve in dono dagli Astigiani

Fossano, 197 A.

- riceve in dono dagli Astigiani la vl. ed il cast. di Cavallerio che avean preso per forza, 197 A. Saluzzo, i marchesi di, fanno scor-

rerie in quel di Alba, 197 C.

- si valgono dei beni dei Troia, 198

- marchesi: Giovanni, Manfredi. Tommaso, Federico.

SALVAGNINO TESTA, segue i Castello nell'esiglio da Asti, 200 B.

Salvatore, monache di san, introdotte in Asti nel 1280, 150 B.

Salvatore (S.), preso dagli Alessandrini e diviso in tre parti, 169 C.

SANDRONE ASINARI, come autore precipuo della presa di Costigliole ne vien fatto signore, danneggia Isola d'Asti, 244 D.

Sanganone f., v. Sena. Sangone, gli Astigiani vanno sulla riva del, per scontrare i Burgundi che fuggono, 175 A, 189 D.

Sannazzaro, Bergadano.

Santaflore, conti di, Enrico di Lussemburgo passa pei possessi dei, per andare a Roma, 236 A.

Santià, i Catalani al soldo d'Asti si accozzano con Martino d'Agliate e coi fuorusciti Lombardi a, 258 D.

SAPRICCIO DI COSAMBRAUDO, conte, vicario dell'imperatore Adriano,

140 C.

Saraceni, combattono col re di Francia ed il re d'Aragona e vengono vinti, muoion di loro più di 20000, 185 B.

(SARMATORIO) (sgr. di, a. 1193, concordia con Asti, 691 d).

- (sgr. di, patto e citainatico coi sgr. di Montefalcone e di Manzano, 694 d). Sarzana, i nobili tortonesi combat-

tendo coi Pisani prendono, e vi fanno molte prede, 239 B.

Sassello, i Doria riparano a, ed al castello di Stella, 182 C.

- è saccheggiato da soldati di re Roberto usciti d'Asti, 264 E.

(Sasso) (vendita di, di Manfredi Lancia, 690 a).

Sassonia, casa di: Ottone IV. Savigliano, soggiogato da Carlo d'Angiò, 158 D.

- devastato dagli Astigiani e Chie-

resi, a. 1274, 162 D.

- si sottrae al dominio di Carlo di Angiò, s'allea con Asti e ne riceve ogni anno il podestà, 163

- venutovi Rinaldo di Leto siniscalco di Carlo re di Sicilia gli prestano giuramento, 205 B.

- vi si reca Roberto re di Sicilia, 224 E.

Filippo di Savoia devasta, è messo in fuga da Ugone di Bauci, 246 D.

- è difeso da Ricciardo Gambatesa contro i conti di Savoia, 250 A.

- i soldati astigiani devastano, 251

- Maffeo Visconti cede, a Filippo di Savoia, 258 B.

— Oggero.

Savoia, Gian Giacomo di Monferrato si reca in, a. 1431, 271 E.

- i conti di, danneggiano Asti, 149 B.

 Tommaso reggente, a. 1255, Amedeo IV, Amedeo VIII (Felice V), Luigi Maria, Filippo, Margherita, Tommaso III, Pietro arcivesc. di Lione, Luigi principe di Piemonte, Odoardo, Pietro.

Savona, vi si ferma il partito imperiale genovese rappresentato dagli Spinola e loro seguaci, gli Astigiani vi mandano soldati in ossequio a Federigo II, i Genovesi l'assediano per terra e per mare, dopo la morte di Federigo e la prendono, 181 A.

— i seguaci dei Guttuari sono esi-gliati a, 217 C.

– proclama davanti agli ambasciatori di Enrico Lussemburgo, di voler restargli fedele, 225 C.

- gli Spinola ed i Doria nel 1318 (1317, 801 c), entrano pacificamente in, e ne occupano il castello. 254 C.
- i Genovesi bloccano il porto, 254
- i fuorusciti Genovesi risiedono a, re Roberto muove ad assediar la città, 255 C.

- i fuorusciti Genovesi ne escono per assalire Alassio, 256 D.

- i signori di Genova tentano invano di prenderla, 256 E.

Savona, il marchese di, è compreso nella pace di Filippo d'Acaia col march. di Saluzzo, 213 B.

- (Ottone del Carretto, march. di,

693 c).

- marchesi: Ottone del Carretto. SCALA, signori: Alberto, Bartolomeo, Mastino, Cane.

SBARAGLIA, figlio di Corrado, valorosissimo, muore nelle contese cittadine, 182 A.

SCARAMPI, Filippo, Giovanni, Giovanni Bartolomeo.

Scarso, Guidone.

Schettino, Manfredi.

Scoтo, Alberto.

Scrivia, Ugone di Bauci è sconfitto dai soldati milanesi nel passare la, 246 E.

- sconfitta e morte di Domenico Doria nel 1316, 249 A.

Scursolengo, villa appartenente ad Asti, a. 1190, 148 C.

SECHI, espulsi da Vignale perchè tenevano le parti del march. di Monferrato, vi sono richiamati da Opecino Spinola, 218 A.

SECONDINO NATTI, astigiano, ambasciatore dei march. di Monferrato per trattare della cessione di Acqui, 273 A.

- entra pomposamente in Asti con Carlo d' Orléans, 280 A.

- dottore in leggi, oratore mandato dal duca d'Orléans ai Milanesi. a. 1448, 280 C.

SECONDINO VENTURA, cittadino astigiano del collegio dei notai, figlio di Andrea Ventura e di Beatricina de Follis, scrive quel che ha visto ed udito, 269 A.

vede nella cittadella d'Asti le macchine per la scalata state abbandonate da Giovanni Turco di Castello dopo la sua ritirata da Asti, 269 C.

assiste al supplizio di Giovanni Turco di Castello in Moncalvo,

a. 1430, 269 D.

vede in Genova nel 1439 Barnaba Adorno, contraddice perciò l'opinione corrente che questi fosse morto in carcere, 271 B.

- vede gli atti rogati in Napoli il 14 aprile 1438 per cui si riceveva Isabella, moglie di Renato d'Angiò, come regina, 272 D.

vede in Genova il Castelletto distrutto, 274 C.

vede in Milano, a. 1442, il Bastardo d'Orléans, 277 D.

- attesta di aver visto lo strumento fatto a Parigi, della dote di Asti data da Galeazzo Visconti al duca d'Orléans, 282 A.

Secondo (s.), suo martirio in Asti, 140 C.

Secondo (s.), presso Nant, appartenente nel 1190 ad Asti (Nant, 688 b), 148 A.

Secondo (s.), nella festa di, si suole correre il pallio in Asti, 163 B.

- chiesa di Asti, se ne gettano le fondamenta della facciata il 12 maggio a. 1440, 275 E, 276 A.

- interruzioni dei lavori, si riprendono solo addì 11 maggio 1462, 276 A.

- chiesa di, sul mercato di Asti se ne inizia la costruzione il 23

aprile 1457, 281 A.

Secondo di Mercato (monastero di s.), in Asti, Guglielmo Ventura ordina che vi siano suonate le campane il giorno della sua morte, 228 C.

(Segisto), (morti in, nell'espulsione di Opecino Spinola da Genova,

728 b).

Sena (Sona, 769 d), al di là della, è mandato ad abitare Guglielmo Turco, 224 A.

Senatori di Roma, Carlo d'Angiò, 157 D.

- Corradino di Svevia, 158 B.

(Seresec), (città d'Olanda assediata da Filippo III, 780 a).

Serra (la), parte di Moncalvo in cui entra Teodoro di Monferrato, 211 B.

SERRA, Enrico.

Serra di Mezeto, (villa detta s. Stefano, 639 d).

- (venduta dal march. Manfredi

Lancia, 690 a).

Serralunga, (la quarta parte del contado di, ha per vescovo Bonifacio, 688 c).

Serravalle, Opecino Spinola muore in, lega a sua figlia moglie di Teodoro di Monferrato i diritti su, 250 E.

SERTORIO, Enrico.

Sessame, villa compresa nel territorio di Asti l'anno 1190, 148 B.

— (fd. di Asti, 693 c).

Sessanto, v. Sessame.

Sestri, battaglia tra Opecino Spinola ed i fuorusciti Genovesi, 182 D.

- re Roberto nel 1319 (1318, 802 c) assale, 255 B.

 passaggio delle soldatesche del march. di Monferrato nella spedizione contro Genova, a. 1431, 270 D.

Settime (castello di), preso da Filippo di Savoia a Teodoro march. di Monferrato, 185 A.

- partigiani dei Castello in, 200 D.

· distruzione è riedificazione di, ribellione alla signoria dei figli di Beltramino di Comentina (di Comitiva) e spontanea sottomissione ad Asti, 224 D.

Giovanni del Pozzo lo distrugge, 243 C.

SETTIME, Barberio.

(Settimi), (Manfredi).

SFORZA, Francesco.

SIBAUDO SOLARO, console di Asti recasi in Alba presso re Roberto per trattar di alleanza con lui, ne è accolto con onore, 225 D.

Sicci, di Vignale, uccidono Odegario di Palma e il figlio suo e chieggono aiuto ad Asti, vantaggi ot-

tenuti, 168 B.

- cacciano da Vignale i Pastroni ed i loro amici, a. 1310, coll'aiuto di Giovanni Solaro, Nicolino Casino (Caseno) e trecento uomini delle ville astigiane, 226 D.

– Emanuele.

Sicherii, Guglielmo.

Sicilia, Carlo d'Angiò incoronato re 157 D.

– carneficina degli Angioini per le loro insolenze nell'a. 1282, 164 A.

- incoronazione di Pietro d'Aragona, 164 B.

- è scomunicata dal pontefice che le bandisce contro la crociata, 164 B.

- Federicone è fatto re, ed è rappacificato colla Chiesa, 164 D.

- accordo di Carlo d'Angiò con Opecino Spinola per ottenerne il dominio, 212 D.

Enrico di Lussemburgo tenta l'impresa contro re Roberto con

galee di, 239 C.

- impresa di re Roberto contro la, nel 1315 (1313, 791 a), nuovo tentativo nel 1316 riuscito pur vano, 245 E, 246 A.

- nel 1316 re Roberto assale la, e si spinge devastando nella valle Mazaria fino ai borghi di Messina, ma il suo tentativo rimane infruttuoso, 251 E.

Siena, Enrico di Lussemburgo nel 1818 muove contro, vi muore di

febbre, 289 C.

— incursioni dei Fiorentini nel territorio di, 272 C.

Sigismondo, intromissione dell'imp., in favore di Gian Giacomo di Monferrato nella pace di Venezia del 1482, 272 A.

— viene nel 1433 a prendere la corona in Italia e va in Toscana a richiesta di Filippo Maria Visconti, vi aspetta il danaro promesso da Filippo, ma non essendogli pagato rattiene a mala pena i Boemi dai saccheggi, 272 B.

— va a Roma malgrado i Fiorentini che tentano impedirglielo e vi è incoronato imperatore da

Eugenio IV, 272 C.

— tornando in Germania visita i cardinali e gli altri prelati del Concilio di Basilea, ma non vuol visitare l'antipapa (Felice V), 272 C.

SILEBANI, Nicolò.

Simone Colobiano, fratello di Uberto (sic) vescovo è carcerato da Maffeo Visconti in Milano, 258 E.

— (vescovo di Vercelli si arrende col suo partito ai figli di Maffeo

Visconti, 806 b).

Simone Fabro, astese, fatto prigione vien condotto a Rocchetta dove quelli che l'avevano catturato vengono ricompensati da Giovanni di Rocchetta, 245 B.

(paga pel riscatto 300 fiorini, 790 b).

SIMONE GUTTUARIO, (Simonino, 759 a), è preso prigione dagli Astigiani nella sortita da Incisa ed ucciso dai Solaro, 214 C.

Simone Lorenzo, è fatto decapitare in Asti da Ugone di Bauci per aver macchinato con Maffeo Visconti e coi fuorusciti Astigiani di far morire, 258 D.

Simone Mazza, ambasciatore dei Genovesi tratta la lega con Firenze

e Venezia, 274 D.

SIMONE ROERO, popolano, va volontariamente ad abitare in Chieri colle sue forze e quivi reca molti danni ai governanti d'Asti, 196 B.

SIMONINO GUTTUARIO, v. Simone Guttuario.

Sindaci, in Asti, giurano per la città fedeltà ad Enrico di Lussemburgo, 230 B.

Sinfredi, sono compresi nella pace tra il march. di Saluzzo e Filippo d'Acaia, 218 B.

Sinfredo, posseduto dai fuorusciti A-

stigiani, 201 A.

Sistri (Sisterni), Bergadano di. Solaro, discordia coi Guttuari, 156

 ottengono poca potenza in Asti per aver favorito Carlo d'Angiò, 165 B.

— cacciati da Asti dopo che fu presa da Manfredi di Saluzzo e da Giovanni di Monferrato, si fermano in Alba pell'intercessione di Ottone del Carreto, 170 C.

— rientrano in Asti, 171 A.

 le case dei, sono saccheggiate da Giovanni di Monferrato e da Manfredi di Saluzzo entrati in Asti, ne partono, 1956.

— si ritirano in Alba al che si oppongono i Kuppa (Rappe, 789 d) ed i Costanzi, ma vi sono ben accolti da Oddone march. del Carretto podestà d'Alba, 195 D.

 sono seguiti nell'esiglio e poi nel ritorno in patria da malvagi par-

tigiani, 195 E.

 coi loro partigiani rimangono in Alba dopo la partenza di Oddone del Carretto, 196 A.

- cercano invano di nuocere ai si-

gnori di Asti, 196 C.

— cessano dall' osteggiare Asti per tutto il tempo che rimangono in Alba, loro inimicizie e paura dei governanti d'Asti, 196 D.

 molestano i nobili di Castello ed altri loro vicini, 198 D E.

— si uniscono a Guglielmo di Castello (Mombello) per muovere contro Asti, 199 B.

 prestano giuramento agli ambasciatori di Carlo re di Sicilia mandati in Alba, 199 D.

 (alcuni dei, che stanno pei Castello, insidiano gli ambasciatori di Carlo d'Angiò, 742 b).

— soprafanno i Castello e ritornano signori in Asti un anno preciso dopo la cacciata loro, 5 maggio 1304, 199 D-E, 200 A.

- derubano ed incendiano le case dei Castello, di Guglielmo Turco e dei Voglieti, 200 D.

- vengono nominati Tenentes, 200

Ε.

- Filippo d'Acaia manifesta loro la sua volontà di farsi signore di Asti, 207 A-B.

- sono compresi nella pace tra il march. di Saluzzo ed il prin-

cipe d'Acaia, 213 B.

- sostengono che Morello Solaro è stato ucciso dai fuorusciti dopo che lo ebbero preso prigioniero, 213 E.
- uccidono Simone Guttuario preso prigione dagli Astigiani nella sortita da Incisa pel che il popolo s'adira contro essi, 214 C.

timore dei, per l'adunarsi del Consiglio del popolo, 216 A.

- loro cattivi modi prima dell' esiglio, pessimi dopo questo, invi-diano i Guttuari, loro potenza fra gli Astigiani, bellezza delle loro mogli, splendore delle vesti, 217 B.

- non mettono le mani nel sangue

popolare, 217 C.

- ritornando dall'esiglio diroccano le case dei Castello, di Guglielmo Turco, dei Voglieti e di molti altri fuorusciti, fanno diroccar la bella torre dei Guttuari, 217 D.
- molti dei , violano le case spirituali, occupano i castelli del comune astigiano pel che sono chiamati ingrati carnefici degli amici, 217 E.
- il far male diventa loro naturale. uccisione di Mornello Turco del

loro parentado, 218 A. - invettive del Ventura contro i,

- 218 A-B-C-D, 219 A. - due dei, sono presi prigionieri a Quattorde, 223 C.
- -- loro spavento dopo la rotta di Quattorde, 223 D.
- rappacificazione coi fuorusciti, 224 A.
- col favore del principe fanno cac-

- ciare d'Asti quelli di Castello, 224 C.
- vedono di mal occhio la venuta in Asti dei Castello e di altri Ghibellini coll'imperatore Enrico di Lussemburgo, 230 A.
- parecchi dei, uccidono a s. Stefano Rosso degli Isnardi, Francesco fratello di questo induce l'imperatore a far cacciare i, di Asti, 241 D.

inducono Francesco di Cravesana a licenziare gli armati contro

loro, 241 E.

parecchi popolani partigiani dei, vengono ingiustamente banditi, prendono a forza il castello di Agliano, assalgono i Castello e ne muore Manfredo Schettino (Settimi, 786 c), 142 A.

- loro tentativo di combattere col popolo i Castello riuscito vano, felice tentativo con Ugone di Bauci siniscalco del re Roberto, 242 B.

- tre dei, nel 1317 sono presi prigionieri sul Tanaro dai fuoru-

sciti Astigiani, 258 C.

Aimoino, Ainaldo, Albertino, Aleramo, Ameino, Berretta, Bonifacio, Catalano, Folco, Francesco, Giovanni, Leone, Morello, Pancia, Ruffino, Sibaudo (Solio), Tartaro, Tebaldo, Vespesono.

SOLEBANI, Nicolò.

Solero, Ricciardo Gambatesa ed Ugone di Bauci nel 1316 entrano pacificamente in, 247 D.

– i soldati di Asti entrano pacifica-

mente in, 251 D.

- devastato da Marco Visconti, 259
- si pone sotto il dominio di Carlo VII, 278 C.
- si pone sotto il dominio di Milano, 278 E, 279 A.
- (Solio Solaro), (uccide improvvisamente Tabusio, 763 a).
- Sommariva, vi muore Federico figlio di Emanuele conte di Biandrate, 187 C.
- quelli di, con Guglielmo Isnardo sono compresi nella pace tra il march. di Saluzzo e Filippo d'Acaia, 213 B.

- (il comune Astigiano dal conte Uberto è investito di, 695 a).

Sommariva del Bosco, confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggerio Alfieri, 151 B.

– posseduta dai fuorusciti Astigiani, 202 A.

🗕 quelli di, sorpresi dagli Astigiani nei campi sono parte uccisi, parte messi in prigione in Asti, 214 D.

Semmariva di Perno, confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggero Alfieri, 151 B.

- posseduta dai fuorusciti Astigiani, 202 A.

Sommovereno, Ghiferio.

(Sona) v. Sena.

Soncino, vi muore Ezzelino, a. 1259, 156 A.

Guarnieri di Ausburgo in, uccide Guglielmo Cavalcabò, 237 B.

(Soyrano), (cast. e vl. di, fd. astigiano, 692 d).

Spagna, viaggio di Guglielmo di Monferrato, vi muore la moglie Beatrice, 166 D.

(Sparderie), (venduta da Manfredi Lan-

cia, 690 a).

Spedalieri di S. Giovanni, Clemente V concede loro nel concilio di Vienna, a. 1312, i possessi d'oltre mare dei Templari, obblighi imposti, 198 C.

SPETTINI, Alberto.

Spinola, la famiglia degli, co' suoi seguaci rappresenta in Genova il partito imperiale, si stabiliscono a Savona ove vengono soccorsi dagli Astigiani, ritornano vinti in Genova dove nulla più possedono, 181 A.

aiutano il popolo ed i Doria a cacciare Francesco Grimaldi da

Genova, 182 B.

- rientrano in Genova col consenso dei Fieschi e dei Grimaldi, 254 A.

- escono di Genova, 254 B.

— nel 1318 (1317, 801 c), entrano pacificamente in Savona e ne occupano il castello, 255 C.

Francesco, Ottobuono, Opecino soprannominato Luculi, Argentina, Corrado, Lanfranco, Emanuele, Galeazzo, Oberto, Odoardo, Girardino.

Spirito (S.), confine del territorio d'Asti, 140 A.

Spirito, (monastero di santo), in Asti nel 1280, 150 A.

SQUARZA DI QUARANTA, è castellano di Leynì mentre questo è assediato da Filippo d'Acaia e Rinaldo di Leto, 211 C.

SQUILLACE, Tommaso. STATURIA, Tebaldo.

Stefano (S.), feudo di Cossano, dato ad Asti nel 1292, 146 C.

– ritenuto dai Vicarii, 147 A.

— acquistato da Asti nel 1292, 147 B. — (nome di Serra Mezeti, 689 d).

- castello, venduto dal Conte Emanuele di Biandrate ai Rotarii, 187 C.

— uccisione di Rosso degli Isnardi a, 241 D.

- (cast. e vl. di, fd. astigiano, posseduto dai sgn. di Revello, 629 d, 593 a).

Stefano di Val di Belbo (S.), acquistato da Asti, 144 B.

STEFANO DI MONTEBELLO, mandato da Carlo II re di Napoli e da Filippo di Savoia in aiuto di Asti 171 A.

STEFANO VISCONTI, difende Fossano dai collegati, 250 A.

STEFANO (S.), Jacopo di,

Stella, cast., vi sono sconfitti i Doria da Opecino Spinola, questi la dirocca, 182 C.

Suance, v. Michele (S.).

Suessa, duchi: Giovanni Antonio Marzano.

Susa, gli Astigiani devastano le terre di Tommaso di Savoia fino a, 176 A.

- l'abate di, è preso prigione dagli Astigiani a Moncalieri nel 1255 (1254, 782 b), 189 B.

- venuta d'Amedeo conte di Savoia nel 1309, 223 E.

- nel 1310 vi va Enrico di Lussemburgo, liete accoglienze fattegli, 280 A.

vi vengono Pietro ed Odoardo di Savoia nel 1816, 249 D.

Svevia, Federico I, Federico II, Manfredi, Corradino.

Tabusio, è ucciso improvvisamente dal figlio (Solio, 768 a) di Ruffino di Solaro, 217 E.

Taddeo d'Este, fuga di, da Piacenza in Parma e Reggio a. 1447, 277

TAGLIAPANE, Gerolamo.

Tanaro, confine del territorio d'Asti, 189 C.

— possessi d'Asti nella valle del, nel

1190, 148 C.

 confine del territorio d'Asti ai tempi d'Oggero Alfieri, 151 B.
 valle del, soggetta ad Asti fino a Felizzano, 152 A.

 il conte Guarnieri con fuorusciti di Asti ai Molini del, sconfigge

gli Astigiani, 244 B.

 guasti prodotti dallo straripamento del, in seguito a pioggie torrenziali, 280 D.

TANCHETTINI, Enrico.

Tanzo, (Tangio, 682 a), Asti fa acquisto del Cast. di, nel 1292, 146 C.

— acquistato da Asti, 147 A.

TARANTO, il principe di, figlio di Carlo I re di Napoli sorprende la moglie sua figlia del re di Albania in adulterio, sua punizione, 185 A.

(Roberto principe di, 714 c).
 principi: Giovanni Antonio Orsini, Filippo d'Angiò, Roberto

d'Angiò.

TARTARO SOLARO, il figlio di, nell'assedio di Muasca ferisce Antonio di Alfiano, 217 E.

Tasseria, appartenente, a. 1190, ad

Asti, 148 A. TEBALDI, Tommasino.

TEBALDO BRUSATO, di Brescia, è ucciso e straziato crudelmente, 238 B.

TEBALDO SOLARO, (Sibaldo, 760 d), protesta contro l'elezione del posto in cui si discuteva sulla rappacificazione dei fuorusciti, 215 E.

TEBALDO STATURIA, canonico della chiesa di S. Secondo in Asti, a.

1440, 275 E.

Templari, persecuzione dell'ordine dei, fatta per opera di Filippo il Bello e di Clemente V, accuse contro di loro, confessione di alcuni in mezzo ai tormenti in presenza del re e del papa, 193 A-B.

— Arsioni, prigionie, confische e dispersione dell'ordine, maledizioni scagliate da Clemente V contro di loro, al concilio di Vienna, a. 1812, 193 B.

Vienna, a. 1812, 193 B.

— Clemente V concede i loro beni in Francia al re di Francia, i possessi d'oltremare agli Spedalieri di S. Giovanni, 198 B-C.

 lieri di S. Giovanni, 193 B.C.
 uno dei, condotto al supplizio maledice Guglielmo di Nogaret,

198 C-D.

Tenedo, resa da Carlo d'Angiò tributaria come lo era stata sotto i re Normanni, 158 C.

Teodoro (S.), confine del territorio

d'Asti, 140 A.

TEODORO PALEOLOGO, march. di Monferrato, è mandato dal padre a reggere il Monferrato, ma gli si oppone Manfredi di Saluzzo, perchè esso proviene di linea femminina, 171 B.

 Filippo di Savoia gli toglie i castelli della Rocca e di Settime,

185 A.

 penultimo figlio di Andronico imperatore greco, è mandato dal padre ad occupare il dominio di Monferrato, 203 A.

— nel 1306 a Genova prende in moglie la figlia di Opecino Spi-

nola, 208 A.

— va a Casale, è osteggiato dagli Astigiani e dal marchese di Saluzzo, prende Pontestura e Mombello, 208 B.

— colloquio cogli Astigiani e Filippo principe d'Acaia, conciliazione e trattato, 209 A.

— assedia Moncalvo con aiuti astigiani, 209 C.

- sua fuga, 210 D.

- nuovo vano tentativo, 211 B.

- s'impadronisce di Chivasso, S. Raferio (Raffaele 756 a), ed altri luoghi, 211 C.

gli spetta il dominio di Leynì, pel che è in continue contese con Filippo d'Acaia che occupa il paese, 211 D.

tenta di prendere Lu nel 1307,

212 B.

- è messo al sicuro (a Rosignano, 757 b), 212 C.
- tenta di impadronirsi di Vignale,

giugno 1810, 226 D.

con seicento Milanesi viene alle mani presso il Ticino coi soldati di Tommaso Squillace, Ugone di Bauci e coi fuorusciti Torriani, ma viene sconfitto e trova modo di fuggire, 240 C.

prende parecchie ville di Pavia,

242 C.

- si trova alla battaglia di Quattorde ed aiuta il conte Guarnieri contro Ugone di Bauci, 243 E.

- gli si sottomettono nel 1316 i Ca-

salesi, 248 B.

- Opecino Spinola morendo lega a sua figlia moglie di, i diritti su Serravalle, 250 E.

TEODORO, figlio di Gian Giacomo di

Monferrato, 276 D. Terremoti, in S. Damiano, a. 1275 (1276, 713 d), 163 D.

- in Italia, a. 1223, nel di di Natale, 190 D.

TERZAGO, Raimorino.

TESTA, Galvagno, Salvagnino, Jacopo.

Ticino, rigonfiamento in seguito a pioggie torrenziali, 280 D.

Tidone (valle del), confine del territorio di Asti ai tempi di Oggero Alfieri, 151 B.

Tigella (Tinele, 687 c) valle, confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggero Alfieri, 151 B.

Tiglio, alcuni dei maggiori dei, promettono di edificare (di far restituire il castello di Pontestura, 750 a) Castello agli Astigiani, 204 C.

Tigliole (inferiore), villa appartenente ad Asti nel 1190, 148 B.

Tilzo (Tiglio, 682 a), Facino signore di, fa pace con Asti, 146 B.

— signori: Facino, Anselmino. Tinella (valle), alcuni imperiali sono uccisi a, dai partigiani dei So-

laro banditi da Asti, 242 A.

Tivoli, l'imperatore Enrico di Lussemburgo si reca a, 237 A.

Tizzoni, sono espulsi da Vercelli e dai loro castelli per opera dei collegati Giovanni march. di Monferrato, Manfredi march. di Saluzzo e del conte Filippone di Langosco, 170 C. Enrico di Lussemburgo tenta

invano di ristabilirli in Vercelli,

234 C.

- discordie dei, cogli Avogadro, Filippone di Langosco incendia le case dei, e dei loro seguaci, esiglio e morti dei, nel 1818 (1312, 782 c), nel 1320 (1322, 805 a), soldati di Maffeo Visconti parteggiano pei, contro gli Avogađro, 257 D.
- vendetta contro gli Avogadro, 258 E.

Todio, Almerico.

Tolego (Belegno, 801 c), parte di Genova assediata nel 1318 (1817, 801 c), dai fuorusciti Genovesi, 254 C.

Tolomeo Asinari, sepolto in Asti, 215 C.

(Tolosa), (Lodovico d'Angiò, vsc. di, 714 c).

Tommasino di Ansola, vicario dell'imperatore in Asti, condanne inflitte ad alcuni popolani, 241

 — condanna ingiustamente gli Astigiani, 242 E.

Tommasino di Campofregoso, doge

di Genova, a. 1486, 274 E. Tommasino dei Tebaldi, bolognese, ambasciatore di Filippo Maria Visconti a Carlo VII re di Francia, dic. 1446, 277 A.

- consegna Asti a Rinaldo di Dre-snay, a. 1447, 277 E.

Tommaso Alfieri, è mandato a chiedere pace a nome degli Astigiani ad Alba, 161 A-B.

- accoglienze fattegli da Rinaldo di Leto e suo ritorno in Asti, 161 B. Tommaso di Capite-Nigro, decapitato per ordine di Ezzelino, 154

Tommaso Guttuario, morte di, 156

- TOMMASO DEL POZZO, induce gli Alessandrini a ribellarsi a re Roberto, licenzia Ugone di Bauci, 247 C.
- Tommaso Roero, popolano, con molti altri lascia Āsti e va ad abitare volontariamente in Chieri colle sue forze e dimorando quivi arreca molti danni ai governanti d'Asti, 196 B.

TOMMASO ROTARIO, console in Asti, 215 B.

Tommaso di Saluzzo, confederato con Carlo d'Angiò fa pace con Asti, combatte colla città contro Carlo, 162 E.

- riacquista Revello, 163 A.

- sue pretensioni sopra Cuneo, soggioga Cuneo, le valli, Monte Male e Villa, 165 B.

- sconfigge gli Angioini, 166 B.

- riceve Giovanni di Monferrato, lo manda a Carlo d'Angiò, 169 A. Tommaso di Savoia, fa guerra col comune di Asti l'anno 1255, e gli toglie il borgo di Chieri, 142 D.

- Conduce prigioni a Lione circa 150 Astigiani presi in Francia, non osserva i patti conchiusi col comune di Asti, 143 A.
- (Tommaso III di Savoia, 717 a),

- insegue Guglielmo di Monferrato nel Delfinato, lo prende prigione e l'obbliga a cedergli alcune città, 166 D.
- fa guerra con Asti, 174 A.

- è posto in carcere dai Torinesi dopo la sconfitta di Montebruno ed è invano richiesto dagli Astigiani, 174 B.

— i Savoiardi cercano di liberarlo dalle mani degli Astigiani a cui era stato consegnato dai Torinesi, ma per paura fuggono, 175 A.

- le terre di lui son devastate dagli Astigiani, si rappacifica con Asti, 176 A.

- accorre contro gli Astigiani che avevano preso Moncalieri, 189 - è sconfitto dagli Astigiani a Montebruno, i Torinesi lo mettono in carcere perchè vogliono ch'egli faccia restituir loro i prigionieri dagli Astigiani, 189 C.

Tommaso Squillace, va a Pavia, sconfigge i Milanesi sul Ticino

240 C.

assale alcune ville Milanesi, ma l'esercito per un falso allarme viene messo in fuga, i Pavesi per questo li assalgono, molti ne feriscono e depredano, 240 D.

assedia Morozzo, lo prende e fa prigioni 50 fuorusciti di Cuneo di cui metà muore in carcere, gli altri vengono decapitati od impiccati, assedia Dronero e si difende contro gli assalti di Manfredi di Saluzzo, a. 1314, 241 A.

– ritorna nelle Puglie, 241 B. Tonco, confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggero Alfieri, 152 A.

- preso dagli Astigiani, 169, B. – ceduto dai signori di Asti a Gio-

vanni di Monferrato, 196 E. – assalito dagli Astigiani **aiutat**i

dalle milizie di Carlo re di Sicilia, 205 B. Rinaldo di Leto e Filippo di Acaia

mettono il campo a, 210 D.

Tonengo, sconfitta dei Monferrini per opera degli Astigiani, 169 A. Torello, Guido.

Torino, è soggiogata da Carlo d'Angiò, 158 D.

Tommaso di Savoia costringe Guglielmo di Monferrato a cedergli, 166 D.

i Torinesi sono sconfitti dagli Astigiani a Montebruno molti di essi sono condotti prigionieri in Asti, 174 A-B.

adirati della sconfitta, pongono in carcere Tommaso di Savoia che è invano richiesto dagli Astigiani, 174 B.

dominata dai Guelfi, 180 A. prigionia di molti Torinesi in Asti per la sconfitta di Montebruno, mettono in prigione Tommaso di Savoia perchè vogliono ch'egli faccia loro restituire i prigionieri dagli Astigiani, 189 C.

– danno Tommaso nelle mani degli Astigiani, pace degli Astigiani con questi, 189 D.

- presa dal conte Amedeo di Savoia,

a. 1137, 190 B.

venuta di Enrico di Lussemburgo. (i Torinesi pei primi, giurano fedeltà ad Enrico, 776 d) quelli d'Ivrea pei primi gli giurano fedeltà, 230 Å.

prigionia di Giovanni di Monferrato a, a. 1483, 272 E.

TORRE (della), i, soggiogano Milano,

158 C.

- uno dei, podestà in Vercelli è ucciso dagli esuli Milanesi, per rappressaglia i Torriani ne fanno uccidere più di 60 nel Broletto di Milano, 159 A.

sono espulsi da Milano e battuti da Ottone Visconti collegato con Guglielmo di Monferrato, loro entrata in Lodi ed aspre offese recate ai Milanesi, 165 C.

rimettono le loro questioni coi Milanesi a Guglielmo di Monferrato che li tradisce, 165 D.

- mandano lettere al sommo pontefice, al re di Francia ed a tutte le città di Lombardia per protestare contro Guglielmo di Monferrato, 165 D.

sono combattuti dai Milanesi e dal marchese di Monferrato, escono di Lodi, per 25 anni stanno fuori di Milano, vanno nel Friuli perchè uno dei, è patriarca d'Aquilea, 166 A.

- diventano nemici di Alberto Scoto per aver egli cacciato di Piacenza il podestà ed il capitano entrambi Milanesi, 184 C.

— con Tommaso di Squillace ed Ugone Bauci muovono contro Milano, 240 C.

- promettono fedeltà per mezzo di Ugone di Bauci a re Roberto, 246 B.

Torre (monastero della), in Asti, Guglielmo Ventura ordina che vi siano suonate le campane il giorno della sua morte, 228 C. (Torre di Bormida), (cast. e vl. di

fd. astigiano, 693 b).

15 - Indici sistematici.

Torre di Mercato, in Asti, bella e posseduta dai Guttuari è atterrata dai Solaro, 217 D.

(Torre d'Ussone), (cast. e vl. di, fd. astigiano venduto da Ottone del Carretto march. di Savona, 798 d).

Torre, Marco, Cassone, Guido, Na-

poleone, Gabrio.

Torresana, i castellani di, danneggiano Asti, 149 B.

Tortona, posseduta da Guglielmo marchese di Monferrato nel 1289, 144 C.

confederata con Milano, espugnata da Guglielmo di Monferrato, 166 C.

vi è ucciso il vescovo affine dei

Visconti, 166 D.

soggiogata da Guglielmo march. di Monferrato, 168 A.

- Guglielmo di Monferrato uccide il vescovo di, 168 C.

combatte con Alessandria in favore di Maffeo Visconti, 169 D.

- vi domina il popolo guelfo, auc gravi condizioni, 180 A.

- si ribellano ad Ugone di Bauci che sfugge alle loro ricerche, 241 C.

Raimondo di Cardona tenta di entrare in, ma non vi riesce per causa di Marco Visconti, 260 C.

danni ricevuti per causa dei nobili tortonesi da Pisa, 239 B.

è presa da Raimondo di Cardona, 265 A.

- Rinaldo di Dresnay desiste dalla spedizione contro, per invito di Francesco Sforza, 278 D.

Toscana, la maggior parte della, è ribelle ad Enrico di Lussemburgo, 238 B.

passaggio di Sigismondo imp. per la, per recarsi a Roma, tentativi dei Fiorentini di negargli il passo, a. 1480, 272 B.

(Toschetto Ventura), (di Ponte, fratello di Guglielmo Ventura, ordini di questo nel suo testamento riguardo a, 775 d).

(Tradiscio), (feudo di Manfredi Lan-

cia, 690 c).

Tradizioni classiche, fondazioni di città dovute a Brenno, 139 B (673 a).

 lettura dei distici di Catone consigliata da Guglielmo Ventura ai suoi figli, 228 A.

Trapani, vano tentativo di Roberto re di Sicilia di prender, nel 1815 (1818, 791 a), 245 E, 246 A.

Travezza (valle), (Trevecie, 687 c), confine del territorio d'Asti ai tempi d'Oggero Alfieri, 152 A.

Trectzzo, valle di, possessioni di Asti in, l'anno 1190, 148 A.

Treviri, l'arcivescovo di, accompagna Enrico di Lussemburgo in Italia nel 1810, 229 D.

Tresso, confine del territorio d'Asti ai tempi d'Oggero Alfieri, 151 B. — (fd. di Asti, 690 d).

Trinità, Gochero Cavallero, bandito da Cuneo, è preso da alcuni suoi nemici presso, 258 D. TROJA, i beni dei, sono sfruttati dal march. di Saluzzo, 198 A.

- Biagio, Polono, Tommaso.

TROJA TOMMASO, popolano, con molti altri va da Asti ad abitare in Chieri e quivi arreca molti danni ai governanti d'Asti, 196 B.

— i beni di, sono sfruttati dal marchese di Saluzzo, 198 A.

Твото, Robersaro, Roberto.

Trotti, molti dei, escono volontariamente d'Alessandria, 247 E.

Tuerdo, gli Astigiani prendono e distruggono la vl. di, vl. dei Garetti, 161 E, 162 A.

Tunisi, passaggio di principi cristiani a, nel 1270, 159 C.

Turco, Antonio, Gabriello, Giovanni, Pietro, Leonardo, Guglielmo, Moruello.

Turris Vallorum, (Valonum, 673 a), v. Castellazzo.

U

UBERTO AVOGADRO DI COLOBIANO, (Simone di Colobiano, 806 b), vesc. di Vercelli, si arrende colla sua parte ai figli di Maffeo Visconti, 258 D.

- prigione in Vercelli, fuggito si ritira a Bugella, 258 E, 259 A. UBERTO DI COCCONATO, tratta di pace

UBERTO DI COCCONATO, tratta di pace col podestà di Asti nel 1292, 146 B.

— non mantiene i patti, 147 A.

UBERTO DI PIETRA, podestà in Asti nel 1806, 208 A.

Ueo Delfino, (nel 1810 accompagna Enrico di Lussemburgo in Italia, 776 c).

— va a Pavia a spese dei Lombardi, e con sussidii degli Astigiani, non osa muovere contro Milano, va a Piacenza dove però non riesce a far alcuna cosa, 241 B.C.

UGONE DI BAUCI, regio siniscalco si trova con Tommaso di Squillace in Pavia e di qui muove contro i Milanesi, 240 C.

- sue vane imprese con Ugone Delfino, 241 B.

- i Tortonesi si ribellano e lo cer-

cano a morte ma egli sfugge loro, 241 C.

 coll'aiuto di, i Solaro battono i Castello, 242 B.

— va in Asti colle sue forze, nel 1814 gli Astigiani gli giurano fedeltà pel re Roberto, entra in Casale e la devasta (ne scaccia i Cani, 787 a), la città presta giuramento a re Roberto, 242 C.

— va in Asti con soldatesche, 242 D.

— andando ad Alessandria si scontra presso Quattorde col conte Guarneri d'Ausburgo e Galeazzo Visconti e viene con loro alle mani, riesce vittorioso 243 E, 244 A.

— i Torriani esuli di Milano ed i Pavesi gli promettono fedeltà per re Roberto, egli dimorando a Pavia a spese della città reca molti danni ai luoghi vicini, 246 B.

mette in fuga Filippo di Savoia devastante Savigliano, devasta colle sue genti Fossano, mette di nuovo in fuga Filippo, 246 D.

- volendo andare in soccorso dei Pavesi è sorpreso e sconfitto dai soldati Milanesi al passaggio della Scrivia, 246 E.

 è licenziato dagli Alessandrini ribellatisi a re Roberto e va ad Asti, 247 C.

— entra pacificamente o colla forza in parecchie ville, 247 D.

 assedia il castello di Demonte e lo prende per patto, 248 C.

— sta in Asti e giova molto agli Astigiani, 249 E.

- va in Mondovi e vi fa vendetta della cacciata di Gochero Ca-

vallero, 250 B.

— nel 1817 avendo Filippo di Savoia e Manfredi di Saluzzo preso il borgo degli Apostoli in Asti, vi accorre da Alba e li fa fuggire, 253 A.

 bandisce che quanto sarà preso dai soldati in Riva apparterrà a questi, sacco conseguitone, 258 B.

— fa decapitare in Cuneo Gochero Cavallero ed in Asti Simone Lorenzo, 253 D.

— entra in Novi, a. 1821, entra in Bergolo col consenso di Bonifacio di Alice, 256 C.

- s'imbatte andando a Montecastello in Marco Visconti, e venuto con lui alle mani muore, sepolto dagli Astigiani nel coro della chiesa di S. Francesco, 256 D.
- la sua tomba vien traslocata nella chiesa dei Frati Minori di S. Francesco, 256 D.

UGUCCIONE DELLA FAGGIUOLA, è dai Pisani eletto vicario e quasi signore, sue imprese contro Firenze, S. Miniato, Lucca, 289 D.

— nel 1916 è cacciato da Pisa, 249

— uscendo di Pisa per rimettere suo figlio in Lucca non ottiene l'intento e Pisa gli chiude le porte, fugge a Malaspina, 249 C.

UMBERTO DELFINO, padre di Gio-

vanni, 170 B.

Umberto Gambarello, notaio, in Asti attesta d'aver fatto l'istrumento per cui Filippo di Acaia e Raimondo di Leto promettevano ai fuorusciti di ricondurli in Asti e di restituire loro il potere nella città, 211 A.

potere nella città, 211 A.

Umiliati della casa di Dio, frati e
suore degli, introdotti in Asti

nel 1280, 150 A.

(Ungheria), (Carlo Martello re di, 714 c).

Urbano IV, invita Carlo d'Angiò ad occupare il regno di Sicilia, 157 C.

(Ursaroglio), (cast. e vl. di, fd. Astigiano, 694 a).

Usure, primi usurai astigiani in Francia, loro guadagni e persecuzioni, 142 C.

— banchi feneratizi tenuti dagli Astigiani in Francia, e loro rendita di 300000 lire Tornesi di grossi (nigrorum, 728 b), 176 A.

VACCA, Guglielmo.

VACONE DI CASALE, tende insidie agli ambasciatori di Carlo re di Sicilia provenienti da Alba, 197 D.

Vaffaline di Campe, Marco Visconti coi fuorusciti assalendo Genova combatte presso, 256 B.

Vaglierano, appartenente, a. 1190, al territorio di Asti, 148 A.

VAGO, Antonio, Jacopo. VAYO, Guglielmo.

Val dei Canali, possessioni di Asti in questa valle l'anno 1190, 148 B. Valeggie, villa, appartenente ad Asti nel 1190, 148 A.

VALENTINA VISCONTI, madre di Carlo d'Orléans sorella di Filippo Maria Visconti, ha in dote la signoria di Asti, a. 1886, 277 C.

Valenza, prigionia di Guglielmo di Monferrato per opera di Tommaso di Savoia, 166 D.

 soldati milanesi prendono prigionieri molti di, 246 E.

 Raimondo di Cardona manda soldati a, poi vi si reca egli stesso, 259 D. - Beltramo del Poggetto con Raimondo di Cardona e molti prelati va a, 261 B.

- Robaldo Malabaila va a, vi vengono gli ambasciatori milanesi per trattare con Beltramo del

Poggetto, 261 C.

– Bernardo di Monsolito fugge a, vi si ritira Raimondo di Cardona, Giovanni XXII e re Roberto mandano soccorsi a, 262 C.

- pretese di Luigi di Savoia sopra,

278 B.

VALERIANO, Giorgio. VALFENERA, Enrico.

Valle Giovenale, assalita da Guglielmo march. di Monferrato nel 1290, 145 A.

Valle Manaria, (antica villa astigiana,

– possessioni di Asti dalla parte di questa valle nel 1190, 148 B.

- (sua posizione e soggezione ad Asti, 634 a).

Valle-terza (vallistercie, 674 a, 675 a), fiumicello del territorio d'Asti, 140 A.

(Valli), (castello e villa delle, sua posizione feudo di Asti per vendita 689 c).

- (uomini di, possessori di Mangano, 691, a).

– (signoria di Cossano, 691 a).

- signori: Moruello.

VALMANERIA, v. Valfenera.

Valois, Carlo, Carlo, Filippo.

Valperga, conti: Pietro.

Valvassori, esiliati da Milano, 158 D. - entrano a Vercelli coi Cattanei

ed Ottone Visconti, 159 A. (VARALANDO), (fratello d' Enrico di Lussemburgo, nel 1810 lo accompagna in Italia, 776 c).

- (è ucciso nell'assedio di Brescia nel 1311, tutto l'esercito lo rimpiange, il suo corpo è sepolto a Verona, 779 d).

Vasino Guttuario, v. Orsino Guttuario.

Vavre, nel 1324 è preso da Raimondo di Cardona, 267 A.

Vasolo, Raimondo di Cardona con soldati genovesi entra per forza in, 261 E.

- Marco Visconti entra per forza in, 262 A.

VATRO, Guglielmo.

Veglazii, tre dei, nel 1816 sono fatti decapitare da Ugone di Bauci in Mondovì, 250 C.

Venezia, battaglia contro i Genovesi presso Lajaccio, vittoria dei Genovesi e presa del Clavario veneziano, vendetta dei Veneziani in Sicilia, battaglia di Curzola, forze che vi avevano i Veneziani, 159 B.

sconfitta, muoiono in battaglia 800 Veneziani, ne son condotti a Genova più di 5000 prigionieri, è fatta la pace, 159 C

comprano Ferrara da Folco di

Este, 184 A.

guerra coi Ferraresi uniti con Clemente V, escono di Ferrara dopo aver fatte molte stragi e suscitati incendii, sono maledetti e scomunicati da Clemente V che predica contro di loro la crociata, 184 B.

circa 3000 Veneziani stabiliti in Ferrara sono uccisi ed annegati

dai Ferraresi, 185 A.

vi muore Guido conte di Montefeltro, 189 A.

lega col march. di Monferrato e Firenze contro Filippo Maria Visconti sgr. di Milano, a. 1431, 270 A.

manda in soccorso della spedizione contro Genova di Gian Giacomo di Monferrato e di Barnaba Adorno, a. 1431, diciotto galee sotto la scorta di Pietro Loredano, 270 D.

vittoria dell'armata veneta unita ad alcun galee florentine presso S. Fruttuoso, 23 settem. 1431, 271, A.

Gian Giacomo di Monferrato ripara a, a. 1431, e vi è ben accolto, 271 E, 272 A

pace del 1432 tra i Veneziani ed il duca di Milano, 272 A.

concordia tra Filippo Maria Visconti, Venezia e Firenze per intromissione di Nicolò d'Este, 272 B.

- lega di Genova e Firenze con, contro Filippo Maria Visconti, a. 1486, 274 D-E.

guerra con Filippo Maria Visconti, presa di Cassano, a.

1446, 177 A.

dopo la morte di Filippo Maria Visconti per accordo fatto con alcuni cittadini prendono Piacenza, 279 A.

pretende la signoria di Milano,

279 B.

(Venie), (uomini di, possessori di Mangano, 691 a).

Ventimiglia, battaglia di, 182 D. - (morti in, nell'espulsione di Ope-

cino Spinola da Genova, 728 b). VENTURA, Andrea, Jacopo, Secondino, Ottavio (Toschetto), Guglielmo, Genta, Gracita.

VERALDO (Varalando, 776 c), fratello di Enrico di Lussemburgo, lo accompagna nel 1310 in Italia, 229 D.

- è ucciso nell'assedio di Brescia nel 1311, tutto l'esercito lo rimpiange, il suo corpo è sepolto in Verona, 238 B.

Vercelli, posseduta dal marchese Guglielmo di Monferrato nel 1289,

144 C.

- vi entrano furtivamente i Cattanei ed i Valvassori e Ottone Visconti esuli da Milano, ha per podestà uno dei della Torre che viene ucciso dagli esuli milanesi, 159 A.

- è conquistata da Guglielmo di Monferrato che vi chiama Enrico di Baronzio podestà dei Ghibellini, n'è vescovo Aymone, 166

soggiogata da Guglielmo march. di Monferrato, 168 A.

- Maffeo Visconti vi costruisce un

forte castello, 169 C.

- conquistato dai collegati Giovanni march. di Monferrato, Manfredi march. di Saluzzo, e Filippone conte di Langosco, ne vengono espulsi da questi Galeazzo Visconti ed i Tizzoni, a. 1801, 170 C.
- col march, di Monferrato e col

conte di Langosco tentano indi ristabilire in Asti i Castello fuorusciti, 201 D.

Enrico di Lussemburgo va a, la città gli promette fedeltà e gli

dà tributo, 281 A.
guerre civili, 284 B.

 risse e sedizioni, Filippo di Colobiano governa tirannicamente, Enrico vuole rimettere i Tizzoni ma non vi riesce, queste opposizioni sono promosse dall' accusa mossa ad Enrico d'aver per oro posto Maffeo Visconti in Milano, Can della Scala in Ve-

rona, 234 C.

- Guarnieri d'Ausburgo entra coi Milanesi in, battaglia con Filippo di Savoia, discordie degli Avogadro e dei Tizzoni, Filippone conte di Langosco entra in, incendia le case dei Tizzoni e dei loro partigiani, questi sono esigliati da, e parecchi vengono presi ed uccisi nel 1818 (1312, 782 c), soldati di Maffeo Visconti combattono contro gli Avogadro in favore dei Tizzoni, 257 D.
- per segreto accordo fatto con Bernardo di Mangolo Filippo di Valois si ritira da, danni ricevuti dalla città, 258 A.

Maffeo Visconti assedia gli Avo-

gadro in, 258 C.

i Catalani assoldati da Asti con Martino d'Agliate ed i fuorusciti Lombardi tentano di aiutare, ma sono sconfitti dagli assedianti, resa della città, 258 D.

magistrati, podestà: Enrico Baronzio, della Torre.

vescovi: Aymone, Uberto (Si-

mone) Avogadro.

Verde (flume), alla sponda del, è sepolto Manfredi re di Sicilia, 158 A.

Verona, è ghibellina, Mastino della Scala ne scaccia i Guelfi, 179 A.

 Veraldo (Varalando, 779 d), fra-tello di Enrico di Lussemburgo è sepolto in, 233 B.

Enrico di Lussemburgo è accusato di aver posto Cane della Scala in, per denaro mentre ne era sempre stato tiranno, 234 C.

VERRE, Petruccio.

Versa, confine del territorio d'Asti, 140 A.

 possessioni di Asti nell'anno 1190, 148 B.

- confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggero Alfieri, 152 A.

- vi si reca Guglielmo march. di Monferrato coll'esercito, 168 A.

— al ponte superiore di , gli Astigiani sorprendono dei loro fuorusciti, 219 C.

VERSUTO (VERGUTO), Obizzo di Lando.

Verzoglio, Guglielmo.

Verzuolo, acquistato dagli Astigiani, 144 B.

Vespesono Solaro (Vesperone, 787 c), gli vien tolto denaro dall'imperatore per alcune parole avute con Facino portiere dell' imperatore, 248 A.

Vessillo di S. Chiesa, Beltramo del Poggetto in Asti nel 1322 fa portare il, sul palazzo per bandir la crociata contro Maffeo

Visconti, 261 A.

VIALE, Filippo. Viarigi, presa dagli Alessandrini, 169

Viarisio, è assediato e preso dagli

Astigiani, 247 C.

Vicari, nel 1292 in Asti Uberto di Cocconato, Facino di Tilzo, Nicolino Bastardo e Jacopo di Gabiano, 146 B.

- Giovanni del Poggio torinese è vicario del march. di Monferrato a Milano, 166 A.

— in Asti, Niccolò Bonsignore è eletto da Enrico di Lussemburgo, 230 D.

— Enrico ne manda a Parma, Brescia, Piacenza, Pavia e Bergamo, 232 A.

- in Pavia, Filippo di Savoia, 284

B, 242 E.

- in Pisa nel 1314 Uguccione della Faggiuola, 239 D.

— in Asti, Tommasino di Ansola, 241 E.

– in Asti, Giovannone dei Salim- |

berii (Giovannaccio di Giovanni, 787 c), 243 A.

- in Asti, Giovanni del Pozzo Alessandrino, 248 C.

— in Alessandria, Marco Visconti nel 1816, 251 D.

– re Roberto nel 1319 è fatto da Giovanni XXII vicario di tutta l'Italia durante la vacanza dell'impero, 255 D.

Vicerè di Sicilia, si trova all'assedio di Gaeta a. 1435, 273 C.

- prigioniero alla battaglia di Ponza a. 1495, 278 D-E.

(Vicime) (cast. e vl. di, fd. d'Asti, 698 b).

Vienna (Delfinato), concilio generale di, a. 1912, 193 C.

Vigevano, Ugo di Bauci siniscalco di Roberto re di Sicilia reca molti danni a, 246 B. Viginti, v. Vinchio.

Vignale, il castello è acquistato dagli Astigiani, 147 A.

- confine del territorio d'Asti si tempi d'Oggero Alfieri, 152 A.

– uccisione della famiglia del castellano di, intervento d'Asti, 168 B.

- occupato da Manfredi di Saluzzo, 171 C.

– reso al march. di Monferrato dai signori di Asti, 196 D.

- occupato da Giovanni di Saluzzo, 202 C.

- inutile tentativo di Giovanni di Saluzzo di sorprendere gli Astigiani, 204 D.

– è donato dal march. di Saluzzo a re Carlo e munito di soldati provenzali, 210 C.

- Rinaldo di Leto, Filippo d'Acsia e Giorgio di Ceva riportano vittoria presso, 212 C.

– Carlo re di Sicilia cede, ad Opecino Spinola, 212 D.

- è guardato da Genovesi, rimane s lungo soggetto ad Opecino Spinola, questi vi richiama i Sechi, 213 A.

- i Sicci coll'aiuto di Giovanni Solaro e di Nicolino Casino con 300 militi delle ville astigiane, a. 1310, cacciano i Pastroni da, Teodoro di Monferrato tenta di impadronirsene, ma è respinto, i fuorusciti s'impadroniscono di molti Vignalesi e li uccidono, a. 1310, 226 D.

Villa, soggiogata da Tommaso di Saluzzo, 165 B.

Vigonza, Giovanni.

Villanova, ponte di, vi è ferito Ezzelino a. 1259, 155 E.

Villanova d'Asti, tappa di Guglielmo di Castello (di Mombello), colle sue schiere, 199 C.

- Filippo di Savoia incendia crudelmente le campagne di, 246

— impresa di, nel 1816, 249 D. (Villanova di Cherasco), (dom. di Alba, 691 d).

(Villanova di Nizza), (gli Alessandrini vi trasportano gli uomini di Lanerio, 692 a).

- (gli Alessandrini vi trasportano quelli di Garbazolia e di Lintignano, 692 c)

(Vi sono trasportati quelli di Ca-

lamandrana, 692 d).

Vinchie (Viginti), confine del territorio d'Asti ai tempi di Oggero Alfieri, 151 B.

(recente possedimento d'Asti, sue relazioni con questa città, 689

c).

- gli uomini di Barberina divisano di prenderlo, ma sono stornati e messi in fuga dagli Astigiani, 244 D.

Vinchio, Bergognone.

Vinchium Marchionis, (Vingio, 747 b). Vingio, v. Vinchium Marchionis.

VIOLANTE DI MONFERRATO, figlia di Guglielmo sposa Andronico imperatore greco, 174 A.

VISCONTI, Filippo Maria, Galeazzo, Valentina, Maffeo, Ottone, Azzo, Marco, Stefano.

VITELLESCHI, Giovanni.

Vittoria, presso Parma edificata da Federico II e distrutta dai Parmigiani, 172 B, 191 A.

VIVALDO PALIO, segue i Castello nell'esiglio da Asti, 200 C.

VALENTINO CAZE, figlio di Folco, col fratello uccide Oliviero servitore, 217 D.

Viveri, buon mercato dei, a Roma durante il giubileo del 1800, 192 A.

Vobio, v. Voltaggio.

Voglieti, (Vegleto, 745 c), seguono i Castello nell'esiglio da Asti, 200 B.

- le case dei, sono depredate e quindi incendiate dai Solaro, 200 D.

- le case dei, sono distrutte dai 80laro nell'anno primo della loro venuta dall'esiglio, 217 D.

Voglieto, Giorgio, Leone.

Voltabio, cf. Votabro.

Voltaggio, concesso da Filippo Maria Visconti a Barnaba Adorno che accordatosi coi Genovesi contro Filippo Maria restituisce loro Voltaggio, 275 A.

Voltri, è preso dai fuorusciti Genovesi

257 B.

 $\mathbf{z}$ 

- (venuta dei fuorusciti Genovesi nel 1309, 726 a).

Votabro, assalto ed incendio di Opecino Spinola, 188 A.

(Zamballerio), (venuta degli ambascia-

tori astigiani e fuorusciti a, per venire ad accordi, 769 c).

ZEMBALDO, Capellino.



## INDICE DELLE MATERIE

## CONTENUTE NEL VOLUME VENTESIMOTERZO

## OTTAVO DELLA SECONDA SERIE

| Elenco dei Me                               | mbri dell           | a R.           | Deput   | azion        | 10           |            |               |       |       | Pag.         | All  |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|-------|-------|--------------|------|
| Mutazioni acca                              | dute nel            | Corpo          | della   | R.           | Dept         | ıtazi      | one           |       |       | •            | XIX  |
| Atti della Reg                              | ia Deputs           | zione          |         |              |              |            |               |       |       | •            | XXI  |
| Doni offerti all                            | a R. Dep            | utazio         | ne      | •            | •            | •          | •             | •     | •     | •            | XXIX |
| CAIS DI PIE<br>di San                       | •                   |                |         |              |              | •          | •             |       |       |              |      |
| documen                                     | ıtata               | •              | . •     | •            |              |            | •             | •     |       | Pag.         | 4    |
| PROMIS (Vin<br>P. Giuse<br>putazion         | eppe Col            | lombo          | Barı    | nabi         |              | leml       | oro d         |       |       |              | 151  |
| SOMMI-PICI<br>Conte A<br>e le Co<br>(v. s.) | ntonio d<br>omunità | li Moi<br>d'Ur | ntefelt | ro, l<br>e C | a Re<br>agli | pub<br>(1° | blica<br>febb | di F  | irer  | ize          | 169  |
| ` '                                         |                     |                |         |              |              |            |               |       | , A - | -1-          |      |
| DUC (Mgr. Jo<br>(xmº siè                    | osepn-Au<br>ècle)   |                |         |              |              |            |               |       |       | sie<br>D     | 183  |
| CARUTTI (D                                  | omenico             | ) L'oı         | orevo   | le Q         | ainti        | ino        | Sella         | . No  | lizie | <b>.</b> »   | 341  |
|                                             |                     |                | APP     | ENI          | OICE         | }          |               |       |       |              |      |
| CIPOLLA (C                                  | Carlo) e<br>Cronach |                | •       |              | •            | In         |               | siste |       | lici<br>Pag. |      |

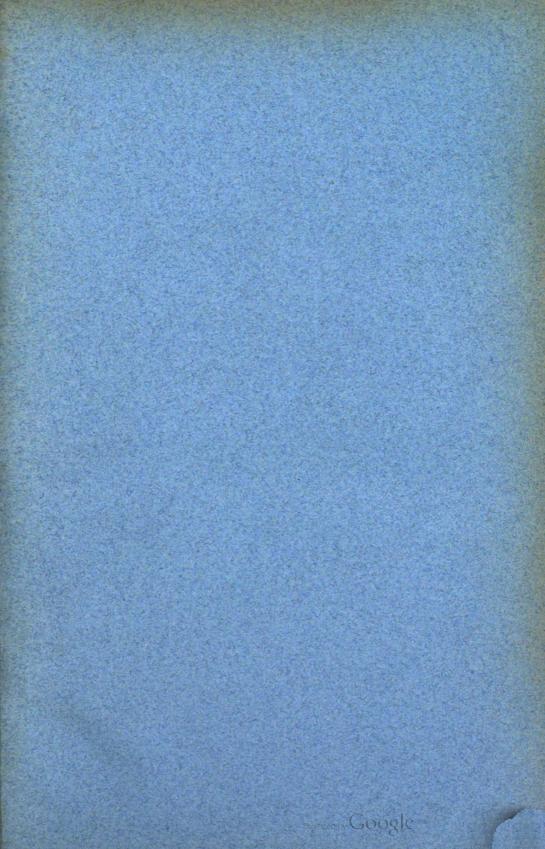



· 172

Digrized by Google



